

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

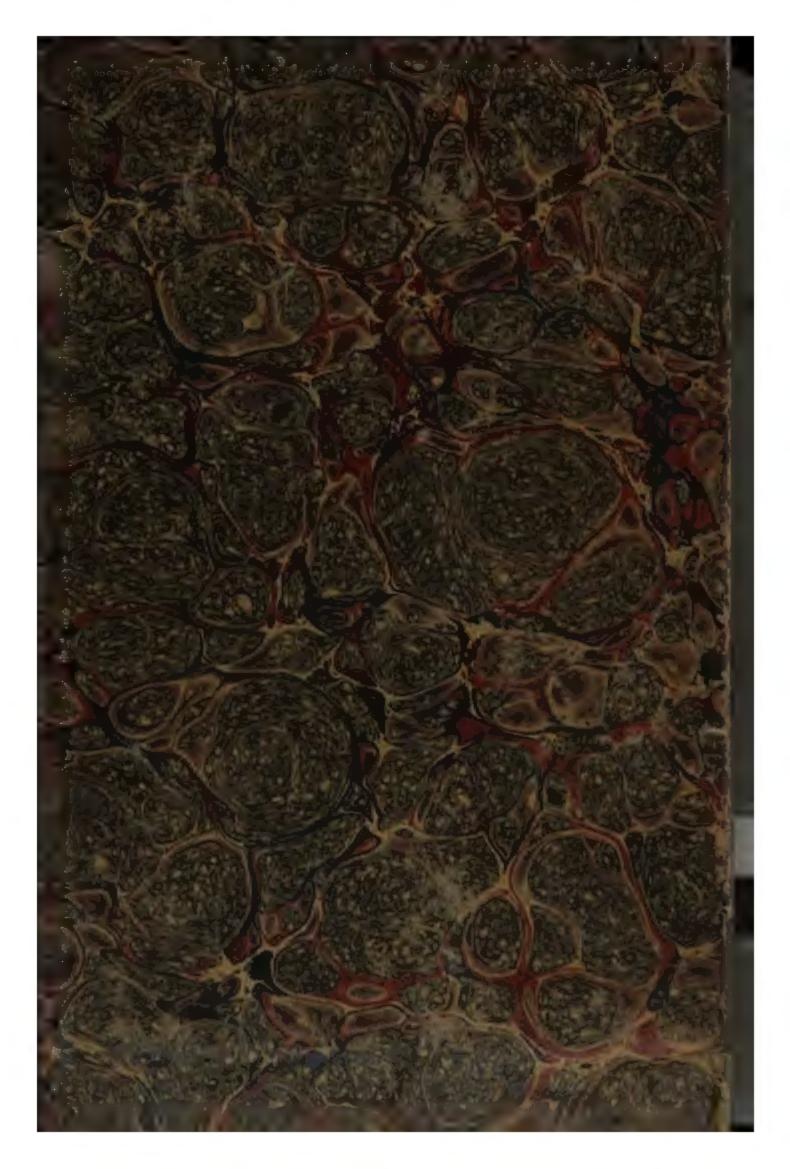



| • | • | •  |       |
|---|---|----|-------|
|   |   |    | ·     |
|   |   |    | •     |
| • |   | •  | •     |
|   |   |    |       |
|   | · |    |       |
| • |   | ٠. |       |
|   |   |    | •     |
|   |   | •  | -<br> |
|   |   |    | /     |
|   | • |    | •     |
|   |   |    |       |
|   |   |    |       |
|   | • |    | •     |
| • |   |    | •     |



## STORIA DEGLI ITALIANI

77

# **STORIA**

**DEGL1** 

# ITALIANI

PER

CESARE CANTU 336

Prima edizione napoletana eseguita sulla prima torinese con note del Regio Revisore

Canonico Gaetano Barbati

32 Amis

d. Pfalam

**VOLUME SECONDO** 

### NAPOLI

GIOV. PEDONE LAURIEL 43, Vico Maiorani, p. p.

GIUSEPPE MARGHIERI 55, Str. Nardones, 2. p.

coeditori

1857

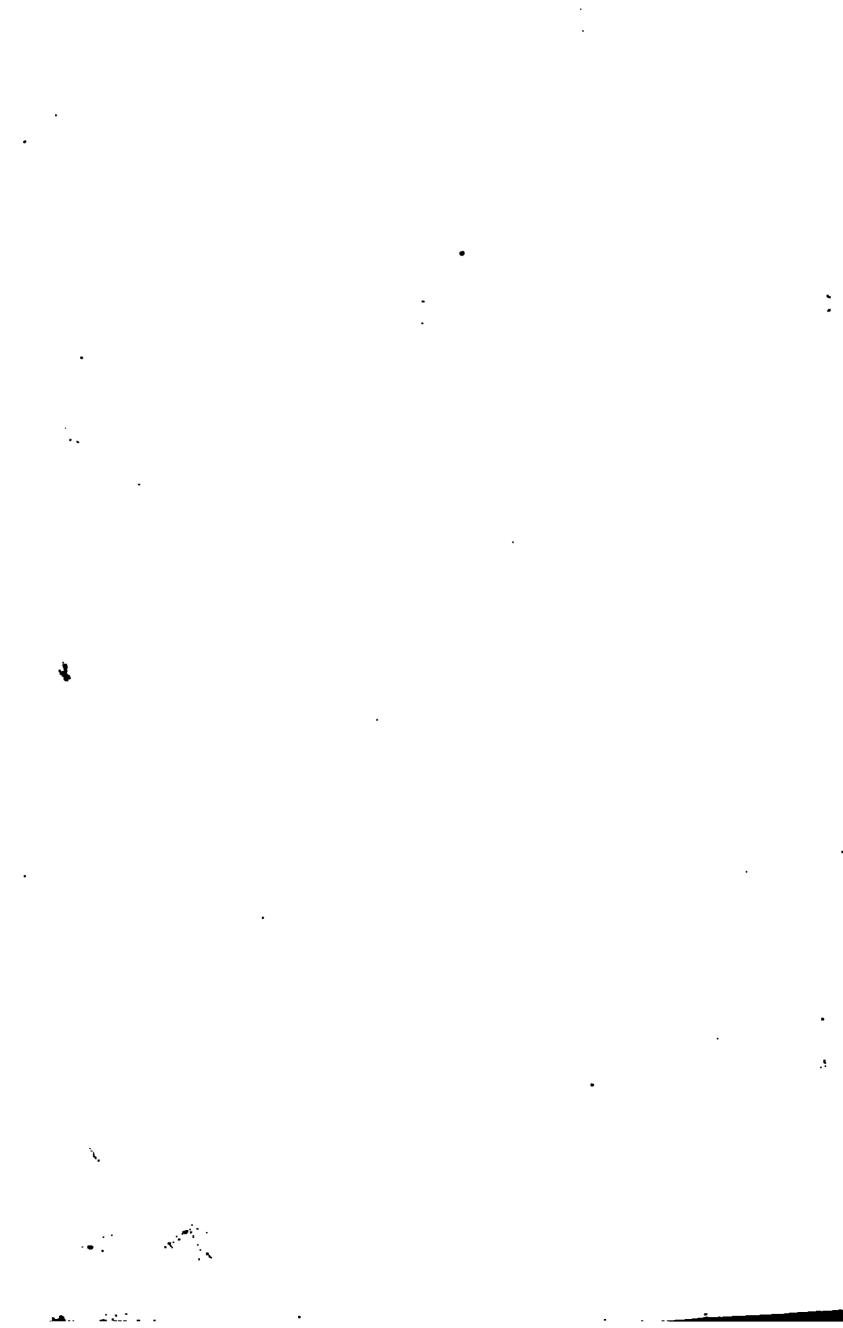

### LIBRO QUARTO

### CAPITOLO XXX.

Augusto. Sistema imperiale.

Cesare Ottaviano, onorato del nome di Augusto quasi ad indicare cosa più che mortale (1), sprovisto di virtù guerresche era prevalso in tempo che la guerra parea tutto; e con ducentomila armati tenendo in freno cenventi milioni di sudditi e quattro milioni di citadini romani, potè imporre al mondo quel riposo, che la repubblica aveva incessantemente sovvertito.

Giovi ancora ripetere che, nella politica antica, fondata sopra l'originaria disuguaglianza degli uomini, i diritti civili, i politica nemmanco i naturali non si comunicavano che ai membri della società, cioè erano privilegio. Alla società romana appartenevano in origine i soli patrizi, che in aspetto sacerdotale e guerresco unendo il lituo etrusco e la lancia sabina, dal colle Palatino e Quirinale dominavano sopra un' altra popolazione plebea, spoglia di tutti i diritti ma capace di tutti ottenerli. E di fatti colla perseveranza questa plebe viene a galla, ottiene il magistrato proprio de'tribuni, e. da quel punto la sua lotta si fa più evidente nello scopo, più decisa se' mezzi; ben presto partecipa alle magistrature dei nobili, e alle loro prerogative personali e civili; al fine costituisce con essi un selo comune.

Allora le contese fra patrizi e plebei prendono aspetto di contesa fra possidenti e no; il grosso della popolazione, scontento di servire a tanti tirannelli, stringeasi attorno a capi ambiziosi, coi quali piantava momentanee tirannidi e un despotismo permanente. Alle lotte di Roma implicavansi gli Italiani, che, o non avendoli o solo a misura, pretendeano i diritti di quella città, al cui ingrandimento aveano contribuito oro e sangue.

Cantù, St. degli Ital. - II, 1

Il dibattimento fu agitato in prima ne' comizi, perorando e chiedendo leggi e campi. Rinvigorita la podestà tribunizia per opera dei Gracchi, si ruppe in aperta guerra con Mario, tanto valoroso quanto invido dei nobili. I Soci italici da lui ripartiti fra le trentacinque tribù, col numero avrebbero tolto la mano ai cittadini originari: ma il senato, sostenuto dal crudele quanto abile Silla, li confinò nelle sole otto tribù, il cui voto di rado o non mai occorreva raccorre. Colle guerre civili e colle proscrizioni, Silla ripristina la preponderanza del genio patrizio; e appoggiato ad un' aristocrazia vigorosa, consenziente, e munita delle forme legali, elimina le pretensioni italiche, rassoda il potere del senato, introduce soldati mercenari, e spartisce a costoro, non l'agro pubblico, ma i beni tolti ai proscritti. Quindi malcontento dell' Italia e delle provincie, alle quali appoggiandosi Sertorio, Lepido, Catilina, contrastano alla parte sillana. Questa riprospera sotto Pompeo; ma costui, oscillante nel pericolo, nell'ambizione, nella crudeltà, è eclissato da Cesare, il quale guida francamente la plebe ad acquistare la proprietà, i Barbari ad acquistare l'equo diritto. Il coltello de senatori non gli lasciò tempo di dar compimento e regola a tale progresso; la plebe perdette le libertà politiche, e non si assicuró il pane; la società fu dilatata, ma, piantandosi ancora tutte le istituzioni sopra il patriotismo esclusivo, non raggiunse l'eguaglianza. Al cadere di Cesare rinfocano le sopite dissensioni; il favore del senato per gli uccisori suoi è l'estremo sforzo del patriziato antico: ma Antonio ed Augusto disputantisi la successione di Cesare, si dan mano nell'intento comune di spegnere l'aristocrazia. A Filippi e ad Utica soccombono gli ultimi Romani, cioè quelli che il privilegio, il diritto storico, il senato patrizio fiancheggiavano contro il diritto umanitario, l'eguaglianza delle leggi, l'ampliazione della società. La democrazia trionfante combatte ancora un tratto, ma solamente per conoscere a chi deva obbedire, e per fare che, al posto dei tanti tiranni, un solo sottentri, il quale concentri in sè l'autorità, piena perchè conseritagli dal popolo e come rappresentante di questo.

Non dunque per concordia e per amore era proceduta la nazione al suo meglio, ma per antagonismo. Patrizi e plebei ci si presentano in Roma non più come due genti separate, al modo degli altri popoli, ma come due parzialità politiche, che disputansi la preponderanza nel foro e nello Stato. I plebei si tramandano da generazione a generazione l'assunto di acquistare la partecipazione dei diritti e di comunicaria a tutta Italia, poi a tutto l'impero; i patrizi, indi i ricchi s'affaticano a negarla: quelli s'incamminano al progresso, gli altri ghermisconsi al passato e difendono il regno della violenza e

della conquista.

Il progresso, com' è sua legge, prevale agli ostacoli e seco li trascina; dilata le barriere entro cui o le famiglie, o le città, o le nazioni sostengono i loro privilegi a scapito degli altri: le istituzioni aristocratiche s' inchinano più sempre alla democrazia: si estende il dogma dell' eguaglianza davanti alla legge: fuori d'Italia, intere regioni diventano cittadine di Roma, la quale sparge dapertutto il

comando e il diritto, in modo da lasciarvene indelebile l'impronta, e spegne l'egoismo delle nazioni soggiogate per far trionfare il suo,

ch' ella stessa però svigorisce coll'ampliarlo di troppo.

In tal modo la conquista, ch' era un esercizio per la plebe, uno stromento di dominazione pei nobili, dalla Providenza è ridotta a un mezzo di unità, agevola l'affratellamento, e per un istante sospende la nimistà fra i popoli; e Roma, più non trovandosi attorno ove esercitarlo, rassegna il ferro ad Augusto, il quale stendendo il potere egualmente sul patriziato e sulla plebe, sui vincitori e sui vinti, fa cessare il contrasto, ed accomuna i diritti. Ma quella non era che unità violenta, matériale, momentanea; e crudele ironia il nome di pace gittato da Augusto ai popoli non più capaci di resistere: e inentre questi preparano fuori una tremenda riscossa, dentro continua un conslitto, più vivo quantunque meno avvertito, quello delle credenze. In filosofia, in politica, in religione non v'ha un punto in cui generalmente si consenta; il vulgo ignora quel che deve operare e patire; il dotto vacilla fra le attrattive d'un piacere presente e gli impacci d'un dovere mal determinato; i più non pensano che a goder la vita, e gettarla appena riesce di peso.

Di qui l'immensa corruttela del secolo, che gl'idolatri della forma intitolano d'oro. Augusto, incapace di fare, abilissimo a profittare d'una rivoluzione fatta, veniva in momento opportunissimo a pacificatore. Roma sentivasi sfinita da vent'anni di guerra civile e da quindici di anarchia; i montanari scesi in masnade infestavano le vie, e il passeggero traevano schiavo; la città in balla di scherani: il senato composto di mille persone senza dignità nè fede, che bisognava far frugare perchè non portassero coltelli nella curia; impoveriti i cavalieri a segno che, per paura de' creditori, non osavano presentarsi ne' seggi distinti agli spettacoli; affamata la plebe, tutte le magistrature confuse, le leggi calpeste, l'Italia inselvatichita, le provincie smunte (2). Da gran tempo nessun uomo di qualità finiva di natural morte; ognuno consegnava al liberto uno stilo perchè l'uccidesse alla prima richiesta, o portava allato un sottilissimo veleno. Chi poteva contare sul domani? chi sui campi suoi, sugli schiavi? uscendo attorniato da clienti, poteva imbattersi in un ribaldo che l'assassinasse, o leggere il proprio nome sulle tavole di

proscrizione.

Periti in battaglia o proscritti gl'infervorati repubblicani, cioè gli aristocratici, ai viventi non altra memoria quasi restava che di sanguinosi tumulti, aspri comandi militari, atroci tirannie. Quando poi Bruto e Cassio davano disperata la causa loro a segno di uccidersi, chi poteva ostinarsi a quella virtù, ch'essi riconosceano per un sogno? Cessato di parer attuabile l'antica libertà, non rimaneva che accostarsi al meno ribaldo fra i tiranni. La moltitudine, sempre adoratrice de' vittoriosi e già da un pezzo esclusa dal potere, che cosa aveva a rimpiangere? Ai poveri rinasceva la speranza degli spettacoli e delle largizioni, unico loro voto; i ricchi vedeansi una volta assicurato quel che possedevano; agli ambiziosi garbava meglio piaggiare un potente, che brogliare fra l'incostante ciurma; le pro-

vincie, costrette a blandire la plebe e l'aristocrazia, ridotte a non sapere cui dirigere i loro ambasciatori e le querele, e atterrite dalle gare de' potenti, dall' avidità de' magistrati, dalla debole tutela di leggi stravolte dalla forza, dai maneggi, dal danaro (3), prevedevano più agevole l'ubbidienza e il comando nell'unità, e speravano che la servitù della metropoli lascerebbe ad esse quiete, e sminuirebbe le dilapidazioni legali e le guerresche. Tutto insomma acconciavasi per la calma; e all'uomo che s'affaccia allorchè alle convulsioni sottentra la spossatezza, suole attribuirsi il nome di restauratore e il merito della guarigione naturale.

Augusto non aveva un partito da far trionfare; riuscire prima, poi conservarsi era il suo scopo, e perciò trovavasi più libero nella scelta dei mezzi: giunto a quella pienezza di potere ove il vendicarsi de' nemici è men tosto ferocia che insensatezza, trovò utile il riporre la spada satolla di sangue, e volgersi a trasformar la vita

guerresca nella civile, la pubblica nella privata.

La paura di finir come Cesare fecegli balenare talvolta l'idea di abdicarsi della dittatura come Silla; e Agrippa, franco soldato, l'esortò — Ridona alla patria la libertà, e convinci il mondo che unica-« mente per vendicar il padre avevi assunto le armi »: ma Mecenate gli mostrò quanto sia pericoloso l'indietreggiare dopo essere tanto proceduto; conservasse l'autorità per assicurare la repubblica dai sommovitori, sè medesimo dalle vendette (4). E per verità ogni passo d'Augusto non era stato diretto alla monarchia? Silla, Mario, Catilina, Antonio e gli altri ambiziosi anche in mezzo alle violenze avevano professato voler ripristinare la repubblica: ma Augusto erasi esibito soltanto qual vindice di colui che la repubblica aveva annichilato; e come tutti i trionfanti, si staccava dal partito col quale avea vinto. Prevalse dunque il consiglio più conforme al desiderio d' Augusto; il quale, come Napoleone, amando congiungere a sè le famiglie illustri, già preferiva questo Mecenate, i cui avi erano seduti in porpora sulle eburnee sedie de' lucumoni etruschi; uomo gaudente, che portava la testa coperta, sedeva a sdraio sul tribunale colla tunica cascante, andava al foro tra due eunuchi, faceasi addormentare da lontane sinfonie, proteggeva lo stile fiorito; insieme uomo di idee nuove, dava a buon mercato il patriotismo romano, e gli suggeriva d'acconciar l'impero in geometrica unità, dove tutti fossero cittadini del pari, unica legge per tutti, unica la imposta, le misure, i pesi; i beni pubblici posti nelle provincie si vendessero, e se ne formasse una banca di prestito per l'industria e l' agricoltura.

A quest' unità era però difficile spingersi di tratto in un popolo attaccato alle abitudini; e il concetto riformatore non poteasi ancora dedurre da un incompreso avvenire, ma bisognava fondarlo sul passato, sulla vecchia Roma. Pertanto Augusto, come Napoleone, ridomanda al regime vecchio gli elementi che mancano al nuovo, pensa rialzare ciò ch' era stato abbattuto, levandone però quanto potesse

dargli impaccio.

Dalle idee religiose e dalla consuetudine era stato impresso nei

Romani un profondo concetto della legalità, la riverenza della parola ancor più che del fondo; per modo che di forme giuridiche rivestivano le più flagranti ingiustizie esteriori, internamente lasciavano che si potesse tutto osare purchè si rispettassero i nomi. Il procedere de' tempi e il mutare delle contingenze rendono incompatibile una legge? non si deve derogarla, ma perpetuarne l'immagine e la memoria in formole legali e in finzioni ormai spogliate di senso: si cacciano i re, ma se ne elegge uno per compiere i sagrifizi: alcumi riti del matrimonio rimembrano le primitive violenze, personate nel mito delle rapite Sabine: cessato di convocarsi le trenta curie, daranno voto i trenta littori che dapprima li raccoglievano: la micidiale severità delle prische istituzioni rimarrà legittima, quantunque venga modificata dall' editto pretorio.

I filosofi disputavano sull'origine della legge, e non mancava chi vi vedesse non un trovato dell'umana intelligenza, non un arbitrio del popolo o del legislatore, ma la ragione suprema comunicata alla nostra natura, la norma eterna del giusto e dell'ingiusto, la regina de'mortali e degli immortali. Ma lo Stato s'atteneva alla pratica e alla radicata opinione; i patrizi, custodendo o ridomandando ciò che in origine aveano posseduto, i plebei ciò che eransi con tanta fatica acquistato, poco del resto curavano se i nomi antichi tutt'altre cose indicassero. Deificata la repubblica, la parola di lei è santa, non perchè vera, ma perchè detta; non per la giustizia, ma per la legalità:

questa a quella sostituivasi nel diritto delle genti.

Conobbe Augusto questa inclinazione romana, e tutta la politica interna dirizzò a mascherare l'usurpazione. Sgomentato dalla morte di Cesare, e per natura alieno dall'impetuosa ambizione che si compiace a frangere gli ostacoli anzichè sviarli, calpestare gli usi anzichè spegnerli lentamente, pose ogn'arte in persuadere al popolo che nulla mutava, mentre di tutto s' impadroniva; rispettar le forme onde più facilmente sovvertire il fondo; e lasciar morire di sfinimento lo spirito repubblicano, che altrimenti nell' opposizione si sarebbe rattizzato. Guadagnatosi coi donativi i soldati, col pane il popolo, tutti colla blandizie del riposo, cominciò salire passo a passo, e concentrare in sè le attribuzioni del senato, de magistrati, delle leggi. Il nome di re suona esecrabile ai Romani; ond' egli tiensi pago a quello d'imperatore, solito attribuirsi ai generali trionfanti; ne tampoco il nome di signore (5) sopportava: lo pregavano d'assumere il supremo potere? egli a ginocchi supplicava ne lo dispensassero; finalmente l'accettò per dieci anni, allo scorcio de' quali si rinnovò la scena, e per altri dieci gli fu prorogato, e così finchè visse.

Rifiutando i titoli, voleva la realtà, e si fece concedere il consolato anno per anno, poi in perpetuo, e il potere proconsolare in tutte le provincie: come principe del senato, presedeva a questo; come censore, poteva dare e togliere gli onori, esercitar lo spionaggio, regolar le spese e i costumi: come imperatore, disponeva degli esercitì, aveva una guardia del corpo con paga doppia, portava la porpora e le armi anche in città, e con spada e corazza andava nel

production of the production o

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

TOTAL A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

and a place of the second of the transfer that the time The strong the property of the the the transfer the transfer and the I me to so moters o make well symmetre. Invited ... . Anderso per explanate . 100 . William I Bill-III . . In Inof a case deliver with more will be mile i assure i second the Annual produce down vineralumik when simirali it 1.1. VI IN MARINE WARRYS MA FOR STATE SHEETING SELLENGE SELLENGE SHE the year own a top in to parties while building illumin. I have the a most a secondiament has distinuing mineral his with graded a sadiustic art crossers here. Intillies the sentille THE WILLIAM OF THE WILLIAM WAS IN THE TO THE WILL BETTER A 1-1-11 MANA & AMA AMARINES & MOMENTE E ELE TENDE E STI-I I THE HAVE SHE SHOW HAVE AND SOME TO CHEET STREET STATE STATE Provide the State of the State to consider the contract of all all all supposed to the second to the se I impossibilition principle, the all uses divenive alle corte di sinilijin turi ele yandi mente i arezzati e apodestati, i senatori furono pidulti a mi en comeglio di Mato, che più con poteva se non fiancheg-Miner ent role le lingue infi decisione : anzi, perché non fossero tentati of mollote of repositugito la para, Augusto victo uscissero d'Italia sen-44 MIN CHIUMIN

tanti maliti etami partit nelle civili guerre, che, malgrado i nuovi eteati da titulta i conte, non se n'aveva abbastanza pe' servizi relipuet thet vali al patrici Augusto si fece ordinare dal senato e dal popolo di crearne di nuovi, talche contentava anche l'aristocrazia parendone rinnovatore; mentre egli stabiliva una specie di gerarchia in quella società dianzi rivoluzionaria, con aristocrazia come quella che si fa per decreto, senza forza per resistere agli arbitri

del principe, ma neppure per difenderlo.

Divise il governo delle provincie fra sè e i senatori, a questi assegnando le tranquille e sicure, a sè le irrequiete e minacciose (7), per avere così una ragione di conservare gli eserciti; e le fece amministrare da presidi o legati annui, che da lui nominati, vi esercitavano l'autorità civile e la militare, mentre ai proconsoli eletti dal senato non competeva che la civile. Accanto a questi e a quelli pose dei procuratori, in luogo degli antichi questori, i quali ne frenavano l'esorbitante autorità ed amministravano il fisco, crescendo d'autorità man mano che questo cresceva d'importanza. Pendeva dunque la sorte delle provincie dalla bontà o nequizia del principe; ma in generale quelle del senato stavano a miglior condizione che non le imperiali, perchè dispensate dal militare.

Come due sorta di provincie e due poteri, così v'ebbe due ordini di magistrature, quelle del popolo e quelle dell'imperatore: le prime erano le antiche, annuali, eccetto la censura; le seconde, di tempo indeterminato. Gli altri magistrati conservarono la carica e l'apparenza, ma più scapitarono quanto più elevati. Ai cavalieri furono mantenuti l'esazione delle pubbliche entrate e i giudizi: ma i capitali si dovevano deferire al governatore di Roma, e i più gravi all'im-

peratore.

Le leggi tiranniche del triumvirato Augusto abrogò d'un tratto di 🛝 penna; pure le avite non osò distruggere nè farne di nuove, perchè con ciò avrebbe manifestata la sua onnipotenza. D'altra parte non volendo lasciar esercitare ai magistrati e al popolo la facoltà legislativa, prefisse i giureconsulti, ai quali soli era permesso dar responsi. ingiungendo ai giudici di non dipartirsene. Poteva così sceglierli ligi alle sue intenzioni; attribuendo pubblica autorità alle decisioni loro, avocava a sè l'interpretazione delle leggi; i giudici e gli oratori non potevano, col discuterle, accorgersi che le antiche venivano di pianta sovvertite. Pensò anche raffazzonare un codice, onde esibì il consolato al famoso Antistio Labeone perchè tacesse o parlasse a modo suo; ma questi « scarco d' ambizione, lieto d' incorrotta libertà. nè altro credendo giusto e santo, se non ciò che avesse trovato negli antichi (8) » rifiutò l'indecoroso patto. Al contrario Atejo Capitone seppe trovar compensi onde accomodare le vetuste leggi al nuovo sistema; di che lo premiò l'adulato imperatore.

All'amministrazione repubblicana aristocratica, repugnante dall'unità, e della quale l'oligarchia de'proconsoli avea prodotto l'eccesso. Augusto ne surrogava dunque una più compatta e regolare; intravide l'utilità di disporre gerarchicamente lo Stato, ma solo Costantino potè effettuarlo dopo tre secoli: intanto però ebbe costante la mira a stabilire differenze tra' cittadini. Fra i cavalieri e la plebe stavano i cittadini di Roma, col privilegio di dare una quarta decuria di giudici. Le quattordici regioni in cui Roma era divisa, aveano preroga-

tive superiori ai distretti suburbicari, i quali a vicenda erano più favoriti che la restante Italia. Nell'Italia poi, comunque tutta ammessa alla cittadinanza, sussistevano municipi, colonie, prefetture: Augusto v'aggiunse ventotto colonie, disposte sopra terre compre dagl'Italiani, e ai loro decurioni concesse di poter mandare a Roma il proprio voto per iscritto. Fin tra i cittadini l'originario differiva dal creato; fra gli stessi cittadini perfetti metteano differenza la nascita, la

ricchezza, il diritto di tre figli.

Con singolar arte Augusto coglieva le occasioni di rinforzare il suo dominio. La congiura di Fannio Cepione gli fece abolire l'antica consuetudine di non procedere contro i cittadini assenti, e volle fosse condannato anche chi non si difendeva in persona. Nell' eleggere un collega al console Sentio Saturnino, si tumultuò fino ad insanguinare il fôro; ed Augusto, a prevenire gli scandali, trasse a sè la nomina del secondo console: e così quella dei censori quando il popolo ne nominò due indegni. Malato gravemente, convoca i primati, e ai consoli consegna il suo testamento e il registro delle entrate e forze dell'impero: si credette intendesse con ciò ripristinare la repubblica; onde, allorchè guari, restò consolidata l'autorità sua da un atto liberale, falto in un momento in cui nessuno dubitava che simulasse. Gli schiavi non dovevano essere interrogati alla tortura contro i padroni; ed Augusto stabilì che, nei casi di Stato, gli schiavi potessero comprarsi dal principe o dalla repubblica, e quindi ammettersi a testimoniare.

Esentò gli edili dal dare gli spettacoli, tracollo delle fortune, ma li darebbero i pretori a spese dell'erario; non combattimenti di gladiatori se non col consenso del senato, nè più di due l'anno, e i combattenti non eccedessero i centoventi; senatori e cavalieri non montassero sul palco scenico; escluse le donne dalla lotta, benchè delle loro scostumatezze lasciasse vindici i soli mariti; punito chi comprasse suffragi; vietato alle provincie di tributare pubbliche onorificenze ni governatori se non sessanta giorni dopo partiti.

Affine di nominar magistrati adunava ancora i comizi nel campo Marzio, dava voto anch' egli colla sua tribù, raccomandava alle centurie quei che bramava fossero assunti alle cariche maggiori: ma col votare egli dispensava tutti gli altri dal farlo; come col dire il parer suo in senato faceva che tutti opinassero con lui. Poi al fine d'ogni anno questo popolo sovrano veniva a ratificare tutto ciò che il suo

rappresentante avea compito.

Mostrava dunque Augusto non tenere che dalla libertà un potere che la distruggeva, ed innestava le monarchiche sulle forme repubblicane; collocava prefetti e funzionari suoi, anzichè della legge; dietro al governo uffiziale, di forme repubblicane e d'inoperosa apparenza, ergeva il vero, che senza pompa facea tutto, avea la flotta e le legioni, era unico conosciuto dagli stranieri; i consoli restavano adombrati dal præfectus urbis; i decreti uscivano in nome del senato e del popolo quirite, ma li faceva l'imperatore. Questa maschera applicata alla servitù impedì ch'egli mettesse limiti costituzionali ai possibili eccessi, nè assodasse al popolo qualche prerogativa che pre-

venisse l'abietta schiavitù e la disimpedita tirannia; attesochè il prefigger misura a'suoi successori avrebbe mostrato ch'egli non ne aveva alcuna. Riuscì però a formare un impero grande, di lingua e moneta e leggi comuni, con amministrazione e mezzi e diritto civile e politico e capo unico; il che toglieva che Roma fosse tutto, nullo il resto.

Delle finanze quasi punto non cambiaronsi le fonti, ma assai la loro amministrazione interna. Il principe ebbe una cassa particolare militare (9), distinta dall'erario dello Stato: di quella disponeva a suo beneplacito, di questo per mezzo del senato. E poichè le nuove imposte, fra le quali si vogliono ricordare la ventesima delle eredità e l'ammenda sui celibatari, si versavano nel fisco, il principe trovavasi in mano i danari, come le legioni, come tutto: egli stesso fissava l'ammontare de' tributi e lo stipendio de' governatori.

Mecenate indusse Augusto ad aprire i posti di senatore e di cavaliere ai più spettabili provinciali; altro uguagliamento di questi ai Romani: come sarebbe stata l'imposta ch'egli suggeriva su tutti i liberi dell'impero e su tutte le materie tassabili. Ma non fu ascoltato; laonde, restando immuni i cittadini, il loro crescere tornava a scapito de' tributari, e ne conseguiva l'accumularsi di cittadini nella capitale e di ricchezze in poche famiglie. Augusto non vi riparò se non col restringere la liberalità nel concedere il diritto di cittadinanza, del

quale poi furono prodighi i suoi successori.

L'esercito era stato onnipotente negli ultimi tempi: e Augusto, sapendolo venuto a lui non per amore ma per cupidigia, gli distribuiva i terreni delle provincie sottomesse e delle quiete; e non bastando, vendeva il proprio patrimonio, toglieva a prestito dagli amici per satollario. Pure non lo sbrigliò alla licenza cui Silla e Antonio l'avevano assuefatto; le rivolte delle legioni perdonò, ma congedandole; se una scompigliavasi o fuggiva, la decimava; agli uffiziali che abbandonassero il posto, morte immediata. Ma perchè i possessori più non temessero d'essere spropriati affine di compensare i veterani, Augusto istituì quasi tutto del suo un tesoro militare, di cui dare a

questi le retribuzioni.

Stabilita la pace, sistemò un esercito stabile per la sicurezza dell' interno e delle frontiere; ma invece dei terreni che rendeano precaria la proprietà, mal coltivate le terre, e facili le turbolenti intelligenze, gli prefisse un soldo. Acquartierava i veterani in trentadue colonie per Italia, donde poteva appellarli ad ogni bisogno; tenne in piedi nelle varie provincie censettantamila seicentocinquanta uomini, numero ben piccolo a chi vi paragoni il sobbisso degli Stati moderni; e non erano occupati a far la polizia contro i sudditi stessi. Otto legioni osservavano la frontiera del Reno, tre o forse cinque sul Danubio, quattro all'Eufrate, una nell'Africa, tre nella Bretagna recente acquisto, due in Egitto: tremila uomini dal mar Nero vegliavano sui re del Bosforo; gli altri re rispondeano della tranquillità de' propri Stati: quasi senz' armi rimanevano la Spagna, l'Italia, l' Asia Minore. Quaranta vele tenevano in soggezione il Ponto Eusino: una flotta stanziava a Ravenna per vigilare la Dalmazia, la Grecia, le Isole e l'Asia:

un'altra a Miseno con quindicimila marinai per custodire la Galtia, la Spagna, l'Africa e le provincie occidentali, sgombrar il mare dai pirati, e assicurare il trasporto dell'annona e dei tributi. A speciale custodia dell'imperatore e della città vegliavano presso Roma nove

coorti pretorie sotto due prefetti, e tre coorti urbane (10).

Qui all' imperatore non facea mestieri di riguardi. In lettere suggellate da aprirsi il giorno stesso, comandò ai colonnelli di mettere in ceppi i soldati che fossero ridomandati dai padroni come servi disertori: col che trentamila schiavi furono rimandati agli ergastoli. Ne escluse pure i forestieri, arrolando solo cittadini, quasi per annodare l'ordine civile col militare, sicchè i soldati si ricordassero di esser cittadini, e i cittadini si compiacessero di divenir soldati: ma in realtà quelli di Roma ne restavano dispensati, e le legioni reclutavansi di preferenza nelle provincie, e con mercenari unicamente devoti alla paga e al bottino, cioè all'imperatore non alla patria. Non dunque a Costantino, ma ad Augusto va attribuito un passo di così avanzata tirannia, qual fu il disarmare il popolo e soggettarlo all'esercito, in quel sistema tutto militare che rese possibile la sfrenata potenza de' Cesari successivi.

Secondo l'antica consuetudine il trionfo si decretava a quello, sotto i cui auspizi la guerra si era condotta; sicchè da quell' ora più non

trionfò che l'imperatore.

Amor di potere e amor di ricchezza faceano che patrizi e plebei, dissenzienti nel resto, convenissero nel desiderio delle conquiste; e il quale non veniva per accessi come fra gli altri popoli, ma quasi per natura, tutto essendovi predisposto a guisa di permanente scuola militare. Colla guerra salivasi ai gradi, alla guerra educavansi i figli, di guerra più che d'altro dibattevano le adunanze del popolo e del senato, donde uscivano i capitani, i quali eseguissero sul campo ciò che aveano deliberato nell'assemblea. Ambita come esercizio, come via di acquistar ricchezze e potenza, la guerra non poteva cessare: nè tampoco rimaneva a sperare nella morte dell'ambizioso, poichè un capitano succedeva all'altro, e restava l'anima di questo eroe immortale.

Ma colla repubblica era cessato il sistema delle conquiste, nè d'assumere la guerra occorreva più se non per conservarsi. Fossero pure ambiziosi, gl'imperatori aveano già troppo spazio su cui dominare, e troppi allettamenti a star in pace: i generali, mietendo allori per un altro capo, e dovendo guardarsi dall'eccitarne la gelosia. rattenevano la foga. Il popolo più non avea bisogno di terre che gli conferissero i diritti di cittadinanza, nè il senato di distrarre od illudere la plebe; e le dignità, meglio che in campo, acquistavansi col corteggiare il principe.

Avea dunque Augusto inteso il suo tempo allorche proclamò,—Lo impero e la pace », e pace dovettero cantare tutti i poeti: Ovidio ogni tratto l'esalta; Tibullo inveisce contro le spade; Virgilio descrive il cheto agricoltore, che solcando i suoi campi urterà in qualche rugginosa armadura, reliquia di antiche guerre; Orazio non rifina di opporre le scellerate contese alla pace presente (11). Vero è però che

la pace non può fondarsi se non sul rispetto delle nazionalità; e queste conculcate rimbalzavano talvolta, e al confine fremeano nemici, contro cui bisognava difendersi.

Augusto stesso dovette assumere varie guerre, non più per ambizione, ma per la quiete interna e per preservare da presenti o futuri assalti. Sottomise i Britanni, non domati da suo zio, e la Spagna che da due secoli resisteva; in Africa domò la Getulia; in Asia l'Armenia, e come un trionfo festeggiò l'avergli Fraate re della Partia restituito i vessilli ed i prigionieri tolti a Crasso e a Marc' Antonio (12); ridusse a provincie la Pisidia, la Galazia, la Licaonia e, dopo la morte di Erode il Grande, anche la Giudea, che venne governata da procuratori dipendenti dal proconsole di Siria, fra i quali il più celebre fu Ponzio Pilato.

Così l'impero romano occupava duemila miglia da settentrione a mezzodì, cioè dal Danubio fino al tropico; e tremila dall'Oceano all'Eufrate: un milione e seicentomila miglia quadrate dei paesi del mondo meglio disposti a civiltà. Qualche Stato conservava l'indipendenza o leggi proprie; ma in fatto e re e repubbliche erano stromenti di Roma.

Simile in qualche parte a Carlo Magno circondato dai re vassalli, Augusto pose cura a legare alle sorti dell' impero i re de' paesi non ancora soggetti, vigilandoli egli stesso, ammonendoli a non meritare che li trattasse da vinti, procurando stessero amici fra loro, e a modo d' un patrono coi clienti provedendo ai loro bisogni, facendone allevar i figli co' suoi, dando tutori ai loro pupilli, volendo approvarne i testamenti, convalidarne l'elezione: e quando egli passasse per le provincie, venivano a fargli omaggio senza porpora nè diadema, e colla toga romana camminando pedestri a lato del cavallo o della lettiga di lui (13): alcuni ne degradò, altri ristabilì sul trono.

Per autorità censoria, più d'una volta Augusto ordinò la numerazione dei cittadini : e la prima, subito dopo sconfitto Antonio, li portaya a quattro milioni censessantremila; l'ultima, nell'anno che morì, ne riscontrava trentamila di meno. Niuno argomenti che da Cesare ad Augusto crescesse esorbitantemente, poi in mezzo secolo di pace la gente scemasse. I quattrocentocinquantamila cittadini che Cesare numerava, intendeansi una classe privilegiata, da cui rimanevano esclusi stranieri e coloni, non che gli schiavi; e che in tavole, rivedute dai censori ogni lustro, erano classati secondo l'età e le ricchezze. Soli cittadini davano soldati alle legioni, talchè, col crescer le guerre, fu duopo aumentarne il numero; e più nelle guerre civili, quando combatteano Romani contro Romani. Schiusa la città agli Italiani e ad alcune provincie, il numero dei cittadini crebbe di nove decimi in ventiquattro anni. Allora non occorse di reclutare liberti e schiavi, come si era introdotto dopo Silla, gente non interessata a conservar l'ordine stabilito, e perciò incline a sommosse, e che nons' acchetava se non con largizioni corruttrici, e congedata, infestava colle masnade l'impero. Cessata col cessare del sistema guerresco la necessità di sopperire violentemente alla perduta popolazione, Augusto andò a rilento nel concedere la cittadinanza e l'emancipazione

degli schiavi. Inoltre egli cambiò le condizioni volute per venire iscritto nel censo; e in quello del quarto anno di Cristo non si compresero i cittadini assenti dall'Italia o che possedessero meno di ducentomila sesterzi. Questi, benchè computati nella prima numerazione ed immuni da ogni carico, restavano inetti a qualunque magistratura, formando così una classe media che indebolisse il potere della moltitudine, e menomasse il numero dei candidati e il tumulto de'comizi. Dappoi, sotto Claudio, si numeravano sei milioni novecentoquarantacinquemila cittadini, che sommandovi donne e fanciulli, avvicinerebbero ai venti milioni. Difficile è valutare i sudditi, pure, stando al medio fra distantissime opinioni, pnò credersi i provinciali fossero il doppio, e almen tanti gli schiavi quanti i liberi; onde il conto tornerebbe a centoventi milioni d'abitanti (14).

Impert più vasti ha veduto il mondo e vede, ma stesì in deserti, o sovra popolazioni errabonde e incolte; mentre il romano abbracciava i paesi meglio civili, con assodata dominazione, con popolosissime città, e strade, e monumenti, la cui magnificenza fa ancora ammirarsi

nelle ruine.

Però ai cònfini di quello accalcavansi genti nuove, alle quali era d'uopo opporre la fermezza delle legioni. I più pericolosi furono i Parti di cui più volte dicemmo, e i Germani di cui molto diremo. A
21 a.C. vendo questi varcato il Reno, Agrippa dovette moversi a respingerli; ma appena egli ne tornò, Sicambri, Usipeti, Tencteri lo ripassarono, e sconfissero Marco Lollio proconsole nella Gallia, che riscossosi
li rincacciò.

Rezia intitolavasi il paese che dall' alpi Pennine si stende fino alle Carniche, toccando al sud la Venezia e la Cisalpina. La abitavano al nord delle Alpi i Leutiensi sulla destra del Danubio, i Vannoni sul lago di Costanza, gli Estioni sull' Iller; nelle Alpi e sulla proda meridionale i Leponzi di Oscela (Domodossola) e i Focunati; i Venosti nelle alture da cui piovono l'Inn e l'Adige; poi i Camuni e i Triumpilini nelle valli Camonica e Trompia, i Breuni sull' alto Adige coi Brixenti, i Genauni al nord del lago di Garda sulla destra dell'Adige, e sulla sinistra i Tridentini. A settentrione della Rezia stava la Vindelicia fra il Danubio, il lago di Costanza e l'Inn, dove ora sono Augusta, e Innspruck; ad oriente il Norico fra l'Inn, la Sava, l'alpi Carniche, il monte Cetio (Kahlenberg) e il Danubio; all' est del Norico spiegavasi la Pannonia, che fu poi Ungheria.

I Reti, gente fiera e sprezzatrice della morte, a volta a volta spinsero in Italia il guasto e la desolazione: qualora cogliessero una incinta, facevano dai loro maghi indovinare il sesso del portato, e se il dicessero maschio, lo trucidavano colla madre. Druso e Tiberio figli di Livia li vinsero, e la Rezia, la Vindelicia, il Norico furono ridotti a provincie, come la Pannonia e la Mesia e la Liguria Comata, posta nelle alpi Marittime divenute barriere dell' Italia. Quarantamila Salassi furono trasportati ad Ivrea in ischiavitù di vent'anni, e il loro paese spartito fra' pretoriani, collocatavi la colonia di Augusta Pretoria (Aosta), eretto nelle Alpi un monumento col nome di quarantatrè genti montane sottoposte all' impero (15). Solo colà rimaneva

indipendente il re Cozio, con dodici città di cui era capitale Susa.

Rinnovatisi di forze, i Germani tornano contro la Gallia; e Druso ancora li vince: ma perito fra le vittorie, Tiberio continuò colla de- strezza l'impresa già ben avviata colla forza, sicchè i Germani invo-8 a.C.

carono pace; ed Augusto la negò, e nuovi trionfi v'ottenne.

Però non solo la recente conquista, ma anche l'Italia si trovò minacciata da Maroboduo con settantamila Marcomanni, abitanti a mezzodì della Boemia: anche i Dalmati é i Pannonì misero in piedi un esercito innumerevole, e scannarono quanti Romani erano ne'loro paesi. Tiberio, con Germanico figlio di Druso, riuscito ad ami- 6 d. C. carsi i Dalmati, domò col loro braccio i Pannoni, e ridusse a tranquillità quelli che non preferirono di morire per la spada nemica o per la propria. Un capo dei Pannoni interrogato perchè si fossero sollevati, rispose: — Perchè invece di pastori a difenderci, ne si mandano lupi a divorarci». E l'ingordigia de' governatori fu causa di altri gravi guai nella Germania. Quintilio Varo, che « entrato povero nella ricca Siria, era uscito ricco dalla Siria impoverita », venuto a regolare i Germani, si propose di trasformarli ad un tratto di leggi, di costumi, di lingua, maneggiandoli a baldanza come fosse una provincia fiaccata da lungo servaggio. Ma Erminio (Heermann) principe de' Cherusci, popolo o lega della Germania settentrionale, il quale aveva militato sotto le aquile nostre, e ottenuto titolo di cavaliere e privilegi di cittadino romano, fra l'Elba e il Reno preparò una sol- 9 levazione generale, e nella selva di Teutberga, presso le sorgenti della Lippa, percosse Varo d'una sconfitta, dalla quale restò salvata la nazionalità alemanna, e prefisso il punto oltre il quale non procederebbero le romane bandiere nella Ĝermania. Varo disperato si uccise; i primari uffiziali l'imitarono.

Da che Crasso era caduto prigioniero dei Parti, Roma non aveva rilevata una rotta così tremenda, nè perduto tanto fiore di prodi; Augusto si stracciava le vesti di dosso, e correndo pel palazzo, esclamava: — Varo, Varo, rendimi le mie legioni »; lasciossi crescere capelli e barba, munì le entrate d'Italia, armò a stormo la gioventù romana, indisse supplicazioni agli Dei come ne' pericoli

più stringenti.

Erminio tenea desto l'ardor nazionale fra i suoi; ma molti domandavano quiete anche a prezzo della servitù; nè mancavano traditori e gelosie, consueta peste de' sollevati, per le quali alcuni davano favore al marcomanno Maroboduo. Roma soffiava tra queste ire fraterne, e fu consolata di vederli venir tra loro a battaglia: allora Germanico a Idistaviso (Hastenbeck) riportò segnalata vittoria su 16 Erminio.

Augusto non vide quel trionfo: ma per la terza volta dopo Roma fondata, egli avea chiuso il tempio di Giano (16); e quest' immensa maestà della pace romana, che in somma significava un' incontrastata sommessione, sembrò un ristoro dopo si furiose procelle; onde Augusto era a comun voce acclamato padre e dio, benefattore e ristoratore, e parve grande a' suoi contemporanei e alla posterità, mentre non era che fortunato.

Ma non fortunato di buona famiglia e di successione. Aveva menato moglie Scribonia per amicarsi casa Pompea: cessato l'interesse la ripudiò, e tolse Livia al marito Claudio Tiberio Nerone, già madre di Tiberio ed allora incinta di Druso. Da Scribonia Augusto ebbe Giulia, che accasò con Marcello nipote suo e designato successore: ma nel meglio delle speranze Marcello morì a diciannove anni (17). Allora Augusto obbligò Agrippa (generale e ministro di tale potenza, da doversi o torlo di mezzo o legarselo indissolubilmente) a ripudiare Marcella per isposar Giulia: poi come questa restò vedova, volle la sposasse Tiberio, che per lei ripudiava Vipsania Agrippina.

Augusto erasi compiaciuto nell' educare egli stesso al bene quest' unica sua figliuola, avvezzandola ad amar le lettere e i lavori domestici, a filare ella stessa le lane ond' egli vestivasi; e godeva allorche i letterati ne lodavano la virtù, e scrivevano:—O castità, dea tutelare del palagio, tu vegli continuo ai penati d'Augusto e presso I talamo di Giulia » (18). Ma gli giunsero all'orecchio le dissolutezze di lei, scandalose anche alla corrottissima città; e ricordandosi meno d' esser padre che tutore uffiziale dei costumi, la mandò a confine nell' isola Pandataria, interdicendole il vino ed ogni delicatura di cibi; multò pure di bando o di morte molti complici di sue libidini; nè quanto visse, mai le perdonò, anzi in testamento prescrisse non fosse deposta nella tomba dei Cesari; e spesso esclamava: —Foss' io vissuto senza donna, o morto senza prole! »

Augusto fece allevare Cajo Cesare e Lucio, nati da Giulia e da Agrippa, istruendoli egli medesimo, e procurando estirparne l'orgoglio; a tavola li faceva sedere a' piedi del suo letto; per viaggio, procedere in lettiga; rimproverò il popolo che li richiamasse signori; non li proponeva mai ai suffragi de' comizi senza aggiugnere—purchè lo meritino »: sebbene poi violasse egli stesso i propri consigli, anticipando ad essi gli onori e le magistrature, e adottandoseli come successori. Di ciò indispettito, Tiberio abbandonò la corte e si ritirò a Rodi, finchè Livia pare accelerasse la morte di quelli. Allora de G. Augusto, per quanto conoscesse e odiasse Tiberio, lo adottò, patto

che anch' egli adottasse Germanico figlio di Druso, il quale era morto nella guerra germanica non senza sospetto di veleno.

Privatamente Augusto non andò illeso da gravissime taccie. Ad oscene ragioni si attribuì l'averlo Cesare adottato. Mentre Roma affamava, diede un banchetto ove figuravano i dodici Dei colle dodici Dee, insultando alla miseria pubblica e alle credenze nazionali con l'ascivie da cui un epigramma allora divulgato diceva che Giove stesso torse gli occhi (19). I suoi adulteri dapprima furono spedienti onde insinuarsi nel segreto delle case: ma non li cessò neppure dopo acquistato il potere supremo. L'amicizia per Mecenate nol rattenne dall'amoreggiarne la moglie Terentilla: e il dabben ministro recavaselo in pace, purchè non gli fosse turbata la voluttuosa tranquillità.

Morto questo ministro, al quale son dovute e la sua moderazione dopo il triumvirato e le lodi degli scrittori; morto anche Agrippa, Augusto si lasciò menare a senno di Livia, che sacrificando l'amor proprio per conservarsi il favore, secondo le lubriche inclinazioni del marito, uffizio al quale non isdegnavano scendere altri amici suoi. Al qual proposito la cronaca narrò che, aspettando un giorno al palazzo una dama, dalla lettiga chiusa che dovea recargliela vide uscir uno colla spada sguainata. Era il filosofo Atenodoro, che voleva dargli una lezione, e—Vedete (gli disse) a che vi esponiate. Non te« mete che qualche repubblicano o un marito offeso si valga di simi» gliante occasione per togliervi la vita? » L'argomento era efficacissimo per Augusto; se n'abbia fatto senno, non sappiamo.

Della sua immanità bastanti esempi ci passarono innanzi, e tratto tratto ripullulava. In occasione del bando di Giulia, mise a morte alcumi che gli davano ombra; altri quando riformò il senato, presumendo che gli esclusi cospirassero contro la sua vita. Dacchè la sicurezza del trono gli ebbe scemata la paura, mostrossi clemente: riferendogli Tiberio non so che dicerie e lamenti del popolo, rispose:-Lasciamoli dire, purchè ci lascino fare ». Di un Emilio Éliano, accusato di contumelle contro lui, disse: — Gli proverò che ho lingua anch' io per dire il doppio male di esso». A un Cassio Patavino, il quale professava non mancargli nè la volontà nè il coraggio di liberar Roma, impose soltanto d'uscire di città. Di lieve multa puni Giunio Novato, autore d'un libello sanguinoso. Un cavaliere, da lui acerbamente e a torto rimproverato in una rivista, il lasciò finire, poi gli disse: — Cesare, quando volete esatle informazioni sopra persone oneste, cercatele ad oneste persone ». Aggradì la lezione, buona anche oggi ai dilettanti di spie.

Scoperto che Cornelio Ĉinna, nipote di Pompeo, tramava con pri-t d. C. mari personaggi, Augusto l'ebbe a sè, gli si mostrò informato sin delle minime particolarità, gli rammentò i favori concessigli, in fine annunziògli il perdono, anzi il nominò console (20). Tratto da re; se pure non era la paura, che il consigliasse a baciar la mano che non poteva recidere; la paura che lo accompagnò in tante battaglie, ove la fortuna il rese vincitore; la paura che il rendeva tanto superstizioso. Se il cielo tonava, rifuggivasi in sotterranei, avvolto in una pelle di vitello marino; godeva come di fausto augurio se, sul movere ad un viaggio, cadesse qualche spruzzolo; adombravasì come di tristo se si calzasse il sinistro piede prima del dritto; scriveva a Tiberio di non intraprendere affari il giorno delle none, nè mettersi in via il domani d'una feria. Eppure egli stesso nella guerra contro Napoli, avendo perduto la flotta, insultò a Nettuno, vietando se ne portasse l'effigie in processione.

Anche l'amor della giustizia non era così disinteressato in Augusto. Assordato da lamenti contro Licinio, liberto e confidente suo, appaltatore delle rendite nella Gallia, lo fa processare: e già il reo è sul punto d'essere condamato, quando apre il tesoro al suo padrone, dicendogli averlo accumulato per lui, acciocchè i Galli non ne abusassero; ed è assolto.

Questi difetti sapea sottrarre alla vista ed all'ammirazione dei Romani, colla finissima arte del simulare e dissimulare; nè il mestiere di re da veruno fu meglio conosciuto. Non ostentava alcun fasto nella persona o nel ricevere; nelle città entrava notturno o in-

cognito per evitare le accoglienze; vestiva abiti lavoratigli in casa, senz' altro distintivo che la guardia pretoriana; abitava la casa ché era stata dell' oratore Ortensio, nè v' aveva altri ornamenti o gioielli, che una tazza murrina, stata de' Tolomei; accettava inviti anche da privati, ed avendogli un Milanese imbandito meschinamente. e'gli disse celiando: — Non credevo fossimo in sì stretta confidenza ». Agli spettacoli sedeva fra i giudici, affettava di presentarsi egli stesso ai tribunali per assistere in giudizio clienti e amici suoteo subiva le interrogazioni e gli acerbi ripicchi degli avvocati. Ad un legionario che lo pregava di patrocinio in certa causa, rispose d'esser occupato, • manderebbe a ciò un avvocato suo; ma il soldato replicò: — Quando a te fu mestieri del mio braccio, ho io mandato un sostituto? » ed egli l'assistette in persona. Parco nel concedere la cittadinanza, voleva che i Romani sentissero la dignità loro e portassero la toga, non la povera lacerna; e vedendo un cittadino in cenci, gemette che Romanos rerum dominos, gentemque togatam fossero ridotti a tali strettezze.

L'affabilità non gli toglieva fermezza; respinse il titolo di signore, ma più non diede ai soldati quello di commilitoni, sentendosi esser più che un capitano di ventura; udendo la plebe gridare alla scarsità e carezza del vino, replicò:—Agrippa vi ha provisti di buon acqua ». Correndo un' epidemia, il popolo immagina sia punizione degli Dei per avere permesso ad Augusto d'abdicarsi dal consolato, e corre a furia al palazzo chiedendolo dittatore; ma egli resiste, e preferisce il titolo di proveditor generale, con cui soccorre ai bisogni della città. In mezzo a mali di nervi, di fegato, di pietra, conserva il viso costantemente ilare; e nessun adulatore gli sarebbe andato a sangue, come chi abbassasse gli occhi quand' egli il fissava in

viso, quasi abbagliato dallo splendore che usciva da' suoi.

Conoscendo quanto giovi ai tiranni lo stipendiare la penna e la coscienza degli scrittori, favorì e lasciò che Mecenate favorisse quanti primeggiavano allora per ingegno, ma a patto che lodassero; pagò le muse, ma per disarmare la storia, e perchè i loro canti non lasciassero accorgere che l'eloquenza era ammutolita. Orazio Flacco, colonnello a Filippi sotto Bruto, ebbe in sulle prime accoglienza fredda da Mecenate; poi acquistatone le grazie, dovette moderare gl'impeti repubblicani che gli faceano esaltare o le prische virtù o la indomita anima di Catone, e mise in celia sè medesimo d'aver a Filippi gettato lo scudo. Pure ad Augusto non bastava ch' e' tacesse, il volēva lusinghiero, e gli domando: — Credi forse che l'amicizia mia t'abbia a riuscir disonorevole presso gli avvenire? » (21). E O+ razio l'encomiò, e si fece poeta della vita privata da lui introdotta. e della quale era tipo Pomponio Attico (Vol. I, pag. 585). Anche Virgilio Marone, a cui Mecenate fece restituire i campi-occupati dai coloni dovea colla gracile zampogna e coi precetti agricoli torcere gli animi dai tumulti forensi e guerreschi alla tranquillità campestre; poi elevatosi a cose maggiori, intessere i destini di Roma con quelli della casa di Giulia, e trovare fra gli Dei e fra gli eroi troiani gli antenati di questo uomo nuovo. Intanto a gara gli uni degli altri ripetevano al popolo, che la salute sua stava in quella d'Augusto, che

egli solo avea-saputo incatenare il demone della rivoluzione e della guerra civile, solo era da tanto da riparare poc'a poco i danni patiti.

A questi patti solamente Augusto (troppo imitato da cotesti altri protettori delle lettere) concede i piccoli onori; pranzi, lieta cera nell'anticamere, applausi nelle scuole e al teatro: ma nessuno si brighi di filosofia o d'eloquenza forense; se il capo di Cicerone è necessario all'ambizione sua, lo abbandona al manigoldo; se Ovidio l'offende, il bandisce, nè per canti o suppliche gli restituisce la pa-

tria: lascia in oblio Tibullo, repugnante dall' adulare.

In un governo quieto, si può permettere che gli uomini s'avventino ingiurie, si taccino di ladri, di corrotti, d'ingiusti: tutti sanno che non è se non un' arte degli emuli, uno spettoramento de' giornalisti: la moralità se ne stomaca, ma il governo lascia fare, considerandoli come sbagli, non come delitti. Ma in un governo che succede a una rivoluzione sanguinaria e criminosa, dove uno può dire all'altro, — Tu scannasti mio padre, tu rapisti il mio avere, la casa che abiti guadagnasti proscrivendo mio fratello, il tuo podere è l'eredità legittima de' miei figliuoli », di necessità bisogna impor silenzio, altrimenti la guerra persevera, le passioni si esasperano, mentre è bisogno del silenzio che le ammorzi. In conseguenza Augusto fece rei d'alto tradimento gli autori di qualunque libello infamatorio, e i magistrati doveano cercarli con quel rigore, che apre la via ad arbitrarie persecuzioni. Cornelio Gallo, per aver tenuto un discorso alquanto ardito, è mandato in esiglio ed ivi ucciso, e proibito a Virgilio di pubblicarne l'elogio: gli scritti di Labieno sono bruciati (22), ed esso costretto a lasciarsi morir di fame: Timagene d'Alessandria, eletto suo storiografo, gli dispiace per un frizzo, ed è comandato di non comparirgli avanti; ond'esso brucia le storie contemporanee, e intraprende studi più sicuri sui fasti d'Alessandro, come gli accademici odierni.

Anche Paolo Fabio Massimo radunava i letterati a pranzi e conversazioni, dove Properzio recitava le sue elegie, Ovidio le facili descrizioni man mano che gli scorreano dalla lubrica penna, Vario le tragedie romane; chiunque insomma avesse grido vi trovava ascoltatori, applausi e cortesie Augusto l'ebbe amico, e seco in tutta segretezza recossi alla Pianosa per visitarvi il relegato pronipote Agrippa Postumo, alla cui vista s'intenerì fino alle lagrime. Nessuno dovea poter vantarsi d'avere veduto il vecchio imperatore compianger uno cui non voleva perdonare; e avendo Massimo confidato la cosa alla moglie, questa a Livia, Livia ad Augusto, il letterato favorito si trovò morto (23).

Il popolo quieto e pasciuto non guardava a questi fatti, ma credeva alle echeggiate lodi de' cortigiani, i quali narravano ch' e' salutava in Tito Livio il lodator di Pompeo, senza per questo sminuirgli la grazia; che di Cicerone disse, — E' fu grand' uomo ed amante la patria »; di Catone, — È buon cittadino e buon uomo chi sostiene il governo stabilito ». Qual meraviglia? Augusto non professavasi restitutore delle prische virtù? (24) Esaltando la Roma quirinale, storici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare Augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare augusto, il quale revocava i verici e poeti non sonici e poeti non faceano che lodare augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare augusto, il quale revocava i verici e poeti non faceano che lodare augusto.

tusti esempi, rassettava i templi cadenti e le statue annerite dagl'incendi, espiava colla pietà e coll'innocenza i delitti degli avi, tornava l'antico pudore, rifaceva caste le famiglie e liete le madri di prole somigliante (Orazio). Era dunque naturale che proclamassero divino colui che li beava di tali ozi (25): ed Augusto, dopo investito

della potenza in terra, accettò d'essere dichiarato dio.

In quarantaquattro anni d'amministrazione non abusò dell'assoluto potere, e adoperò ogni guisa per venire in grado al popolo. La città tenne proveduta di grani e di giuochi; frequentò quelli del Circo, nel cui mezzo ergeva un obelisco egiziano; e li proibì ad ogni altra città; invitò i più illustri attori, vietando agli edili ed ai pretori di bastonarli quand'anche non piacessero: pure, udito che un di costoro tenea seco una donna travestita, il fece prendere, sferzare sui tre teatri, ed esigliare; esigliò anche il celebre attore Pilade perchè mancò di rispetto a un cittadino, ma presto l'ebbe richiamato

ad istanza del popolo.

Blandì l'orgoglio nazionale abbellendo Roma, facendovi la piazza e il tempio di Marte vendicatore, quel di Giove fulminante in Campidoglio, l'Apollo palatino colla biblioteca, il portico e la basilica di Cajo e Lucio, i portici di Livia ed Ottavia, il teatro di Marcello, e tanti edifizi, che potè vantarsi di lasciar di marmo quella che aveva ricevuto di cotto. Nel tempio che a Cesare eresse nel fòro, fece trasportare da Coo la Venere Anadiomena di Apelle, stimata cento talenti, e avuta qual modello di bellezza perfetta. Lo secondarono i suoi; e Mecenate murò un palazzo con giardini deliziosi; Agrippa trasse di lontano acque salubri, con più di cento fontane ornate di trecento statue e quattrocento colonne di marmo; terme arricchite di bellissimi quadri, e dotate stabilmente di terreni; un magnifico tempio a Nettuno, e il Panteon che rimane splendidissimo monumento delle arti in quel secolo. Doviziosi senatori, per consiglio d'Augusto, ripararono del proprio alcuni tratti delle pubbliche vie; Cornelio Balbo aprì un teatro, Statilio Tauro un anfiteatro, Lucio Cornificio un tempio a Diana, Munazio Planco a Saturno, Tiberio alla Concordia e a Castore e Polluce, Filippo un museo, Asinio Pollione un santuario della libertà. Mentre si parlava delle fabbriche, dei poemi, degli spettacoli magnificentissimi, non sindacavasi il governo, e così il tempo lo consolidava; del che s'accorse l'attore Pilade, quando disse: — Sta di buon animo, o Cesare, poichè il popolo si occupa di me e di Batillo ».

Roma comprendeva allora il giro di cinquanta miglia e immensa popolazione; ma quanta fosse veramente, è disputato: alcuno le assegna quattordici milioni; credono esser moderati quei che si limitano a quattro: eppure noi sappiamo che, per riguardi religiosi, la città estendevasi poco fuori del Pomerio della primitiva; e che anche dopo ampliata da Aureliano, non era più vasta dell' odierna, la quale gira da diciottomila ducento metri, seimila metri meno di Parigi. Vero è che molti quartieri restavano fuori di quel recinto; che le vie erano sì anguste, da non potersi riparare dalle ruine, nè soccorrere agli incendì (26): alzavansi anche sterminatamente le case,

SUA PINE 25

benche Augusto avesse proibito d'eccedere i settanta piedi: il trovare nel catasto fatto da Teodosio registrate quarantottomila trecentottantadue case, ci lascia negar fede a quella popolazione stermi-

nata, ma non ci aiuta a determinare la vera.

Per assicurare il vitto e la quiete di tanta gente, acquistarono importanza il prefetto della città e quello dell'annona, cariche rinnovate da Augusto che gli diedero in mano anche la polizia. Ridusse a ducentomila i cittadini nutriti a pubbliche spese, mentre prima di Cesare erano trecentoventimila. Inoltre distribuì almen cinque volte danaro (27), non mai meno di ducento, nè più di quattrocento sesterzi, cioè da quaranta a ottanta lire per testa; e poichè, comprendendovi anche i fanciulli da undici anni in su, i donati sommavano a non manco di ducencinquantamila, ogni distribuzione importava da dieci a venti milioni. Aggiungi le ingenti spese di ventiquattro spettacoli dati a proprio nome, e ventitrè a nome di magistrati assenti o incapaci, e le somme che, a chi ne lo cercasse, prestava senza interesse con ipoteca del doppio.

Di settantasette anni, a Nola, venne in fin di morte, e chiesto lo 14 d.C. specchio, si fece acconciare, indi agli amici chiese:— Ho rappresen-47 ago. tato bene la mia commedia? » e senza attender la risposta,—Batte-

temi le mani ».

Anche noi posteri confesseremo che recitò bene la sua parte, se dopo le proscrizioni potè farsi credere umano, farsi credere prode dopo tante fughe e paure, farsi credere necessario quando tutte le istituzioni erano cadute, instauratore della repubblica che demoliva, conservatore dei costumi egli scostumato, fare che alcuni de' tardi suoi imitatori, senza vedervi ironia, potessero compiacersi d'esser chiamati augusti. L'influenza d'un regnante bisogna cercarla non nei primi, ma negli ultimi anni del suo dominio; ed Augusto, come Luigi XIV, come Napoleone, trovò gli uomini già fatti, e alla fine non lasciò che decadenza. Pure, per conservare tanti anni l'autorità, e persuadere al popolo che la sicurezza di tutti pendeva dalla conservazione di lui solo, qual profonda conoscenza e del cuore umano e dell'amministrazione si richiedeva! Stese egli medesimo un breve catalogo delle proprie azioni, insigne e forse unico monumento della storia d'un mezzo secolo, narrata dal principale attore, e senza smancerie, come chi al giudizio della posterità si presenta senza apprensioni (28).

Nel testamento istitul eredi Tiberio e Livia, e in loro mancanza Druso e Germanico. Scusavasi della modicità di alcuni legati per la scarsezza dell' aver suo che non eccedeva i cencinquanta milioni di sesterzi (30 milioni): asseriva d' aver adoprati al bene dell'impero i patrimont redati da Ottaviano e da Giulio Cesare, e quattromila milioni di sesterzi lasciatigli da amici in quegli ultimi vent'anni. Al popolo romano legò quaranta milioni di sesterzi, tre milioni e mezzo alle tribù, mille sesterzi a ciascun pretoriano, metà tanti a ciascun soldato delle coorti urbane, trecento a ciascun legionario. A senatori, illustri personaggi, fin re stranicri fece dei lasciti, uno de' quali ascendeva a quattrocentomila lire; menzionò sin taluno de'suoi ne-

mici. Al testamento aggiunse una statistica dell'impero, istruzioni relative a'suoi funerali, e il suddetto catalogo delle proprie imprese,

da scolpirgli sul mausoleo.

Anche il testamento era dunque una scena della sua commedia; battiamogli le mani, ricordiamoci che diede al mondo quarantaquattro anni di pace, e ripetiamo: — Augusto non doveva mai nascere, o non mai morire ».

(1) Ως καὶ πλεῖου τι, ἢ κατὰ ἄνθρωπος, ὧν. Dione, liu. — Ma Augusto che cosa significa? Festo lo stiracchia da avium gesta, o avium gustata; altri da augurium; chi da κύγὴ splendore; e chi da augeo in senso di consacrare la vittima, onde Augusto varrebbe quanto sacro: del che Ovidio canta nei Fasti; i. 614:

Sancta vocant Augusta patres; Augusta vocantur Templa, sacerdotum rite dicata manu. Hujus et augurium dependet origine verbi, Et quodcumque sua Jupiter auget ope.

I più lo traggono da augere in senso d'aumentare; onde in una lapide ad onore di Giuliano, e ne' panegirici di Massimiano e Costantino troviamo semper Augustus, che su adottato dagl' imperatori di Germania, e che da essi traducevasi per Mehrer des Reichs, cioè aumentante l'impero. Macrobio, ne' Saturnali 1. 12, conservò il senatoconsulto che muto in agosto il nome del mese sestile in cui Augusto trionsò: Cum imperator Cæsar Augustus mense sextili et primum consulatum inierit et triumphos tres in urbem intulerit et ex Janiculo legiones deductæ seculæque sint ejus auspicia ac sidem sed et Ægyptus hoc mense in potestatem populi romani redacta sit sinisque hoc mense bellis civilibus impositus sit atque ob has causas hic mensis huic imperio felicissimus sit ac fuerit. placere senatui ut hic mensis Augustus appelletur.

Intorno agli imperatori romani le fonti antiche sono:

DIONE CASSIO ne' libri LI-LX. Da questo all' LXXX non abbiamo che l'abbreviazione fattane da Sifilino, che va fino ad Alessandro Severo. È partigiano della menarchia, quanto della repubblica Tacito. Gli Annali di questo corrono da Tiberio a Vespasiano; ma è perduto quello che descriveva il regno di Tiberio dal 32 al 34 anno, il regno di Caligola, i sei primi anni di Claudio, l'ultimo anno e mezzo di Nerone. Della Storia non abbiamo che i tre anni dal 69 al 71.

Svetonio, Vite dei Cesari da Giulio Cesare a Domiziano; Vellejo Patercolo, pei regni d'Augusto e di Tiberio; I compendi di Eutropio, Aurelio Vittore, Sesto Rufo; Gli otto libri di Erodiano da Comodo a Gordiano;

Le vite degl' imperatori da Adriano a Diocleziano negli Scriptores Historiæ Augustæ minores. Fonti moderne sono:

Muratori, i cui Annali cominciano al 1º di Cristo, 31º d'Augusto, e vanno sin al 1749; aridi ma precisi.

Le Nain de Tillemont, Histoire des empereurs et des autres princes qui ont régné dans les six premiers siècles de l'Eglise. Bruxelles 1700; e l'edizione accresciuta 1707 : compilazione faticosa, e tesoro d'erudizione. I gesuiti Catrou e Bouillé finiscono la loro storia romana con Tiberio; ma sì essi, come Rollin e Vertot, sono poco esatti nelle citazioni. e aggiungono circostanze retoriche e sofistiche ignote agli antichi. Sta più esatto a questi Kooke, al quale s'affidano gli autori inglesi della Storia Universale.

GREVIER, Hist. des empereurs romains depuis Auguste jusqu'à Constant. Parigi 1749; è continuazione del Rollin, prolissa e scarsa di

**c**ritica.

GIBBON, Decline and fall of the roman empire. Basilea 1787. Comincia agli Antonini.

Champigny, Les Césars. Parigi 1845 e 1853.

Merival, Storia de' Romani sotto l'impero (ingl.). Londra 1850.

GARZETTI, Della storia e della condizione d'Italia sotto il governo degl'imperatori romani. Milano 1838.

Le epoche sono accertate dai numismatici, come Le Vaillant, Cooke, e

più di tutti da Eckhel, De doctrina nummorum.

(2) Quis non latino sanguine pinguior Campus, sepulcris impia praelig.

Testatur, auditumque Medis

Hesperiae sonitum ruinae?

Qui gurges, aut quae flumina lugubris Ignara belli? quod mare Dauniae Non decoloravere caedes? Quae caret ora cruore nostro?

ORAZIO, Od. 11. 1.

(3) TACITO, Ann. 1. 2.

(4) Dione, lib. Lii, mette due esercitazioni retoriche in bocca a que'con-

siglieri della libertà e della servitù del popolo signore del mondo.

(5) I Romani esecravano il nome di re, eppure metteano in conto di gloria l'aver avuto dei re in paese o in casa: Mecenate è lodato da Orazio perchè atavis edite regibus: Ennio, da Silio Italico perchè antiqua messapi ab origine regis; la città di Vejo, da Properzio perchè fu regno:

Et Veii veteres et vos tum regna fuistis: Et vestro posita est aurea sella foro.

Augusto non volle esser detto dominus se non dagli schiavi, e proibì ai suoi figli e nipoti d'adoprarlo fra loro. Anche Tiberio nol comportò, e a chi glielo dava rispose: — lo sono principe del senato, imperatore delchi e l'esercito, ma signore soltanto degli schiavi ». Caligola l'adottò: ma nessun altro lo segui fino a Domiziano, che comandò espresso di chiamarlo signore e dio, e un editto cominciò, Dominus et deus noster sic fieri jubet. Plinio loda Trajano di ricusar questo titolo; pure talora glielo dà nelle sue lettere. In privato era molto in uso; Tibullo canta:

Quam juvat immites ventos audire cubantem, Et dominam tenero continuisse sinu!

e da Seneca abbiamo che era titolo generico, dato a quelli di cui non soccorresse il nome: Omnes candidatos bonos viros dicimus; quomodo oòvios, si nomen non succurrit, dominos salutamus. Ep. 3.

(6) Ben lo notò Tacito, Ann. 111. 56: Potestatem tribuniciam Druso petebat. Id summi fastigii vocabulum Augustus reperit, ne regis aut di-

ctatoris nomen assumeret, ne tamen appellatione aliqua cetera imperia

præmineret.

ria, o anche provincia del popolo romano; delle altre, praedia stipendiaria, o provincia di Cesare. Le provincie senatorie furono l'Africa (cioè gli antichi domini di Cartagine), la Numidia, l'Asia propria, l'Acaja, l'Epiro coll'Illiria, la Dalmazia, la Macedonia, la Sicilia, la Sardegna, Creta colla Libia, la Cirenaica, la Bitinia col Ponto e la Propontide, la Betica nella Spagna. Per sè Augusto tenne la Spagna Tarragonese e la Lusitana, le Gallie tutte, le due Germanie, la Celesiria, la Fenicia, la Cilicia e l'Egitto. La Mauritania, parte dell'Asia Minore, la Palestina e alcuni cantoni della Siria avevano governo nazionale sotto l'alto dominio di Roma. Dappoi Augusto cedette al senato Cipro e la Narbonese in cambio della Dalmazia.

La nostra Gallia Cisalpina aveva avuto per governatori

| nel | 704 | di R.      | <b>50</b> | av. C.          | G. Cesare  |
|-----|-----|------------|-----------|-----------------|------------|
|     | 705 | ມັ         | 49        | <b>&gt;&gt;</b> | M. Crasso  |
|     | 706 | n          | 48        | n               | M. Calidio |
|     | 707 | <b>»</b>   | 47        | ď               | M. Bruto   |
|     | 709 | <b>"</b>   | 45        | Ŋ               | C. Pansa   |
|     | 710 | <b>»</b> . | 44        | >>              | D. Bruto   |
|     | 711 |            | 43        | מ               | M. Antonio |

Augusto la dichiarò libera, acciocchè non vi fosse un potente così vicino a Roma.

(8) TACITO. Ann. III. 75; A. GELLIO, XIII. 12.

(9) Detta fiscus, perché da prima le grosse somme tenevansi in fiscelle di vimini. Così il moderno budjet, viene dalla bolgetta o tasca in cui il ministro portava alle Camere il conto discusso.

| (10) Forze romane al principio del<br>regno di Tiberio |            |             | alla morte<br>di Nerone | sotto<br>M.Aurelio |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|
| Coorti                                                 | pretoriane | . 9         | 9                       | 12                 |
| In Roma                                                | urbane     | 3           | 3                       | 14                 |
| THE STATE OF                                           | di vigili  | Ž .         | ğ                       | 7                  |
| In Italia                                              | legioni    | _           | 4                       | 4                  |
| Sul Reno, di sott                                      |            | •           | •                       | -                  |
| Magonza                                                |            | £           | £                       | £                  |
| di sop                                                 |            | Ā           | ì                       | <u> </u>           |
| <del>-</del>                                           | »          | Ž           | Ä                       |                    |
| In Spagna In Africa                                    | · »        | 9           | i                       | . 4                |
|                                                        | •          | <b>2</b>    | à                       | 2<br>3             |
| In Egitto                                              | »          | A<br>A      |                         | Ž                  |
| In Siria, sull'Euf                                     |            | <b>.</b> .  | <b>4</b>                | <b>A</b>           |
| In Giudea                                              | . , »      |             | J                       | 1                  |
| Sul Danubio e in I                                     | 'an-       |             |                         | 7                  |
| nonia                                                  | »          | 7           | 1                       | 3                  |
| In Mesia                                               | <b>b</b>   | 2           | 2                       | <b>5</b>           |
| In Dalmazia.   .                                       | »          | 3           | <b>2</b><br><b>3</b>    |                    |
| In Bretagna                                            | »          |             | 3                       | 3                  |
| Nella Rezia                                            | »          |             |                         | 1                  |
| Nel Norico                                             | » :        |             |                         | 1                  |
| Nella Dacia                                            | »          |             |                         | 2                  |
| Nella Cappadocia                                       | »          | -           |                         | 1<br>2<br>2<br>2   |
| Nella Mesopotam                                        |            | ****        |                         | 2                  |
| Nell'interno dell                                      |            |             | ,                       |                    |
|                                                        | uomini     | <del></del> | <b>1200</b> .           |                    |

La legione nella prima epoca era di 6300 uomini; al tempo di Marc' Aurelio di 6826: la coorte un decimo dei fanti della legione, cioè 600 o 610 uomini; ma 1000 quelle di guarnigione a Roma. Abbiamo dunque le forze romane

sotto Tiberio . . . uomini 171,500

— Nerone . . . » 198,600

— Marc' Aurelio . . » 258,258

Aggiungasi 21,000 uomini di mare; e truppe ausiliarie, equivalenti in

circa al numero delle legioni, secondo Tacito, Ann. IV. 5.

(11) Pace equivalse quasi ad impero: pax romana, dice Seneca; Tacito, ne pacem nostram turbarent; Plinio, immensa pacis nostræ majestas.

(12) Hic referat sero confessum fædere Parthum,
Reddat signa Remi, mox dabit ipse sua.

Sive aliquid pharetris Augustus parcet Eois, Differat in pueros ista tropæa suos.

Gaude, Crasse, nigras si quid sapis inter arenas, Ire per Euphratem ad tua busta licet.

PROPERZIO, IV. 6.

(13) Giuseppe Flavio, Archeologia, XVI. 15; Svetonio, in Augusto, 16. 48.

60; Eutropio, vii. 10.

(14) È l'opinione vulgata dietro ai calcoli di Gibbon: ma con isfoggio d'erudizione si prova altrettanto bene ch'erano molti di più e molti di meno, e forse converra stare fra i settanta e gli ottanta milioni. L'Italia in tal caso non offrirebbe che sei in sette milioni di liberi.

Wallon (Storia della Schiavitù, n. 85) ha creduto provare che, avanti la seconda guerra punica, l'Italia non contava più di otto milioni d'uomini: Dureau de la Malle, coi dati stessi, arrivava appena a cinque. Berghaus valuta l'estensione dell'impero in centomila miglia geografiche; onde sarebbe meno della Russia odierna.

(15) Videre Rhæti bella sub alpibus
Drusum gerentem, et Vindelici.....

ORAZIO, Od. IV. 4.

Vindelici didicere nuper

Quid Marte posses: milite nam tuo Drusus Genaunos, implacidum genus, Breunosque veloces, et arces
Alpibus impositas tremendis

Dejecit, acer plus vice simplici.
Major Neronum mox grave prælium
Commisit, immanesque Rhætos
Auspiciis pepulit secundis.

Ivi, 14.

Dall' iscrizione del trofeo posto nelle Alpi ad Augusto, conosciamo i

popoli che vi abitavano:

Imperatori cæsari divi pilio avgusto pontifici maximo imperatori xiii Tribuniciæ potestalis xvii senatus populus que romanus qvod ejvs dvctv Avspiciisqve gentes alpinæ omnes qvæ a mari svpero ad infervm pertinebant' Svb imperivm populi romani svnt redactæ gentes adpinæ devictæ. Trivmpi-

LINI' CAMVNI' VENOSTES' VENNONETES' ISARCI' BREVNI' GENAVNES' FOCVNATES' VINDE-LICORYM GENTES OVATVOR' CONSVANETES' RYCINATES' LICATES' CATENATES' AMBI-Syntes' rygysci' syanetes' calvcones' brixentes (Brixen), leponth (Leventina): Viberi nantvates sedvni veragri (nel Vallese), salassi acitavones MEDYLLI' VCENI' CATYRIGES' BRIGIANI' SOGIONTII' BRODIONTII' NEMAONI' EDENATES' mevbiani' veamini' gallitæ' trivlati' ectini' vergynni' egvityri' nementvri' ORATELLI' NERVSI' VELAVNI' SVETRI.

La riferisce Plinio Hist. nat, 111. 24, che soggiunge non sunt adjectæ cotianæ civitates x11, quæ hostiles non fuerunt; item attribulæ muni-

cipiis lege pompeja.

Si fecero libri interi ad illustrazione di quest' epigrafe. Il vedere posti pei primi quei delle valli Trompia e Camonica conforta coloro che dicono avesse Augusto lasciate a loro molte franchigie. Un marmo ove leggesi a republica camunorum, è revocato in dubbio dal Labus: ma è indisputato quest' altro Neroni Clavdio Drvso Camvni et Trymplini.

Vedi Eggen, Examen des historiens d'Auguste, pag. 225; Spitalieri, Notizie sul monumento dei trofei d'Augusto di Torbia. Torino 1842; e

Memorie dell' Accademia di Torino, serie n. t. v. p. 161.

(16) Noi opinammo (V. 1, pag. 83) che il tempio di Giano fosse il confine tra le due genti che si fusero poi per formar Roma; sicche in tempo di guerra stesse aperto affine di recarsi una all'altra soccorso, in pace chiuso perchè la troppo facile comunicazione non suscitásse litigi. Fu chiuso sotto Numa, e dopo la prima guerra punica; poi Augusto il serrò tre volte: la prima dopo vinti Antonio e Cleopatra; quattro anni dopo, tornando vincitore dai Cantabri; e i santi padri s'accordano a sar nato Gesù Cristo in tempo di pace.

(17) Son notissimi i versi di Virgilio nel vi dell' Encide a proposito di Marcello. Che Ottavia, udendoli leggere dal poeta, gli facesse dare mol-1' oro per ciascuno, è riferito solo da Donato e da Servio, e contraddetto da Seneca e dalla ragione dei tempi. Vedi Mongez, Acad. des Inscrip-

tions, tom. vii. 1824.

(18) Parole di Valerio Massimo, vii. 1.

(19) Aurelio Vittore dice (cap. 1): Cum esset luxuriæ serviens, erat ejusdem vilit verissimus ultor, more hominum, qui in ulciscendis viliis quibus ipsi vehementer indulgent, acres sunt.—Serviebut libidini usque probrum vulgaris famæ: nam inter duodecim calamitos, tolidem accubare solitus erat.

Svetonio reca questo epigramma:

Impia dum Phæbi Caesar mendacia ludit, Dum nova divorum caenat adulteria,

Omnia se a terris tunc nunina declinarunt. Fugit et auratos Jupiter inse toros.

(20) Il fatto raccontasi da Dione, Lv. 14, e da Seneca, De clementia, 1. 9: quegli il chiama Cnejo, e pone il fatto in Roma al 4 d. C.; l'altro il chiama Lucio, e fa succedere la cosa nella Gallia al 14 d. C. Svetonio ha un paragrafo apposta sulle cospirazioni contro Augusto, e non fa cenno di questa; onde alcuni critici revocano in dubbio il fatto.

(21) Irasci me tibi scito quod non in plerisque ejusmodi scriptis mecum potissimum loquaris. An vereris ne apud posteros tibi infame sit, quod videaris familiaris nobis esse? Sverono, in Horatio.

(22) Primo esempio di tali esecuzioni per ordine sovrano, e che in tempo di così rari manoscritti non erano soltanto, come dappoi, una formalità infamante.

(23) Tacito, Ann. 1. 5,

(24) Legibus novis latis, exempla majorum exolescentia revocavi, et fugientia jam ex nostro conspectu avitarum rerum exempla imitanda proposui. Nel marmo d'Ancira, tav. 2.

(25) Deus nobis haec otia fecit. Vingilio. Ecl. 1.

(26) SENECA, Controv. 11.

(27) Congiús pe' Romani era una misura di sei sestieri, capace di centonovantanove oncie d'acqua, e che serviva alle distribuzioni di vino e d'olio al popolo. Mutatesi queste in danaro, si conservò il nome di congiarium ai doni fatti al popolo, mentre quelli ai soldati chiamavansi donativum.

(28) Annos undeviginti natus, exercitum privato consilio et privata impensa comparavi, per quem rempublicam, obstinatione factionis oppressam, in libertatem vindicavi. Senatus decretis honorificis ornatus, in eum ordinem sum adlectus a consulibus inter consulares, ut sententiam dicerem; locumque et imperium mihi dedit respublica uti praetori simul cum consulibus Hirtio et Pansa. Huic autem eodem anno me suffectum consulem cum edidisset, et triumvirum reipublicae constituendae, qui parentem conjurati occidissent in exilium expuli judiciis legitimis, ultus postea bellum inferentis reipublicae.

Arma terra marique ... signaque toto orbe terrarum circumtuli, victorque omnibus supplicibus civibus peperci, et in exilio sponte sua degentes, quibus tuto liceret, servari quam excidere malui. Millia civium romanorum adacta sacramento meo fuerunt circiter quingenta; ex quibus deduxi in colonias aut remisi in municipia sua, stipandiis sotutis, millia aliquanto plus quam trecenta; et iis omnibus agros adsignavi, aut pecuniam propriam dedi. Naves cepi sexcentas praeter alias.

siquae minoris quam triremes fuerunt...

Patritiorum numerum auxi, consul quintum, jussu populi et senatus; senatum ter legi; et in consulatu sexto, censum populi, conlega M. Agrippa, egi; lustrum post annum alterum et quadragesimum feci, quo lustro civium romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. Alterum consulari cum imperio lustrum censumque sólus feci, Censorino et Asinio cos., quo lustro censa sunt civium romanorum capita quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia. Tertium consulari cum imperio lustrum, conlega Tib. Caesare, feci, Sex. Pompejo et Sex. Appulejo cos., quo lustro etiam censa sunt romanorum capitum quadragiens centum millia et triginta

septem millia. Plebi romanae viritim HS trecenos numeravi ex testamento patris mei, et nomine meo quadringenos, cx bellorum manibiis, consul quintum, dedi. Iterum autem in consulatu decimo ex patrimonio meo iis quadringenos congiarii virilim ter numeravi; et, consul undecimum, duodecim frumentationes frumento privatim coempto emensus sum; et, tribunicia potestate duodecimum, quadringenos nummos tertium virilim dedi; quae mea congiaria pervenerunt ad sestertium millia numquam minus quinquaginta et ducenta. Tribuniciae potestatis duodevicesimum, consul duodecimum, trecentis et viginti millibus plebi urbanae sexayenos denarios virilim dedi, et cuivis militum meorum, consul quintum, ex manibiis, viritim millia nummum singula dedi. Acceperunt id triumphale congiurium in coloniis hominum circiter centum et viginti millia. Consul tertium decimum, sexagenos denarios plebi, quae tum frumentum publicum acceperunt, dedi. Ea millia hominum paullo piura quam ducenta fuerunt...

Curiam et continens ei chalcidicum templumque Apollinis in Palatio cum porticibus, aedem divi Julii, Lupercal, porticum ad circum Fla-

minium, quam sum appellari passus ex nomine ejus, qui priorem aedem in solo fecerat, Octaviam; pulvinar ud circum Maximum, aedes in Capitolio Jovis Feretrii et Jovis Tonantis, aedem Quirini, aedes Minervae et Junonis reginae et Jovis Libertatis in Aventino, aedem Larum in summa Sacra via, aedem deum Penatium in Velia, aedem Juventa-

tis, aedem Matris Magnae in Palatio feci.

Capitolium et Pompejum theatrum, utrumque opus impensa grandi, refeci, sine ulla inscriptione nominis mei. Rivos aquarum, in pluribus locis vetustate labentes, refeci, et aquam, quae Marcia appellatur, duplicavi, fonte novo in rivum ejus immisso. Forum Julium et basilicam quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni, caepta profligataque opera a patre meo, perfeci; et eamdem basilicam, consumptam incendio, ampliato ejus solo, sub titula nominis filiorum meorum Caii et Lucii renovavi, et, si vivus non perfecissem, perfici ab heredibus meis jussi; duo et octoginto templa Deum in urbe consul... refeci...

Dona ex manibils in Capitolio, et in aede divi Julii, et in aede Apollinis, et in aede Vestae, et in templo Martis Ultoris, consecravi, quae mihi constiterunt HS circiler milliens. Auri coronarii pondo triginta et quinque millia municipiis et coloniis Italiae conferentibus ad triumphos meos, quintum consul, remisi; et postea, quotiescumque imperator appellatus sum, aurum coronarium non accepi, decernentibus mu-

nicipiis...

Munus gladiatorium dedi meo nomine, et quinquiens filiorum meorum aut nepotum nomine; quibus muneribus pugnaverunt hominum circiter decem millia... Venaliones bestiarum africanarum, meo nomine aut filiorum meorum et nepotum, in circo, aut in foro, aut in amphitheatro, populo dedi sexiens et viciens, quibus confecta sunt be-

stiarum circiter tria millia et quingentae...

In templis omnium civitalum Peloponnesi et Asiae victor ornamenta reposui, quae, spoliatis templis, M. Antonius, cum quo bellum gesseram privatim possederat. Meae statuae pedestres et equestres et in quadrigis argenteae steterunt in urbe xxc circiter, quas ipse sustuli, exque ea pecunia dona aurea in aede Apollinis, meo nomine et illorum qui mihi statuarum honorem habuerunt, posui...

Sallustio racconta che Augusto avea scritto questo index rerum a se gestarum da mettersi sul suo sepolcro; e fu scoperto ad Ancira in Pisidia. Parte d'una traduzione greca fu trovata nel 1843 da Hamilton nell'esterno del templo, nel cui vestibolo stava scolpito il testo latino.

## CAPITOLO XXXI.

## Il secolo d'oro della letteratura latina.

Un' altra fortuna ebbe Augusto, che al suo corrispondesse il secolo d'oro della letteratura latina, talchè il nome di lui, non solo si associò all' immortalità di quegli scrittori, ma rimase come appella-

tivo de' protettori del bel sapere.

Ne' primordi, Roma s' occupò a difendersi e trionfare, non ad ingentilire gl' intelletti. Sol quando penetrò nella Grecia italica, poi nella Grecia propria, conobbe una coltura più raffinata, e la introdusse coi prigionieri e coi vinti, i quali allogaronsi come maestri o clienti nelle principali famiglie; e tal ne prese vaghezza, che dimenticò i modi nazionali per tenersi affatto sulle orme greche. Quand' anche non fosse natura degli Italiani, sappiamo per iscritto che il popolo nostro dilettavasi grandemente di canzoni nelle varie fasi della vita; specialmente alle vendemmie, e quando la riposta messe lusingava terminate le fatiche, e alle solennità della rustica Pale, i prischi agricoli, forti e contenti di poco, coi figli, colla fedele consorte e coi compagni di lavoro esilaravano l'anima e il corpo nel suono e nel ballo (1); e la gioia bacchica esultava in canti e gesticolazioni, e fors' anche dialoghi, di versi regolati dall' orecchio e mi-

surati dalla battuta del piede.

Questa fu per gran pezzo l'unica drammatica, ben lontana dall'artistica, che pur già grandeggiava in Sicilia, e che richiede un'azione, un intreccio, e caratteri e affetti. Abbiamo notizia di recite che si facevano in siffatti versi, chiamati saturnini dal favoloso Saturno, o fescennini da Fescennia, città dove molto erano usati alle Sature, mescolanza di musica, recita e danza. Inconditi e mal composti, smentiscono però Orazio quando di letteratura romana non trova lampo se non dopo l'occupazione della Grecia (2); più lo smentisce la storia. Tito Livio, in un passo notabilissimo (3), fa che i Romani desumano i giuochi scenici, come tante altre cose, dagli Etruschi, dicendo che nell'epidemia del 390 di Roma, la collera celeste serbandosi inesorabile alle supplicazioni consuete, s' introdussero (cosa nuova al popolo bellicoso, avvezzo soltanto agli spettacoli del circo) rappresentazioni sceniche, fatte da commedianti etruschi che nella costoro lingua chiamavansi istrioni, i quali ballavano artifiziosamente a suon di flauto e gestendo senza parole : i garzoni romani gl'imitarono, aggiungendo versi rozzi ma lepidi: in appresso s'introdussero buoni istrioni che ne recitarono di studiati, e rappresentarono satire, le cui parole convenivano al suono del flauto e al movimento. Livio Andronico (segue egli), più d'un secolo dopo, osò

far meglio, e comporre drammi con unità d'azione; e avendo perduto la voce, ottenne di collocare davanti all'attore un giovine che cantava i suoi versi, mentr'esso faceva i gesti, viepiù espressivi perchè non era distratto dalla cura della voce. Di qui l'uso agli istrioni di accompagnare col gesto ciò che un altro canta, non par-

lando essi che nel dialogo.

Adunque Livio Andronico introdusse la favola teatrale, che soggetti forestieri riproduceva in favella barbara, cioè nostra (4). Al solo ritmo, consueto ne'carmi latini ed osci, sostituì il senario, libero verso, che traeva dall' accompagnamento della tibia quel tenor regolare e cadenzato che nella sua libertà non aveva, e che formò passaggio fra la ritmica indigena e la metrica esotica. A quel modo continuarono e Nevio e Plauto, sempre scusandosi di tradurre i greci in barbaro, cioè nel parlare di que'Romani, che per chiamare poi barbari gli altri popoli dovettero persuadersi d'essere divenuti greci.

Ennio diede un passo innanzi, e abbandonando il pedestre senario, introdusse l'eroico greco; laonde si dava vanto d'aver « superato egli primo i monti delle muse, mentre fin a lui erasi detto soltanto coi versi che cantavano i fauni e i vati » cioè gl'indigeni (5): introdusse il dattilo e il verso esametro, la cui musicalità era accessibile

del pari ai dotti e al vulgo.

Andronico, Ennio, Plauto, Azzio, Nevio trattarono soltanto soggetti greci, benchè in Grecia non fossero ancora penetrati i Romani, non avessero « cercato le bellezze di Tespi, Eschilo, Sofocle », nè Mummio avesse recato gli spettacoli teatrali da Corinto (6): laonde possiamo credere che quest' arte derivasse piuttosto dalla Sicilia, dove Aristotele e Solino la fanno nascere, e trasportar in Atene da Epicarmo e Formione; ovvero dalla Magna Grecia, ove molti Pitagorici aveano scritto commedie (7).

Di tre parti constava la commedia; diverbio, cantico, coro. Pel primo intendeasi l'atteggiare di più persone: nel cantico parlava una sola, o se ve n'era un'altra, udiva di nascosto e parlava da sè: nel coro era indefinito il numero de' personaggi (8). Molta varietà v'ebbe poi di commedie: le gravi diceansi palliatæ o togatæ, secondo che di soggetto greco o romano; nelle prætextatæ s'introducevano persone di grand'affare, vestite della pretesta; inferiori-

erano le tabernariæ e i mimi.

Dal succitato passo di Livio i teatri romani compaiono non semplice passatempo, ma un' istituzione civile e sacerdotale, e la recita come un appendice di quelli che i Romani tenevano per veri divertimenti, i giuochi del circo. Inoltre gli scrittori di commedie non erano romani, ma Ennio di Calabria, Pacuvio di Brindisi, Plauto di Sarsina nell' Umbria, Terenzio di Cartagine; talmente convenzionale era il linguaggio di quelle. Il romano popolesco rimase alle atellanæ, che alcuno vorrebbe somigliare alle nostre commedie a soggetto: recitavansi in osco (9) da giovani bennati, e allettavano grandemente il popolo per lo scherzo vivace e per l'originalità.

Diciannove tragedie di Marco Pacuvio sono lodate da Quintiliano per profondità di sentenze, nerbo di stile, varietà di caratteri; ma

nel pochissimo rimastoci non troviamo che liberissime imitazioni, in istile buio e disarmonico. Lucio Azzio, nato a Roma da un liberto, ne compose e raffazzonò di molte, fra le quali il Bruto e il Decio, soggetti patri; e recitavansi ancora ai tempi di Cicerone, e più volenticri si leggevano. Delle diciannove tragedie di Andronico sol qualche frammento sopravive: compose pure un inno da cantarsi da ventisette fanciulle, e voltò dal greco l'Odissea. Gneo Nevio campano verseggiò anche la prima guerra punica.

Tito Maccio Plauto (10) scrisse molte commedie; ad altre non fa- n- 227 cea che dar una mano, e correvano poi sotto il suo nome: ma sempre tradotte o imitate dal greco. e di greche costumanze. Ce ne sopravanzano venti, fra cui l'Amfitrione mette in burletta gli Dei; e fanno per le migliori l'Aulularia incompleta, il Trinummus e i Captivi di serio e morale intreccio. Guadagnato un bel gruzzolo col poetare, lo avventurò in commercio, sì male speculando che fu ridotto a girar

macine da mugnaio.

Tulti i comici superò Publio Terenzio Africano. Rapito fanciullo n. 193 dai pirati, fu compro da Terenzio Lucano senatore romano che. educato, gli donò la libertà; ed egli, raccolto qualche danaro, passò in Grecia, ove morì di trentacingue anni. In Grecia dopo la commedia democratica e politica di Aristofane, tutta allusioni ed attualità e baldanza, era stata introdotta la civile, in cui grandeggió Menandro, che la elevò a qualche dignità con fatti seri e intento filosofico, rendendola qual poi rimase, il quadro dei vizi e delle ridicolaggini, scevra di satira personale. Centotto commedie di quest'ultimo poeta ateniese avea tradotte Terenzio, che le perdette in un naufragio; nelle sei che ci rimangono, appaiono purezza ed eleganza di stile e precisione di sentenze (11), quale in Roma non aveva ancora alcun modello. L' Eunuco sembra originale, sebbene i caratteri di Gnatone e Trasone sieno desunti dall'Adulatore di Menandro; e tanto piacque, che fu replicato fin due volte nel giorno stesso, e guadagnò all'autore ottomila sesterzi.

Plauto coll'asprezza e la facezia palesasi famigliare col vulgo, Terenzio ritrae della società signorile; quello esagera l'allegria, questo la tempera, e i caratteri e le descrizioni esprime al vivo. Orazio (che giudicando solo dall'espressione, vilipende tutti i comici della prima maniera) chiama grossolano Plauto, e lo taccia d'aver abborracciato per toccare più presto la mercede; alle commedie di Terenzio fu asserito mettesser mano i coltissimi fra i Romani d'allora, Scipione Emiliano e Lelio: l'un e l'altro però sono troppo lontani dalla finezza de' comici greci, vuoi nel senso, vuoi nell' esposizione.

La bagascia, il lenone, il servo che tiene il sacco al padroncino scapestrato, il ligio parassito, il padre avaro, il soldato millantatore, ricorrono in ciascuna commedia di Plauto, fin coi nomi stessi, come le maschere del vecchio nostro teatro; e si ricambiano improperi a gola, o fanno eterni soliloqui, o rivolgonsi agli spettatori, o scapestransi ad oscenità da bordello. Egli stesso professa in qualche commedia di non seguire l'attica eleganza, ma la siciliana rusticità (12); il verso talmente trascura, che si dubita se verso sia (15); grosso-

lano e licenzioso il frizzo; il dialogo da plebe. Meno che pei letterati ha importanza pei filologi, che vi riscontrano idiotismi ancor viventi sulle bocche nostre, e ripudiati dagli autori forbiti: altra prova che il parlare del vulgo si scostasse da quello dei letterati, e forse vie-

più nell' Umbria.

Meglio si splebeiò Terenzio. Neppur egli poteva produrre altre donne che cortigiane, ma le fa involate da bambine, e consueta soluzione della commedia è il riconoscimento loro (14) per mezzi miracolosi: anche all'uomo dabbene trova un luogo fra i suoi: più corretto nella morale, men procace nel motteggio, eletto e spontaneo nel dialogo, pittorescamente semplice ne'racconti, attraente nelle situazioni, resta inferiore in vivezza comica e gaia fantasia: quanto all'invenzione, e' si scusa col dire che non è più possibile atteggiar cosa nuova (15). Nè l'uno nè l'altro conobbero l'ammaestrare ridendo, proponendosi unicamente di recare sollazzo al pubblico (16).

Le commedie di Terenzio e Plauto erano palliate, cioè eseguivansi in abito greco: nelle togate su celebre Afranio, ma pochissimi versi ce ne restano. Poco merito in generale si attribuiva alla drammatica, tantochè Quintiliano consessa che, in questa parte, la letteratura latina va zoppa. E per vero, come poteva fiorire tra un popolo che si dilettava di belve combattenti e dei veri spasimi e del sangue d'uomini accoltellantisi? Terenzio racconta che, alla prima rappresentazione della sua *Ecira*, il popolo costrinse a interromperla

perchè si erano annunziati gladiatori e saltabanchi.

D'Asinio Pollione, il più celebre tragico, nulla sopravvisse: di O-vidio sappiamo che scrisse la Medea; ma i luoghi comuni onde farci le sue Lroidi, e la dilavata facilità del suo stile non ci lasciano troppo rimpiangere questa perdita, nè quella de' molti altri tragici

romani ricordali (17).

.. Della burletta si prendea molto spasso, e fino a quell'antichità risalgono le maschere: il Macco o Sannio, progenitore del nostro Zanni o Arlecchino, era un buffone, raso il capo, vestito di cenci a vario colore; a Pompei si trovò il Pulcinella, maschera atellana. Sul finire della repubblica si preferivano i mimi, mescolanza di ballo e di drammatica, non ridotta ad un'azione perfetta ma in scene staccate. un carattere plebeo esponendo nelle differenti sue situazioni, con parlar vulgare e locuzioni scorrette; di che il basso popolo, riconoscendo sè stesso, prendeva mirabile dilettazione. Il poeta dava solo la traccia, lasciando che l'attore improvisasse; attore sovente era l'autor medesimo, e i più famosi furono Siro e Laberio. Di questo abbiamo un prologo, dove lagnasi d'essere stato costretto da Cesare a montare sul palco: di Siro alquante sentenze morali, che teneva in serbo per intrometterle all'occasione, e che ci danno alta idea della farsa romana. Anche Gneo Mattio amico di Cesare e di Cicerone scrisse Mimiambi assai lodati, oltre un' Iliade.

La legge sopravvide sempre agli spettacoli teatrali, che perciò non attinsero mai la democratica licenza degli ateniesi. Già la primitiva nobiltà, gelosa di questa plebe che della scena valevasi per bersagliarla, le pose freno applicandovi la legge delle XII Tavole

che condannava a morte o alle verghe il diffamatore (18). Ogni oppressore della pubblica libertà rinvigoriva queste repressioni, come fece Silla; e Cicerone scriveva ad Attico che, nessuno osando chiarire in iscritto il proprio parere, nè apertamente riprovare i grandi, unica via restava il far ripetere in teatro versi o passi che

paressero alludere ai pubblici affari (19).

In principio i teatri erano posticci, durando al più un mese, quantunque l'armadura di legno si ornasse con grand' eleganza, fino a dorarla e argentarla, e vi si collocassero statue ed altre spoglie dei popoli soggiogati. Scauro ne fece uno capace di ottantamila spettatori, adorno di tremila statue e trecensessanta colonne di marmo, di vetro, di legno dorato. Primo Pompeo, dopo vinto Mitradate, ne fabbricò uno stabile, capace di quarantamila spettatori, con quindici ordini che salivano dall'orchestra fino alla galleria superiore. Quel di Marcello, fatto da Augusto, era un emiciclo del diametro interiore di circa cinquantacinque metri all'interno,e di cenventiquattro al recinto esterno. Cajo Curione, volendo sorpassare i predecessori in bizzarria se nonin magnificenza, nei funerali di suo padre costruì due teatri semicircolari, tali che potessero girare sopra un pernio con tutti gli spettatori; sicchè, compite le rappresentazioni sceniche venivano riuniti, e gli spettatori si trovavano trasportati in un anfiteatro (20).

Alla romana severità parea vile un uomo, inteso non a soddisfare coll'arte sua verun bisogno, ma solo a dar diletto; infame chi per danaro fingeva affetti, dava sè medesimo a spettacolo, ed esponevasi agl'insulti degli spettatori. Laonde i mimi rimanevano privati delle prerogative civili, i censori poteano degradarli di tribù, i magistrati farli staffilare a capriccio; un marchio impresso sul loro corpo gli escludeva da ogni magistratura, e fin dal servire nelle legioni. Anche donne poteano comparir sulla scena romana, a differenza della greca, purchè vestite decenti: ma restavano diffamate, proibito ai senatori di sposare le attrici, nè le figlie o le nipoti d'istrioni.

Somma doveva essere l'abilità degli attori se tanta ammirazione destarono Batillo e Pilade, Esopo e Roscio. Eppure generalmente erano schiavi o liberti greci, che a forza di studio avevano imparato la giusta pronunzia del latino. Inoltre vastissimi essendo i teatri, doveano forzar la voce perchè fosse intesa da ottantamila spettatori; le parti femminili erano spesso sostenute da uomini; il viso coprivasi con maschere: lo che rende inesplicabile l'effetto che Cicerone e

Quintiliano dicono producessero.

Esopo e Roscio non mancavano mai al fôro qualvolta si agitasse causa interessante, per osservare i movimenti dell' oratore, del reo, degli astanti. Il prime fu amico di Cicerone, e benchè magnifico all'eccesso, lasciò a suo figlio venti milioni di sesterzi (4 milioni). Da Roscio, che pel primo abbandonò la maschera, prese lezioni Cicerone, che poi gli divenne amico, e sfidavansi a chi meglio esprimerebbe un pensiero, questi colle parole, quegli col gesto: all'anno riceveva cinquecento sesterzi grossi (100,000 lire): ducentomila ne ebbe Dionisia attrice, per una stagione del 377. Neppure questo scialaçquo è dunque novità.

Dove finisce l' età eroica, spettanza della poesia e dell'arte libera. ivi comincia la scienza storica; e quando il carattere preciso dei fatti e la prosa della vita si rivelano in situazioni reali, e nel modo di concepirli e rappresentarli. Quale scienza più degna d'un gran popolo? pure i Romani nè anche in essa seppero essere originali. e negligendo le patrie tradizioni, e sprezzando i monumenti, accolsero e rimpastarono le origini favoleggiate dai Greci. Fabio Pittore che primo ne scrisse in latino, Cincio Alimento senatore e Cajo Acilio tribuno che dettarono annali in greco (21), copiavano l'un dall'altro, senza interrogare il popolo nè mettere a paragone coi documenti. Quando Catone censorio trattò delle Origini italiche, i popoli della prisca Italia sussistevano ancora, e conservavano in libri ed iscrizioni i loro fasti ; sapevansi leggere e interpretare i caratteri oschi ed etruschi, ché ora eludono la pazienza degli eruditi; non era per anco stata dilapidata l'Italia dalla guerra de Marsi, ne le sistematiche proscrizioni di Silla aveano distrutte le memorie della prima nazionalità. Un desiderio del censore sarebbe stato legge a tutte le città italiane, che gli avrebbero a gara recato i loro annali pel lavoro che preparava. Eppure, malgrado l'affettata sua avversione per le cose greche, egli si abbandonò alla corrente; e d'idee e di etimologie forestiere è rimpinzato quel poco che ci tramandò. Peggio ancora adoperarono Cornelio Polistore al tempo di Silla, Pisone Frugi, e più tardi Giulio Igino, o creduli o ingannatori.

n. 205

Il migliore storico di Roma le venne dalla Grecia, Polibio di Megalopoli, che deportato con quelli traditi da Callicrate (V. I, pag. 345), acquistò la grazia degli Scipioni, principalmente dell' Emiliano, lo segui in Africa, e narrò la storia contemporanea dal 220 al 167. Di scarso gusto e d'arte scadente, attiensi al positivo; vide i luoghi, seppe il latino, e lesse in Roma documenti ignorati dai natii. e meglio di questi c'informa della loro costituzione, che egli reputa non solo superiore alla Spartana e alla Cartaginese, ma tale che, a petto di essa, la repubblica di Platone somiglia una statua accanto d'uomo vivo. In serena tranquillità narra non declama; cura la moltitudine, quanto Livio gli eroi; ma escludendo la Providenza regolatrice, e tutto riducendo a invenzione degli uomini: eppure non sa guardarsi dalla funesta simpatia per la prosperità, rimprovera e ingiuria i nemici de' suoi Scipioni, dice che le leggi della guerra permettono di fare tutto ciò ch'è utile al vincitore o nocevole al nemico. Vero è che fa giungere qualche disapprovazione alle orecchie degli oppressori della Grecia: vede la colpa de' Romani nella seconda guerra punica; la terza considera come un delitto: professa che fine della vittoria non dev'essere la distruzione del nemico, ma il riparo dell'ingiuria (v. 11. 5.); che il vincitore non dee confondere l'innocente col reo, e piuttosto risparmiar i rei in grazia degli innocenti; tralasciare i guasti inutili perchè provocheranno eccessi contrari: la pace è di tutti i beni il solo che nessuno si perita a considerar per tale; tutti preghiamo gli Dei a concedercelo, nè v' ha cosa che non sopportiamo per attenerlo (22).

Le Antichità romane di Dionigi d'Alicarnasso, stendentisi fin al-

l'anno dove Polibio comincia, toccano delle origini di Roma, ma sempre per blandirla, e « sminuire lo scherno e l'aborrimento che i Greci le professavano »: questo proposito già il rende sospetto, e ancor più la pienezza simmetrica del suo racconto, ch'era impossibile deducesse da cronache indigeste. Come estraneo ch'egli era a Roma, ce ne espone con particolarità il governo e il diritto, sebbene non sempre ne intenda lo spirito: ma da una parte per amor di patria tutte le origini trascina dalla Grecia, dall'altra vanta i Romani come popolo equo e temperato, che i vinti trattò non con crudeltà o vendetta ma da amico e benefattore, moderò la vittoria con una magnanimità senza esempio, e in cinquecento anni di lotte così violente mai non insanguinò il fòro; racconta senza biasimo la distruzione di Cartagine, di Corinto, di Numanzia, e conchiude che, in tanto conquistar di paesi e tanto opprimere di nazioni, mai non operò che di giustizia (23).

Moltissimi greci scrissero de' fatti della Sicilia; alcuni anche siciliani, fra cui il più antico e lodato è Antioco figlio di Serofane siracusano, autore di una storia di quell'isola, e d'una dell'Italia: fioriva ai tempi di Serse. Temistogene, oltre la storia patria, divisò la spedizione di Ciro il giovane in Persia, che alcuno pretende sia quella che va sotto il nome di Senofonte. Anche due Dionigi tiranni storiarono; e Filisto, condottiero d'eserciti nella guerra cogli Ateniesi, poi relegato a Turio, richiamato per ordinar le cose siracusane, infine ucciso a strazio da' suoi cittadini il 400, aveva esposto la storia siciliana fin a tutto il regno del vecchio Dionigi; conciso, dicono, quanto Tucidide e più chiaro. Un altro Filisto è lodato d'aver pel primo applicato alla storia gli artifizi retorici. Callia, scolaro di Demostene, nelle imprese di Agatocle parve più elegante che veritiero.

Timeo da Taormina scrisse una storia universale e varie particolari, e una critica sugli errori degli storici: se il lodano per buona distribuzione cronologica, gli appongono e soverchia mordacità, e di raccoglier ogni cosa senza discernimento. Celebratissimo da Cicerone è Dicearco messinese, morto al principio del regno di Gerone, e vissuto il più in Grecia: espose in istile attico vite d'illustri uomini o dei sette Sapienti, le feste e i giuochi, e una descrizione della Grecia· non solo per la parte fisica, ma per la morale ancora: per incarico de' re Macedoni fece e descrisse la misura de'monti (δρών καταμέ-TPYOIS) del Peloponneso, con buone idee sulla conformazione generale della terra. Aristocle, pur da Messina, raccolse la serie degli antichi filosofi e la somma dei loro insegnamenti. Polo d'Agrigento lasciava. la genealogia de' Greci e de' Barbari venuti alla guerra di Troja. Filino, suo compratrioto, militò sotto Annibale, e ne descrisse le imprese adulando; sicché più rincresce l'averlo perduto, giacchè farebbe contrapposto ai Romani che lo calunniarono (24). Le guerre Servili furono narrate da Cecilio di Calutta, che trattò pure sul modo di leggere gli storici. Andera da Palermo narrò le cose memorabili di ciascuna città della Sicilia.

Di tutti questi ci rimane o soltanto il nome o poche righe; nè direttamente possiam giudicare che Diodoro di Argiro, detto Diodoro Cantù, St. degli Ital. - II, 3 Siculo. Venuto ultimo, egli potè giovarsi di tutti i greci e siciliani; e dopo trent' anni di viaggi e di ricerche fermatosi a Roma, allora centro d'ogni civiltà e convegno di tutte le nazioni, vi compilò in greco una storia universale, intitolata Biblioteca storica, dai tempi precedenti alla guerra di Troja fino a Giulio Cesare. De' quaranta libri ci restano solo i primi cinque sui tempi favolosi, la seconda decade, e alquanti frammenti. Chiaro, lontano dall'affettazione come dalla bassezza, procede sconnesso, talvolta declamatorio, più spesso freddo e uniforme compilatore piuttosto che autore; bee grosso, accetta tutte le ubbie, e si corruccia con chi ne dubita; di tanti materiali che doveano esistere, non trae bastante profitto, nè quindi ci aiuta gran fatto a conoscere la prisca istoria italiana; sulla romana poi erra spesso, nei nomi, più spesso ne' tempi, e in generale è scarso, quanto invece abbonda intorno ai Cartaginesi e ai Greci. Piace trovarvi il sentimento dell' umanità, d' una giustizia divina, d' una providenza.

Sulla primitiva Italia nessuna luce spandono gli scrittori latini, sempre scuranti dell'crudizione. Tito Livio volendo dilettare e istruire il suo popolo, ne adotta le idee tradizionali senza curarsi di appurarle, segue e spesso traduce Polibio, nè entra tampoco nei tempi di Roma a leggere ed esaminare i trattati e monumenti antichi conosciuti da quello e da Dionigi: pochi anche fra i più dotti videro le opere di Aristotele: Cicerone che tutto seppe, conosce soltanto per un dicesi i Latini che prima di lui scrissero di filosofia; e quando vuol informar della costituzione romana, egli uom di Stato, traduce Polibio: ignoravansi le lingue forestiere, nè gl'interpreti servivano che ai negozi; e Cesare che sì lungo tempo campeggiò nelle Gallie, non ne apprese la favella; e a vicenda, volendo servirsi d'una cifra perchè i suoi dispacci non fossero intesi dal nemico, adoprava l'al-

fabeto greco.

Pure molte biblioteche eransi in Roma raccolte. Paolo Emilio, come altri mobili, per diletto de' suoi figli trasportò in città quella di Perseo, re di Macedonia: Silla da Atene quella di Apellicone Tejo, che fu messa in ordine da Tirannione, il quale pure ne raccolse una di trentamila volumi: più insigne l'ebbe il suntuoso Lucullo, che gli eruditi del suo tempo vi raccoglieva a dotte conferenze. Anche Attico ne formò una doviziosa, e molti schiavi occupava a ricopiare per farne traffico; onde Cicerone iteratamente il prega a non vendere certe opere, giacchè spera poter comprarle lui (25) per aggiungerle alle molte che già aveva unite con varie anticaglie. E probabilmente per opera degli schiavi ogni lauto romano procacciavasi una biblioteca: ma sebbene ai copisti sovrantendessero grammatici destinati a collazionare, i testi riuscivano scorrettissimi (26). Primo Cesare pensò ad una biblioteca pubblica, e n'affidò la cura a Varrone; il qual pensiero interrottogli dalla morte, fu messo ad effetto da Asinio Pollione: poi Augusto ne applicò una al tempio d'Apollo Palatino (27), ed una al portico d'Ottavio: e di rado ai pubblici bagni mancava un gabinetto per la lettura.

A malgrado di ciò i Romani furono negligentissimi in esaminare

**5**9

l'antichità, e rintracciare i documenti che sono occhio della storia. Li precedette una civiltà potente, qual fu la pelasga; gli educò l'etrusca: e nè di questa nè di quella curarono, o fosse orgoglio nazionale, o cieca preferenza al bello sopra il vero. Danno per porten-n. 116 toso erudito Marco Terenzio Varrone, che a settantotto anni aveva scritto quattrocentonovanta libri di varia materia. Nelle Antichità delle cose umane e divine cominciava dall'uomo, dal suo organismo e dalla natura morale; veniva all'Italia, all'arrivo di Enea, alla fondazione di Roma, dalla quale egli pel primo fissò la cronologia (æra Varronis); e indagava tutto ciò che potesse illustrare la storia e le condizioni politiche e morali. Le cose divine erano un profondo trattato sulle religioni italiche e sulla romana in ispecie, i miti, i sagrifizi, la liturgia, forse dirigendo tutto a reprimere l'ateismo e la corruzion de' costumi; al che forse diresse anche l'altra opera Della vita del popolo romano.

Cicerone lo loda di avere finalmente dato a conoscer Roma ai cittadini, che prima vi stavano come stranieri (28); e gli antichi s'accordano a tributargli il titolo di dottissimo: ma se dai tre dei ventiquattro libri suoi sulla lingua latina, dai tre intorno all'agricoltura, e dai pochi altri frammenti vogliam gindicarlo, ne appare scarso d'erudizione e più di critica, e ansioso di rintracciar lontano quel che aveva in casa (29). Nell'esaminare l'etimologie della lingua latina, ignora i metodi che lo spirito segue nel creare, adoprare, trasformar le parole; e suppone che i Latini inventassero il proprio parlare, mentre non fecero che torlo da altri (Appendice I); non istudia gli idiomi allora viventi, e al più ricorre al dialetto greco colico, con-

genere del latino.

Nel trattato De re rustica, dopo le generalità, viene alle vigne, agli ulivi, agli orti; il secondo libro tratta dell' allevamento del bestiame, de' formaggi e della lana; il terzo, degli animali della bassa corte, della caccia e della pesca. Al semplice esordio di Catone (V. I, pag. 339) si paragoni questo suo: — Se ozio avessi, ti scriverei « a mio agio ciò che ora ti schizzo come posso sulla carta, pensando " che conviene accelerarsi, perchè quel proverbio che l'uomo è nul-« l'altro che una bolla, ancor più s'attaglia a vecchio. I miei ottan-" t'anni m'avvertono di fare il fardello pel gran viaggio. Avendo tu, » o Fondania moglie, acquistato un podere che desideri render frut-« tifero con buona coltura, procurerò informarti di ciò che convien a fare non solo mentr'io vivo, ma anche dopo morto... Non invoche-" rò a soccorso le muse come Omero ed Ennio, ma le dodici divinità « maggiori; non i dodici Dei della città, sei maschi e sei femmine, « le cui statue sorgono nel fôro, ma i dodici che presiedono all'agri-« coltura. E prima Giove e Terra, che in cielo e guaggiù racchiudone " tutte le produzioni dell'agricoltura, onde son detti i gran genitori; « poi il Sole e la Luna, di cui si osserva il corso per seminare e pian-« tare; indi Cerere e Libero, i cui frutti sono indispensabili alla vitaç « Rubigo e Flora, pel cui patrocinio il frumento e gli alberi vanno im-« muni dal bruciore, le fioriscono a debito tempo; poi Venere e Mi-« nerva, che tutelano l'una gli ulivi, l'altragli orti; Linfa e Beneven« to, perchè senz' acqua immiserisce l'agricoltura, e senza buon « successo la coltura è illusione ». Dopo questa litania introduce

« gl'interlocutori (30).

Varrone aveva anche fatto una raccolta di settecento vite d'uomini illustri di Grecia e di Roma in cento fascicoli da sette ciascuno, donde il titolo di Hebdomades, e coi ritratti; e Plinio lo loda di aver trovato un modo di moltiplicarne le copie, e così agevolarne la conservazione e la diffusione. Molti, e fin l'illustre Visconti, s'immaginarono fossero disegnati sopra pergamena, e perciò vi si adoprasse una qualche maniera d'incisione: ma il passo di Plinio (31) ci trae piuttosto a crederli di cera, fatti collo stampo, e chiusi in scatolette,

al modo de' sigilli.

Accennammo (V. I, pag. 519) come molti vergassero le proprie memorie, solitamente in greco: ma le più insigni sono quelle di Giu-. lio Cesare. La difficoltà di propagare i manoscritti obbligava gli antichi a scriver serrato; oltre che sapeano aggruppare gli sparsi accidenti, quanto oggi si suole sbricciolarli e decomporli. Cesare, meglio d'ogn'altro vedendo le forze e i vizi del tempo e del paese suo. narrò grandissime geste in piccolissimo volume, la cui naturale semplicità e la limpida ed evidente concisione già erano in delizia a'contemporanei (32), e fin ad ora non trovarono emulo. Gli altri Latini ricalcano continuamente i Greci; egli dice quel che ha pensato e sentito, nè ci appare altro che Cesare, Cesare invitto generale e invitto scrittore: rapido nel narrare come nel compir le imprese, trova l'eleganza, non la cerca; non prepara gli effetti; va tutto spontaneo: e sebbene nol possiam credere imparziale, e chi vi pon mente ravvisi un sottofine in quel che narra, indovini quel che tace, e l'arte di lumeggiare una circostanza, un' altra adombrarne, eccedette chi pretese scorgervi il proposito deliberato di mentire e di presentar sè stesso al popolo e ai posteri in maschera, valendosi d'una fredda ironia, e con profondo sprezzo del genere umano attribuendo tutto alla fortuna. Oltre molte arringhe, avea composto tragedie, due libri delle analogie grammaticali, trattati sugli auspizi e sull'aruspicina, sul moto degli astri, un poema nominato *Iter* ed altre poesie.

Da antico si registravano gli avvenimenti giornalieri negli Annali pontifizi; ma al tempo della sedizione de' Gracchi rimasero interrotti. Cesare pel primo istituì un giornale degli atti del senato, ed uno di quei del popolo, affine di conservarli e pubblicarli. Augusto ordinò si continuasse il primo, ma guai a pubblicarlo, ed elesse egli medesimo chi dovea compilarlo (33). Su quello del popolo si notavano le accuse recate ai tribunali, le sentenze loro, l'inaugurazione de' magistrati, le costruzioni pubbliche, e in appresso la nascita e le vicende dei principi. Somiglia dunque ai giornali moderni, lontanissimo però dall' averne la diffusione che ne costituisce l'importanza.

Ma già colle altre ambizioni era nata quella della parola, e al finire della repubblica apparvero storie degne di questo nome; e il primo che v'adoperi stile conveniente è Crispo Sallustio (V. I, pag. 517). Soli i due episodi su Giugurta e Catilina ce ne arrivarono; ma egli avea narrato in cinque libri anche i tempi interposti fra quei

due fatti; e ancor si leggevano al tempo del Petrarca, il quale nelle Lettere soggiunge aver trovato in veracissimi autori che Sallustio, per esporre al vero le cose d'Africa, guardò i libri punici, anzi si

recò sui luoghi; diligenza ben rara fra i Romani.

I nostri lettori sono già famigliarizzati col più insigne storico latino, Tito Livio (V. I, pag. 518), e conoscono come per patriolismo riducesse la storia romana ad un' epopea, cui conviene più che ad altra quell'epiteto affatto romano di magnifica. Con una ammirazione candidissima (34), con una persuasione che sente dell'ispirato, concepisce poeticamente, narra ampio e maestoso, qual conviene al paese dove si congiungevano l'eloquenza poetica con quella del fôro; rifugge ogni trivialità, ogni arcaismo di pensieri o di linguaggio, talchè nell'uniforme splendore del suo stile, come in ·certe moderne tragedie, non ci presenta se non i contemporanei d'Augusto, esprimenti con accento gentile le passioni d'età gagliarde. Come arte non sapremmo qual lavoro antico o moderno pareggi quella sua eloquenza, neppur un istante dimentica della propostasi gravità; quella chiarezza che nulla lascia d'indeciso nelle idee, di faticoso all'attenzione; quell'eleganza semplice che cresce grazia al pensiero, vivezza ai sentimenti; quell'armonia penetrante che diffonde sulla storia tutto il vezzo della poesia; quella perfezione di stile, ove nuove bellezze rivela ogni nuova lettura. Qual successione di mirabili quadri, di grandiosi caratteri, di stupende arringhe! quale industria nello scegliere le circostanze! Quindi di poche opere antiche la perdita è a deplorare quanto de' libri suoi; e il mondo letterario tripudiò ad ora ad ora della speranza sempre tradita di vederli scoperti o nei serragli di Costantinopoli o nei conventi della Scozia.

Le Storie Filippiche di Trogo Pompeo non ci sono conosciute che per un compendio fattone da Giustino di scarsissimo frutto, e senz'arte di disporre e concatenare: ma alcuni frammenti pubblicati

testè (35), ce ne fanno viepiù rincrescere la perdita.

Altri ancora andarono smarriti, quali Sesto e Gneo Gelli, Clodio Licinio, Giulio Graccano, Ottacilio Petito, primo liberto che osasse applicarsi a un genere che tanta franchezza richiede; Lucio Lisenna amico di Pomponio, e Ortensio, e Pollione, e le Famiglie illustri di Messala Corvino. Giuba, figlio di quello che fu vinto da Cesare, dettò la geografia dell' Africa e dell' Arabia, e una storia romana, lodata

da Plutarco per esattezza.

Cornelio Nepote di Ostilia aveva composto una storia universale in tre libri (36), ed altre che andarono perdute, non avanzandoci che qualche brano, e le vite di Catone e d'Attico pregevolissime per urbanità di stile. Le vite degli illustri capitani di Grecia, quali corrono sotto il nome di lui, senza colore nel racconto, senza originalità e coerenza ne'pensamenti, senza vigore nello stile, nè quelle particolarità che fan conoscere al vero i personaggi, nè ampia notizia di fatti, o appropriata scelta delle circostanze; accompagnate di costruzioni strane, forme inusitate e fin solecismi, sembrano una compilazione d'età bassa. Se è vero che siano tanto opportune alle scuole,

almen si corredino di note che non lascino imbevere i giovani di

tanti errori di fatto e di giudizio.

Esso Cornelio, confessando inferiori gli storici latini ai greci, crede che il solo capace d'uguagliargli sarebbe stato Cicerone (37). Giudizio d'amico, ma che nella forma stessa onde è espresso manifesta che i Romani nella storia poneano mente anzitutto all'esposizione; più bella la più eloquente. Nè Tullio, gonfio di sè, inebriato di patriotismo, sprezzatore dell'antichità potea riuscire storico quale oggi lo intendiamo. Eppure tanta materia di storia egli ci esibi in opere non a ciò dirette. Le Lettere sue, scritte giorno per giorno sotto l'impressione degli avvenimenti, e da uomo sensatissimo, tanto più fedele osservatore perchè indeciso nella politica, sono il monumento storico forse più importante che s'abbia: nei libri delle Leggi, della Repubblica, dell'Oratore, nel Bruto, e ancor meglio nelle Orazioni, apre inesausti tesori per la conoscenza del diritto. Già da lui estraemmo la storia dell'eloquenza; e il potremmo della filosofia greca, se il tema nostro non ci restringesse all'italiana.

Periti i monumenti di questa, si cercò di ricomporla mediante il linguaggio e la giurisprudenza (V. I, pag. 74), e per quanto incerte sieno tali conghietture, ce n'esce però non una filosofia di scuola come fra' Greci, ma pratica e civile. Quando avea d'originale ben to-sto andò mescolato alla greca, alla quale tutti accorrevano e che essendo fatta men per la vita che per la scuola e per esercizi di penetrazione, variava secondo il differente punto d'aspetto, e menava fa-

cilmente al rifugio de' tempi scredenti, l'eclettismo.

Qui dunque come nel resto i Romani si mostrarono utilitari, stimando la scienza in ragione del vantaggio che recava, e la filosofia propria disprezzavano non solo come inutile e cianciera, ma come pericolosa, imputando ad essa la decadenza della Grecia (38). Perciò attesero piutlosto alla morale, cui proposero uno scopo immediato: e Panezio che iniziò i Romani alle dottrine della stoa, non restringeasi ad angustie di partiti, venerava Platone come il più saggio e santo de' filosofi, ma insieme ammirava Aristotele; non approvava negli Stoici la durezza affettata, e giungeva sino a raccomandare il libro d'un Accademico, ove s' insegnava che la pietà ci è data dalla natura per renderci clementi (59).

Questo avvicinare delle varie filosofie teneva all'indole conciliatrice di Roma: nè scuola filosofica propria vi si costituì, solo studiandola come necessaria coltura, e come opportuna a formar l'oratore, a dar fermezza e consolazione nelle calamità. Perciò prediligevasi la scuola stoica: l'epicureismo era piuttosto praticato che insegnato. Quantunque da Silla fossero portate a Roma, le opere di Aristotele rimasero chiuse nella biblioteca di lui, finchè Tirannione grammatico non vi diede pubblicità; corrette poi e supplite da Andronico di Rodi contemporaneo a Cicerone, se ne fecero copie: ma

anche persone erudite ignoravano quel filosofo (40).

De' Latini che scrissero di filosofia, nessuno vi recò nè gran dottrina ne bastante pulitezza; i libri di Varrone, anzichè istruire, stimolavano ad istruirsi (41); alfine Cicerone presentò agli ultimi nipoti di Pompilio e di Cincinnato le raffinatezze della filosofia greca. Sinchè egli potesse occuparsi della cosa pubblica, in questa si concentrava: n' era escluso? ritiravasi nelle sue ville di Tusculo o del Palatino, dove, senza perdere di vista Roma, s' occupava di filosofia per esercizio dello scrivere, per isfoggiare la propria abilità, e per fare che nella letteratura romana non rimanesse questa lacuna (42): i Greci mesceano versi, ed egli fa altrettanto, e non dissimula che le sue sono traduzioni (43), mediante le quali in vero ci conservò memoria di molte opere ora perdute. Ma novità sua vera è l' intento civile, proponendosi d' indirizzare a una nuova operosità scientifica e intellettuale i Romani, quando chiudevasi la politica; e preparare ristori alle vicende della fortuna, cui poteano essere esposti.

Si riferiscono alla filosofia teoretica i trattati della Natura deali Dei, della Divinazione e del Fato, delle Leggi, della Repubblica: alla morale, le Quistioni Tusculane, gli Uffizi, i Paradossi, i libri dell' Amicizia, della Vecchiaia. Più sobri che le orazioni, li troviamo più lodati dai contemporanei; pure l'abitudine del declamare impedisce Cicerone di sapere piegarsi alla esattezza delle voci e delle frasi, le accatta sovente dal greco, e sagrifica la precisione alla circonlocuzione, valendosi delle definizioni greche benchè le parole non avessero l'eguale significato, rispettando le conclusioni de' Greci benche dedotte da tutt' altre premesse; rompe il silato ragionare, e mostrasi inetto a raggiungere il fondo della scienza. Lasciati a parte i sommi modelli Aristotele e Platone, prevaleva allora la setta eclettica de' Nuovi Accademici, che con leggerezza mostrava come, deducendo ragioni pro o contro delle altre Sette, si arrivasse a conseguenze opposte. Questo metodo calza perfettamente a coloro che vogliono avere una tintura di molte cose, piuttosto che approfondirsi in una. E appunto per secondare tal gusto Cicerone, che pur chiama Platone l'autor suo, il suo Dio (44), si ferma alla probabilità, anzichè posare in convinzioni risolute; tante son le cose che asserisce, che tu dubiti se profondamente n'abbia meditato veruna; e come varia di stile, di lingua, di calore secondo l'autore che segue, così muta sentenza secondo la parte cui s'accosta.

Con Posidonio e Panezio crede al diritto e alla giustizia; pure gli si affacciano i dubbi degli Accademici, che obiezioni facevano a tutto, e non riuscivano a veruna certezza, speculatori sempre, non pratici mai, perturbatori d'ogni principio (45). Effetto inevitabile in una credenza mancante di base, e che dal panteismo o dalla fatalità non deriva che illogicamente: laonde i dogmi più venerati dal sentimento, Cicerone non può recarli che come probabilità, dove il sentimento prevale quand'anche l'argomentazione sia stringente (46).

Per lui la filosofia è una raccolta di ricerche particolari sovra quistioni date (47); e la divide in luoghi, cui tratta indipendentemente gli uni dagli altri. Dall'esperienza sua del mondo deduce ri-flessioni vere, argute, evidenti: ma occorrono ricerche sulle basi della verità, analisi esatta del pensiero, dell'azione, della natura umana? s'avviluppa ed abbuia. La sua filosofia è fatta pel galantuomo, più che pel sapiente; i doveri risultanti dallo stato sociale siamo,

no preferiti a quelli che derivano dalla indagine scientifica; ed ogni ricerca mettasi da banda, non appena sorga occasione di operare.

E vivissimo è il sentimento della sociabilità in Cicerone: crede istinto dell' uomo l'associazione, indipendentemente da bisogni; che di tale convivere sia legge la indulgenza e benevolenza universale: nulla v'ha di meglio che l'amare i nostri simili, che l'esser buoni e far bene (48): il riscattare i prigionieri e nutrire i poveri trova generosità ben maggiore che non le larghezze onde i grandi di Roma blandivano il popolo (49): estende anzi la patria a tutto il mondo, volendo che l'umanità stia di sopra del patriotismo, e reclamando diritti anche per gli stranieri: fin dei servi si cura, volendo se ne abbia riguardo quanto almeno degli armenti (50). Ma il patriotismo e gl'istinti pagani ricompaiono spesso; Fonteio è accusato di estorsioni e crudeltà, e Cicerone chiede: — Chi è che lo accusa? son « barbari, persone in brache e saio. Chi attestimonia per lui? citta-« dini romani. Il più nobile de' Galli potrebb' essere paragonato col-« l'infimo de' Romani? »

Però le applicazioni sono il più delle volte generose: e se mette alquanto della natura sua allorchè predica doversi seguitare la virtù in modo da non pregiudicar la salute, essere da sapiente il secondare i tempi e adattarsi alla procella nel navigare, piace nella Roma di Silla e di Marc' Antonio l' udirlo proclamare che scopo della guerra è la pace, e non doversi quella intraprendere che per rimovere l' offesa (51): Queste aspirazioni pacifiche in verità erano comuni al cadere della repubblica, quando della guerra sentivansi tutti i guai. Come letterato poi preferisce la toga alle armi, e trova qualcosa di feroce nel precipitarsi ciecamente alla strage e lottar corpo a corpo col nemico, e vi prepone la gloria di grandi e numerosi servizi resi

alla patria e all' umanità.

Ma fra gli Stati esiste una moralità come fra' particolari, o regola unica ne è l' interesse? Come platonico, egli unisce la morale e la politica, e fa da Lelio proclamare che alle società nulla nuoce più che l' ingiustizia, nè alle genti è possibile governarsi e vivere senza rispettare il diritto: ma nell'applicazione ricasca all' angustia del patriotismo, crede che Roma conquistò il mondo nel difendere i suoi alleati, e sostiene legittima la conquista di essa cogli argomenti onde Aristotele sosteneva legittima la schiavitù: natura ha stabilito che chi è superiore per ragione sia anche per autorità, e la dominazione di Roma è giusta perchè fu un bene pei popoli, i quali perivano in grazia dell' indipendenza (52). Il patrioto dimentica che la filosofia non dee fondarsi sopra le conseguenze delle azioni, ma sopra le azioni stesse; che l' avvenire è di Dio, ma regola invariabile dell' uomo dev' esser il dovere.

- Tirone suo liberto raccolse le lettere di lui ad Attico, al fratello Quinto e a vari personaggi, carteggio importantissimo a quella posterità cui non lo destinava. Ivi non più retorica, ma parla col cuore in mano, con lingua svincolata dal periodare oratorio; e sebbene le molteplici allusioni, i proverbi, le prudenti reticenze, naturali in così fatte scritture, le oscurino a volta a volta, siamo empiti di meraviglia

PRIMI POETI 45

da quell'elegante naturalezza, dall'erudizione spontanea, dal frizzo, dalla concisione, dal felice accoppiamento dell'ingegno col gusto (53).

Non esitammo a tornare e ritornare sopra questo grand' uomo, il quale ci presenta l'intero circolo della sapienza romana, e i cui libri, eternati dalla chiarezza ed eleganza, esercitarono non solo sulla successiva scuola romana, ma su quella ben anche de' secoli nuovi,

maggior efficacia che non i filosofi profondi.

— Possiedi la materia, le parole verranno dietro » (rem tene, verba sequentur), avea detto il prisco Catone, conforme al vecchio spirito di Roma, e alla natura stessa della lingua latina, sì poco poetica, e mal appropriata alle indagini del pensiero sopra sè stesso. Ma i letterati la alterarono colla frascologia, nè mai ci si persuaderà che veruno parlasse come scrivono Sallustio, Livio o Cicerone. La lingua latina misurava piuttosto il valor delle sillabe dall' accento, e a ciò crediamo si conformassero i metri originali: ma quando adottarono i greci, non poteano togliere per fondamento la lunghezza o brevità naturale delle sillabe, e doveano riportarsi all'uso de'Greci. Se non che il metro greco perdette la serenità e l'anima, contrasse alcun che di duro, principalmente in grazia della divisione fissa della cesura nell'esametro e nei versi alcaici e saffici.

Quinto Ennio che adottò il verso esametro come eroico, è da Ovidio detto massimo d'ingegno, d'arte rozzo, e Quintiliano lo paragona a un bosco antico le cui elevate quercie ispirano venerazione più che non dilettino all'occhio. Oltre voltar drammi e poemi dal greco, consueto esercizio delle letterature nuove, dotò Roma della prima epopea, intitolata Annali romani, la quale si continuò a leggere lungo tempo in pubblico; e d'un'altra in onor di Scipione A-

fricano (V. I, pag. 352).

Unico genere cui la poesia latina trattasse con originalità, fu la satira (54), di cui fanno merito a Lucilio di Suessa, che ne scrisse trenta libri di mordacissime, dando all'esametro l'andar libero e la sprezzatura che lo avvicinano alla prosa. Di genere diverso erano quelle di Ennio; sul cui modello Varrone scrisse le Menippee, dette così da un tal Menippo di Gadara scrittore mordace, e dove la prosa alternavasi col verso.

Questi appartengono all' età arcaica; ma anche i posteriori, poetando di imitazione più che di lena, dovettero fondare il linguaggio poetico sopra forme metriche e grammaticali differenti dalle popolari; talchè quello risultò di una mal fusa mescolanza, finchè si sbandirono le parole composte e le costruzioni esotiche. Di tale appuramento la lode appartiene a Caio Valerio Catullo veronese, il n. 86 quale adempì colla latina quel che il Petrarca colla lingua nostra, spogliandola delle forme aspre, e vestendola di grazie ingenue, al tempo stesso che da austeri argomenti la volgeva a lepidi e amorosi. Vi si sente però ancora la scabrezza; non ancora il suo pentametro finisce in bisillabo, come negli elegi posteriori, nè chiude il senso; frequenti gli iati, non iscarse le parole composte: talchè, sebbene accuratissimo ne' brevi suoi componimenti, sebbene in alcuni, come l'episodio di Ariana abbandonata nelle nozze di Teti e

Peleo, mostri bellezze virgiliane di concetto, di sentimento, d'espressione, in generale quell'aria al tempo stesso di negletto e d'affettato lo disgiunge troppo da Virgilio, al quale di sedici anni appena era

maggiore.

Ma se il Petrarca nostro ornò l'amore di velo candidissimo, Catullo il presentò colla procacia della Venere terrestre. Perocchè abbiam già notato (Cap. xxviii) come la poesia si facesse ministra di corruzione e divulgatrice d'errori; nel che la assodò Tito Lucrezio n. 95 Caro. Al modo degli antichi nostri Pitagorici, e più specialmente di -Empedocle, trasse costui in versi la filosofia epicurea nel libro De natura rerum, cioè delle cose che posson nascere o no, proponendosi di sciogliere gli animi dalle pastoie della religione (55). Chi crede bellezza la difficoltà superata, gli farà merito d'averla vestita di frasi o almeno di numeri poetici. Confessa egli medesimo ch' è assai difficile per la povertà della lingua e la novità della cosa illustrare con versi latini le oscure dottrine greche; laonde vegliava le notti nel pensare con quali parole e con quali versi potesse illuminar il lettore sopra le cose occulte (56): ma il genio di accoppiare la medi-· Lazione intima dei sentimenti e delle idee coll' ispirazione delle grandezze naturali, gli manca. Perchè ha viso di pensator forte, alcuni gli riscontrano tutti i meriti; può ad altri piacere quel far antico: -ma realmente mostra più studio che ingegno, accumula ancora le parole composte (57). Ben talvolta gli escono armonie che Virgilio non isdegnò; ma se eccettui la protasi del poema, l'esordio del secondo libro, la descrizione della peste, e il fine del terzo ove natura -rimprovera agli uomini il timor della morte, il restante è agghiac--ciato argomentare e arido addottrinamento: e se per estro ed elevazione toglie la mano a tutti i Latini, cede ai migliori in quella rapida vigoria che nel tempo stesso sviluppa e compendia, e nell'artifizioso concatenare bellezze a bellezze, produrre variate impressioni ad un solo tratto senza stemperarle con lungherie disopportune.

Tutti dolcezza sono invece Albio Tibullo e Sesto Aurelio Properzio. Il primo, di famiglia equestre sdegnò i favori di Mecenate e di Angusto; e « possedendo ricchezze e l'arte di goderne » (58), tranquillavasi in una villa fra Preneste e Tivoli, cantando gli amori suoi con Delia, con Glicera, con Nemesi, e le lodi di Messala Corvino, alle cui spedizioni era ito compagno. Il suo linguaggio si direbbe di quieta ma sentita passione; talmente parla, racconta, si lagna, si contraddice, senza far mente mai al lettore: il che somiglia a naturalezza, mentre il terso stile e l'artifizioso magistero rivelano una cura attentissima, e già gli antichi gli assicuravano l'immortalità.

L'elegia, cioè il verso esametro avvicendato col pentametro, era stata dai Greci adoperata, ne' migliori tempi, alla precettiva ed alla politica, e ne' posteriori all'erotica. Di quest' ultima si fecero imitatori i Latini, meglio all'indole loro affacendosi la descrizione e la riflessione, e le impressero quel tono querulo e patetico, che venne poi carattere dell'elegia, e che in Tibullo principalmente tocca a quella malinconia, che forse troppo vien cercata dai moderni. Ogni cosa egli riferisce all'amore; se brama la pace, si è perchè lo stre-

pito di Marte non conturbi Delia; se deplora il rapitogli patrimonio, gli è perchè Delia non può passeggiare sotto l'ombre paterne; se della morte si consola, gli è perchè Delia accenderà il suo rogo, e

gli darà il triplice addio.

Properzio di Mevania nell' Umbria (59), è figlio d'un ricco il quale per aver favorito Lucio Antonio perdè la maggior parte dei beni, abbandonata la giurisprudenza, si fece poeta godendo l'amicizia dei -migliori, cantò Cinzia, e morì giovane. Prevale a Tibullo in vigor di fantasia, d'espressione, di colorito, quando a lui cede in grazia, spontaneità, e delicata sensività, ed a Catullo in agevolezza, profondità ed affetto. Dotto lo dicono perchè mai non dimentica l'arte, limando, levigando, non dando passo che sull'orme dei Greci; e non de'Greci del miglior tempo, ma dell'età Alessandrina, come Callimaco e Fileta, i quali rinzeppano erudizione, mitologia, allusioni nocevoli all' affetto. Vantandosi d' aver egli primo fra gli elegiaci maritato le feste romane alle danze greche, non pare che senta se non in relazione di avvenimenti mitologici. Cinzia piange? ha più lagrime che Niobe conversa in sasso, che Briseide rapita, o Andromaca prigioniera: dorme? somiglia alla figliuola di Minosse abbandonata sulla spiaggia, o a quella di Cefeo liberata dal mostro, o (ch' è più strano) ad una baccante del monte Edonio, quando briaca si corca sulle smaltate rive dell' Apidano. I suoi capelli son del colore di quelli di Pallade: la statura, quella d'Iscomaca e d'altre eroine. Vuole invaghirla per le semplici bellezze, pei fiori spontanei, per le conchiglie del lido, pel gorgheggio degli uccelli? a queste ingenue pitture mesce Castore, Polluce, Ipodamia: le rammenta che Diana non si perdeva troppo allo specchio; che Febea e sua sorella Ilaa faceano senza di tanti ornamenti; ché de' soli suoi vezzi era vestita la figlia del fiume Eveno, quando Apollo ne disputò il cuore a Ida.

Nè solo gli amori rimpinza di ricordi, ma non sa ornare le leggende d'Italia che con miti greci, non deplorar Roma che rammentando le sventure d'Andromaca e l'afflitta casa di Lajo. Eppure, quando mette da banda questi fronzoli, fa sentire voci nazionali, siccome in alcune elegie veramente sublimi, e la propria emozione sa trasfondere nel lettore, e volentieri si rileggono i versi ove dipinge gli antichi costumi degli Italiani a raffaccio dell'attuale corruzione: nel calendario ha men arte e più nobiltà che Ovidio, e descrive la campagna, non come questo dalla città, ma come uom che

la vede.

Il quale Publio Ovidio Nasone, cavaliere da Sulmona, terra ne'Pe-43 a.c. ligni nominata dal frigio Solimo (60), di rimpatto mostra maggior-17d.C. brio, ed è il verseggiatore più spontaneo, più limpido, più fluido. Pe-rò in quella facilità da improvvisatore, ch' egli stesso confessa eppur non ismette (61), cerchi invano o l' eleganza di Tibulto o la dignità di Properzio; spesso si ripete, sminuzza in particolarità indiligenti (62); talvolta lede persino la grammatica (63); ma purchè riesca a farsi leggere, che gli importano difetti e censure (64)?

L'illustre nascita gli spianava il calle agli onori, ma antépose la vita gaudente, e divenne carissimo, come alle corrotte compagnie,

così alla corte d'Augusto. Se non che improvisamente è relegato a Tomi, esiglio mite nelle ridenti glebe della Bulgaria; esiglio non inflitto dal senato, ma dal padre della patria, dall'amico dei dotti, senza processo, senza addurre motivi, senza però torgli nè le sostanze nè i diritti (65). Teneva egli mano alle scostumatezze di Giulia? vide e non seppe tacere le costei dimestichezze col padre? stomacò Augusto coi laidi versi? Il bel mondo susurra della mancanza del suo poeta, ma non ardisce scandagliarne la cagione, finchè dimentica e i gemiti impotenti della vittima e l'illegalità del punitore.

Nelle Tristi e nelle elegie dal Ponto esprime un dolore senzadignità nè rassegnazione, erige altari e brucia incensi al suo persecutore; in feminei rimpianti e monotone rimembranze rincorre la
parte più superficiale della vita, e a forza di stemprar le lacrime, si
interclude il vero. Ma per quanti versi e suppliche mandasse, non
potè impedire che le sue ossa giacessero sotto terra straniera. Le
Elegie amatorie sono il giornale di sue galanti avventure: brioso e
festevole, a differenza del piagnucolare de' precedenti, sebbene non
ostenti sguaiatamente i nomi propri, come Catullo, Orazio o Marziale, nè faccia pompa com' essi d' infamie contro natura, è il più osceno poeta latino; e tale lo rivela pure la sua Arte d'Amare, di cui
troppo parlammo. Le Eroidi sono epistole che suppone scritte da
antichi, ma senza investirsi dell' indole dei tempi, nè indovinare il
sentimento delle età remote; e dall' erudizione lasciando soffocare

l'affetto, che si riduce a lamenti lambiccati per separazioni.

Nelle Metamorfosi, in dodicimila esametri conta le forme mutate dagli Dei e dagli uomini; scioglimento troppo uniforme alle ducentoquarantasei favole, raccozzate con intrecci poco naturali, nè quasi altro collegamento che della successione. Le forme sotto cui vengono rappresentati gli Dei nella mitologia primitiva, appartengono al simbolo, o derivano dall'idea della metempsicosi: ma in Ovidio alcune son mere favole mitiche, in altre i personaggi perdono il carattere simbolico e il senso religioso, o lo alterano coll'unione di elementi disparati; le tradizioni non vengono nobilitate; spesso oscene avventure si applicano a divinità morali; ogni cosa poi è dedotta da poemi e drammi d'antichi e di contemporanei, eccetto forse il bellissimo episodio di Piramo e Tisbe. Nei Fasti espone il calendario e l'origine delle feste romane, come già avevano fatto altri in Alessandria, e a Roma Properzio ed Aulo Sabino: ma nulla suggendo di elevato o di recondito, lascia dominarvi la leggenda e la menzogna consacrata dai sacerdoti; e poichè gli Dei e la religione al suo tempo erano sferre da antiguari, egli se ne valse celiando, come della cavalleria fece l'Ariosto che tanto gli somiglia. Pure dovendo di preferenza toccare a favole latine pastorizie, ce ne conservò alcune. che altrimenti ignoreremmo. Come in tutti i componimenti del tempo, vi predomina l'idea di Roma: questa è la sola unità dei Fasti; di questa intesse i destini nella troppo facile orditura delle Metamorfosi (66), che finiscono con Romolo e Numa, colla stella di Giulio Cesare, e colle preci per la conservazione d' Augusto.

La favola nasce dall'osservare le relazioni tra un fatto della natu-

FEDRO . . . 49

ra, e particolarmente del regno animale, e un fatto analogo della vita umana, di modo che, preso nel suo carattere generale, acquistiuna significazione per l'uomo, ed esprima una regola pratica. N'abbiamo un esempio antico in Menenio Agrippa, ma neppur qui accade altra originalità romana. Fedro, che s'intitola liberto d'Augusto 30 a.C. e nato in Pieria di Macedonia, trovando occupato ogn' altro campo-44d.C. della greca imitazione (67), tradusse le favole esopiane in candidissimo stile, con felice epitetare, e brevità arguta, e proprieta costante non disgiunta da varietà (68), spargendole qui e qua d'allusioni; ma non possiede quell'arguzia e quel frizzo che colpisce e passa. Talvolta si eleva a maggior grandezza e a morale sublime, come là dove canta: — O Febo che abiti Delfo e il bel Parnaso, dinne, ti pre-« ghiamo, qual cosa a noi sia più utile. Che? le sacrate chiome dela la profetessa si fanno irte, scuotonsi i tripodi, mugge la religione « dai penetrali, tremano i lauri, e il giorno s' offusca: la Pitia, toc-« ca dal nume, scioglie le voci : Udite, o genti, gli avvisi del dio di " Delo. Osservate la pietà ; rendete voti ai celesti; la patria, i pa-« dri, le caste mogli, i figliuoli difendete colle armi; respingete « il nemico col ferro; soccorrete agli amici, compassionate i mi-« seri, favorite ai buoni; resistete ai tristi, vendicate le colpe, « frenate gli empî, punite quei che stuprano i talami, schivate i " malvagi, non credete troppo a nessuno. Ciò detto, cadde la ver-« gine forsennata : forsennata da vero, giacchè quelle parole furono . « gittale al vento ».

Marco Manilio, sebbene si sentisse angustiato fra il rigore del soggetto e le esigenze del verso (69), pure vedendo preoccupato ogni altro genere, tentò un tratto d'astronomia, ove l'aridità dell'insegnamento di rado è illeggiadrita dallo stile. Pochissimi pure legge-

ranno il Cinegetico di Grazio Falisco.

Di molti poeti latini andarono smarrite le opere; e le commedie di Fondanio, le tragedie di Pollione e di Vario, le epopee di Vario stesso, di Rabirio, di Cornelio Severo, di Pedo Albinovano, il poema di Cicerone sopra Mario, le didascaliche di Marco, i versi di Giulio Calido, riputato il più elegante poeta dopo Catullo, non ci son noti che di nome. Cornelio Gallo, confidente di Virgilio, combattè contro Antonio ed ebbe îl governo dell' Egitto, poi caduto in disfavore si uccise.

Ma da quelli che ci restano e che erano i migliori, siam chiariti come in Roma dominasse una letteratura di tradizione e d'imitazione, sicche tutti si esercitavano in eguali generi, eguali soggetti, quasi eguali sentimenti. In generale imitavano i poeti della scuola Alessandrina, e più che dell'invenzione si occupavano della forma, mostrando più erudizione che originalità; letterati insomma, non geni. Della loro vita conosciamo poco più di quel ch'essi medesimi ce ne tramandarono per incidenza; e in un tempo in cui dotti e indotti faceano versi, ma pochissimi leggevano, altro pubblico non aveano che i pochi ricchi, altro applauso che di qualche consorteria, a meritar il quale bisognava sagrificassero l'indipendenza. Ammusolata l'eloquenza, la poesia per sopravivere si fa stromento alla corruzione, o-

nestata col nome di pacificamento; e colle blandizie e colle armonie delicate abitua la pubblica opinione a lodare il fortunato, il quale s'annoiava di questi adulatori, ma per interesse li proteggeva e concedeva loro i piccoli onori, avendo della letteratura fatto uno spediente di governo. Da tutti trapela una società infracidita dai vizi del conquistato universo, fiaccata dalla guerra civile, assopita dall'elegante despotismo, indifferente ai pubblici interessi e ai gravi doveri, anelante al riposo, ai godimenti del senso, allo stordimento delle voluttà. Sulle iniquità passate hanno cura di stendere un velo recamato, di scusare o anche giustificare l'ingiustizia, e travolgere o pervertire i giudizi. Quale oserà lodare chi è disfavorito dal principe? Al comparire d'una cometa il popolo si sgomenta? i poeti canteranno che è la stella di Giulio Cesare. Augusto ha paura? ripeteranno quanto sia necessaria la sua vita, che tardi ascenda ai meritati onori dell'Olimpo, e (cosa strana, non singolare) vanteranno la beatitudine di un tempo, del quale gli storici s'accordano a piangere la decadenza.

Del resto que' poeti non s'affannino troppo a perseverare in opinioni meditate e di coscienza; vaghino di scuola, sfiorino tutto, non approfondiscano nulla; principalmente persuadano che il godere la vita, usar moderatamente de' piaceri, far germogliare le rose di mezzo alle spine, è il fiore della sapienza: uffizio tanto più efficace, quanto che adempiuto con giusto equilibrio delle locuzioni patrie colle forestiere, e colla correzione delle forme e la finezza del gusto,

che sì breve doveano durare.

Tali vizi compaiono anche nei due maggiori, Orazio e Virgilio. Il liberto padre di Quinto Orazio Flacco da Venosa, lo fece accuratamente educare col magro camperello; si trasferì egli medesimo a Roma, e cercò un impieguccio di usciere all' aste pubbliche, acciocche il figlio fosse istrutto non altrimenti che i cavalieri ed i patrizi, e per vesti e servi non discomparisse dagli altri. Esso padre lo vigilava, lo istruiva, e lo pose sotto Pupillo Orbilio, che spoverito dalle proscrizioni, s' era messo soldato, poi grammatico, e che severamente educando senza risparmiar lo staffile, meritò una statua. Da questo conobbe Orazio i vecchi latini, ma li senti inferiori ai Greci, e massime ad Omero, nel quale esso trovava poesia, morale, politica, tutto, siccome avviene dei libri che spesso si rileggono.

Entrato nella milizia, di ventitre anni capitano una legione (70) nelle file pompeiane, come la gioventù che imita, non sceglie: ma nella giornata di Filippi gettò lo scudo e fuggì. Pacificate le cose, toltogli da' soldati il modesto retaggio, nè rimastegli che le lettere, si tenne alcun tempo colle vittime e cogl' imbronciati, reso audace dalla povertà (71): e se fosse perdurato in questo eroismo negativo, sarebbe riuscito inopportuno come Catone, mentre invece s' immortalò coll' accostarsi ai potenti e trascendere in adulazioni. Perocche Virgilio e Vario lo introdussero a Mecenate, che accolse freddamente questo partigiano di Bruto; ma conosciutone l'ingegno, se lo guadagnò, e presentollo ad Augusto. In quel vivere pubblico sul fòro, al portico, nel campo, era facile che s' accomunassero i cittadini

ORAZIO 51

anche in gran diversità di nascita e di posizione; ed Orazio, gioviale e tollerante, divenne amico senza invidia e senza bassezza del buon
Virgilio, come del dovizioso Mecenate e d' Augusto stesso; gli uni
invitava a cena, dagli altri riceveva e anche domandava pranzi, campagne, ville, quando tante ce n' era da distribuire, confiscate, occu-

pate militarmente, vacanti per padroni uccisi.

E un podere sulle colline di quel Tivoli che una volta s' intitolava superbo e allora solitario (vacuum Tibur), bastante al lavoro di cinque famiglie (72), ebbe Orazio in dono, e colà godeva i suoi giorni, gustando il più che potesse della vita, non pretendendo sottoporre a sè le circostanze, ma a quelle sottoponendosi; tanto scarco d'ambizione e aborrente da legami, che ne tampoco volle essere segretario di Augusto: ma alle lusinghe di questo non potè negar le lodi, anzi divenne il poeta di Corte, che nella sua faretra aveva pronto uno strale per ogni evento, per celebrar natalizi, o vittorie de' nipoti del suo padrone, da buon romano esecrando tulto ciò ch' era forestiero, e pregando che il sole non potesse veder cosa più grande di Roma (73).

Fedèle alle regole d'un gusto squisitissimo, del resto egli vaga per ogni tono della sua lira, per ogni varietà d'opinioni (74): ora vagheggia la tracia Cloe a dispetto della romana Lidia, e sberteggia l'invecchiata Lice e la mal paventata strega Canidia; poi di repente vanta a Licino l'aurea mediocrità, o tesse un inno ai numi: aborre dal lusso persiano e dall'avorio e dalle travi dorate, e desidera che Tivoli dia riposo alla sua vecchiaia, stancata nell'armi: una volta dipinge le delizie campestri, in modo che tu nel credi sinceramente innamorato e già già per divenire campagnuolo; ma due versi di chiusa ti rivelano che tutto fu ironia. A Mecenate, suo sostegno e suo decoro, egli ricanta che senza lui non può vivere, che vuole con lui morire; ma il genio suo l'assicura d'aver alzato un monumento più

perenné che di bronzo.

Come dell'esser nato da padre liberto, così celia dello scudo che gettò via a Filippi, e chiama sè stesso un ciacco delle stalle d'Epicuro, mentre raccomanda che la gioventù romana si educhi a soffrire l'angusta povertà, e faccia impallidire la sposa del purpureo tiranno, allorchè, come lione entro un branco di pecore, egli s'avventa fra' nemici. Per blandire Augusto, si astiene dal lodar Cicerone: agli Offeli, dalla rapace largizione del triumviro convertiti da possessori in fittaiuoli, predica di vivere con poco, d'opporre saldo petto all'avversa fortuna: tratta da pazzo il gran giureconsulto Labeone, perchè non si mostra ligio all'imperatore: di Cassio Parmense fa un sommo poeta sinche favorito, lo vilipende quando cade in disgrazia: colla stessa meditata facilità geme se minacciano rinnovarsi le guerre civili, e solleva il velo che copre gli arcani della politica. Ma quando encomia la virtù originale di Regolo o la imitatrice di Catone, e coloro che furono prodighi della grand' anima per la patria, e geme su' guai che toccano al popolo pe' deliri dei re, vien di credere che vagasse nella lirica per disviarsi dal cantare epicamente le glorie, su cui il secolo d'oro voleva disteso l'oblio.

E sempre più ci si mostra che la lirica romana non era impeto spontaneo di devozione, d'affetto, di patriotismo, sibbene un godimento preparato all'intelletto, un artifizio di gusto, sopra una mitologia forestiera. Anche Orazio in tutto questo imitò, anzi le più volte tradusse i Greci (75), sebbene sentisse che invano aspirerebbe ad emulare Pindaro. In fatti questo si lancia con un entusiasmo spontaneo che appare fin anche dal ritmo, animato, vario nella robusta misura; mentre Orazio sentesi calmo e riflessivo colà appunto ovepiù vuole elevarsi, ed invano nell'imitazione artifiziosa cerca mascherare il calcolo che guida la sua composizione: in Pindaro è un onore pe' vincitori l' esser lodati da esso e fatti partecipi della sua gloria: Orazio loda d'uffizio, sebbene abbia l'arte di dissimularlo col cacciar avanti sè stesso (76); e poichè scrive all'occasione di avvenimenti giornalieri, generalmente s'attiene alla personalità degli affetti e delle sensazioni, parla ogni tratto di sè e de'suoi, talchè c'introduce e addomestica colla vita degli antichi; e viepiù nelle Epistole e nelle Satire, dove ripigliando la libera misura e il tono famigliare. di Lucilio, riuscì incomparabile maestro del fare dissicilmente facili

La satira, poesia dei tempi critici, o coopera a distruggere e riformare; o associandosi colla elegia, sorge alla sublimità della poesia civile; oppure si contenta di ridere, come fece con Orazio. Conservando la finezza di cortigiano e la docilità di liberto anche in questo genere essenzialmente democratico, mostrasi dedito a frequentare la società, il che ne scopre il ridicolo, anzichè al vivere solitario, che ne scopre i vizî. E perchè i vizî di Roma erano dalla prosperità pubblica ammantati, potevasi ancora sorridere di quello onde al tempo di Giovenale un' anima onesta non poteva se non bestemmiare. Poi le monarchie tendono sempre a diffondere uno spirito di moderazione; e come Augusto col lodare gli antichi costumi adottava i nuovi, Orazio il secondò scalfendò senza ferire, ponendo sè stesso in prima fila tra que' peccatori; sicchè punzecchia le colpe senza mostrarne aborrimento, esorta alla virtù senza farsene apostolo, rimprovera l'onnipotenza attribuita al danaro (77), ma i danarosi corteggia e ne implora le cene e i doni; e colloca la morale nel fuggir gli eccessi, i desiderî misurare ai mezzi di soddisfaryi, viver pago di sè e accetto agli altri; e pingue e lucido in ben curata pelle, ingagliardisce nelle lussurie e non si dà un pensiero dell'avvenire. Nel che, lontano dallo stoicismo desolante di Persio, dall'atrabile di Giovenale, e dal cinismo in cui alcuni ripongono la forza della satira, mai non si scosta da quella finezza di vedere e aggiustatezza d'esprimere, che non si possono cogliere se non nelle grandi città e nella conversazione. E poichè i mediocri, sì nei meriti sì nei peccati, sono sempre il numero maggiore, perciò dura eterno il morso ch'egli diede ai costumi, e gli originali suoi ci troviamo accanto tuttodi; sicchè, in fuori della settima del libro primo, composta a ventitrè anni, nessuna delle sue satire invecchiò (78).

L'autorità dittatoria da alcuni attribuitale, rese insigne l'epistola ai Pisoni, che meno propriamente s'intitola Dell'arte poetica; com-

VIRGILIO 53

ponimento didascalico con episodi satirici, ove di famigliarità e di sali sono conditi i precetti. Ivi colla varida che alle epistole s' addice. Orazio discorre sopra la letteratura, nella quale, diremmo oggi. egli apparteneva alla scuola romantica, alla giovane Roma, che disapprovava i sali di Plauto e i versi zoppiecanti di Ennio, e beffava gli ammiratori di ciò che sentisse d'arcaico, e quei che rincresceansi di disimparare maturi ciò che avean imparato a scuola, e asceticamente deploravano la perdita del buon gusto (79). Principalmente egli insiste sulla drammatica: ma il vero talento non è mai esclusivo, e mentre sembra che in questa ponga ceppi arbitrari al genio, tende a svincolarlo dalla paura dei pedanti, i quali pretendevano che la lingua si restringesse ad un tempo solo e a certi autori, anzichè riconoscerne supremo arbitro l'uso (80); chiamavano sacrilegio il negar venerazione agli antichi, quanto il far giustizia a coloro il cui nome non fosse ancora dalla morte consacrato (81); al censore cianciero e petulante attribuivano maggiore autorità che al giudizio dei pochi savî modesti.

Molto egli trae da Aristotele, ma molto dalla propria sperienza; nè quell' epistola è inutile in tempo che, salite ai primi posti l'erudizione e la storia, molti sostengono non darsi principi certi di critica, canoni non potersi dedurre che dai capolavori, ed esser tiranniche tutte le regole antiche, per verità nulla più severe di quelle che s'im-

pongono a nome della libertà.

In quel gran latrocinio contro i prischi Italiani, per cui i campi furono ripartiti fra i soldati d' Ottaviano, Publio Virgilio Marone, nato nel villaggio d' Andes (Pietola) presso Mantova, educato a Cremona e a Milano, venne a Roma a reclamare l' avito suo poderetto; e coll' ingegno trovato grazia appo Augusto, l'ebbe come un dio e ne accettò i favori. Candido, forbito, innamorato dell'arte e della pace, era il poeta nato fatto per quei tempi, in cui dal maneggio civile importava richiamare alle operose dolcezze della villa, e mutare le spade in aratri, l' attualità in memorie. Quest' era l' uffizio a cui Augusto convitava le muse: e tutti i poeti dell' età sua si mostrano credenti a tutta la litania degli Dei, fin nelle più beffate loro trasformazioni; predicatori del buon costume e della sobrietà degli antenati, plaudenti al ritorno della pace, del pudore antico, della casta famiglia; encomiatori dell'agricoltura, e di quel vivere campagnuolo che avea prodotto i vincitori di Cartagine (82).

Pertanto Mecenate con insistenza persuase Virgilio a nobilitare l'agricoltura, e cantare i campi; e Virgilio scrisse le Georgiche, capolavoro di gusto, di retto senso e di stile, il monumento più forbito di qualsiasi letteratura, la disperazione di quelli che si ostinano alla peesia didattica, e che delle apparenti difficoltà ottengono facile vittoria se si considerino isolati, ma messi a petto a Virgilio restano d'infinito spazio inferiori. Nelle Bucoliche copia Greci e Siciliani; colle frequenti allegorie ed allusioni alle proprie venture dissipa l'illusione, e svisa i pastori facendoli colti e raffinati tanto, da esprimere i sentimenti propri dell'autore; mai non dimentica Roma sua, fra i campi cresciuta; i pastori stupiranno alle fortune di essa e alla ma-

Cantu, St. degli Ital. - II, 4

gnificenza d'Augusto; ciò che spiace a questo, verrà disapprovato anche dal poeta; ed esaltando la beatitudine campestre, ne farà raffaccio alle abitudini repubblicane de'clienti affoliantisi, dell'ambir le magistrature e i fragori forensi, al lusso delle case e del vestire, alle

guerre civili che fanno le case vuote di famiglia (83).

Come gli altri Romani, Virgilio non si propone d'inventare, ma di far una poesia finita; copia le bellezze di quei che lo precedettero (84), aggiungendovi finezze tutte sue; collo studio migliora ciò che a quelli il genio somministrò, eliminandone ogni scabrezza, ogni sconvenienza; e col maggior garbo lusinga il lettore, il quale s'affeziona ad un poeta tutto occupato nel recargli diletto. E qual altri conobbe sì addentro ogni artifizio dello stile? Con varietà inesauribile di voci, di frasi, di ritmo, carezza gli orecchi del lettore, non lasciandone un istante rallentare la schizzinosa attenzione, senza per questo solleticarla con lambiccamenti o con pruriginose vivezze. Quel che imparò nella colta conversazione dell' aula d'Augusto, egli nella solitudine raffina col delicato sentire; e dalla maestosa onda del suo esametro fino alla scelta de' vocaboli ben equilibrati di vocali e consonanti, e di dolci ed aspre, tutto è nel dimostrare che di pari sieno proceduti il pensiero e l'espressione.

Ma i suoi protettori gli chiedevano opera maggiore, la quale non lasciasse a Roma alcuna invidia delle greche ricchezze, un' epopea. I popoli raffinandosi perdono quell'ingenua credenza nell'immediata intervenzione degli Dei, sopra la quale si fondano le epopee primitive, storia ed enciclopedia delle nazioni ancor prive di critica e d'annali; la scienza ingrandendo spiega ciò che pareva mistero; l'industria toglie la grazia infantile ai famigliari nonnulla della società nascente: laonde all'epica grandiosa devono succedere i lavori d'erudizione ragionatamente condotti, e gran pezza lontani dalla generosa sprezzatura dei poemi popolari e nazionali. Il genio di Virgilio e il suo tempo non portavano ad un'epopea naturale; ma a forza di studio, cognizioni, arte, conducevano ad armonizzare quanto sin là

erasi fatto di meglio.

E fatto già s' era in Roma. Moderni critici vollero la fanciullezza di questa dotare di poemi primitivi, dove le idee fossero personificate in tipi, quali i sette re e gli altri eroi fino alla battaglia del lago Regillo, accettati poi come storia. Un popolo tutto giurisprudenza, il cui carme sono le XII Tavole, le cui imprese caratteristiche sono contese di diritto, non dovette cullarsi in fasce poetiche, nè possedette quel sentimento elevato dell'esistenza, il cui più insigne frutto sono i poemi eroici. A questi, come al resto, si posero i Romani per imitazione, e nell'intento di conciliare l'esempio di Omero colla favola ausonia, il meraviglioso epico colla storica realità. Nevio cantò la prima guerra punica, Ennio la seconda e la etolica (85), in via episodica risalendo alle origini di Roma. Ma al costoro tempo già si scriveva la storia, onde non potevano che esporre in versi i fasti romani: Ennio poi, traduttore d'Eveemero e d'Épicarmo, i quali scomponevano il cielo in simboli o apoteosi, come poteva usare sinceramente la macchina? Nè l'innesto de'fatti storici coi soprannaturali,

L'ENEIDE 55

fondamento dell' epopea greca, avea più luogo quando s' attuarono grandi eventi, degnissimi di poema. Ben alcuni assunsero a tema la guerra dei Cimri, o il consolato di Cicerone; le costui lodi celebrò Cornelio Severo nella guerra di Sicilia; Archia cantò le spedizioni di Lucullo, Teofane quelle di Pompeo, Furio Bibaculo le imprese di Catulo, altri quelle di Cesare, le vittorie d' Antonio o quelle d'Ottaviano, come fece Cotta nella Farsaglia: ma la vicinanza delle imprese riduceva il poeta a storiografo, a tradur in versi i commentari di qualche famiglia; e la protezione imponeva d' adulare un uomo o una fazione, anzichè sublimare la nazione tutta, o interessare l'umanità.

Altri, dietro a Lucio Andronico, assumevano soggetti mitologici, rifritti e non creduti, come Varrone d'Atace che riprodusse le Argonautiche, Cicerone gli Alcioni e Glauco, Calvo l'Io, Cinna la Mirra, Catullo il Teti e Peleo, e tante Tebaidi, Erculeidi, Amazonidi (86), dove al racconto si associavano movimenti lirici e tragici. Fra'quali va distinto Rabirio, che Ovidio chiama grande e Vellejo Patercolo appaia a Virgilio, e del quale non abbiamo che alcuni versi sulla guerra d'Alessandro, ritrovati ad Ercolano. Altri ricorrevano le antiche memorie patrie, e i fievoli cominciamenti di Roma, mettendoli a fronte della presente grandezza: di ciò fece soggetto ai canti un Sabino, tronchi dalla morte; su ciò fondansi i Fasti d'Ovidio; Properzio si proponea di celebrare le antiche feste e i prischi nomi dei

luoghi (87).

Virgilio, venuto al tempo che la vecchia Roma perisce, e la trasformazione dell'impero eccita vaghi presentimenti d'un avvenire incomprensibile, pensó combinare gli elementi che gli altri adoperavano distinti. Le memorie repubblicane poteano recar ombra al pacificatore fortunato, e a troppe passioni avrebbe dato di cozzo se, come Lucano, avesse tolto a cantare armitinte di sangue non ancora espiato. Si gittò dunque all' antichità, da Omero desumendo il soggetto, gli eroi, l'orditura persino e il verso e il tono, come era consueto da' suoi predecessori; ideò di unire i viaggi dell' Odissea e le guerre dell' Iliade, ma collocarsi nella favola omerica per mirare fatti storici lontani e vicini, e cantando Trojani essere eminentemente romano. Il trarre la favola iliaca a significazione italiana era tutt'altro che cosa nuova (88), e ne restava blandita la vanità di tutta la nazione, e specialmente di questa gente Giulia, giganteggiata sulle rovine dell' aristocrazia. Più non basta però che la musa gli canti le origini della romana gente, ma deve accertarle; onde esamina la tradizione, vaglia, ordina, sicchè rimane buon testimonio delle tradizioni antiche, e fa un esercizio d' arte, non una poesia di getto.

A quella lontananza, favorevole all' immaginazione, per via d'episodi potrà facilmente annestare i nomi di coloro per cui crebbe e s'assodò la romana cosa; potrà coll' episodio di Didone adombrare la guerra punica, il cui esito accertò la grandezza di Roma; e colle antichissime cagioni delle nimistà, e colle imprecazioni di Elisa che invocava irreconciliabili gli odi e le vendette contro la schiatta d'E-

nea, giustificare la distruzione di Cartagine per titolo di sicurezza. Infine metterà a confronto la Roma non nata ancora presso al regio tugurio d' Evandro, con quella meravigliosamente marmorea di Augusto, sulla quale egli concentrerà tutto lo splendore della storia ita-

lica e del tempo de' semidei.

Orditura così compassata, quanto dovea restare di sotto della spontanea ispirazione di Omero! In questa terra e cielo uniti cospirano a comun fine, e le divinità perpetuamente intervengono alle azioni e ai consigli de' mortali. Perduta quella iniziazione divina, in Virgilio tratto tratto gli Dei s' affacciano solo per macchina d' arte; e lo scetticismo filosofico gli accetta come spediente letterario. Virgilio vede ed ammira la grande unità di Omero, ed esclama esser più facile togliere la clava ad Ercole che un verso a quello: eppure compagina un poema di frammenti, di erudizione avvivata con grand' ingegno, ma non riuscendo a idealizzare le raccozzate rimembranze.

Se invece d'imitare separatamente i didascalici d'Alessandria, i bucolici siciliani e l'epico Meonio, avesse fuso gli uni coll'altro, e nell'esposizione della civiltà italica antica (dove rimase tanto inferiore) non introdotte in forma precettiva, ma atteggiate le ingenue dipinture del viver campestre dei prischi Italiani, avrebbe fatto opera non soltanto romana ma italica, cansato il troppo immediato confronto coi poeti imitati, e la dissonanza che, come negli altri Latini, vi si scorge fra quello che ha di proprio e quel che toglie a prestanza. Nè tampoco si propose egli di ritrarre particolarmente veruna età, non la sua, non quella che descrive (89), nè di aprire un nuovo calle ai successori; ma fu tutto amor dell'arte, tutto romana predilezione: l'adulazione stessa non fece sguaiata come quella onde Ariosto cantò gl'indegni suoi mecenati, ma fina e convenevole alla forbita corte d'Augusto.

Nella quale vivendo, Virgilio ingentilisce gli eroi: Enea depose la pelasgica rozzezza: la donna non è più una Criseide che passi a chi vince; non un' Andromaca che, da vedova di Ettore, si contenti di divenire la sposa di Elleno; ma una regina che giurò fede al perduto consorte, che soccombe solo alla potenza dell'amore, e all'amore tradito non sa sopravivere (90). Nell'inferno di Omero, Achille ribrama avidamente la vita: nell'Eliso di Virgilio, Didone guata silen-

ziosa il suo traditore e passa.

In quest' ultimo tratto scorgiamo un merito che renderà Virgilio eternamente prezioso a chi è capace di sentire. Fra tanti poeti che menzionammo, i quali cantarono prolissamente i loro amori, pur uno non troviamo che tratteggi al vero i progressi della passione, accontentandosi essi di ritrarne qualche accidente o le crisi più rilevate, e sfogarsi in sentenze, in lamenti ingegnosi, in ricche descrizioni, in tutto ciò che è esterno. La meditata conoscenza della vita interiore doveva ai moderni venire da una fonte nuova; e parve preludervi Virgilio, che impedito dai tempi d'essere ingenuo, si conservò semplice, eloquente, patetico; trasfuse nella poesia il proprio cuore, e ciò che dapprima era soltanto esteriore, ridusse subiettivo

coll'insistere sopra un sentimento, e scovar dai cuori i secreti più ritrosi, e seguir passo passo il crescere e il declinare d'una passione. Vedetelo in quell'amore di Didone, del quale son gettati i primi semi colla pietà nata dalla fama, poi cresce colla vista, col racconto, colla consuetudine, col raziocinio, finchè deluso, non può cessare che colla vita.

A questo fino sentire va debitore Virgilio d'un genere di bellezze nuove, qual è l'avvicendarsi delle pitture, per cui dalla desolazione di Troja incendiata s'insinua ad una scena di famiglia; di mezzo all'ira disperata; Enea è rattenuto dalla vista di Elena; alla procella succedono la placidissima descrizione del porto, e le ospitali accoglienze; l'episodio puramente guerresco dell'esplorazione notturna nel campo, è risanguato dall'affettuoso episodio di Niso ed Eurialo: perocchè il patetico è il vero dominio dell'arte, giacchè è la cosa essenzialmente efficace nella vita umana.

Di là un'altra delle vaghezze più care in questo amabilissimo poeta; quel condurre la realtà esteriore alla spiritualità, quel tradurre l'idea in immagini che offre vive vive all'occhio, é in cui forse consiste quel bello stile che Dante riconosce aver tolto da lui, e che Virgilio avea forse dedotto dall'assiduo suo studio ne' tragici (91). Quella fanciulla che getta al pastore un pomo e si nasconde tra' salici, ma prima desidera d'esser veduta; quel bambino che col primo riso conosce la madre; quell'Apollo che tira l'orecchio al poeta, per avvertirlo di non trascendere i pastorali argomenti; quel garzoncello che a fatica attinge i fragili rami; quell'idea della speranza, rappresentata in Dafni che innesta i peri, di cui coglieranno le frutta i nipoti; que'pastorelli che incidono sulle piante i cari nomi, le piante cresceranno e gli amori con esse (92); sono idili compiuti, che il pittore può rendervi in altrettanti quadretti. Poi, per belli che sieno i paesaggi. Virgilio sente quanto vi manchi finchè non siano avvivati dalla presenza dell'uomo: adunque tra i noti fiumi e i sacri fonti non mancherà un fortunato vecchio, godente l'opaca frescura; o un afflitto che, sotto l'ombra di densi faggi, alle selve e ai monti sparge inutili querele;e i molli prati e i limpidi fonti e i boschi gli dilettano solo in rifletteré qual sarebbe dolcezza il vivervi eternamente colla sua Licori (93).

Eccetto le primissime composizioni, non volse egli la musa a particolari sue affezioni ed avventure; ma sappiamo che placida fluì la sua vita, più che non soglia in poeta. Caro ad Augusto e copiosissimamente da lui rimunerato (95), non prendeasi briga delle romane cose e dei perituri regni, ma ritirato presso Taranto, fra i pineti dell'ombroso Galeso (94) cantava Tirsi e Dafni, come l'usignuolo che, senz' altro pensiero, la sera empie il bosco de' suoi gorgheggi. Lo mordevano i Mevì e i Bavì, peste d'ogni tempo? ma di encomi il sollevavano a gara i migliori dell'età sua, la curiosità ammiratrice veniva a cercarlo nel suo ritiro, ed una volta, al suo entrare in teatro, il popolo tutto s'alzò come all'arrivo dell'imperatore (96).

Ammirando però quella forma così temperata, così pudica della sua bellezza, non per questo diremo superasse i suoi modelli. Come

noi esaltiamo l'Ariosto per la forma, pur ridendoci delle sue favole, così, mentre si smarriva la tradizione religiosa d'Omero, durava, anzi cresceva di reputazione l'artistica, e Virgilio non se ne volle staccare. Ma in Omero quell'inserire s'un fatto pubblico passioni personali, quell'elevare l'individualità mediante la grandezza dello scopo e la serietà del destino, quell'equilibrare la natura collo spirito, ci portano ben più in là che non un'epopea dotta, la quale in fatto non potè divenire il libro de'Latini, come divennero Omero e Dante. Quella parola de'geni contemplativi e creatori che è possente a trarre in terra l'ideale, è negata a Virgilio, il quale riesce soltanto a magnificare la restaurazione d'Augusto, avvenimento

passeggero.

Con Omero versiamo continuo nel mondo greco, dov'egli passeggia da padrone; non così Virgilio, costretto a lavorare d'erudizione. Omero è più universale ne' suoi concetti, e se vuole il meraviglioso infernale, fa da Ulisse evocar le ombre entro una fossa ch'egli medesimo scavò e asperse di sangue; mentre Virgilio guida Enea per regolare viaggio ai morti regni. Il cuor dell'uomo deve rivelarsi ne' suoi Dei, forme generali, personificazione degli interni suoi motori, nel qual caso sono gli Dei del proprio sentimento, delle proprie passioni: in Omero son essi una cosa sola cogli eroi; in Virgilio convivono ancora, intervengono ancora in avvenimenti semplici, come per indicar la via di Cartagine. Pure, non foss' altro, la diligenza del verso avvisa che si è già a quel punto di civiltà ove più non vi si crede; e quegli Dei appaiono macchine, inserite nella ragione positiva, non altrimenti che i prodigi in Tito Livio. Circe e Calipso sono abbandonate come Didone, ma in modo ben più naturale e ingenuo.

Alla descrizione dei giuochi, tanto semplice nel Meonio, Virgilio oppone un tale affastellamento di artifizi, che sarebbero troppi a narrare la distruzione d'un impero. Chi non ha sentito la sublimità delle battaglie d'Omero? ogni uomo che cade v'ha il suo compianto, al tempo stesso che tutt' insieme è un fragore, una mescolanza di cielo e terra, che rimbomba nei versi e nelle parole. Quale assurdità invece i serpenti che strozzano Laocoonte in mezzo a un popolo! qual meschino spediente quel cavallo di legno! cento prodi che si chiudono in una macchina, esponendo lor vita ai nemici: Sinone che intesse la più inverosimile menzogna: Troiani così ciechi, da non mandar fino a Tenedo, che dico ? da non salire sopra una torre per avverare se la flotta nemica abbia preso il largo nell' Ellesponto: in brev' ora, sì smisurata mole è trascinata dal lido fin alla rocca di Troja, superando due fiumi e gli aperti spaldi; poi non appena Sinone l'ha schiusa, è incendiata e presa quella città vastissima, colma di popolo, con un esercito intatto; avanti l'alba ogni resistenza cessó, i vincitori ridussero le spoglie ne' magazzini e i prigionieri; i vinti raccolsero altrove quel che poterono sottrarre.

In Omero ciascuno ha un carattere, e benche Agamennone sia re dei re, ciascuno serba volontà e compie imprese proprie; ogni minima cosa è caratterizzata, il mare, la rocca, lo scettro, le vesti, le

porte e i cardini loro; semplice la vita degli eroi, e perciò interessante ogni loro atto, e per da poco che sembri alla raffinatezza odierna, serve però a intrattenere sopra quel personaggio. Ne' caratteri invece sta il debole di Virgilio. Giunone al principio è triviale, nè tutta la sua enfasi esprime quanto il sacerdote Crise che torna mortificato verso il lido, e prega vendetta, e l'ottiene dal Dio. Evandro nel congedare Palante mostrasi femminetta al confronto di Priamo a' piedi di Achille. Ettore che bacia Astianatte e invoca che chi lo vedrà dica—Non fu sì valoroso il padre », ha ben altro decoro che Enea nello staccarsi dal figlio. Enea poi combatte per tôrre ad un altro il regno e la sposa, mentre Ettore per difendere la patria. Nè forse un solo carattere riscontriamo in Virgilio ben ideato e a se medesimo consentaneo: Acate non sai che è fido se non dall'epiteto del poeta: chi il pio applicato ad Enea non intenda nel primo senso di religioso ed obbediente agli Dei, dee scandolezzarsi al vederlo applicato ad uomo, il quale ospitalmente accolto in terra straniera, seduce la donna che sa di dover abbandonare; approdato altrove, rapisce quella d'un altro. Ma per tutta ragione stail comando degli Dei, che lo destinavano a creare i padri Albani, e le alte mura di Roma. e la grandezza d'Italia, gravida d'imperi e fremente di guerra.

cani sarebbero scomparsi se avesse potuto dare l'ultima mano all'opera sua. La quale, com' è stile dei grandi, pareagli sì lontana dalla perfezione, che morendo ancor fresco, raccomandava ad Augusto di bruciarla; voto che l'imperatore si guardò bene di adempire. Tal quale la lasciò, male ordinata nell'insieme, e ad ora ad ora imperfetta nella rappresentazione e nelle espressioni, è squisito lavoro, e come epopea definitiva di Roma servì di norma e talvolta di ceppo agli epici posteriori che professavano seguirla da lungi e adorarne

le vestigia (97).

In somma la letteratura romana può considerarsi come una fasi della greca. Nei Greci si trovavano in armonia il sentimento dell'ordine generale qual base della moralità, e il sentimento della libertà personale, non ancora essendosi manifestata l'opposizione fra la legge politica e le legge morale; sicchè ciascuno cercava la propria libertà nel trionfo dell'interesse generale. In questo istante dell'umanità, fu prodotta nel suo più splendido fiore la bellezza sotto la forma dell'individualità plastica; gli Dei ottennero un aspetto armonizzante colle idee che rappresentavano, sicchè la greca fu la religione dell'arte; la poesia, che ha per oggetto l'impero indefinito dello spirito, raggiunse il perfetto equilibrio fra l'immaginativa e la ragione; la civiltà profittò di tutti i passi precedenti, unificandoli e perfezionandoli in quel patriotismo che della greca fu lo scopo più elevato.

I Romani stupiti di quella incomparabile bellezza, non credettero poter far meglio che imitarla. Il linguaggio della magistratura, dell' imperio, era il latino; ma il greco quel della coltura, della eleganza. Sarebbe parso un sacrilegio il parlar altro che latino dal tribunale o dalla ringhiera; Tiberio cancella una parola greca scappata in un senatoconsulto; Claudio toglie la cittadinanza ad uno che non

agli altri negava, ma anche lode, e ai suoi giudizi forza di oracolo. Ritiratosi dalla vita pubblica, scriveva orazioni, somiglianti agli articoli di fondo de'nostri giornali, cioè di lettura amena, e che diffondessero certe idee di politica e di letteratura. Così svoltavansi gli spiriti dall'eloquenza pubblica verso la scolastica. Di quella conservavano ancora qualche ombra Azzio Labieno libero parlatore « unendo il colore della vecchia orazione col vigore della nuova » (Seneca); e Cassio Severo amico suo e altrettanto franco dicitore, che satireggiava anche le persone cospicue, onde Augusto fe' bruciare gli scritti di esso, ne'quali gli antichi ammiravano lo stilo vigoroso, oltre la mordacità; e fu lui veramente che schiuse la nuova via, alla quale l'eloquenza si trovò ridotta dopo respinta dalla tribuna (101). Perocchè, mutata la pubblica attività nella monarchica sonnolenza, cessato il giudizio tremendo e inappellabile delle assemblee, si sentenziava degli autori secondo l'aura delle consorterie e dei grandi che davano da pranzo ai letterati.

Quando Augusto morì, più non sonava che la piangolosa voce d'Ovidio, cui l'infingarda abbondanza, lo sminuzzamento, i contorcimenti della lingua, i giocherelli di parole collocano lontano da Orazio, Virgilio e Tibullo, quanto Euripide da Sofocle e il Tasso dall' Ariosto. Così breve tempo era bastato perchè la letteratura romana passasse

da Catullo nen ancor direzzato ad Ovidio già corrotto.

(1) Orazio, Ep. 11.

Græcia capta, ferum victorem cepit, et artes Intulit agresti Latio . . . Serus enim graecis admovit acumina chartis, Ep. n. 1.

(3) Lib. vii, cap. 2.

- (4) Plauto nel prologo del Trinumo dice: Plautus vortit barbare; e barbarica lex chiama la romana nei Captivi; e Barbaria l'Italia nel Penulo.
- (5) Vates da fari, come Fauni; ed è comune alle genti il chiamare sè parlanti, e muti gli stranieri.

(6) Orazio, Ep. 11. f 1 ; Tacito, Ann. xiv. f 24.

(7) Singolarmente un Ritone da Taranto, modello di Lucilio, e inventore d'una non sappiam quale specie di commedia (Lypus, De magistratibus rom., 1. 41). Forse era quella che a Roma dicevasi Rintonica.

(8) Ciò risulta da Diomede, in. 488, nella collezione di Putsch.
(9) Munck, De atellanis fabulis, pag. 52, crede Strabone s' ingannasse sull'osce loqui, volendo questo dire non che si servissero della lingua osca, ma che parlavano oscamente, cioè rusticamente.

(10) Martino Hertz, in una Memoria stampata a Berlino il 1854, sostiene

che deva dirsi così: nè altrimenti pensano il celebre editore di Plauto Ritschl e Lachmann.

(11) Per esempio:

Obsequium amicos, veritas odium parit. Amantium iræ amoris integratio est.

Homo sum; humani nihil a me alienum puto.
Atque ideo hoc argumentum græcissut, tamen

(12) Atque ideo hoc argumentum græci Non atticissat, verum at sicilissat.

Prologo dei Menaechmi.

Anche Cicerone (Divin. in Verrem) rinfacciava a Cecilio suo competitore d'aver imparato le greche lettere non in Atene ma al Lilibeo, le latine non a Roma ma in Sicilia. Ciò proveniva dall' usarsi nell' isola e il latino e il greco, il che guastava entrambe le lingue; e forse più il commercio co' Cartaginesi.

Nel vol. 111 delle Memorie sulla Sicilia è inserita una dissertazione di Giuseppe Crispi « intorno al dialetto parlato e scritto in Sicilia quando fu abitata dai Greci », corredata di esempi che scendono fin alla domina-

zione normanna, cioè al sottentrare dell'italiano.

(13) Anche Terenzio alcuni pretendono sia scritto in prosa; tante sono le licenze a cui bisogna ricorrere per ridurlo a versi giambi trimetri, cioè di sei piedi, nei quali la sola regola che quasi sempre egli osserva

è di finire con un giambo.

(14) Lo snodarsi ordinario degli intrecci col ricomparire d'un personaggio creduto morto, o col far riconoscere un padre o un figlio, trovava giustificazione fra gli antichi dall'abitudine di esporre i bambini e ridurre schiavi i prigioni di guerra, dalle frequenti rapine de'corsari, e dalle scarse comunicazioni fra' paesi. Quanto agli a parte e alla doppia azione, restavano meno sconci per la vastità dei teatri, e perchè la scena per lo più rappresentava una piazza, cui molte strade metteano capo.

Di Terenzio cantava Cesare:

Tu quoque, tu in summis, o dimidiate Menander, Poneris, et merito, puri sermonis amator; Lenibus atque utinam scriptis adjuncta foret vis, Comica ut aequato virtus polleret honore Cum Graecis, neque in hac despectus parte jaceres! Unum hoc maceror, et doleo tibi deesse, Terenti.

Sebbene la frase vis comica sia divenuta vulgata, inclino a credere che il terzo e quarto verso vadano punteggiati come ho fatto, unendo il co-

mica a virtus. Vedasi il V. I, pag. 354.

Quod si personis iisdem uti aliis non licet,
Qui magis licet currentes servos scribere,
Bonas matronus facere, meretrices malas,
Parasitum edacem, gloriosum militem,
Puerum supponi, falli per servum senem,
Amare, odisse, suspicari? Denique
Nullum est jam dictum quod non dictum sit prius.

Prologo dell' Funu

Prologo dell' Eunuco.

Ecco l'intreccio di tutte le commedie.

Sui comici latini porta questo giudizio Vulcazio Sedigito, vivente sotto gl' imperatori:

Multos incertos certare hanc rem vidimus Palmam poetæ comico cui deferant. Eum, meo judicio, errorem dissolvam tibi, Ut, contra si quis sentiat, nihil sentiat. Cæcilio palmam, Statio do comico: Plantus secundus facile exsuperat ceteros: Dein Nævius qui fervet, pretio in tertio est:
Si erit quod quarto detur, dabitur Licinio:
Attilium post Licinium facio insequi:
In sexto sequitur hos loco Terentius:
Turpilius septimum, Trabea octavum obtinet:
Nono loco esse facile facio Luscium:
Decimum addo causa antiquitatis Ennium.

Presso A. Gellio, xv. 24.

Sembra che non abbia voluto indicare che gli autori di commedie palliata, e perciò lasciasse daccanto persino Afranio, illustre nelle togata.

(16) Poeta, cum primum animum ad scribendum appulit,

Id sibi negotii credidit solum dari

Populo ut placerent quas fecisset fabulas.

Terenzio, prologo dell' Andria.

... Eum esse quæstum in animum induxi maxumum, Quam maxume servire vestris commodis.

Prologo dell' Eautontimorumenos.

(17) Perchè Roma non ebbe tragedie? Tale quistione è magistralmente trattata da Nisard, Études sur les mœurs et les poétes de la décadence, a proposito di Seneca.— Lance (Vindiciæ romanæ tragediæ. Lipsia 1822) raccolse ben quaranta tragici romani. — Vedi pure Tragicorum roma-

norum reliquiæ: recensuit Otto Ribbeck. Lipsia 1852.

(18) Si quis populo occentassit, carmenve condisit, quod infamiam faxit flagitiumve alteri, fuste ferito. Cicerone, De repubblica, dice: — Le « XII Tavole avendo statuita la morte per pochissimi fatti, tra questi sti- « marono non doverne andar esente colui che avesse detto villanie, e « composto versi in altrul infamia e vitupero. E ottimamente, perchè il « viver nostro dev' essere sottoposto alle sentenze de' magistrati ed alle « dispute legittime, non al capriccio de'poeti; nè dobbiamo udir villanie « se non a patto che ci sia lecito il rispondere e difenderci in giudizio ». Elegantissimamente Orazio soggiunge nella già più volte citata Epistola 11. 1:

Libertasque recurrentes accepta per annos
Lusit amabiliter, donec jam sævus apertam
In rabiem verti cæpit jocus, et per honestas
Ire domos impune minax. Doluere cruento
Dente lacessili: fuit intactis quoque cura
Conditione super communi: quin etiam lex
Pænaque lata, malo quæ nollet carmine quemquam
Describi. Vertere modum, formidine fastis
Ad bene dicendum, delectandumque redacti.

(19) Quando Cicerone su richiamato in patria, Esopo tragico, recitando il Telamone di Azzio e scambiando poche parole, sece applauso a lui con questi motti: Quid enim? Qui rempublicam certo animo adjuverit, statuerit, steterit cum Argivis ... re dubia nec dubitarit vitam offerre, nec capiti pepercerit ... summum animum summo in bello ... summo ingenio præditum ... o pater! ... hæc omnia vidi inflammari ... O ingratisci Argivi, inanes Graji, immemores benesicii! ... Exulare sinitis, sinitis pelli, pulsum patimini etc.

Nei giuochi Apollinari, avendo Difilo recitato questi versi,

Nostra miseria tu es magnus ...

Tandem virtulem istam veniet tempus cum graviter gemes ...

Si neque leges, neque mores cogunt ...

il popolo volle vedervi un'allusione a Pompeo, e costrinse l'attore a re-

plicarli migliaia di volte; millies coactus est dicere. Cicerone, ad Atti-

Sotto Nerone, un attore dovendo pronunziare: Addio, padre mio; addio, mia madre, accompagnò il primo coll'atto del bere, il secondo coll'atto del nuotare, per alludere al genere di morte dei genitori di Nerone. Poi in un'atellana proferendo, L'Orco vi tira pei piedi (Orcus vobis ducit pedes), voltavasi verso i senatori.

(20) Erano Britanni quei che abbassavano, noi diremmo alzavano gli

scenari:

Vel scena ut versis discedat frondibus, utque Purpurea intexti tollant aulæa Britanni.

Virgilio, Georg. iii. 24.

(21) Della costui critica un bel saggio ci conservò A. Gellio, intendendo mostrarcene la simplicissima suavilas et rei et orationis (x1. 14): Eundem Romulum dicunt ad cænam vocatum, ibi non multum bibisse, quia postridie negotium haberet. Ei dicunt: — Romule, si istud omnes homines faciant, vinum vilius sit. — Is respondit: — Immo vero carum, si quantum quisque volet, bibat; nam ego bibi quantum volui. C'è bene da disgradare le cronicucce di frati, contro cui se la piglia Carlo Botta.

(22) Εί ρὰρ, ής πάντες εὐχόμεθα τοῖς θεοῖς τυχεῖν, καὶ πᾶν ὑπομένομεν ἱμεἰροντες αὐτῆς μετασχεῖν, καὶ μὸνον τοῦτο τῶν νομιζομένων αραθῶν αναμφισβήτητον ἐστι παρ' ἀνθρώποις ( λέρω δὴ τὴν

είρήνην) χ. τ. λ.

(23) δτι σφόδρα οί Ρωμαίοι φιλοτιμούνται δικαίους ενίστασθαι

τούς πολέμους. Framm. xxxII. 4. 5.

(24) Anche Eumachio di Napoli avea descritto le geste di Annibale. Celidonio Errante ha un discorso sui difetti della primitiva storia siciliana, derivati dall'esserci giunta solo per frammenti; e suggeriva di supplirvi in qualche modo col radunare que' frammenti. Cominciò egli stesso l'opera nella Biblioteca greco-sicula (Palermo 4847), ove discorre di vari storici, quali Antioco, Temistogene, Filisto, Dicearco ed altri.

(25) Libros tuos conserva, et noli desperare eos me meos facere posse; quod si assequero, supero Crassum diviliis, atque omnium vicos et prata contemno. Ad Attico, 1. 4. — Bibliothecam tuam cave cuiquam despondeas, quamvis acrem amatorem inveneris; nam omnes vindemiolas eo reservo, ut illud subsidium senectuti parem. Ivi, 10. E spesso

ritocca la corda.

(26) De latinis (libris) quo me vertam nescio; ita mendose et scribuntur et veneunt. Cicerone ad Quíntum, 111. 5.

(27) Fuvvi bibliotecario Giulio Igino, che scrisse delle api e degli al-

veari. Giulio Attico e Grecino trattarono della coltura delle viti.

- (28) Acad. Quæst. 1.3:— Noi peregrini e quasi stranieri nella citta noa stra, i tuoi libri condussero, per così dire, a casa, talchè potessimo coa noscere chi e dove fossimo. Tu l'eta della patria, tu la descrizione dei
  a tempî, tu la ragione delle cose sacre e dei sacerdoti, tu la disciplina
  a domestica e la guerresca, tu la sede dei paesi e dei luoghi, tu ci moa strasti delle cose tutte umane e divine i nomi, i generi, gli uffizi, le
  a cause ecc. ».
- (29) Le etimologie di Varrone son già derise da Quintiliano, Inst. orat., 1. 6.: Cui non post Varronem sit venia? qui agrum, quod in eo agatur aliquid; et graculos quia gregatim volent, dictos Ciceroni persuadere voluit; cum alterum ex græco sit manifestum duci, alterum ex voci-

bus avium? Sed huic tanti fuil vertere, ut merula, quæ sola volat, quasi mera volans, nominaretur.

(30) Fra le sentenze di Varrone alcune vengono opportune anche og-

gi, specialmente a coloro che l'erudizione antepongono a tutto.

Non tam laudabile est meminisse quam invenisse: hoc enim alienum est, illud proprii muneris est.

Elegantissimum est docendi genus exemplorum subditio.

Amalor veri non tam spectat qualiter dicitur, quam quid.

Illum elige eruditorem, quem magis mireris in suis quam in alienis.

Non refert quis, sed quid dicat.

Sunt quædam quæ evadenda essent ab animo scientis, quae inserendi

veri locum occupant.

Multum interest utrum rem ipsam, an libros inspicias. Libri nonnisi scientiarum paupercula monimenta sunt; principia inquirendorum continent, ut ab his negotiandi principia sumat animus.

Eo tantum studia intermittantur, ne obmittantur. Gaudent varieta-

te musae, non otio.

Nil magnificum docebit qui a se nil didicit. Falso magistri nuncupantur auditorum narratores. Sic audiendi sunt ut qui rumores recensent.

Utile sed ingloriosum est ex illaborato in alienos succedere labores.

(31) *Hist. nat.*, xxxv. 2. — Raoul-Rochette li credeva miniati.

(32) Nudi sunt, recti et venusti, omni ornatu orationis, tamquam veste, detracto; sed dum voluit alios habere, parata unde sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit qui volunt illa calamistris inurere; sanos quidem homines a scribendo deterruit: nihil enim est in historia pura et illustri brevitate dulcius. Cicerone, De orat. 75. — Summus auctorum divus Julius. Tacito. — Tanta in eo vis est, id acumen, ea concitatio, ut illum eodem animo dixisse quo bellavit appareat. Quintiliano, Inst. orat. x. 1.

L'ottavo libro della Guerra gallica si ascrive comunemente a un Irzio, che stese pure i commentari sulle guerre d'Alessandria, d'Africa e

di Spagna.

(33) Švetonio in Cesare. 20, in Augusto, 36. — Le Clerc, nella sua opera de Giornali fra i Romani (Parigi 1838), non solo intende provare che essi aveano essemeridi al modo nostro, ma che, per mezzo di queste e degli Annali pontisizi, può rendersi alla storia de primi tempi la certezza che la critica tende a rapirle. Vedansi pure

LIEBERKUEHN, Commentatio de actis Romanorum diurnis. Weimar. 1840.

Schnidt, Zeitschrift für Geschitswissenschaft. Berlino 1844.

Eccone qualche esempio:

## 111. Kal. Aprileis.

PASCES PENES ÆMILIUM 'LAPIDIBVS PLVIT IN VEJENT] 'POSTVMIVS TRIB. PLEB. VIATOREM MISIT AD EOS QVOD IS EO DIE SENATVM NOLVISSET COGERE 'INTERCES-SIONE P. DECIMIL TRIB. PLEB. RES EST SVBLATA 'Q. AVPIDIVS MENSARIVS TABERNÆ ARGENTARIÆ AD SCVTVM CIMBRICVM CVM MAGNA VIÆRIS ALIENI CESSIT FORO 'RETRACTVS EX ITINERE CAVSAN DIXIT APVD P. FONTEJVM BALBVM PRÆT. ET CVM LIQVIDVM FACTVM ESSET EVM NVLLA FECISSE DETRIMENTA JVSSVS EST IN SOLIDVM ÆS TOTVM DISSOLVERE.

## IV. Kal. Aprileis.

PASCES PENES LICINIUM ' PVLCVRAVIT TONVIT ET QVERCVS TACTA IN SVMMA VE-LIA PAVLLUM A MERIDIE ' RIXA AD JANUM INPIMUM IN CAUPONA ET CAUPO AD VER-SVM GALEATUM GRAVITER SAUCIATUS 'C. TITINIUS ÆD. PL. MYLCTAVIT LANIOS QVOD CARNEM VENDIDISSENT POPVLO NON INSPECTAM DE PECVNIA MVLCTATITIA CELLA EXTRVCTA AD TELLURIS LAVERNÆ.

(34) Candidissimus omnium magnorum ingeniorum aestimator Livius. Seneca. I suoi libri erano cinquantadue, arrivando da Romolo fin alla morte di Druso nel 744. Ne restano trentacinque non seguenti, cioè i primi dieci dalla fondazione di Roma sino al 460; manca tutta la seconda decade; poi si ha dal'libro xxI al XL, cioè dal principio della seconda guerra punica fin al 586: del restante, i sommari che credonsi di Floro.

Negli archivî secreti di Torino giaciono le carte scritte dall'infelice Pietro Giannone, durante la sua prigionia. Fra queste sono i Discorsi storici e politici sopra gli Annali di Tito Livio, ch' e' fece a imitazione del Machiavelli, ma con intento diverso, giacchè si proponeva non solo di gratificarsi Carlo Emanuele III, al quale non v'ha lode ch'egli non prodighi, ma di mostrare il suo rispetto per la santa sede, e « manifestar al a mondo i miei religiosi, sinceri e cattolici sentimenti, ne quali vivo e perα sisto; e ... a riguardo dell'eminenza e superiorità della chiesa di Roma a sopra tutte le altre chiese del mondo cattolico, non ho io tralasciato le α prove più forti ed efficaci . . . chè ben dovrebb'essere studio e somma « cura di tutti gl'italici ingegni bene stabilirla, non essendo nella nostra α Italia rimasto oggi pregio maggiore e cotanto illustre ed insigne che a questo . . . Onde, se mai pe' miei precedenti scritti avess' io in ciò era rato e dato occasione ad altri di errare, è ben dovere che si ricredano « ora nella sincera dottrina . . . e se mai avesser seguito le vestigia di « un Pietro negante, giusto è che seguitino ora le pedate dello stesso a Pietro penitente . . . »

È bene ricordarsi che scriveva « in solitudine, fra'deserti monti delle a Langhe, senza libri, senza amlci e senz' aiuto, e fra lo squallore e la a tabe d'una misera ed augusta prigione » (Discorso xIII). Non è da aspettarsene gran senno critico, nè estesa filologia: ma assume diversi punti, e per es. nel Discorso III ragiona della franchezza con la quale Livio scrisse delle cose appartenenti alla religione romana, e non solo intorno al culto degli Dei ed a' loro vantati miracoli, ma in tutt' i suoi rapporti serbasse un' incorrotta sincerità di fedele storico e di profondo e

grave filosofo.

Ab uno disce omnes. Questa, come altre opere del Giannone, verranno in luce per cura dell'illustre professore Pasquale Mancini.

(55) Pompej Trogi fragmenta, quarum alia in codicibus manuscriptis bibliothecae Ossolinianae inventt, alia in operibus scriptorum maxima parte polonorum jam vulyatis primum animadvertit. . . Augustus Bielowski. Lepoli 1853.

(36) ... Ausus es unus Italorum
Omne ævum tribus explicare charlis
Doctis, Jupiter! et laboriosis. CATULLO.

(37) Non ignorare debes, unum hoc genus latinarum literarum adhuc non modo non respondere Gracis, sed omnino rude atque inchoatum morte Ciceronis relictum. Ille enim fuit unus qui potuerit et eliam debuerit historiam digna voce pronuntiare, quippe qui oratoriam eloquentiam rudem a majoribus acceptam, perpoliverit, philosophiam ante eum incorruptam latina sua conformaverit oratione. Ex quo dubito, interitu illius, utrum respublica an historia magis doleat. Framm. — Cicerone stesso (De leg., lib. 1) si fa dire da Attico: Postulatur a te jamdiu, vel flagitatur potius historia. Sic enim putant, te illam tractante, effici posse ut in hoc etiam genere Graeciae nihil cedamus: atque, ut audias quid ego ipse sentiam, non solum mihi videris eorum studiis qui literis delectantur sed etiam patriae debere hoc munus, ut ea, quae per

te salva est, per te eundem sit ornata. Abest enim historia literis nostris... Potes autem tu profecto salisfacere in ea, quippe quum sit opus,

ut tibi quidem videri solet, unum hoc oratorium maxime.

(38) Quibusdam, et iis quidem non admodum indoctis, totum hoc displicet philosophari. Cicerone, De finib. 1. 1. — Vereor ne quibusdam bonis viris philosophiae nomen sit invisum. De off., 11. 1. — Reliqui, etiamsi haec non improbent, tamen earum rerum disputationem principibus civitatis non ita decoram putant. Acad. Quæst., 11. 2.

(39) Cicerone, De finib., iv. 28 e 9; Acad. Quæst., ii. 44.

(40) Lo stesso, Topica Quaest. 1.

(41) Multi jam esse latini libri dicuntur, scripti inconsiderate ab optimis illis quidem viris, sed non satis eruditis. Fieri autem potest ut recte quis sentiat, sed id quod sentit, polite eloqui non possit... Philosophiam multis locis inchoasti (o Varro) ad impellendum satis, ad edocendum parum. Lo stesso, Acad. 1.

Tra i filosofi latini non vogliam preterire Corellia lodata da Cicerone come mirifice studio philosophiae flagrans, e da lui amata troppo, se

crediamo a Dione, lib. xLvi.

- (42) Sic parati ut ... nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non latinis literis illustratus pateret. De divin., 11. 2. Nel proemio delle Tusculane professa dolergli che molte opere latine siano scritte neglettamente da valenti uomini, e che molti i quali pensano bene, non sappiano poi disporre elegantemente, il che è un abusare del tempo e della parola. Negli Uffizi raccomanda a suo figlio di leggere le sue filosofiche discussioni: Quanto al fondo pensa quel che ne vuoi; ma tal lettura non α potrà che darti uno stile più fluido e ricco. Umiltà a parte, io la cedo a α molti in fatto di scienza filosofica, ma per quel che sia d'oratore, cioè α la nettezza e l'eleganza dello stile, io consumai la vita intorno a questa α abilità, onde non fo che usare un mio diritto col reclamarne l'onore ».
- (43) Απόρραφα sunt, minore labore flunt; verba tantum affero, quibus abundo. Ad Attico, x11. 52.
- (44) Platone quanto allo Stato non andava pensando a riforme, non ad esaminare se il diritto sovrano stia in alto o in basso, e come applicarlo; ma crede necessario educar l'uomo, e dargli le virtù cardinali, che sono prudenza, fortezza, temperanza, giustizia. Con queste, più non importa stillarsi a far regolamenti; senza queste, i regolamenti saranno violati o elusi. Fan da ridere davvero i nostri politici che tornano ogni a tratto sulle loro ordinanze, persuasi di trovar un fine agli abusi, senza accorgersi ch' è un tagliar le teste dell'idra ». De repub., lib. 1v. Queste parole dell'insigne Greco dopo duemila anni non perdettero l'opportunità.
- (45) Turbatricem omnium rerum Academiam ... Si invaserit in hæc, nimias edet ruinas, quam ego placare cupio, submovere non audeo. De leg., 1. 13.

(46) La conchiusione del trattato sulla Natura degli Dei è: Ita discessimus ut Vellejo Cottæ disputatio verior, mihi Balbi ad veritatis simi-

litudinem videretur esse propensior.

(47) Tuscul., v. 7.

(48) Natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum juris est. De leg., 1. 43. — Studiis officiisque scientiæ præponenda sunt officia justitiæ, quae pertinent ad hominum caritatem, qua nihil homini debet esse antiquius. De off., 1, 43. — Quid est melius aut quid praestantius bonitate et beneficentia? De nat. Deorum, 1, 43.

(49) De off., 11. 18. 16.

(50) Quum se non unius circumdatum mænibus loci, sed civem totius

mundi quasi unius urbis agnoverit. De leg., 1. 25. — Qui autem civium rationem dicunt habendam, externorum negant, ii dirimunt communem humani generis societatem; qua sublata, beneficentia, liberalitas,

bonitas, justitia funditus tolluntur. De off., m. 6.

Est autem non modo ejus qui servis, qui mulis pecudibus præsit, eorum quibus præsil, commodis utilitatique servire. Ad Quintum, 1. 1. 8; e più generosamente De off., 1. 13: Est infima conditio et fortuna servorum: quibus non male præcipiunt qui ita jubent uti ut mercenariis; operam exigendam, justa præbenda.

(51) Bellum ita suscipiatur, ut nihil aliud nisi pax quæsita videatur... Suscipienda sunt bella ob eam causam, ut sine injuria in pace vivatur.

De off.; e vedi 1. 23.

(52) De rep., III. — De off., II.

Vedi Facciolati, Vila Ciceronis lilleraria. 1760.

Hulsemann, De indole philosophica Ciceronis, ex ingenio ipsius et aliis rationibus æstimanda. 1799.

GAUTIER DE SIBERT, Examen de la philosophie de Ciceron. Memorie dell' Accademia d'Iscrizioni, tomi xu. xuii.

Meiners, Oratio de philosophia Ciceronis, cjusque in universam philosophiam meritis.

Kunner, M. T. Ciceronis in philosophiam ejusque partes merita.

e tutti gli Storici della filosofia.

La prima edizione compita delle opere di Cicerone, ove fossero compresi anche i frammenti scoperti dal Mai nel 1814-1822, dal Niebuhr nel 1820, dal Peyron nel 1824, è quella di Le Clerc in latino e francese 1821-25, 30 vol. in-8°; e 1823-27, 35 vol. in-18°. Quella fatta dal Pomba nel 1823-34 è in 16 vol. in-8°. Il meglio che l'erudizione abbia accertato intorno al grande oratore, fu raccolto nell'Onomasticum Tullianum, continens M. T. Ciceronis vitam, historiam litterariam, indicem geographicum-historicum, indices legum et formularum, indicem graco-latinum, fastos consulares. Curaverunt Jo. Gasp. Orellius, et Jo. Georg. Raiterus, professores turicenses, 1837. È in corso un'edizione compiuta delle opere di Cicerone a Lipsia per Teubner curata da Reinh. Klotz.

(53) Sono ottocentosessantaquattro lettere; più di novanta scritte da altri. Quelle ad Attico precedono il consolato di Cicerone; le altre vanno dal 692 sin a quattro mesi prima della morte di lui. Alcune sono vergate coll'intenzione che andassero attorno, e specialmente la lunga al fratello Quinto, dove espone la propria amministrazione proconsolare nell'Asia Minore. È noto che molte opere degli antichi perirono allorche, incarendosi pel chiuso Egitto la carta, si rase la primitiva scrittura per sovrapporne una nuova. Si suol dare colpa ai frati di questo artifizio; eppure Cicerone convince che fino a' suoi tempi si praticava: Ut ad epistolas tuas redeam, cætera belle; nam quod in palimpsesto, laudo equidem parcimoniam; sed miror quid in illa chartula fuerit, quod delere malueris quam exscribere, nisi forte tuas formulas: non enim puto te meas epistolas delere, ut deponas tuas. An hoc significas nil fieri? friyere te? ne chartam quidem tibi suppeditare? Ad fam., vu. 18.

Ne appare anche il nessun rispetto al secreto delle lettere, e quando poco si distinguessero i caratteri. Cicerone incarica Attico di scrivere in vece sua: Tu velim et Basilio, et quibus præterea videbitur, conscribas nomine meo. xi. 5. xii. 19. Quod literas, quibus putas opus esse curas dandas, facis commode. xi. 7; e così 8, 12 e spesso. Talvolta accenna di scrivere di proprio pugno, quasi il suo più grande amico non potesse riconescerlo: Hoc manu mea. xiii. 28. Altrove dice allo stesso: — Ho creduto riconoscere la mano d'Alessi nella tua lettera » (xv. 15); e Alessi era il solito scrivano di Attico. Bruto dal campo di Vercelli scrive a Ci-

cerone: — Leggi le lettere che spedisco al senato, e se ti pare, cambia« vi pure ».Ad fam. xi. 19. Un capitano che dà incumbenza all' amico di
alterare un dispaccio offiziale! Cicerone stesso apre la lettera di Quinto
fratello, credendo trovarvi grandi arcani, e la fa avere ad Attico dicendogli: — Mandala alla sua destinazione: è aperta, ma niente di male,
giacchè credo che Pomponia tua sorella abbia il suggello di esso ».

Da ciò la grande importanza data al suggello, ancora più che alla sirma. In fatti la scrittura, oltre essere tanto somigliante perchè unciale, poleva facilmente falsificarsi o sulle tavolette di cera o sulla cartapecora. Pertanto succedeva spesso di fare interi testamenti falsi, come appare

nel codice Giustinianeo De lege Cornelia de falsis, lib. 1x. tit. 22.

(54) Detta così dal nome osco di un piatto d'ogni sorta frutte, solito offrirsi a Cerere e Bacco. Da ciò lex satura una legge che abbracciava diversi titoli; era vietato far votare il popolo per saturam, cioè su diverse proposizioni a un tratto. Diomede definisce: Satira est carmen apud Romanos, nunc quidem maledictum, et ad carpenda hominum vitia archææ comædiæ charactere compositum, quale scripserunt Lucilius, Horatius et Persius; sed olim carmen, quod ex varits poematibus constabat, satira dicebatur, quale scripserunt Pacuvius et Ennius.

Religionum animos exsolvere pergo.

Lib. 1v.

Nec me animi fallit Grajorum obscura reperta
Difficile illustrare latinis versibus esse,
Multa novis verbis præsertim cum sit agendum
Propter egestatem linguæ et rerum novitatem.
... noctes vigilare serenas
Quærentem dictis quibus et quo carmine demum
Clara tuæ possim præpondere lumina menti,
Res quibus occultas penitus convisere possis.

Lib. ı.

(57) Ne' primi versi trovi, Quæ mare navigerum, quæ terras frugiferentes; e poco dopo, Frondiferas domos avium. Cicerone scriveva a Quinto (11. 11): Lucretii poemata non sunt ita multis luminibus ingenii, multæ tamen artis.

(58) ORAZIO, Ep. 1. 4.

(59) Si disputò assai della patria sua. Egli dice che l' Umbria

Me genuit, terris fertilis uberibus;

e che se alcuno passa vicino a Mevania, osservi dove

Lacus æstivis intepet umber aquis, Scandentisque arcis consurgit vertice murus, Murus ab ingenio noțior ille meo.

Nel lib. iv. 1, canta:

Ut nostris tumefacta superbiat Umbria libris, Umbria romani patria Callimachi.

Leandro Alberti da questo verso indusse che Callimaco fosse romano, e vi fu chi copiò tal errore, mentre Properzio vuol solo dirsi imitatore di Callimaco, del che si vanta pure nel lib. 111. 1. e 8:

Callimachi manes, et coii sacra Philetæ
In vestrum, quæso, me sinite ire nemus.
Primus ego ingredior puro de fonte sacerdos
Itala per Grajos orgia ferre choros.

Inter Callimachi sat erit placuisse libellos, Et cecinisse modis, dore poeta, tuis. (60)Hujus erat Solymus phrygia comes unus ab Ida A quo Sulmonis mænia nomen habent.

Fast., IV. 78.

Mantua Virgilio gaudet, Verona Catullo, Pelignæ gentis gloria dicar ego.

Amor., 111. 15.

Seu genus excutias, equites ab origine prima Usque per innumeros inveniemur avos.

De Ponto, iv. 8.

È schiavo de' pregiudizi di nascita quanto un nobile di cenf anni fa ; si vanta d'essere cavaliero senza aver mai portato le armi:

> Aspera militiæ juvenis certamina fugi, Nec nisi lusura movimus arma manu;

e si lamenta che si osi preferirgli chi non divenne tale se non per merito di valore:

> Præfertur nobis sanguine factus eques Fortunæ munere factus eques.
> Militiæ turbine factus eques.

Non eadem ratio est sentire et demere morbos. (61)Sæpe aliquod verbum cupiens mutare, relinquo, Judicium vires destituuntque meum. Sæpe piget (quid enim dubitem tibi vera faleri?) Corrigere, et longi ferre laboris onus... Corrigere at refert tanto magis ardua, quanto Magnus Aristarcho major Homerus erat.

(62)Os homini sublime dedit, cælumque tueri. Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

Metam., 1. 85. Polumque

Effugito australem, junctamque aquilonibus arcton.

e somiglianti ripetizioni incontransi ad ogni piè sospinto. Giove va ad alloggiare presso Bauci e Filemone; il vecchio prepara la mensa:

> Furca levat ille bicorni Sordida terga suis, nigro pendentia tigno: Servatoque diu resecut de tergore partem Exiguam, sectamque domat ferventibus undis. Mensæ sed erat pes tertius impar; Testa parem facit: quæ postquam subdita, clivum Sustulit etc. Ivi, vm. 650.

Queste minuzie da scuola flamminga disabbelliscono spesso i suoi quadri migliori. Parlando del diluvio, canta:

> Exspatiata ruunt per apertos flumina campos, Pressæque labant sub gurgite turres; Omnia pontus erat, deerant quoque litora ponto.

Fin qui è bello; ma poi cala a particolarità oziose, e quindi nocevoli:

Nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones;

quasi nell' universale sobbisso importi quel che facciano agnelli o leoni.

(63) Egli stesso si rimprovera di questo verso: Tum didici gelice sarmaticeque loqui. Una volta nel verso non accomodandogli mori, disse:

Ad strepitum, mortemque timens, cupidusque moriri.

Altrove leggiamo:

Denique quisquis erat castris jugulatus achivis, Frigidius glacie pectus amantis erat.

A chi appartiene il quisquis?

Frequenti sono i giocherelli di parole:

In precio precium nunc est ...

Cedere jussit aquam, jussa recessit aqua ..

Speque timor dubia, spesque timore cadit ...

Quæ bos ex homine est, ex bove facta dea ...

Semibovemque virum, semivirumque bovem.

E me lo perdonino gli ammiratori, è un giocherello tutta la sua descrizione del caos.

(64) Dummodo sic placeam, dum toto canar in orbe Quod volet impugnent unus et alter opus. Rem. am., 363.

(65) Nec vilam, nec opes, nec jus mihi civis ademit, Quae merui vilio perdere cuncla meo. Trist., v. 11.

Spira vera passione l'elegia dove descrive la sua partenza. In un'altra canta:

Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error,
Alterius facti culpa silenda mihi ...
Vive tibi et longe nomina magna fuge.
Haec ego si monitor monitus prius ipse fuissem,
In qua debebam forsitan urbe forem ...
Inscia quod crimen viderunt lumina plector,
Peccatumque oculos est habuisse meum ...
Cuique ego narrabam, secreti quidquid habebam,
Excepto quod me perdidit unus erat ...
Cur aliquid vidi? cur noxia lumina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi?
Inscius Acteon vidit sine veste Dianam,
Praeda fuit canibus non minus ille suis.

(66) La professa da bel principio:

(67)

Di, caeptis . . .

Aspirate meis, primaque ab origine mundi

Ad mea perpetuum deducite tempora carmen.

Quoniam occuparat alter ne primus forem,

Ne solus esset studui, quod super fuit.

Epil. del lib. 11.

(68) Gressus delicatus et languidus (lib. v. f. 1): filia formosa et oculis venans viros (lib. iv. f. 5): frivola insolentia (lib. ii. f. 6): iratus impetus (lib. 3. f. 2): cornea domus della tartaruga (lib. 11. f. 6): ignavus sangnis dell' asino (lib. 1. f. 29): generosus impetus del cinghiale (lib. 1. f. 29).

Nella notissima favola della rana e il bue, in che vari modi dice ia cosa stessa: Rugosam inflavit pellem — Intendit cutem majori nisu — Dum vult validius inflare se se. E nelle conchiusioni morali: Hoc illis dictum est — Hoc pertinere ad illos vere dixerim — Hoc argumento se describi sentiat — Hoc scriptum est tibi — Hoc illis narro — Hoc in se dictum debent illi agnoscere...

Possiamo credere fossero di pretta lingua certi modi che sanno del latino ecclesiastico, come quem tenebat ore demisit cibum (lib. 1. f. 4): hi quum cepissent cervam vasti corporis (lib. 1. f. 5); rupto jacuit corpore (lib. 1. f. 24): quae debetur pars tuae modestiae, audacter tolle (lib. 11. f. 4): ante hos sex menses (lib. 1. f. 1): invenit ubi accenderet (lib. 111. f. 19); e l'abuso di astratti, come sola improbitas abstulit totam pracdam (lib. 1. f. 5): tuta est hominum lenuitas (lib. 11. f. 7): spes fefellit impudentem audaciam (lib. m. f. 5).

Alcuno crede suppositizio questo Fedro, di cui, eccetto Marziale, nessun antico ricorda il nome; e che venne in luce soltanto nel 1562, in occasione del sacco dato a un convento di Germania: la prima edizione è del 1596. Ma nella Dacia su trovata un' iscrizione, contenente un verso delle savole di Fedro. V. Mannert, Res Trajani ad Danub., pag. 78. Certo il testo fu alterato e interpolato. Orelli ne diede la lezione migliore (Zurigo 1831), poi anche di quelle nuove scoperte dal Janelli e dal Maj, da cui è desunta la favola che diamo nel testo.

(69)

Duplici circumdatus aestu

Carminis et rerum.

Egli ammette con precisione le popolazioni antipode:

Terrarum forma rotunda. Hanc circum variae gentes hominum atque ferarum Aeriaeque colunt volucres. Pars ejus ad arctos Eminet; austrinis pars est habitabilis oris, Sub pedibusque jacet nostris, supraque videtur Ipsa sibi fallente solo declivia longa Et pariler surgente via, parilerque cadente. Hinc ubi ab occasu nostros sol aspicit ortus; Illic orta dies sopitas excitat urbes ; Et cum luce refert operum vadimonia terris. Nos in nocte sumus, somnosque in membra locamus, Pontus utrosque suis distinguit et alligat undis . . . Altera pars orbis sub aquis jacet invia nobis, Ignotaeque hominum gentes, nec transita regna, Commune ex uno lumen ducentia sole, Diversasque umbras, laevaque cadentia signa, Et dextros ortus caelo spectantia verso. Quod mihi pareret legio romana iribuno.

(70)Sat. lib. 1. 4.

(7i)Inopemque paterni Et laris et fundi . . . Paupertas impulit audax Ut versus facerem.

Ep. lib. 11. 2.

(72) Ep. xiv. lib. i. v. 3.

(73)Alme sol . . . possis nihil urbe Roma

Visere majus. (74)Nullius addicti jurare in verba magistri, Quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes. Nunc agilis sio et mergor civilibus undis, *V* irtulis veræ custos rigidu**s**que satelles ; Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor, Et mihi res, non me rebus submittere conor.

(75) Negli Epodi è minore l'imitazione dal greco, com' è minore l'arte e la varietà dei metri.

(76) Vedete per esempio l'ode 14 del lib. III. Cesare torna vincitore dalla Spagna. — Esultate, o suore, o madri, o spose: ormai io non tenue« rò tumulti, dacchè Augusto regge il mondo. Qua, ragazzo, porta coro« ne e un fiasco dei tempi della guerra marsica, se pur un sol fiasco potè
« sfuggire a Spartaco. Affretta Neera ad annodarti i crini, e se il porti« naio ti ritarda, parti. Il crin bianco mi distoglie dalle risse: non così
« in pace mel recherei se più giovane sossi ». Altrettanto nell'ode Nunc est bibendum.

Vedansi Passon, Horat. Flaccus Leben und Zeitalter. Lipsia 1833.

Buttmann, Ueber die Geschichtliche und die Anspielungen in Horat.

Berlino 1828.

Jacobs, Lectiones venusinæ (Lipsia 1834) intorno alla valutazione morale del carattere, e degli atti e delle poesie d'Orazio.

e Schmid, e Braunhard, e tant' altri recentissimi che studiarono que-

sto poeta.

Wieland avea tessuto su lui un romanzo. Döring, nelle illustrazioni all'edizione di Lipsia 1824, lo volse a satira de'contemporanei. Weichert, Prolusiones de Q. H. Flacci epistolis 1826, e Lectiones venusinæ 1832-33 sulla storia del poeta stesso e dei coetanei, restituì veramente la storia della letteratura del tempo d'Augusto.Hoffman Peerlkamp (Harlem 1834) pretese, colla lunghissima famigliarità, aver acquistato un senso più intimo del poeta, in modo da scernere ciò che vi fu interpolato; e sopra 3845 versi, ne trovò 644, dei quali assolve Orazio per incolparne i grammatici. Orelli nell'edizione che ne fece a Zurigo 1837-38, dopo venticinque anni di lezioni, non attacca la genuità del poeta, ne si accanisce co' predecessori: Differt autem nostra interpretatio a similibus, quae nunc in scholis feruntur, his potissimum nominibus; sæpius dijudicantur et variae lectiones et diversae grammaticorum explicationes, sine ulla tamen in quemquam insectatione aut contumelia: quin in hoc quoque genere, tacilis plerumque adversariis, quae veriora übique viderentur, argumentis additis exposui, ne tranquillissima disputatio acris rixae cum hoc vel illo inimico contractae, speciem unquam praeseferret; quo quidem cum aliis digladiandi et depugnandi studio in hujusmodi scriptis studiosae juventuti propositis nihil profecto perversius reperiri potest.

Non si potrebbe desiderare lavoro più completo e più noioso di quello che fece Walhenaer De la vie et des poésies d'Horace. Parigi 1840. Egli dice: Dans les ouvrages de ce poète ressortent sous de vives couleurs la grandeur et la gloire, les ridicules et les vices de ce siècle mémorable. Ed ecco la cronologia ch' ei dà delle opere del suo autore:

```
712 23 Sat. 1. 7.
714 25 Sat. 1. 2. Epod. 16. 15. 8. 12.
715 26 Sat. 1. 8. Ep. 5. 6. 10. 4. 2. 13. 17. Od. 1v. 12.
716 27 Sat. 1. 3. Ep. 3.
717 28 Sat. 1. 5. Ep. 11. Od. 1. 28.
718 29 Sat. 1. 6. 2. Od. 1. 10.
719 30 Sat. 1. 1.
720 31 Sat. 1. 9. Od. 1. 5. 11. 10.
721 32 Sat. 11. 3. Ep. 14.
722 33 Ep. 7. Od. 1. 7. 11. 1
723 34 Ep. 1. 9. Od. 1. 14. 15.
724 35 Sat. 11. 4. 10. 11. 6. 8. 4. Od. 1. 37. 9. 11. 22. 11. 5. 8.
725 36 Sat. 11. 7. 5. Od. 1. 27. 38. 11. 3. Epist. 1. 11.
726 37 Sat. 11. Od. 1. 31. 18. 11. 15. 12. 11. 25. 6. 12. 24.
```

```
727 58 Od. 1. 38. 17. 8. 35. 16. 6. m. 21. Epist. 2.
728 39 Od. 1. 13. 33: 11. 4. Epist. 1. 4.
729 40 Od. 1. 29. 23. m. 14.
730 44 Od. 1. 36. 24. 32. 34. H. 18. HI. 9. Epist. 1. 6.
751 42 Od. 1. 26. 12. 30. 19. 11. 14. 2. 10. 111. 17. 19. 13. Epist. 1. 15. 7. 9.
732 43 Od. 1. 2. 4. 21. 11. 16. 111. 16. 28. Epist. 1. 14.
733 44 Od. 1. 25, 11. 17. 15. 111, 18. 22. 23. 27. 7. 26. 29. 2. 3. 11.
     Ep. 1. 20. 5.
734 45 Od. 1. 19. 11. 11. 9. 111. 5. 8. Epist. 1. 3. 8. 12. 18. 17.
735 46 Od. 1. 3. 20. 1. 11. 19. 20, m. 4. 15. iv. 15.
736 47 Od. m. 1. 30. Ep. 1. 13.
737 48 Od. IV. 6. Carmen seculare. Epist. L 10.
738 49 Od. iv. 7. 11. 9. Epist. i. 16.
739 50 Od. iv. 1. 10. 4. Ep. i. 19. 1.
740 51 Od. iv. 5.
741 52 Od. iv. 2. 14.
742 53 Od. iv. 3.
743 54 Od. iv. 8.
744 55 Od. IV. 15. Ep. II. 2.
745 56 Ep. 11. 3. Ars poetica.
```

(77) Vilius argentum est auro, virtutibus aurum . . . O cives, cives, quaerenda pecunia primum est, Virtus post nummos.

Omnis enim res,
Virtus, fama, decus, divina humanaque pulchris
Divitiis parent, quas qui costruxerit, ille
Clarus erit, justus, fortis, sapiens etiam rex,
Et quidquid volet...
Et genus, et virtus, nisi cum re, vilior alga est.

(78) Vedi avanti, nel Cap. xli. — Assai prima delle recenti dispute intorno al dare o no in mano ai giovani i classici, erasi disputato sulle lubricità di Orazio e degli altri poeti; e singolarmente volle difenderli König, De satira Romanorum, e Barth nella prefazione a Properzio. Jani, nell'edizione di Orazio, scagiona i costumi di questo dicendo: Si cogitemus quam prorsus honestus et a vitit crimine liber fuerit amor peregrinarum et libertinarum ; quam parum, certe ante legem Juliam latam, ipse puerorum amor sceleris habuerit; denique, quam multae et notiones et loquendi formae eo tempore dignitatem et honestatem habuerint, quas postea politior usus, ut fit, respuit, et inter illiberales retulit: haec si cogitemus, jam mullum ex illo Horatii viluperio perire sentiamus, Loca et carmina Horatii, quae nos hodie offendunt, eo tempore non ita offendebant; licet, quod nos hodie in verbis castiores sumus ac delicatiores, non sequatur, ut ideo et mores hodierni castiores sint. Accedit, quod dare possumus, Horatium, hominem hilarem et suavem, praesertim in illa saeculi sui indole, ab amore non immunem fuisse, ejus philosophiam morum hac parle laxiorem fuisse, eum arsisse subinde libertina aliqua aut peregrina puella; neque tamen ideo desinet esse is vir magnus, bonus et honestus. Nam numquam amavit matronas aut ingenuas, numquam, quod praeclare Lessingius docuit, pueros amavit, et sic leges romanas illasque naturae numquam violavit; potius graviter subinde in adulteria proprie dicta incestosque amores invehitur. Carmina etiam illius amatoria haud dubie saepe lusus poetici, ad hilaritatem facti, saepe e graeco expressa sunt.

(79) Clament periisse pudorem
Cuncii pene paires . . .

Vel quia turpe putant . . . quae Imberbes didicere, senes perdenda fateri.

Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi.

(81) Qui redit ad fastos, et virtulem aestimat annis, Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacrarit.
... Si tam Graiis novitas invisa fuisset
Quam nobis, quid nunc esset vetus? ...
Jam saliare carmen qui laudat,
Ingeniis non ille favet, plauditque sepullis,
Nostra sed impugnat, nos nostraque lividus odit.

(82)

Tua, Caesar, aetas

Fruges et agris retulit uberes.

Non his juventus orta parentibus

Infecit aequor sanguine punico:

Sed rusticorum mascula militum

Proles, sabellis docta ligonibus

Versare glebas.

Obazio.

Hanc olim veteres vitam coluere Sabini

Hanc Remus et frater; sic fortis Etruria crevit.

Virgilio.

(85) Si non ingentem foribus domus alta superbis
Mane salutantum totis vomit aedibus undam;
Nec varios inhiant pulchra testudine postes,
Inlusasque auró vestes . . .
Illum non populi fasces, non purpura regum
Flexit . . .

nec ferrea jura
Insanumque forum, aut populi tabularia vidit . . .
Hic stupet attonitus rostris : hunc plausus hiantem
Per cuneos geminatus enim plebisque patrumque
Corripuit. Gaudent perfusi sanguine frutrum,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.

E vedi tutta la stupenda chiusura delle Georgiche.

(84) Egli stesso invoca le musæ sicelides, e attribuisce ai Siracusani l'invenzione delle pastorali:

Prima syracusio dignata est ludere versu .
Nostra nec erubuit silvas habitare Camena,

alludendo a Dafni, il quale, secondo Diodoro (lib. 1v. c. 16), creò questo genere di poesia, quale a' giorni suoi durava ancora in Sicilia; e a Teocrito, a Mosco, a Stesicoro. Cesare Scaligero (Poetices liber v, qui et criticus), coll' erudizione d'un critico e l' ostinazione d'un pedante, rivela i furti commessi da Virgillo sopra Omero, Pindaro, Apollodoro ed altri, ma dimostrando uno per uno ch' esso li superò tutti.

(85, Ennio rammenta altri cantori;

Scripsere alii rem Versibu' quos olim Fauni vatesque canebant.

Quis aut Eurystea durum,
Aut inlaudati nescit Busiridis aras?
Cui non dictus Hylas puer, et Latonia Delos,
Hippodameque, humeroque Pelops insignis eburno,
Acer equis?

Virghio, Georg., 111. 4.

Anche Properzio gl'incensava e derideva:

Dum tibi cadmeae ducuntur, Pontice, Thebae
Armaque fraternae tristia militiae,
Alque (ila sim felix) primo contendis Homero...
Me laudent doctae solum placuisse puellae...
Tu cave nostra tuo contemnas carmina fastu:
Saepe venit magno faenere tardus amor.
Eleg., 1. 7.

Che gli argomenti mitologici fossero comuni nelle epopee, lo racco-gliamo da quel di Ovidio ove dice:

Quum Thebæ, quum Troja forent, quum Cæsaris acta Ingenium movit sola Corinna meum;

e più dalla famosa ode di Orazio Scriberis Vario fortis, ove invitato a cantar le glorie di Agrippa, risponde che meglio capace n'è Vario, aquila della poesia meonia:—10, debole poeta, non varrei a trattare tali sogwetti, nè l'implacabil ira del Pelide, nè i lunghi errori di Ulisse, o i « delitti della casa di Pelope . . . Chi parlerà degnamente di Marte colla « lorica d'acciaio, di Merione annerito dalla polvere di Troja, del figlio « di Tideo che l'aiuto di Pallade eleva a paro degli Dei ? »

(87) Sacra diesque canam et cognomina prisca locorum.

Eleg. IV. 1.

Di tale poema sono forse brani molte parti del suo IV libro, come il con-

cetto ne spira nell'elegia a Roma, dove canta: — Quanto vedi, o stra-« niero, della massima Roma, prima del frigio Enea era colle erboso; « dove sorgono i palazzi sacri al navale Febo, riposarono i profughi bovi « d' Evandro; questi tempî d'oro crebbero per numi di creta; il padre « Tarpeo tonava dalla nuda rupe, e dai nostri armenti era frequentato « il Tevere; il corno pastorale convocava i prischi Quiriti, e cento di loro « in un prato assisi formavano il senato. Nè sul cavo teatro pendevano « veli sinuosi; nè di solenne croco olezzavano i paschi; nè s'ebbe cura di « cercare straniere deità quando la turba tremava intenta ai sacri riti ». (88) Tutte le favole di Virgilio sulla venuta di Enea si trovano in Dionigi d'Alicarnasso. Ora questi non diè fuori l'opera sua che otto o sette anni av. C., e Virgilio era morto da dieci anni. Virgilio dunque tolse le sue favole da altre fonti; ma fa meraviglia che Dionigi non citi l'Eneide. Era il disprezzo de'Greci per tutto ciò che era romano? era un'altra delle ignoranze de' lavori precedenti che spesso si trovano negli antichi? Quegli stessi che parrebbero concepimenti di Virgilio, sono reminiscenze. Nevio, nel poema sulla guerra punica, avea già raccontato la venuta d'Enea in Italia, e seguitone il viaggio coi casi medesimi narrati da Virgilio, colla procella concitata da Giunone, e le querele di Venere a Giove, e le speranze onde la consola: anzi probabilmente quel poeta condusse Enea a Cartagine, come certo inventò il personaggio di Anna sorella di Didone. La pietà di Enea che salva il padre e i penati si legge in Varrone, dove è soggiunto che l'astro di Venere più non disparve dagli occhi dei Trojani, finche non afferrarono al lido indicato dall'oracolo di Dodona. Lunghi passi sono tradotti da Apollonio Rodio: Stesicoro gli offri quella soluzione del dramma iliaco: se crediamo ad uno degli interlocutori dei Saturnali di Macrobio, il secondo dell'Eneide è tolto di pianta da Pisandro epico greco; e la Crestomatia di Proclo c'insegna che l'invenzione del cavallo di legno è dovuta ad Aratino e a Lesche.

(89) Perciò molte infedeltà di costume possono notarsi in Virgilio. Enea e Didone vanno a caccia di cervi in Africa, dove pur sono monti coperti d'abeti (lib. 1v): al principio del v, Enea col vento aquilone vica d'Africa in Italia: Plinio dice che iliacis temporibus nec thure supplicabatur, e in Virgilio troviamo gl'incensi, v. 745: vi troviamo guerrieri a cavallo e trombe, inusati in Omero: così le triremi (terno consurgunt ordine remi, v. 120), mentre Tucidide le sa introdotte assai più tardi.

(90) Per sentire la differenza de'sentimenti verso le donne nei moderni e negli antichi, basta osservare come Virgilio non faccia da Enea tener conto alcuno degli spasimi di Didone, anzi da questi egli passi a mostrare l'indifferenza dell'eroe con un fatto, ove sembra ch'egli manchi a quella rettitudine di senso e di gusto che pur gli abbondava. Nel IV libro Enea tenta fuggire di soppiatto, ma scopertolo, Didone il prega per quanto han di sacro l'amor loro, il cielo, la terra; infine sviene; le damigelle la trasportano sul letto, e il pio Enea torna alla fiotta:

At pius Eneas, quamquam lenire dolentem Solando cupit . . .

Jussa tamen divûm exsequitur, classemque revisit.

Il pius qui non direbbesi una celia atroce? Anna va a scongiurarlo:

Miserrima fletus
Fértque, refertque soror : sed nullis ille movetur
Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit.
Fata obstant, placidas que viri deus obruit aures.

Che più? mentre Didone si dispera e prepara ad uccidersi,

Eneas, celsa in puppi, jam certus eundi, Carpebat somnos.

- (91) Est ingens ei cum tragaediarum scriptoribus familiaritas. Macrobio, Saturn. v. 18. E lo chiama vir tam anxie doctus.
  - Malo me Galatea petit, lasciva puella,
    Et fugit ad salices, et se cupit ante videri. —
    Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem. —
    Cum canerem reges et prælia, Cynthius aurem
    Vellit, et admonuit: Pastorem, Tityre, pingues
    Pascere oportet oves, deductum dicere carmen. —
    Jum fragiles poteram a terra contingere ramos. —
    Insere, Daphni, piros: carpent tua poma nepotes. —
    Tenerisque meos incidere amores

Arboribus; crescent illae, crescetis amores.

Fortunate senex! hic, inter flumina nota
Et fontes sacros, frigus captabis opacum.—
Tantum inter densas, umbrosa cacumina, fagos
Assidue veniebat: ibi haec incondita solus
Montibus et sylvis studio jactabat inani.—
Hic gelidi fontes, hic mollia prata, Lycoris,
Hic nemus, hic ipso tecum consumerer aevo.

(94) Gli autori antichi della vita di Virgilio fanno ascendere le sue ricchezze a dieci milioni di sesterzi, cioè due milioni de' nostri. Senza credere così appunto, sappiamo però che veramente il poeta lasciossi trarricchire. Giovenale vi allude nella Satira vii. 69; Orazio ne dà lode ad Augusto, Ep. lib. ii. 1:

At neque dedecorant tua de se judicia, alque Munera, quae, multa dantis cum laude, tulerunt Dilecti tibi Virgilius, Variusque poetae.

Un poeta di poco posteriore, i cui versi son posti fra gli Analecta di

Virgilio, canta i meriti di Mecenate in un panegirico a Pisone, ove, tra le altre cose, si legge:

Ipse per ausonias æneia carmina gentes Qui sonat, ingenti qui nomine pulsat Olympum. Mæoniumque senem romano provocat ore, Forsitan illius nemoris latuisset in umbra Quod canit, et sterili tantum cantasset avena Ignotus populis, si Mecenale careret. Qui tamen haud uni patesecit limina vati. Nec sua Virgilio permisit numina soli. Mæcenas tragico quattentem pulpita gestu Erexit Varium, Maecenas alta Thoantis Erutt, et populis ostendit nomina Grais. Carmina romanis etiam resonantia chordis, Ausoniamque chelym gracilis patefecit Horati. O decus, et toto merito venerabilis aevo Pierii tutela chori, quo praeside tuti Non unquam vates inopi timuere senectae.

Invece di Thoantis leggerei Thyestis, titolo della tragedia di Vario, che, secondo Quintiliano, cuilibet Graecorum comparari potest. Inst. orat, x. 1.

Tu canis umbrosi subter pineta Galesi Thyrsin, et attritis Daphnin arundinibus. Properzio, 11. 34.

Ciò prova che colà scrisse le Bucoliche. Quanto alle Georgiche, egli stesso nel libro iv. 125, canta:

Namque sub aebaliae memini me turribus arcis Qua niger humectat flaventia culta Galesus etc.

(96) Cedite, romani scriptores, cedite graii;
Nescio quid majus nascitur Iliade.
PROPERZIO, II. ult.

Tilyrus et segetes Æneiaque arma legentur, Roma triumphati dum caput orbis erit. Ovidio, Am., 1. 15.

Vedi Donato, Vita Virgilii, § 5.

(97) Nec tu divinam Æneida tenta Sed longe sequere, et vestigia semper adora. Stazio, Theb., xii. 816.

La versione di Annibal Caro è degna di un poeta; e i tanti che dappoi vollero emularlo, la dimostrarono a ragionamenti difettosa, alla prova inarrivabile. Gli antichi attribuiscono a Virgilio un poemetto sulla zanzara; ma il Culex che va tra l'opere sue, è di cattivo impasto ne' versi, senza gusto negli episodi, e affatto indegno di lui.

(98) Vos exemplaria graeca
Nocturna versate manu, versate diurna...
Apis Mulinae more modoque.
ORAZIO.

(99) Non solo Virgilio ed Orazio,ma Ovidio, e persino Fedro,si tengono sicuri di una fama non più peritura. Fedro, nel prologo del lib. 111, dice:

... Si leges, laetabor; sin autem minus, Habebunt certe, quo se oblectent posteri... Ergo hinc abesto, livor; ne frustra gemas, Quoniam solemnis mihi debetur gloria.

e nell'epilogo del lib. 1v:

Particulo, charlis nomen victurum meis, Latinis dum manebit pretium literis.

Ed Ovidio nelle Metamorfosi, xv in fine:

Jamque opus exegi, quod nec Jovis ira, nec ignes, Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas . . . Parte tamen meliore mei super alta perennis Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum, Quaque patet domitis romana potentia terris Ore legar populi; perque omnia saecula fama, Si quid habent veri valum praesagia, vivam.

(100) Di Mecenate ci conservò Isidoro alcuni versi diretti ad Orazio:

Lugent, o mea vita, te smaragdus,
Beryllus quoque, Flacce; nec nitentes
Nuper candida margarita, quaero,
Nec quos thynica lima perpolivit
Anellos; nec jaspios lapillos.

e questi altri Svetonio:

Ni te visceribus meis, Horati, Jam plus diligo, tu tuum sodalem Ninnio videas strigosiorem.

Macrobio un viglietto, ove Augusto derideva Mecenate, contrassacendone lo stile: Idem Augustus, quia Mæcenatem suum noverat esse stylo remisso, molli et dissoluto, talem se in epistolis, quas ad eum scribebat, saepius exhibebat, et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in epistola ad Maecenatem familiari, plura in jocos effusa subtexuit: — Vale, mel gentium, melcule, ebur ex Etruria, laser aretinum, adamas supernus, tiberinum margaritum, Cilniorum smaragde, jaspi figulorum, berylle Porsenae, ivà συντεμώ παντα, μαλαγμα maecharum». Saturn. 11. 4.

Di Pollione ci conservò Seneca un passo nelle Suasor. 7, ch' egli dice il più eloquente delle sue storie, e noi lo riferiamo si per saggio silososico, sì perchè ritrae Marco Tullio senza l'astio che imputano a Pollione: Hujus ergo viri, tot tantisque operibus mansuris in omne aevum, prædicare de ingenio atque industria supervacuum est. Natura autem pariter atque fortuna obsecuta est. Ei quidem facies decora ad senectutem, prosperaque permansit valetudo; tum pax diulina, cujus instructus erat artibus, contigit; namque a prisca severitate judicis exacti maximorum noxiorum multitudo provenit, quos obstrictos patrocinio, incolumes plerosque habebat. Jam felicissima consulatus ei sors petendi el gerendi magna munera, deûm consilio, industriaque. Utinam moderatius secundas res, et fortius adversas ferre potuisset! namque utraque cum venerat ei, mutari eas non posse rebatur. Inde sunt invidiae tempestates coortae graves in eum, certiorque inimicis adgrediendi fiducia; majori enim simultales appetehat animo, quam gerebal. Sed quando mortalium nulla virtus perfecta contigit, qua major pars vitac atque ingenii stetit, ea judicandum de homine est. Atque ego ne miserandi quidem exilus eum fuisse judicarem, nisi ipse tam miseram

mortem putasset.
(101) Cassium Severum primum affirmant flexisse ab illa vetere atque directa dicendi via: non infirmitate ingenii nec inscilia literarum transtulisse se ad illud dicendi genus contendo, sed judicio et intellectu. Vidit namque cum conditione temporum, diversitate artium, formam quoque ac speciem orationis esse mutandam. De oratoribus, c. 19.

## CAPITOLO XXXII.

## Mberio.

Augusto non osò sistemare il governo monarchico mediante uno statuto, il quale, ponendo condizioni a' suoi successori, avrebbe fatto conoscere ai Romani ch' egli non ne aveva. In conseguenza non si ebbe nè elezione legale, nè ordine prefinito di successione, nè contrappesi politici: Roma, repubblica assoluta, mutavasi in assoluta monarchia, costituita unicamente sulla forza, dalla forza unicamente frenata: l'imperatore, rappresentante del popolo, poteva quel che volesse (1), e dell'onnipotenza valeasi a pareggiare tutti i sudditi nel diritto, e a togliere al popolo ed al senato e l'autorità e l'apparenza.

Tanti anni d'assolutezza, mascherata con forme repubblicane, aveano indocilito i Romani al giogo, sicchè vedevasi che l'impero passerebbe da Augusto in un altro. Tiberio, rampollo dell'illustre casa Claudia, illustre egli stesso per imprese guerresche, rivestito di molti onori e della tribunizia podestà, figliastro e genero d'Augusto, tenevasi sicuro d'esserne chiamato successore, quando lo vide voltar le sue grazie sopra gli orfani d'Agrippa. Tra per dispetto e per rimovere ogni gelosia, s'allontanò da Roma, come dicemmo, e visse otto anni a Rodi, deposte armi, cavalli, toga: lontano dal mare, in una casa posta fra dirupi, dal tetto di quella faceva che gli indovini investigassero negli astri l'avvenire; e se la risposta riuscivagli sospetta, nel ritorno il liberto scaraventava per le balze l'astrologo mal avvisato.

. Morti i figli d'Agrippa (forse non senza opera sua), torna a Roma; & d. C. è adottato da Augusto, il quale pretendono sel destinasse successore acciocche la propria moderazione traesse risalto dal lento strazio di costui (2), ch' ei conosceva pauroso, diffidente, irresoluto, simulato. Alla morte dunque del patrigno, Tiberio si trova padrone del 11 mondo a cinquantasei anni. Non volendo accettar l'impero dagli intrighi d'una donna e dall'imbecillità d'un vecchio, modestamente convoca il senato, come tribuno ch' egli era; e la offertagli dominazione ricusa, come peso a cui poteva a pena bastare il divin genio d'Augusto; solo dalle lunghe istanze lascia indursi ad accettare, e purchè i senatori gli promettano assistenza in ogni passo. Di fatto li consultava continuo, ne incoraggiva l'opposizione, gli esortava a ripristinare la repubblica; cedeva la destra ai consoli, e sorgeva al loro comparire in senato o al teatro; assisteva ai processi, massime ove sperasse salvar il reo; non soffri il titolo di signore, ne di padre della patria, nè tampoco quello di Dio, dicendo: — Io sono signore " de' miei schiavi, imperatore de' soldati, primo fra gli altri cittadi" ni romani; mio uffizio è curar l'ordine, la giustizia, la pubblica pa" ce ". Alleggeriva da' tributi i sudditi, e avvisava i governatori delle provincie che un buon pastore tosa non iscortica le pecore. Riformò i costumi, sopprimendo le innumerevoli taverne, restituendo ai
padri l'autorità di punire le figliuole discole, benchè maritate; vietò
il baciarsi per saluto in pubblico; ai senatori interdisse di comparire
fra i pantomimi, e ai cavalieri di corteggiare pubblicamente le commedianti; e per raffaccio allo scialacquo de' banchetti, facevasi servire i rilievi del giorno antecedente, dicendo che la parte non ha men
sapore che il tutto. Spargonsi satire contro di lui? — In libero stato, liberi devon essere i pensieri e la parola ". Vuolsi in senato portar querela contro suoi diffamatori? — Non ci basta ozio per tali af"fari. Se aprite la porta ai delatori, non avrete ad occuparvi d'altro
"che delle costoro denunzie; e col pretesto di difendere me, ognu"no vi recherà le proprie ingiurie da vendicare".

Ma per quanto dissimulatore e simulatore, non seppe mai comparire grazioso; le larghezze e l'affabilità d'Augusto disapprovava; non diede molti spettacoli al popolo, non donativi ai soldati; neppur soddisfece ai legati del predecessore; e avendo uno de' legatari detto per celia all'orecchio d' un morto, annunziasse ad Augusto che l'ultima sua volontà rimaneva inadempita, Tiberio gli pagò il lascito, poi di presente lo fece trucidare perchè riferisse ad Augusto notizie più fresche e più vere. Non soffrì si concedesse il littore o l'altare od altra prerogativa a sua madre, la quale da tanti intrighi e delitti non colse che l'amarezza d'aver posto in trono un ingrato. A Giulia indegna sua moglie, da tre lustri relegata, sospese la modica pensione assegnatale dal padre, sicchè morì di fame; di ferro Sempro-

calcolata, înesorabile; e prima contro i pretendenti. Agrippa, nipote

nio Gracco, drudo antico di lei.

Erano quasi le primizie d'una crudeltà, che ben tosto apparve

d' Augusto, fu morto. L'esercito di Germania e di Pannonia aveva offerto l'impero a Germanico, ma questi ne chetò la violenta sedizione : pure Tiberio, adombrato della popolarità e del valore di lui, lo richiamò di mezzo ai trionfi per mandarlo a calmare l'insorto Oriente. Ivi gli pose a fianco Gneo Pisone, uomo tracotante e violento, il quale col profonder oro e calunnie, ne attraversava tutte le azio-19 ni, infine lo fece morire di veleno o di crepacuore, a trentaquattr'anni. Tutti, fin i nemici, piansero il generoso giovane, e in Roma il dolore si rivelò con clamorose dimostrazioni. Il giorno che le ceneri sue si riponevano nel sepolcro d'Augusto, la città pareva, ora per lo silenzio una spelonca, ora pel pianto un inferno; correvano per le vie; campo Marzio ardeva di doppieri; quivi soldati in arme, magistrati senza insegne, popolo diviso per le sue tribù gridavano, esser la repubblica approfondata, arditi e scoperti, come dimenticassero ch' ei v' era padrone. Ma nulla punse Tiberio quanto l' ardor del popolo verso Agrippina moglie di Germanico: chi la diceva ornamento della patria, chi reliquia sola del sangue d' Augusto, specchio unico d'antichità; e vôlto al cielo e agli Dei, pregava salvassero que' sigliuoli, li lasciassero soprayvivere agli iniqui (5).

Tiberio assicurato, strappò al despotismo la maschera lasciata da Augusto: tolse al popolo l'eleggere i magistrati e il sanzionar le leggi, trasferendo guesti atti nel senato, sovvertimento radicale della costituzione remana (4), sebbene già prima i comizi fossero resi illusori dacchè a spade non a voci si decideva. Il senato così divenne legislatore e giudice dei delitti di maestà: affine poi che neppur esso s'arrischiasse a libere sentenze, i senatori doveano votare ad alta voce, e presente l'imperatore o suoi fidati. Per tal passo quell'assemblea, augusta un tempo, allora si trovò avvilita a segno che Tiberio medesimo ne prendeva nausea: pure se ne giovava per gli atti legislativi, davanti ad essa proponendo o ventilando le leggi, che nessuno osava contraddire.

L'imperatore non era il popolo? adunque la legge contro chi menomasse la maestà del popolo, su applicata all'imperatore, e gli offrì modo legale a grandi atrocità e a minute vessazioni. Prima l'applicò a cavalieri oscuri o ribaldi, pubblicani rapaci, governatori infedeli, adultere famigerate: e il popolo applause al severo mantenitore della legge. Ma appena trapelò l'inclinazione del principe, ecco
una fungaia d'accusatori. I giovani, educati a scuola nelle figure retoriche e in un mondo ideale, insoffrenti di passare alla realtà dell'avvocatura e alla prosa della vita, eppure avidi d'adoprare l'abilità imparata per acquistarsi onori, fama, piaceri, levar rumore di
sè, emulare il lusso de' grandi, correvano, all'usanza antica (5), ad
accusare chi primeggiasse per gloria, virtù, ricchezze; ssogo delle

invidie plebee contro l'aristocrazia di averi o di merito.

Le ire, sopravissute alla libertà, insegnavano mille tranelli; traevasi appicco dai dissidi delle famiglie; tenuissime prove bastavano dove così piaceva al padrone; e ogni fatto, per quanto semplice, traducevasi in caso di Stato. Tu ti spogliasti o vestisti al cospetto d'una statua d' Augusto; tu soddisfacesti a un bisogno del corpo od entrasti in postribolo con un anello o con una moneta portante l'effigie imperiale; tu in una tragedia sparlasti di Agamennone; tu hai venduto un giardino, nel quale sorgeva il simulacro dell'imperatore; tu interrogavi i Caldei se un giorno potrai divenir re, e tanto ricco da lastricare d'argento la via Appia : dunque sei reo di maestà; reo Aulo Cremuzio Cordo che nella Storia delle guerre civili di Roma intitolò Bruto l'ultimo de' Romani. Cremuzio nel difendersi diceva: — Sono talmente incolpevole di fatti, che m' accusano di parole », ed evitò la condanna col lasciarsi morir di fame: gli edili arsero i libri di lui, ma il divieto li fece più preziosi e cercati; ove Tacito esclama: — Ben è folle la tirannia nel credere che il suo po-« tere d'un momento possa estinguere nell'avvenire il grido, la me-« moria. Punito l'ingegno, ne cresce l'autorità; nè i re che lo puni-« rono, riuscirono ad altro che a procacciar gloria alle vittime, in-« famia a sè » (6).

Chi nomina libertà, medita rimettere la repubblica; chi piange Augusto, riprova Tiberio; chi tace, macchina; chi mostrasi mesto, è scontento; chi allegro, confida in prossimi mutamenti. Fra straniero e fratello, fra amico o sconosciuto non mettevasi divario nelle

delazioni; anche i primi del senato le esercitavano o all'aperta o alla macchia; ben presto si accusò senza nè timore nè speranza, unicamente perchè era l'andazzo; furono processate persone, non si sa-

peva di che, condannate non si sapeva perchè.

Appena uno fosse querelato, vedeasi sfuggito da amici e da parenti, timorosi d'andar involti nella sua ruina. Fuggire era impossibile in così vasto impero: la campagna ridondava di schiavi vendicativi: ognuno agognava di cogliere il proscritto per salvare sè stesso. Tradotto a senatori complici o tremebondi. ostili fra di loro, a fronte di quattro o cinque accusatori addestrati nelle scuole a trovare e ribattere argomenti, ove nessuno ardiva assumere la difesa. ove la tortura degli schiavi suppliva al difetto di prove, il convenuto che scampo poteva sperare? pensava dunque a vendicarsi coll' imputar di complicità gli stessi accusatori o i giudici: scherma, di cui Tiberio prendeva mirabile sollazzo. Solo gli facea noia che alcuni si sottraessero al supplizio e quindi alla confisca coll'uccidersi; onde l'arte scherana consisteva nel sorprenderli improvisi. Uno si trafigge colla spada, e i giudici s' avvacciano di darlo al manigoldo: uno dinanzi ad essi sorbisce il veleno, e senz'altro vien tradotto alle forche: di Carnuzio che riuscì ad uccidersi, Tiberio disse, — E' m' è scappato »; a un altro che il supplicava d'accelerargli il supplizio. —Non mi sono ancora abbastanza rappattumato con te ».

Come doveano andar calpesti gli affetti che serenano la vita e alleggeriscono la sventura, allorche in ciascuno si temeva un traditore! Deboli e paurosi perchè isolati, piegano alla prepotenza, o cospirano con essa; il senato, nel quale stavano accolti coloro che poteano far fronte a Tiberio, glieli consegnava un dopo l'altro, lieto ciascuno di veder salvo sè stesso; e Tiberio viepiù sprezzava una genia così abietta, e prorompeva senza ritegno al sangue. Il merito divien colpa a' suoi occhi: un architetto che raddrizza un portico minacciante ruina, è bandito; uno che sa restaurare un vaso di ve-

tro spezzato, è subito messo a morte (7).

Tanta frenesia di crudeltà, sottentrata alla severa ma giusta onestà de' primi anni di Tiberio, tiene perplesso lo storico, il quale abbia, anche ai propri giorni, compassionato quella menzogna che svisa i fatti meglio conosciuti, e quella credulità che accetta i meno fondati. Pure un animo sospettoso e severo può d'assai peggiorare invecchiando fra l'aspetto della universale vigliaccheria e delle reciproche malevolenze, e fra le sordide adulazioni che mascherano il rancore e la trama.

In Roma, per quanto temuto, Tiberio s' ode volta a volta rimproverare o da un viglietto gettatogli, o dal teatro col susurro o col silenzio; ora uno che va a morte, si sfoga in invettive contro di lui; or una spia gli ripete con troppa fedeltà quel che di lui Roma racconta; poi lo stomacano le stesse umiliazioni del senato e dei cortigiani, e vuole in più disimpedita guisa associare i due elementi del paganesimo, sevizie e voluttà. Amplissima vista di mare, il prospetto della ridente Campania, e la soave temperie rendono deliziosissima l'isoletta di Capri, dove in estate l'orezzo marino mantiene la

frescura, in inverno il promontorio di Sorrento ne ripara i venti ima 26 petuosi. Quella scelse per prigione e paradiso il minaccioso e tremante imperatore; gli scogli vi rendono disagevole l'approdo; di là potrebbe sorvegliare i signori che di loro ville popolano la costa Campana e Pozzuoli e Posilipo. Ivi fabbrica dodici ville, eiascuna dedicata a un Dio, terme, acquedotti, portici, d'ogni maniera delizie. Ancor privato indulgeva alla crapula, sicchè i soldati, invece di Tiberius Claudius Nero, lo chiamavano Biberius Caldius Mero: allora creò un sovrantendente dei piaceri; premiò colla questura uno che vuotò d'un fiato un' anfora, e con ducentomila sesterzi Ansellio Sabino per un dialogo, ove i funghi, i beccafichi, le ostriche e i tordi si disputavano il primato. Laide pitture, scene di mostruoso libertinaggio doveano solleticare lo smidollato vecchio: se i genitori ricusano offrir le fanciulle alle imperiali lascivie, schiavi e satelliti le rapiscono: se brutto, ulceroso, le donne il prendono a schifo, Saturnino inventa diletti da trascendere la più lubrica immaginazione. Oscene medaglie conservarono fin oggi la figura di sue turpi dilettance; mentre un grazioso bassorilievo del museo Borbonico ce lo rappresenta sopra un cavallo menato da uno schiavo, con davanti una fanciulla che colla lancia fa cadere degli aranci: idilio fra le tragedie.

E perchè non gli manchino i piaceri della città, vi saranno accuse, torture, supplizi; vi saranno sofisti e grammatici, coi quali disputa del come si chiamasse Achille mentre stava da donna alla corte di Sciro, chi fosse la madre di Ecuba, che cosa di solito cantassero le Sirene; e regola ogni atto suo secondo gl'indicano gli astri, gli animali, interrogati da Trasillo rodiano. I senatori deputati a recargli o richiami od omaggi, dopo lungo aspettare son rinviati: sia le lettere non riceve che per mano del suo ministro Elio Sejano, pre-

fetto de' pretoriani.

Costui di mezzana condizione, di turpi costumi, di spirito e corpo vigoroso, erasi traforato nella grazia di Tiberio col rendergli rilevanti servizi e sleali. Ordi con esso di perdere Agrippina, vedova di Germanico, la quale col costume severo e coll'amorosa venerazione verso l'estinto sposo dava ombra all'imperatore. I costei amici sono un dopo l'uno accusati e morti; ond'essa vien guardata con una specie d'orrore. Ucciderla però non ardiva Tiberio: onde uscito di Roma, ronza nella parte più deliziosa d'Italia; poi restituitosi a Capri, scrive una lettera ambigua al senato, imputando colei d'orgoglio, i suoi figli d'impudicizia. Il senato vede la mina contro la casa di Germanico, ma è rattenuto dal favore del popolo per questa. Quand'ecco da Capri giungono rimproveri perchè non si abhia verun rignardo alla sicurezza dell'imperatore e dell'impero; e tosto Nero- 30 ne è esigliato, Druso messo prigione, nè tardarone a morire. Agrippina confinata nell'isola Pandataria, dissero si fece poco poi ammazzare : e Tiberio si lodò al senato di clemenza per non averla fatta esporre alle gemonie.

Snidatone Tiberio, Sejano governò Roma a sua posta. Rese importante il comando de' pretoriani, ai quali, col raccorti in un campo solo solto Roma, attribuì pericolosissima potenza. Disponendo a suo

Cantu, St. degli Ital. - II, 6

arbitrio delle cariche, poteva acquistarsi amici: colla promessa di sposarle, traeva principali donne ad aiutare il suo ingrandimento, e scoprire i segreti de' mariti: Tiberio stesso lo chiamava il consorte di sue fatiche, lasciava effigiarlo sulle bandiere, e bruciar vittime

quotidiane sulle are di esso.

Non contento del dominio, Sejano vuole anche le apparenze; e poichè fra lui e l'impero si frapponea Druso figlio di Tiberio e di Vipsania, seduce la costui moglic Livilla e glielo fa avvelenare, poi chiede a Tiberio la mano di lei. Da quel punto diviene presuntivo erede; in conseguenza Tiberio lo teme, in conseguenza lo odia. Ma come abbatterio se ha tutto l'impero in mano? Tiberio comincia ad elevargli a fronte Cajo Cesare Caligola, prediletto dal popolo e dai 31 soldati perchè figlio di Germanico; poi manda secretamente al senato Macrone, colonnello dei pretoriani con lettera, nella quale sul principio getta qualche lamento contro di Sejano, poi parla d'altro; torna alle querele, indi divaga; si rifà sopra Sejano con parole sempre più acerbe; ordina sieno condamati a morte due senatori, intimi del ininistro; é mentre questi stordito non osa proferir parola a loro scampo, ode chiudersi la lettera col comando ch' e' sia arrestato. Detto fatto, gli amici lo abbandonano; pretori e tribuni gli recidono la fuga; il popolo, partigiano d'Agrippina e vindice de' figli di Germanico, lo insulta allorche il console lo mena al carcere; e mentre, se fosse riuscito, avrebbe avuto adorazioni, vede dapertutto abbattersi le sue statue, e il senato decretarlo al supplizio (8).

Tiberio, che peritavasi sull'esito di questo gravissimo colpo di Stato, non aveva ommesso veruna precauzione; teneva vascelli sull'ancora per fuggire, spiava d'in vetta agli scogli i concertati segnali; tanto temeva che il gelo dell'egoismo non si squagliasse un istante. Ma al cessare della potenza, era cessato il favore al dio, al futuro imperatore; i pretoriani, invece di difenderlo, si buttano a saccheggiar Roma; il popolo si svelenisce sul cadavere esecrato del nemico del popolo; quanti amici aveva egli avuto, sono perseguitati, vuotate dal boia le prigioni ov'erano accumulati i complici del ministro, messi a orribile carnificina i suoi figli; e perchè la legge vietava il supplizio delle vergini, una sua figliuolina fu data prima al

carnefice da violare.

I sudditi, propensi sempre ad attribuire ai ministri le colpe de'regnanti, persuadevansi che Sejano fosse la sola causa dei delitti di Tiberio, e che morto lui, il principe si mitigherebbe: al contrario Tiberio diventa più sitibondo di sangue, e i senatori, ciascuno per salvar sè, corre ad accusargli un complice del caduto; sicchè Tiberio non discerne tra amici e nemici, tra fatti recenti e inveterati; sprezza e teme il senato, e ogni giorno un nuovo membro ne recide; teme i governatori e a molti, dopo nominati, impedisce di recarsi alle provincie, rimaste così senz' amministrazione; teme le memorie, e molti fa uccidere perchè compassionevoli (ob lacrymas); teme gli avvenire, e fanciulli di nove anni manda al supplizio. Le più assurde cagioni portano condanna: ad uno appose l'amicizia di un suo antenato con Pompeo; ad un altro, onori divini attribuiti dai Greci al

. . .

bisavolo di lui; un nano che il divertiva a tavola gli domanda,—Perchè vive ancora Paconio reo d'alto tradimento?» e Paconio poco dipoi è morto. La storia di quegli anni può dirsi il registro mortuario delle famiglie illustri, e notavasi come cosa rara il personaggio che morisse a suo letto: una volta Tiberio mandò scannare tutti gl'imprigionati per l'affare di Sejano, senza divario d'età, sesso o condizione; i mutili loro corpi giacquero più giorni per le vie, sotto la custodia dei carnesici che denunziavano chi si dolesse.

Or tremendamente sardonico, or tremendamente serio, voleva esser adulato, eppure sprezzava gli adulatori; sicchè diventava pericolo fin la vigliaccheria. Voconio propose che venti senatori per turno gli facessero la guardia qualvolta entrasse in senato; e toccò le beffe dell'imperatore, troppo alieno dal concedere armi ai senatori, i quali anzi volea fossero frugati all'entrare. Al suo ventesimo anno i consoli decretano solennità, ringraziamenti, voti: Tiberio dice che eon ciò vogliono far intendere che gli prorogano per un altro decennio la sovranità, e li fa mettere a morte.

Per consolazione dell'umanità sappiasi che costui aveva la coscienza de' suoi misfatti e dell'orrore che ispirava, onde scriveva al senato: — S' io so che cosa dirvi, gli Dei e le Dee mi facciano perire ancor più crudelmente di quel che mi senta perire ogni gior- no ». Ma non che ridursi al meglio, ripeteva:—M'aborrano purchè m'obbediscano », e precipitava in eccessi, che non solo scrivere, ma

nè possono tampoco immaginarsi.

Qualora però trovasse resistenza, piegava. Marco Terenzio, accusato della benevolenza di Sejano, disse in senato: — Dell'amicizia con esso ci assolverà la ragione che assolve Cesare d'averlo avuto genero e confidente »; e Cesare lo mandò giustificato. Getulio generale, imputato di aver voluto dare nuora sua figlia a Sejano, risponde a Tiberio: — M'ingannai io, ma anche tu. Io ti sarò fedele, « se non m'offendono; se ricevessi lo scambio, mi crederei minacciato di morte, e saprei ripararla. Accordiamoci: tu resta padrone « di tutto; a me lascia la mia provincia ». Così poteva scrivere un

generale a quello che faceva tremar Roma e il mondo.

Imperocchè non era egli robusto per amministrazione salda e compatta, ma per la disunione degli altri; potentissimo dove arrivavano i suoi carnesici, poco valea di lontano; chiunque sosse insorto intrepidamente fra lo sgomento universale, era certo d'abbatterlo. Lo sentiva Tiberio, e di qui la dissidenza, motrice sua prima. Mentre gira per Italia, ode che alcuni da lui accusati surono rimandati dal senato senza tampoco interrogarli, crede compromessa l'autorità sua e la vita, vuol ritornare a Capri, ma tra via muore. Roma sulle prime la 37 dubitò arte di spie; accertata, esultò quasiil cadere di lui restituisse la libertà. Eppure egli tiranneggiava anche postumo, e trovandosi in Roma de'prigionieri, che, secondo un consulto del senato, non si potevano strozzare che dieci giorni dopo la condanna, nè essendovi ancora il successore che li potesse assolvere, i manigoldi li strangolarono per seguire la legalità.

Tiberio sinì di demokre le barriere al despotismo; indocilì senato

e popolo agli assurdi talenti del dominatore; spense i sentimenti che formano la dignità dell' uomo e del cittadino; perverti la coscienza pubblica, che, dopo caduto ogni altro sostegno, mantiene e rintegra gli Stati; coll' uccidere i migliori, col contaminare i rimasti, col mostrare che il senato e il popolo potevano spingere la viltà e la paura fino ad adorare chi dispensava l'oltraggio e la morte, attestò che nessuna forza morale esisteva più, che tutto poteva la materiale.

(1) Nelle Pandelte (lih. 1. tit. 4. fr. 1.) leggesi: Quod Principi placutt, legis habet vigorem; utpote cum Lege Regia, quae de Imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestalem conferat. Parve tanto esagerato questo passo, che lo supposero falso: ma qui omnem potestalem non vuol dire che il popolo trasferisse nell'imperatore tutto il suo potere, ma che l'imperatore tiene dal popolo tutto il polere che ha.

(2) Miserum populum romanum, qui sub tam lentis maxillis erit.

(3) Tacito, Aun. II.

(4) Svetonio ne tampoco l'accenna, Vellejo appena, Chiamandolo comitiorum ordinatio.

(5) More Majorum. Tagito, Ann. in. 66; iv. 4.

· (6) Quo magis socordiam eorum irridere libet, qui præsenti potentia credunt extingui posse eliam sequentis aevi memoriam. Num contru, punitis ingeniis, gliscit auctoritas; neque aliud externi reges aut qui eadem saevitia usi sunt, nisi dedecus sibi, atque illis gloriam peperere. Ann. 1v. 35.

(7) Dione, Lvii; Plinio, xxxvi. 26.

Turba Remi sequitur fortunam ut semper, et odit Daninatos. Idem populus si Nurtia Tusco Favissel, si oppressa foret secura senectus Principis, hac ipsa Sejanum diceret hora Augustum.

GIOVENALE, X. 73.

## CAPITOLO XXXIII.

## Un imperatore pazzo, uno imbecille, uno artista.

La desolazione che il popolo e l'esercito aveano provata alla morte di Germanico, s'era risolta in fervoroso amore pel fanciullo di lui Cajo Cesare: i soldati ne folleggiavano, tenevanlo a giocar tra loro, e dalle scarpe militari con cui lo calzavano (coliga) gl'imposero il soprannome di Caligola. Tale affetto sarebbe bastato perche Tiberio volesse mal di morte al nipote; ma il garzoncello, non che lamentarsi della condanna di sua madre, e dell'esiglio de' fratelli, evitò le insidie e attutì la gelosia dello zio con sì profonda dissimulazione, che l'oratore Passieno ebbe a dire, non esservi mai stato migliore schiavo nè peggior padrone di costui. Per via poi della moglie di Macrone, abbandonatagli da questo per le lontane speranze, Caligola rientrò nella grazia di Tiberio, che in testamento il domandò erede dell'impero.

All' accortissimo costui sguardo non era sfuggito che Caligola a-vrebbe tutti i vizi di Silla e nessuna delle sue virtù; e disse;—Quest'è un serpente che nutro pel genere umano; » poi vedendolo un giorno rissare con Tiberio, figlio di suo figlio Druso, non senza lacrine esclamò: — Tu lo ucciderai, ma un altro ucciderà te; » indovinamenti tratti non da contemplazione di stelle, ma da conoscenza

degli uomini e dei tempi.

Il giovane imperatore accorso a Roma, è ricevuto dal popolo, che lo acciama suo bambolo, alunno suo, suo pulcino, sua stella (1); e dal senato, che ripiglia la sua potenza col cassare il testamento del defunto che aveagli associato il giovane Tiberio. Egli recita l'elogio del predecessore con parole poche e assai lacrime; deroga le azioni di lesa maestà, brucia i processi iniziati, permette i libri proibiti da Tiberio; denunziatogli una congiura, non vi dà retta, dicendo — Nulla feci da rendermi odioso; » mostra voler restituire al popolo le elezioni, appena nel creda capace; vuol pubblicati i conti dello Stato 3 cresce il numero de' cavalieri, scegliendoli accuratamente; va a raccorre le ceneri della madre Agrippina e dei fratelli per riporle nel mausoleo d' Augusto, talché si concilia tutti i cuori : e in feste universali, inni, tripudi, sagrifizi, vacanza da affari, si gode una di quelle illusioni, a cui Roma e in antico e in moderno sempre troppo si abbandonò, per lagnarsi poi al domaniche sia svanito il castello da essa medesima fabbricato colla nebbia.

Il povero orfanello epilettico, balocco de'soldati, tremante ad ogni occhiata dello zio, quando si sentì padrone del mondo, quando, in una sua malattia, vide sagrificarsi censessantamila vittime agli Dei perchè lo risanassero, divenne pazzo d'orgoglio, di sangue, di brutalità; quasi accinto a mostrare a qual bassezza fossero gli uomini nel momento più splendido dell'antichità. Ripristina i processi di maestà, facendoli spicciativi, e dì per dì ragguagliando i conti, cioè spuntando sulla lista quelli da uccidere. Al giovane Tiberio che erasi munito di controveleni, mandò l'invito di uccidersi; lo mandò a Silano suo suocero; lo mandò a Macrone antico suo confidente che lo rimbrottava di far da buffone a tavola ed al teatro. Ad un esule richiamato domanda: — Che pensavi tu in esiglio? — Facevo voti per la morte di Tiberio e pel tuo regno » risponde il piacentiere; e Caligola riflette: — Gli esigliati da me desiderano dunque la mia morte; » e per siffatta logica, ordina siano tutti uccisi.

Due uomini aveano votato la propria vita per la guarigione di lui; ed egli risanato dice che accetta, e l'uno fa dare ai gladiatori, l'altro dirupare, incoronato come le vittime. Combattendo da gladiatore, l'antagonista per adularlo gli cade a' piedi confessandosi vinto, ed egli lo scanna. Un' altra volta sedendo a banchetto co' due consoli, prorompe in risa smascellate, e chiesto del perchè, — l'erchè penso che ad un cenno posso farvi decollare entrambi ». Immolandosi all'altare, egli compare da sacerdote, e brandita l'ascia, invece della bestia percuote il vittimario. In quell'ingordigia di sangue, fa gettare alle fiere gladiatori vecchi e infermi; se no, qualcuno degli spettatori: visita le carceri, e colpevoli o no, designa chi dar alle belve, essendo la carne troppo cara; strappate prima le lingue acciò nol

molestino colle grida.

Durante i pasti, faceva mettere alcuno alla tortura; e se non v'erano rei, il primo che capitasse; e voleva che gli uccisi s'accorgessero di morire. Obbligava i padri ad assistere ai supplizi de' figliuoli; ed allegando uno di trovarsi infermo, gli mandò la propria lettiga: poi que'padri stessi la notte seguente mandava a scannare. Fece imprigionare un tal Pastore, solo perchè bel giovine; ed essendo il costui padre, cavalier romano, venuto a supplicarlo per esso, Caligola ordinò fosse il garzone immediatamente ucciso, il padre venisse a pranzo con lui, e se mostrasse dolore manderebbe uccidergli anche l'altro figliuolo. Il senato più non sapea con quali viltà ammansarlo; gli decretò nella curia un trono tant' alto che nessuno vi potesse arrivare, e guardie all' intorno; guardie perfino alle sue statue; ed essendo Scribonio Proculo indicato come avverso all' imperatore, i senatori se gli avventarono, e cogli stiletti da scrivere l'uccisero.

Talvolta sospende le sevizie per farsi letterato, e all'ara d'Augusto in Lione stabilisce concorsi di greco e latino, ne' quali il vinto dovea pagare il premio e scrivere l'elogio del vincitore; e chi presentasse un lavoro indegno, cancellarlo colla spugna o colla lingua; se no, mazzerato nel Rodano. Avendogli Domizio Afro eretta una statua coll'iscrizione A Cajo Cesare console per ta seconda volta u ventisette anni, Caligola pretese che con ciò gli rinfacciasse l'età non legale; onde l'accusò in senato con elaborata arringa. Domizio. fingendosi men tocco dal proprio pericolo che dall'elequenza dell'im-

peratore, prende a dar rilievo alle stupende cose dette dall' imperatore, confessandosi inctto a rispondere a tanta eloquenza; e fu modo sicuro di farsi assolvere.

Perocchè il primeggiare in tutto è la sua mania: Livio, Virgilio, Omero gli destano gelosia, e li bistralla e proscrive: proscrive alcuni. soltanto perchè d'antica nobiltà : i Torquali più non portino il monile, trofeo di lor famiglia; nè i discendenti di Pompeo il soprannome di Magno: vede un de'Cincinnati colla zazzera ricciula da cui aveano tratto il nome? lo fa prima zucconare, poi morire. Egli gladiatore, egli cantarino, egli cocchiere; al teatro accompagna le arie degli attori, e ne appunta i gesti; una notte manda a chiamar in diligenza tre senatori, e venuti tremando, sale in palco, fa due capriole, e riscossone l'applauso, li rinvia. Anche conquistatore vuol essere; e mentre fa una rassegna sulle tranquille rive del. Reno. decreta una correria per le terre germaniche: ma non si tosto vi pone piede, fugge con sì precipitosa paura, che impedendolo i carri, bisogna toglicrlo sulle braccia de' soldati, e d'uno in altro ridurlo in salvo. Eppure volle menarne trionfo; e presi alquanti Germani suoi mercenarî, e scelti nella Gallia fra' nobili e plebei gli uomini di statura più trionfale (2), gli acconcia alla germanica, e spedisce a Roma ad aspettare la solennità della sua ovazione.

Roma che l'avrebbe ucciso se avesse voluto esser re, l'adorò quando volle esser dio: il senato affrettossi d'erigergli tempi, fu ambito il suo sacerdozio, moltiplicati i sacrifizi di pavoni, fagiani, galli d'India. Elegge Castore e Polluce a portinai; una teoria lo accompagna; di notte (non più di tre ore dormiva) sorge ad amoreggiare la luna, invitandola a' suoi amplessi; or mostrasi da Ercole, or da Mercurio, da Venere perfino, più spesso da Giove sopra una macchina che tuona. Natagli una bambina, la porta a tutti gli Dei, poscia l'affida a Minerva: povera bambina, da cui gli Dei padrini non istorneranno

le conseguenze delle follie paterne!

Furibondo nell'affetto non men che nell'odio, amò il suo cavallo Incitato, cui dispose scuderic di marmo, mangiatoie d'avorio, cavezze a perle, copertine di porpora, e un intendente, paggi assai, fin un segretario: talvolta i consolari erano invitati a pranzar col cavallo, talaltra il cavallo era convitato dall'imperatore che gli serviva avena dorata e vin del migliore: la notte precedente al giorno che Incitato doveva uscire, i pretoriani vigilavano che nessun rumore ne turbasse i sonni : lo aggregò al collegio de' sacerdoti suoi; lo designava console per l'anno vegnente. Amò il tragedo Apelle, e se lo fece intimo consigliere: amò Citico guidator di cocchi al circo, e in un'orgia gli regalò quattrocentomila lire: amò il mimo Mnestero, e al teatro l'accarezzava, e di propria mano flagellava chi col minimo zitto ne turbasse le recite. Non parendo stargli abbastanza attento un cavalier romano, lo manda con lettere a Tolomeo re di Mauritania; l'atterrito va, passa i mari, si presenta all' Africano, il quale aperta la lettera, vi trova scritto: — A costui non fare nè ben nè male ».

Amò una donna, e carezzandole il capo diceva: — Lo trovo tanto più bello quando penso che ad un cenno posso fartelo balzare». Amò

Cesonia moglie sua ne giovane ne bella ne onorata, ma che l'aveva affascinato con mostruosa lubricità; la mostrava agli amici nuda, ai soldati a cavallo con elmo e clamide; e in un accesso d'amor sanguinario le diceva: — Per entro le viscere tue, come in quelle d'una « vittima, vo' cercar la ragione del bene che ti voglio ». Amò tutte le sue sorelle come mogli, e principalmente Drusilla; morta la quale, ordinò non si giurasse che per lei; un senatore protestò averla veduta ascendere all'Olimpo; e tutti i Romani in lutto non potevano ridere, non lavarsi, non pranzar colla moglie e coi figli, o morte. Fra tanto squallore Caligola giunge alla città, e — Perche piangere una dea? » esclama, e punisce del pari i costernati e i festanti. Così all'anniversario della battaglia di Azio, discendendo egli per madre da Augusto, per l'ava da Antonio, trovò felloni e quei che esultavano e quei che gemevano.

Amò anche la plebe al modo suo, e le dava spettacoli e largizioni di non più veduta suntuosità: lamentavasi che nessuna grande calamità succedesse, per potersi mostrar generoso. Una volta fa raccorre al teatro quel vulgo suo diletto, indi levar improvisamente il velario, lasciandolo esposto al sollione: un'altra gli getta danari e viveri, e miste fra quelli delle lame affilate: un'altra ancora, quando fu ben pieno il circo, li fa cacciare a furia, talchè molti periscono schiacciati. Il vulgo indispettito non s'affolla più a' suoi spettacoli, ed egli chiude i pubblici granai per affamarlo. Un giorno che gli applausi non sonavano quanto il suo desiderio, esclamò:—Deh avesse

il popolo romano una testa sola per reciderla d'un colpo l »

E avrebbe potuto farlo, egli che ripeteva, — Ricordati che tutto io posso e contro tuti; io solo padrone, in solo re » (5). Talora gli brillavano per la pazza fantasia concetti grandiosi: trasferire la sede dell' impero ad Anzio o ad Alessandria, appona uccisi i scnatori e i cavalieri principali, che avea già notati sopra due liste, l'una intestata spada, l'altra pugnale; tagliare l'istmo di Corinto; fabbricare una città sul più elevato vertice delle Alpi: erge una villa? sia dove il mare è più fondo e tempestoso, dove più scabra la montagna; e quivi si preparino bagni di profumi, vivande le più squisite, e si stemprino le perle: poi costeggia la deliziosa Campania in barche di cedro, ove e sale e terme e vigne, e le poppe sfolgoranti di gemme. Ogni cosa insomma esca dell'ordinario.

--- Sarai re quando potrai galoppare sul golfo di Baja », gli aveano detto per impossibile; ed egli volle poterlo. Raccolgonsi vascelli c navi da formare la lunghezza di quattro miglia, e sovr' essi «pianasi la strada, con terra e sabbia ed alberi e ruscelli ed osterie. Quel forsennato la scorre tra una fella immensa, poi la notte fa splendida luminara, vantandosi d'aver passeggiato il mare più veramente che Serse, e convertito la notte in giorno; e acciocche allo spettacolo non manchi il sangue, fa cogliere alla ventura alcuni degli accorsi, e gettar alle onde. Intanto Roma affama, priva delle navi che sogliono por-

tarle l'annona.

In un pranzo sciupò due milioni; in un anno diede fondo a cinquecentoventisei milioni raccolti da Tiberio. Per rifarsene pone ac-

catti su tutto, poi multe a chi li froda; e per moltiplicare le trasgressioni, pubblica le leggi col maggior segreto, e in caratteri sì minuti da non potersi leggere. Quando gli nasce una figlia, e' limosina: a gennaio vuol le strenne, ed egli in persona le raccoglie, misurando la devozione dalla generosità : trae fin lucro dal mantenere un postribolo. A Lione fece portare quantità di mobili, e vendere all'asta, presedendo egli stesso e lodandoli: — Questo era di Germanico mio « padre ; questo m' è venuto da Agrippa ; quel vaso egizio fu d' An-« tonio, ed Augusto acquistollo ad Azio; » e ne concludeva enormi prezzi. Avendo le tante consische svilito i beni fondi, egli si mette a incantarli in persona, ed assegna i prezzi e il compratore : dal che laluni si trovano ridotti a mendicare, altri escono per uccidersi. Si facea mettere ne' testamenti de' ricchi, ai quali poi, se tardavano a morire, mandava de' manicaretti di sua cucina. Giocando un giorno zi dadi con disdetta, chiede il catasto della provincia gallica, designa a morte alcuni de' più larghi possessori, e dice ai compagni: — Voi mi vincete a spizzico; io ad un tiro guadagnai cencinquanta -milioni ».

Cassio Cherea, tribuno de' pretoriani, memore dell'antica dignità tromana, o noiato delle ribalde celie usategli da Caligola, congiurò con altri pretoriani, i quali vedevano in pericolo continuo la vita loro se non troncassero quella dell'imperatore; e lo scannarono. Cesonia, moglie sua, stette colla bambina presso al cadavere del marito; e quando avventaronsi anche a lei, offrì il petto ignudo, chiedendo facessero presto.

I soldati partecipi delle sue rapine, massime i mercenari Germanic le donnacce e i garzoni cui fruttava quella sconsigliata prodigalità; i tanti che, nulla possedendo, nulla temevano; gli schiavi ch'egli allettava a denunziar i padroni e arricchirsi delle spoglie loro, com• piangono Caligola, e per vendicarlo tagliano teste e le recano in trionfo, dicendo falsa la nuova della sua morte. Accertatine però, e che nulla più resta a sperarne, cambiano stile, e gridano la libertà: libertà è la parola d'ordine data dal senato, che, maledetto il nome di Caligola, dopo settant' anni di avvilimento pensa a ripristinare la repubblica, armando gli schiavi, esercito grosso e formidabile. Ma potevano persistere in generosa volontà quei padri, dalle proscrizioni decimati, dalle confische impoveriti. diffamati dalle adulazioni? 🖪 i pretoriani volevano non libertà ma chi avesse bisogno del braccio loro; un imperatore, poco importa chi e qual fosse. Iutanto sacchegi giano il palazzo; e tra il fare, vedono di sotto la cortina d'un nascondiglio sporgere due piedi, e scoprendo trovano un figurone grasso e vecchio, che gettasi a'piedi loro, chiedendo misericordia.

Era Tiberio Claudio, fratello di Germanico, e zio e trastullo di Casligola, nomo sui cinquant' anni, mezzo imbambito, alquanto letterato, e nemico de' rumóri. I pretoriani l'acclamano imperatore, e se lo portano al loro campo; lo acclama il popolo, lo acclamano i soldati, i gladiatori, i marinai. Cherea ebbe un bel ricordare la maesta del senato, l'imbecillità di Claudio, la dolcezza del vivere repubblicano: nessuno voleva esser libero se non coloro che avrebbero ti-

ranneggialo a nome della libertà. Claudio bandi intera perdonanza; solo Cherea, immolato all'ombra di Caligola, domandò d'esser decollato colla spada onde avea trafitto il tiranno. e morì da antico repubblicano. Il popolo l'ammirò, gli chiese perdono dell'ingratitudine, gli fece libagioni, poi si volse a corteggiare e adorar Claudio.

Costui era il balocco di casa Giulia. A lui nulla degli onori e dei sacerdozi che fioecavano ai figli imperiali appena adolescenti: per maestro gli diedero un palafreniere: sua ava Livia non gli drizzò mai la parola, ma gli scriveva viglietti asciutti o prediche severe: sua madre diceva — Bestia come il mio Claudio: » Augusto lo chiamava — Quel poveretto (misellus) », e tutto cuore com'era pe'nipoti, scriveva: — Bisogna prendervi sopra alcun partito; se è sano di fa-« coltà, trattarlo come suo fratello; se scemo, badare non si facciaa no scene di lui e di noi: può presedere al banchetto de' pontesici, « mettendogli a fianco suo cugino Sillano che lo rattenga dal dire \* scempiaggini: al circo non sieda sul pulvinare, perchè darebbe " troppo nell'occhio. L'inviterò a pranzo tutti i giorni; ma non si mostri così distratto: scelga un amico, di cui imitare gli atti, il ve-:: « stimento, l'andare ». Meno amorevoli gli altri, ne pigliavano spasso: giungeva tardo a cena? doveva correr innanzi indietro pel triclinio prima di trovarsi un posto; sopra mangiare addormentavasi? gli scoccavano ossi di datteri e'd'ulivo, gli mettevano le scarpe sulle mani, per vederne l'attonitaggine e il dispetto quando si destasse,

· Ignorante però non era, ed Augusto, udendolo declamare, ebbe a meravigliarsi che, parlando sì male, scrivesse sì bene: ad esporre le guerre civili fu consigliato da Tito Livio, ma dissuaso dalla madre e dall'ava: amava i classici, studiava il greco, volle introdurre tre lettere nuove (V. I. pag. 127), che durarono quanto lui: sapeva delle antichità romane più che Livio stesso: dettò anche la storia degli Etruschi, che, se ci fosse rimasta, avrebbe risparmiato tanto fantasticare ai nostri contemporanei. Ma non che la sua dottrina gli acquistasse dignità, mettevangli attorno soltanto donne, buffoni, liberti, la spazzatura della casa; perchè (colpa enorme) non era ricco. Augusto gli lasciò soltanto ottocentomila sesterzì: chiesti onori a Tiberio, n'ebbe quaranta monete d'oro (lire 775) da comprar ninnoli alla festa de' Saturnali : venuto al trono Caligola, Claudio per la paura comprò la dignità di sacerdote del dio nipote per otto milioni di sesterzi, e perchè non li pagava, vide messi all'asta i suoi beni. Eppure la fortuna sel teneva in petto.

Balestrato al trono da questa e da una Roma che voleva un capo ed era pronta ad obbedirne ogni volontà, Claudio sulle prime si prestò modestissimo coi senatori, non voleva esser adorato, abrogò la tortura dei Mieri ne' casi di Stato, vietò ai sacerdoti gallici i sacrifizi umani, migliorò la condizione degli schiavi, dichiarando liberi quelli che per malattia fossero dai padroni abbandonati nell'isola d'Esculapio; e perchè i padroni presero lo spediente di ucciderli, Claudio gl'imputò d'omicidio. Ma ben presto messosi in mano di chi lo dispensasse dal volere e dal pensare, per fiacchezza commise tanti delitti, quanti Tiberio per atrocità, e Caligola per frenesia. Pa-

droni del padrone del mondo erano Palla, Narcisso, Felice, Polibio, Arpocrate, Posideo, ballerini, cinedi e simili lordure; e Messalina Valeria moglie sua. A quelli ricorrevano privati, città, re, volendo Claudio che i loro comandi avessero forza quanto i suoi: adoperavano il sigillo e la firma di esso per disporre di potenza, oro, teste. Se talora egli usava del proprio senno, essi disfacevano; alteravano e sopprimevano i suoi decreti, o vi mutavano i nomi; prendeansi spasso di fargli fare il preciso contrario di quelli. Un centurione vien a dire a Cesare d'avere, secondo l'ordine suo, ucciso un senatore; - Io non l'ordinai (esclama egli), ma il fatto è fatto, » e si volgé ad altro. Un liberto entra a pregarlo di concedere la scelta della morte ad Asiatico, ch' egli non condannò. Talora vedendo tardare qualche convitato, manda a sollecitarlo; e gli si risponde che l'ha fatto uccidere quella mattina. Andando ai soliti esercizì al campo Marzio. vede disporsi il rogo per bruciare uno ch'egli non lia sentenziato; ed esercita la sua autorità coi sar rimovere la catasta perchè le vampe non pregiudichino al fogliame.

Chi non voleva largheggiare con Palla, non lussuriare con Messalina, era involto nell'accusa solita di lesa maestà; al qual modo perirono trentacinque senatori e meglio di trecento cavalieri. Lauto mestiere tornarono lo spionaggio, l'accusa, la difesa. I giudizi erano uno de' trattenimenti di Claudio; v'era continuo, e talora dava sentenze sensate, talaltra insulse, sovente espresse con versi d'Omero, sua delizia; per lo più dava ragione ai presenti e all'ultimo che parlava. In una causa di falso, avendo un assistente esclamato che il reo meritava la morte, l'imperatore mandò pel manigoldo: in un'altra, ricusando una donna di riconoscere un figlio, e le ragioni essendo molto bilanciate, l'imperatore le intima di riceverlo o per figlio o per marito. Più spesso addormentavasi in mezzo al frastuono della discussione, e svegliandosi proferiva: — Do vinta la causa a chi ha

più ragione ».

E qui pure erano le celie: or lo chiamavano indietro dopo levata l'adunanza, ora la prolungavano tenendolo pel manto; un litigante lo lascia domandare a lungo il testimonio prima di dirgli che è morto; ali si denunzia come povero un cavaliere ricco sfondolato, come celibe uno che aveva una nidiata di ragazzi, d'essersi ferito volontariamente uno che non aveva tampoco una scalfitura. Un tale gli gridò, — Tutti ti conoscono per un vecchio barbogio; » un altro gli av-

rentò le tavolette e lo stilo.

Per erudizione risuscita leggi antiche, i riti feciali, le ordinanze sul celibato: vuol ripristinare la censura, disusata dopo Augusto, quasi fosse possibile indagar la vita privata di seicento senatori, almen diecimila cavalieri e sette milioni di cittadini: indi prodiga decreti, fin sulle più minute pratiche; uno perchè s' impecino bene le botti; uno perchè s' adoperi il succo del tasso contro il morso della vipera. Legge in senato un editto per reprimere la sfrenatezza delle dame nell' abbandonarsi agli schiavi; e levatosi un applauso concorde, l'ingenuo Cesare dice: — Mi fu suggerito da Palla » quel suo liberto e padrone. A Palla dunque il senato decreta l'ammirazione, le

grazie e trecentomila lire: ma costui ricusa la somma, accontentandosi della sua povertà; e il senato promulga un editto per immortalare il disinteresse d' un liberto che s' era fatti sessanta milioni. Anche Narcisso erasi trarricchito; onde a Claudio, che lagnavasi di acarso danaro, fu detto: — Ne troverai a ribocco sol che tu faccia a metà co' tuoi liberti ».

Altra passione di Claudio fu il giuoco, e avea sin tavole per giocar in viaggio senza che i pezzi si spostassero. Da buon Romano, amava anch' egli il sangue; voleva i supplizi al modo ch' egli avea letti nelle storie; durava giornate intere ad osservare i gladiatori, e so ne mancassero, costringeva a combattere chi primo capitava. Ma se fra le cause o le commedie o le arringhe sente odore delle vivande cucinate dai sacerdoti, nulla più lo rattiene, corre, divora; poi si fa imbandire immensi piatti in immense sale, convitando fin seicento persone; s' empie a gola, indi vomita, e si rimpinza, e rivomita; e medita far un decreto perchè la buona creanza non metta a pericolo la salute (4).

Pure condusse fabbriche insigni; il porto in faccia ad Ostia con un faro simile a quel d'Alessandria; opera delle più utili e meravigliose degl' imperatori è il suo acquedotto, che costò undici milioni, e a conservarlo furono deputate quattrocentosessanta persone. Piantò anche colonie nella Cappadocia e nella Fenicia e sull'Eufrate, e ricevette ambasciadori fino dal Seilan: in Africa con una larga strada mise la provincia in comunicazione colla Mauritania, e ne aprì una nuova in Inghilterra. Dopo che trentamila operai ebbero lavorato undici anni a travasare il lago Fucino nel Liri, per inaugurare quest' operazione dispose un combattimento navale di diciannovemila condannati. Questi, passandogli davanti, esclamano secondo il costume: — I morituri ti salutano; » e il cortese imperatore risponde: — State sani; » onde quelli credendosi graziati, negano di più uccidersi; ma egli strepita, smania, minaccia, finchè li persuade ad ammazzarsi tra di loro.

Messalina frattanto divulgavasi su' postriboli, stancata, non sazia mai (5). Con pompa recavasi agli abbracciamenti di un tal Publio Silio; e dandole pel sozzo genio l'infamia di sposare un doppio marito, celebrò con costui solenni nozze, con dote, testimoni, auspizi, vittime, e il talamo preparato al pubblico cospetto. Claudio soscrisso il contratto nuziale, credendolo un talismano per istornare non so che malurie de' Caldei: ma quando i liberti e le bagasce lo informano del vero, si sgomenta, e va chiedendo se imperatore sia ancora desso o Silio. Per sottrarsi al pericolo che gli descrivono imminente, si lascia indurre a cedere per un giorno il comando a Narcisso: questi lo porta a Roma, ove i soldati invocano vendetta, non perchè ad essi-48 caglia dell'enore di lui, ma per farne lor pro; onde si moltiplicano i supplizi, e Messalina stessa è uccisa. Quando-l'imperatore l'udi morta, non chiese il come; e dopo alcuni giorni, mettendosi a tavola, domandò — Chè non viene Messalina? » Allora volle sposare la nipote Agrippina, vedova di Domizio Eno-

harbo; e benche la legge considerasse tal nodo come incestuoso, il

la, cara al popolo perché figlia di Germanico, scostumata e crudele come Messalina, era salda di volontà, sicché da imperatrice sedendo accanto al cesare, dava udienza agli ambasciatori, rendeva giustizia, e fece moltiplicare supplizi per incanti, per oracoli, per sortilegi, per gelosia. Principalmente tendeva a far che Lucio Domizio Nerone, che essa avea avuto da Enobarbo, si sostituisse a Britannico figlio di Claudio e Messalina: in un istante di debolezza indusse Claudio a nominarlo successore; poi temendo non questi mutasse proposito, gl' imbandì de' funghi avvelenati; il medico fece il resto, e lo mando 54

fra gli Dei, tra cui Roma lo adorò.

All'istante designato per propizio da' Caldei, Nerone, di appena diciassette anni, presentossi alle coorti che lo salutarono imperatore, il senato lo confermò, le provincie lo accettarono. Popolo, senato, tribuni sussistevano ancora colle antiche prerogative, e potea darsi che qualche volta volessero esercitarle, e toglier via un potere ch' era sempre nuovo perchè non ereditario. Pertanto gl' imperatori, al primo venir al trono, stavano in apprensione, e dissimulavano finche non si fossero convinti o che tutto era inane apparato, o che fra tanto egoismo non cra cosa che non si potesse osare. Anche Nerone cominciò umanamente; largheggiò col popolo e coi senatori bisognosi ; tolse od alleggeri imposizioni ; l'antica giurisdizione lasciò al senato, il quale statuì che le cause si patrocinassero gratuitamente; i questori designati dispensò dal dare i giuochi gladiatori. Propose perfino d'abohr le dogane, e se non altro le riformò; dava pronto spaccio alle suppliche; nelle cause sostituì alle arringhe l'interrogatorio; misurò le sportule degli avvocati; impedì le falsificazioni di carte e testamenti. Quando il senato gli decretò statue d'oro e d'argento, disse --- Aspettino ch' io le abbia meritate; » dovendo firmare una sentenza capitale, esclamò - Deh! non sapessi scrivere l » e olemenza spiravano i discorsi che gli preparava Lucio Anneo Seneca cordovano, suo maestro di retorica.

Ma nè questi, nè Afranio Burro suo maestro d'armi, desiderosi di conservarsi in potere, non ne frenavano le passioni. Cominciò dunque a correre la notte per taverne e mali luoghi vestito da schiave, rubando alle botteghe, azzeccando i passeggeri; e poichè l'esempio suo trovava seguaci, Roma la notte parea presa d'assalto. Aizzava gl'istrioni e i combattenti ne'giuochi, e mentr'essi litigavano e il popolo affollavasi, egli dall'alto lanciava pietre. I banchetti suoi erano il colmo della prodigalità: uno ospitandolo spese ottocentomila lire in sole ghirlande; un altro assai più ne'profumi: le matrone collocavansi al suo passaggio, e nelle tende rizzategli ad Ostia, a Baia, a Ponte Milvio disputavansi l'onore d'esser da lui contaminate.

Agrippina amava tanto Nerone, che avendole gli astrologi predetto ch' egli regnerebbe, ma a gran costo della madre, rispose:— M'uccida purche regni ». Costei da principio continuò a dominare dispotica, scriveva a re e provincie, assisteva al senato di dietro una cortina, e sfogava le sanguinarie vendette: ma poco tardò a perdere l'autorità sul figlio; e vedendo congedato Palla, padrone di Claudio

e di lei, monta in collera, e minaccia favorire i diritti di Britannico: Nerone dunque domanda alla strega Locusta non un veleno lento. arcano, come quello ch' essa stillò per Claudio, ma fulminante: e 35 Britannico cade morto stecchito alla mensa imperiale (6). Mentré è sepolto fretta fretta, e che una pioggerella, guastando la vernice datagli sul volto, scopre al popolo le livide traccie dell'avvelenamento, i due maestri s' arricchiscono delle ville di Britannico; Agrippina stessa è fra breve esclusa dal palazzo, e carica delle accuse che mai non mancano a cui il principe vuol male. La nefanda procurò ricuperare autorità, esibendosi in un'orgia al figlio: ma Seneca prevenne l'incesto introducendo Actea liberta di Nerone, impudica che respinse una peggiore, come col morso della vipera si cerca elidere l'idrofobia. Il colpo fallito diè l'ultimo crollo ad Agrippina. Nerone tre volte tentò avvelenarla, e invano; la invitò a Baja sopra un vaseello che dovea sfasciarsi, ed ella campò a nuoto; ond' egli accusatala di tradimento, le mandò sicari, ai quali ella disse: — Feritemi 39 qui, nel ventre che portò Nerone ». Il parricida volle esaminarne il cadavere, lodò, censurò, poi fece recar da bere, e disse che allora

veramente sentivasi padrone dell'impero.

All'annunzio di tale delitto prorompe non l'indignazione, ma la servilità romana: Burro manda tribuni e centurioni a stringer la

mano al matricida, congratulandosi fosse campato da tanto pericolo; Seneca ne scrive la giustificazione al senato, che decreta pubbliche grazie ed annue commemorazioni, e maledice Agrippina nel solo momento che era compassionevole; gli altari della Campania fumano di ringraziamenti agli Dei. Nerone per timore della pubblica
infamia erasi slontanato di Roma, ma rassicurato tornò; a gara cavalieri, tribuni, senatori gli si fecero incontro affollati come a trionfo; e traverso ai palchi eretti sul suo passaggio, egli ascese a render grazie al Campidoglio. Ah! ben era dritto se Nerone prendeva
in disprezzo questa ciurma codarda, e si disponeva a trattarla sen-

za riserbi.

Non gli bastava esser padrone del mondo, ambiva anche la tama di artista. Giovani esperti dovevano limare le odi e gli improvisi suoi, che poi erano ripetuti per le vie; e il passeggero che ricusasse attenzione o regalo ai cantambauchi, rendevasi sospetto. L'imperatore meditava scrivere una storia di Roma in versi, e gli adulatori diceangli la facesse di quattrocento libri; al che Anneo Cornuto stoico riflettè che nessuno li leggerebbe. — Il tuo Crisippo (soggiunse un cortigiano) ne scrisse pure il doppio ». — Sì (riprese Cornuto); ma quelli sono utili all' umanità ». La franca parola fu punita coll' esiglio.

In un immenso chiuso nella valle del Vaticano, Nerone guidò un cocchio fra gli applausi, e con largizioni ed onori invitò ad emularlo cavalieri di gran nobiltà. Innanzi a Tiridate re d'Armenia comparve vestito da Apollo, guidando un carro fra i viva del popolo; mentre l'Arsacide indignavasi de' frivoli gusti e della stravagante vanità del padrone del mondo. Il quale istituì un fonasco per vegliare sulla sua voce celeste, avvertirlo quando non v'avesse abba-

stanza riguardo, chiudergli la bocca qualera, nell'impeto d'una passione, non badasse al suo avviso. In Napoli comparve sul teatro modulando gesto e voce secondo l'arte; in Roma si fece iscrivere fra i sonatori; e quando sortì il suo nome, cantò sulla cetra, sostenutagli dai prefetti del pretorio. Altre volte recitava versi propri, o in giuochi scenici dati da particolari, purchè la maschera dell'eroe ch'e'rappresentava ritraesse le sue sembianze, e quelle dell'eroina il viso della sua amata. Creò un corpo di cinquemila cavalieri, che gli applaudissero quando cantava al popolo, con maestri che regolassero i battimani e i viva, or come susurro d'api, or come pioggia battente, or come castagnette; e Burro con una coorte pretoria doveva assistere e applaudire. Inorgoglito, trasferì a Roma i giuochi di Grecia, invitando a' suoi quinquennali il fiore dell'impero.

Seicento cavalieri, quattrocento senatori, donne di gran casa, sono addestrati per l'arena; altri cantano, suonano il flauto, fanno il buffone. Il vinto mondo va a contemplare colà i discendenti de'suoi vincitori, ridere ai lazzi d'un Fabio o ai sonori schiassi che si danno i Mamerci (7). Il virtuoso Trasea Peto sostiene una parte ne' giuochi giovanili: la nobilissima Elia Catulla viene di ottant' anni a ballare sul teatro: un rinomatissimo cavalier romano cavalca un elefante: l'istrione Paride guadagna le patenti di cittadino col farsi dal suo Nerone dare per camerata tulti i patrizì (8), vendicando così il dis-

pregio dell' antica Roma pei pari suoi.

Morto Burro, o pel dolore d'essersi disonorato colla viltà, o per 62 veleno del principe cui ne dispiaceva la tarda franchezza, gli fu surrogato l'infame Sofenio Tigellino, resosi grato al padrone col moltiplicare olocausti al terrore e all'avarizia di lui, e oscene feste. In una sul lago d'Agrippa, allesti un naviglio sfolgorante d'oro e d'avorio, rimorchiato da altri poco meno magnifici, ove remigavano garzoni leggiadri, graduati secondo l'infamia; quando il mondo poteva offrire di pellegrino v'era raccolto, e lungo l'acque padiglioni, ove a torme si prostituivano le dame, al cospetto di ignude meretrici.

Nerone s'attedia della moglie Ottavia, e Tigellino la accusa d'adulterio; sebbene scolpata a mille prove, è relegata; ma perchè il popolo ne mormora, Nerone la richiama, e le appone un reato di più facile prova, l'alto tradimento; ed esigliata in Pandataria, la fa scan. 62 nare a vent'anni. Il senato rese grazie agli Dei, come quando furone uccisi Palla, Doriforo, altri liberti; Poppea ne esultò, Poppea tante colta quanto bella e raffinata nelle arti del piacere; che cinquecento asine manteneva per avere il latte da lavarsi; che cambiati amanti e mariti secondo l'ambizione, tenne lungamente l'imperatore, finchè questi diede un calcio a lei incinta e l'uccise. Pentito, la fece imbalsamare, proclamar dea, bruciare in onor di essa quanti profumi produce l'Arabia in un anno.

All'artista imperiale mal garbava questa Roma, irregolare, tortuosa, con vecchi edifizi; e ambendo la gloria eroica di fabbricarne una nuova ed imporle il nome suo, vi fece metter il fuoco. Le guardie rimovevano i soccorsi; fu vista gente aggiungervi esca, e schiavi scorrazzare armati di faci: e Nerone sale sul teatro, e ispirato da

quello spettacolo canta sulla cetra l'esizio di Troja. I sacelli della prisca religione, sottratti fin all' incendio de'Galli; capi d'arte, frutto della conquista, perirono allora; molti uomini perdettero la vita 🤉 agli altri Nerone aprì il campo Marzio, i monumenti d'Agrippina, i suoi giardini; fece costruire e arredare ricoveri, vender grano a buon patto; indi sulle macerie fabbricò il palazzo d' oro, che abbracciava parte del monte Palatino, del Celio, dell' Esquilino, e la frapposta valle estesa quanto l'antica città, e di lusso appena credibile. Nel vestibolo sorgeva l'effigie di Nerone alta quaranta metri, e triplici colonne formavano un portico d'un miglio. Ivi campi e vigne. pascoli e foreste, e un pelaghetto cinto d'edifizi: oro, pietre, madreperla a fusone. Nelle sale a mangiare, dalla soffitta di mobili tavolette d'avorio piovevano fiori è profumi sui convitati; la principale era rotonda, e di e notte girava, imitando il moto del mondo. Le acque del mare e dell'Albula ne alimentavano i bagni; el'imperatore quando v' entrò disse, — Eccomi finalmente alloggiato da uomo ». Le abitazioni all'intorno furono disposte a disegno, a filo le vie, meglio compartite le acque, eretti portici: ma il pubblico sdegno non cessava di ridomandargli le case avite, i beni perduti e le persone.

Per questi lavori adunò da tutto l'impero i prigionieri, nè pur lungo tempo altra pena che questa s' inflisse. Tutti dovettero contribuire alle spese; il senato due milioni di lire, cavalieri e trafficanti improporzione. D'altro danaro lo fornivano le depredazioni e gli assassini. A qualunque magistrato eleggesse, dicea: — Sai quel che mi manca; facciamo che nessuno possieda una cosa che possa dir sua ». Alla zia Domizia affrettò la morte per ereditarne i pingui poderi. Vatinio, mostruoso ciabattino di Benevento, salito a gran ricchezza e alla corte per via d'accuse, rinfocava l'odio di Nerone contro i patrizi, dicendo: — Io t' aborro perchè sei senatore ». Ad alcuni fe' grazia perchè Seneca gli disse: — Per quanti ne uccidiate, non vi verrà

fatto di dar morte al vostro successore ».

Calpurnio Pisone congiurò per assassinarlo nel palazzo d'oro; ma scoperto, causò un macello. La guardia germanica si sparse cercándo gl'imputati, o chi era odioso a Tigellino e a Poppea. Fu tra i primi il poeta Lucano, che d'amico a Nerone gli s'era avversato dacche lo vide addormentarsi alla recita de' suoi versi, e che fattesi aprir le vene, morì di ventisette anni recitando un brano della sua Farsaglia. Fu tra i secondi Seneca, che pei maneggi de' nuovi favoriti spogliato d'autorità, non avea avuto coraggio di sottrarsi alla corte, quantunque infamata da tante brutture; e con fermezza terminò una vita troppo disforme dalle sue dottrine. La liberta Epicari, messa al tormento, stette al niego, finchè trovò modo di strozzarsi. Sulpicio Aspro, interrogato perché avesse fallito alla fedeltà: -- Perchè non conoscevo altro riparo a'tuoi delitti ». E Scevino Flavio tribuno: — Nes-« sun soldato ti fu più sedele sinchè il meritasti; presi ad odiarti dac-« chè ti vidi assassino della madre e della moglie, cocchiere, istrio-« ne, incendiario; » risposta che ferì Nerone più che tutta la congiura. Il console Giulio Vestino, malvoluto da Nerone ma da nessuno imputato, adempite le funzioni della sua carica, banchettava molti amici, quando gli si annunzia che un tribuno lo cerca: esce, è chiuso in una camera, svenato senza un lamento, e a' suoi convitati solo a tardissima notte si concede partire. Parenti, figli, precettori, servi furono spesso avvolti nella condanna. I tempi intanto sonavano di grazie, e i prossimi degli uccisi affrettavansi ad ornar di fiori le case, e baciar la mano a Nerone, il quale non men che di supplizi, fu prodigo di ricompense.

Il senatore Trasea Peto, serbatosi come un vivente raffaccio di tanta contaminazione, avea saputo tacere quando tutti collaudavano; uscì dal senato quando vi si deliberava sul discolpare l'assassinio di Agrippina; non assistette ai funerali di Poppea; non applaudiva alle scede imperiali; faceva insomma la resistenza che può ogni onest'uomo in qualunque ribaldo governo. Venerato dal popolo e dalle provincie, quando si vide accusato esortò la moglie Arria a serbarsi in vita per la figlia loro; e fattesi aprir le vene, chiamò il questore che gli aveva portato la condanna, acciocchè lo contemplasse morente, — Poichè (diceva) siamo in un secolo ove importa ingagliardirsi con

grandi esempî ».

Con Peto, erasi accusato Trasea Sorano; e Servilia figliuola di questo ricorse agli indovini per sapere qual sarebbe la sorte di suo padre. Gliene fu fatta colpa, e un accusatore al tribunale le appose di aver venduto le sue gioie da nozze e fin la collana per usar il danaro a cerimonie misteriose. Ma ella, inavvezza ai tribunali e sbigottita di aver cresciuto il pericolo di suo padre, lungo tempo non potè che piangere, poi abbracciando gli altari, — Nessun nume infernale ho io invocato; non feci imprecazioni; unicamente chiesi che la volontà di Cesare e la sentenza del senato mi conservassero il padre. I miei gioielli, i miei addobbi, tutti i fregi dell'antica mia fortuna ho dato a tal uopo; data avrei anche la vita e il sangue. Non ho nominato il principe che fra gli Dei; e nè tampoco mio padre lo seppe». Pa-

dre e figlia furon messi a morte.

- All'orrore di questi delitti pareva aggiungere flagelli la natura. Turbini desolarono la Campania, Lione un incendio; la peste mietè trentamila vite in Roma. Vari portenti e singolarmente una cometa atterrirono Nerone, il quale udito che in simili casi volevasi stornare la maluria con qualche straordinario macello, proponeasi di scannare tutti i senatori, e conferir le provincie e gli eserciti a cavalieri e liberti. Sospese il colpo per nuovi trionfi d'artista, meditando i quali, parti per la Grecia à rivaleggiare co' migliori citaredi. Non trae 66 solo l'abituale corteggio di mille vetture, e buffali ferrati d'argento, e mulattieri vestiti magnificamente, e corrieri e cavalieri africani ricchissimamente in arnese; ma un esercito intero, avente per arma la lira, la maschera comica, i trampoli da saltimbanco. Un inno cantato da Nerone saluta la greca riva; il padrone del mondo le concede tutto un anno di gioia e di feste incessanti; i giuochi Olimpici, gl'Istmici, e quanti si celebravano a lunghi intervalli, saranno accumulati in dodici mesi. Egli rappresentò in teatri, gareggiò alla corsa, da'presidenti aspettando in ginocchio le decisioni; per gelosia fe' gittar nelle cloache le statue d'antichi atleti. Guai a chi è condannato ad esser

suo competitore! vinto in prevenzione, è, ciò non ostante, esposto a tutti i maneggi d'un emulo inquieto; calunniato in segreto, ingiuriato in pubblico. Uno osa cantar meglio di Nerone, e il popolo artista di Grecia l'ascolta rapito, quando gli altri attori lo ghermiscono, lo ser-

rano contro una colonna e lo sgozzano: ordine del principe.

Travisato da toro, per le strade violava il pudore e la natura; pubblicamente sposò un Pitagora, colle cerimonie sacre e civili praticate dai Romani; poi volle far nozze con un certo Sporo, e vestitolo da imperatrice col velo nuziale, lo condusse in lettiga per le assemblee. In compenso degli applausi e della vigliaccheria, regalò alla Grecia la libertà; che in tanta immoralità, e sotto un tal uomo non so che

cosa volesse dire, nè potesse fruttare.

Né per ciò metteva sosta alle uccisioni. Avea menato con sè molte ragguardevoli persone sospette, e per via le fece trucidare. A Corbulone, il più prode suo generale, specchio di modestia, disinteresse e fedeltà, mandò ordine di morire; e quegli esclamando — Lo merito, » si trafisse. Molti uccise o condannò perchè coi precetti o coll'esempio disfavorivano la tirannia. Poi udito che la nauseata Italia mormorava sordamente, volò a Roma, e perduti i tesori in mare, disse: — Me ne rifaranno di corto i veleni ». Entrò sul carro trionfale di Augusto con mille ottocento corone côlte sui teatri, e il senato gli decretò tante feste che un anno non sarebbe bastato a celebrarle; onde un senatore osò proporre si lasciasse qualche giorno anche al popolo per le sue faccende.

La forza militare rendea possibili tali eccessi: ella sola potea porvi un termine. Giulio Vindice, stirpe degli antichi re d'Aquitania, allora vicepretore nella Gallia Celtica, alzò bandiera contro Nerone; e centomila provinciali si unirono ad esso, onde avrebbe potuto ergersi imperatore. Però Virginio Rufo, semplice cavaliere ma grandemente riverito e allora luogotenente dell'Alta Germania, non soffrì che l'impero si conferisse altrimenti che per voto de' senatori e de' cittadini, scenfisse Vindice il quale si uccise, ma ricusò l'impero offertogli dal-

l'esercito vincitore che dichiarava scaduto Nerone.

Costui ode in Napoli siffatte mosse, nè però interrompe i giuochi del ginnasio; solo al sentire che Vindice l'avea trattato di cattivo citarista, s' indispettisce, comanda ai senatori di vendicarlo, viene egli stesso a Roma, e tra via vedendo scolpito sopra un monumento un soldato gallo abbattuto da un cavaliere romano, ne piglia fausto augurio e coraggio. Pure non osando presentarsi al popolo o al senato, raccoglie ed ascolta alcuni primati, poi passa il giorno a mostrar loro certi nuovi organi idraulici, di cui volea far esperimento in teatro, — Se Vindice (soggiungeva) me lo permetta ».

Tra fiacco sgomento, spensierati tripudi e meditate vendette alternando secondo le notizie, dovette pur moversi contro i ribelli; ma ebbe cura di portare strumenti musicali, e cortigiane che da amazoni lo seguissero. Era grande stretta di vettovaglie, e se n' aspettavano d' Egitto; quand' ecco approdar navi, ma invece di frumento son cariche di sabbia pe' gladiatori. Il popolo ne infuria, abbatte le statue di Nerone; i pretoriani stessi disertano; le sue guardie gli tolgono fin

le coperte del letto e una scatoletta di veleno, preparatogli da quella Locusta che avea, per ordine di lui, stillato la morte di tanti. Egli or chimerizza passare nella Gallia, e quivi a ginocchioni propiziarsi i soldati; ora fuggire tra i Parti; ora dalla tribuna commovere il popolo coll'eloquenza imparata da Seneca: agli emuli proponeva gli concedessero la prefettura d' Egitto; se non altro il lasciassero andare, che guadagnerebbe sonando. Insultato nei teatri, maledetto da tutti, egli che avea versato tanto sangue, non possedeva la virtù, sì comune a' suoi tempi, di versare il proprio. Chiese chi l'uccidesse, e niuno si prestò; corse per gettarsi nel Tevere, poi si diresse alla villa del liberto Faone, sopra un ronzino, con quattro servi appena, ogni tratto in pericolo o in paura. Giuntovi, si fece scavar la fossa, e intanto andava esclamando: — Che grande artista perisce! » Vile fin agli estremi, sol quando udì lo scalpitare de'cavalli che venivano per trarlo alle forche decretategli dal senato, si trafisse, dopo funestato il mondo per tredici anni e otto mesi.

Consoliamoci che qui finisce quel progresso di malvagità degl'imperatori, sebbene ad ora ad ora ne riapparisse qualcuno risoluto di emularli. Ma qui pure può dirsi finita la storia delle insigni famiglie romane. L'aristocrazia patrizia era stata decimata dalle proscrizioni; salì al suo posto una nobiltà di famiglie nuove arrivate alle dignità: ma Tiberio cominciò, Caligola proseguì, Nerone compì la loro ruina, spogliando e trucitando i ricchi, disonorando i poveri. Quei che sopravvissero, terminarono il proprio crollo colla scostumatezza; e sebbene la vanità nobiliare non fosse dissipata, pure difficilmente si potrebbe seguirne la storia traverso alla confusione dei nomi, alle

adozioni moltiplicate, al vezzo di cangiare i soprannomi.

(2) Ut ipse dicebat a ξιοθριομβευτου. Ivi.

**(5)** 

(5) Memento omnia mihi et in omnes licere. Ivi.

Ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem; Et defessa viris, nondum satiata recessit.

GIOVENALE.

<sup>(1)</sup> Sidus et popum et puppum alumnum. Svetonio.

<sup>(4)</sup> Meditatus est edictum, quo veniam daret flatum crepitumque ventris in caena emittendi, cum periclitatum quemdam prue pudore ex continentia reperisset. Ivi.—Chi nel Trimalcione di Petronio crede adombrato Claudio, può addurre in prova questo decreto, corrispondente alle parole che ivi dice quel gosso danaroso: Si quis vestrum voluerit sua re sua causa facere, non est quod illum pudeat; nemo vestrum solide natus est. Ego nullum puto tam magnum tormentum esse quam continere: hoc solum vetare ne Jovis potest.

- (6) Voglia qualche chimico esaminare se fossero possibili questi veleni, inavvertiti eppur subitanei, quando s'ignoravano le preparazioni moderne. Egli si ricordi che Svetonio dice che sul rogo di Germanico si trovò il cuore di lui ben conservato, perchè si sa che il cuore degli avvelenati è incombustibile.
  - (7) Qui sedet...
    Planipedes audit Fabios, ridere potest qui
    Mamercorum alapas. Giovenale, vi. 189.

(8) TACITO, Ann. XIV. 14 e seg.; XV. 52; — SVETONIO, in Nerone, 11 e 12; — SENECA, Ep. 100.

## CAPITOLO XXXIV.

## Prosperità materiale e depravazione morale. Lo stoicismo.

A questo abbandonarci sulle particolarità della vita d'individui, il lettore s'accorge che a mutate fonti attingiamo. In tempi liberi la patria primeggia, e l'uomo in quella s'eclissa: nella monarchia gli occhi del vulgo s'arrestano sopra un uomo, e la storia, che sì spesso è vulgo, se n'appaga, e invece della nazione ci offre la vita de' suoi capi, sovra i quali è ormai concentrata l'attività. Troppo ciò si scosta dal nostro proposito: ma primamente in quegli imperatori si incarna ciò che noi cerchiamo, vale a dire la vita e la società; inoltre abbondiamo di materiali, offertici da due cronisti molto differenti tra loro. Svetonio e Tacito.

Il primo, indefesso raccoglitore di anticaglie, possedeva l'anello di un imperatore, il sigillo dell'altro, una statuina appartenuta ad Augusto; e con altrettanta cura spigolo aneddoti sui dodici Cesari; e come quelle negli armadi, così questi distribuì per categorie di vizi e virtù. Così disgiunti dai fatti che produssero e che vi danno significazione e valore, non ci rivelano la condizione del principe nè dello Stato: e l'autore al modo degli aneddotisti, impicciolisce ogni cosa; non ha indignazione pel vizio, non entusiasmo per la virtù ; sotto al ridicole allivelle sutte le reputazioni, dileguandone e il terrore e la ammirazione. P. Cesare non indovina i magnanimi intenti e trasvola le grandi imprese, mentre riferisce le satire e le canzonaccie con cui il vulgo si vendicava delle glorie di esso. Non s'accorge tampoco che da Cesare a Domiziano siasi cambiato il mondo: ma freddo, laconico, ci ritrae il viso di ciascun imperatore, il portamento, il vestire, le follie; a che ora pranzasse, e quanti e quali piatti; che mobili avesse in casa, che motti gli uscissero, che oscenità lo dilettassero; ogni cosa senza velo, nè spirito, nè riflessioni.

Tutta di riflessioni invece Tacito intesse la storia degli imperatori, non tanto narrando gli avvenimenti, quanto facendo considerazioni sopra di essi, e più sulla vita politica e sulle relazioni del principato col popolo: nessuno per piccolo ne raceonta senza risalire alle lontane cause (1) e svolgerne le conseguenze, a rischio di eccedere in arguzia e raffinatezza col veder remote e complicate ragioni anche negli atti i più semplici. Allevato dai declamatori e dagli stoici, ne contrasse ammirazione per le aspre virtù antiche, passione per la libertà concepita nelle viete forme patrizie (2), fastidio del deprava-

mento d'un impero, dove si ricordava la libertà e tolleravasi la servitù, dove le tradizioni gloriose non impedivano una sordida degradazione; e antico originale di moderne finezze politiche, guarda con occhio tanto fosco da parer rigoroso fin verso un secolo così perverso.

Argutissimo scrutatore dei labirinti del cuore umano, vi penetra per via degli indizi esterni; primo egli che conducesse la storia a quadri interiori e di costumi, cercando le pareti domestiche non meno che il fôro e il campo, e tutto drammateggiando con inarrivabile abilità. Onesto di cuore, veritiero anche nell'enfasi, giudica con una morale indipendente, benchè in tempo in cui aveasi più giusto ciò ch' era più forte, id æquius quod validius; alla virtù anche soccombente fa omaggio, flagella il vizio comunque potente, sapendo che la storia non è solo un gran dramma, ma una gran giustizia. La morale dignità dello scrittore e l'alta meta propostasi campeggiano adunque in quelle pagine, meditate lungamente, ritemprate dalla sventura, colorite da sublime tristezza: ove piace e giova il vedere un autore, immacolato fra tanta corruzione, attestare che v'è in noi qualcosa che i tiranni non possono svellere, neppur colla vita; che uno può esser grande anche sotto principi malvagi; e che tra'l' abietta servitù e la pericolosa resistenza c' è una via scevra di rischi e di bassezze (5). Colla tetra maestà del suo racconto, colla critica amara, coll'opposizione affatto insolita ai Latini, com'era insolito quello stile muscoloso, dove spesso un giudizio è espresso con una sola parola, ed ogni parola ha la ragione d'esser collocata a quel modo, egli ci ritrae al vivo una corruttela, a dipinger la quale siamo aiutati anche da storici minori, da satirici, da poeti, così da trovaria grande quanto l'impero romano.

Da costoro possiam dedurre la storia d'una famiglia, la Giulia: e quale catena di misfatti in essa! Abuso d'adozioni e di divorzi vi mescola sangue e nomi, donne di tre o quattro mariti, imperatori di cinque o sei mogli. Augusto sposa Livia Drusilla, incinta d'un altro: Livia Orestilla, menata da Caligola, dopo pochi giorni è ripudiata, dopo due anni esigliata: egli stesso toglie al marito Lollia Paolina perchè l'ava di lei ebbe vanto di bellezza, e poco stante la rinvia, proibendole d'accoppiarsi ad altri, finchè Claudio le spedisce ordine d'uccidersi. Un Druso è avvelenato da Sejano, un altro riceve ordine di morire, un terzo è ucciso in esiglio. Agrippa l'ostumo al cominciare del regno di Tiberio, Tiberio il giovane a quel di Caligola, Britannico a quel di Nerone, sono immolati per sicurezza del principe.

Domizio Enobarbo, padre di Nerone, si piglia spasso a lanciare a furia il carro contro un fanciullo; ammazza uno schiavo che non beveva abbastanza; in pieno fòro cava un occhio ad un cavaliere; pretore, ne' giuochi ruba i premt. Giulia madre, dopo tre matrimoni, è sbandita dal genitore Augusto per dissoluta, poi dal marito Tiberio lasciata morir di fame: Giulia figlia, convinta d' adulterio, perisce in un' isola dopo vent'anni d' esiglio. Giunia Calvina è da Claudio sbandita, per incesto col fratello Silano: ne sono infamate le sorelle di Caligola; ed una di esse, bagascia del fratello, è assunta dea, mentre

gli amanti di tutte queste son mandati a morte, in vigore delle antiche leggi tutrici della moralità. Drusillina di Caligola è con lui trucidata d'appena due anni: Claudio getta ignuda sulla soglia della moglie una fanciulla che crede adulterina. A questo si ascrive a lode il non aver menato donna che fosse d'altri: ma al par di Caligola ebbe cinque mogli, fra cui una Messalina e un'Agrippina, nomi che fin oggi personificano il peggior grado cui possa scendere quel sesso. Messalina fa esigliare ed uccidere Giulia di Germanico ed un'altra nipote di Tiberio: una Lepida, parente de' Cesari, gareggia con Agrippina in bellezza, opulenza, impudicizia, violenze, e questa la fa ammazzare.

Entri nel palazzo de'Giuli? potranno mostrarti la cripta ove fu trucidato Caligola; il carcere dove si lasciò consumar dalla fame il giovane Druso, rodendo la borra delle coltrici, ed avventando contro Tiberio imprecazioni, che questi faceva raccorre per poi ripeterle in senato: in questa sala Britannico bevve la sportagli tazza, e mori sull'atto; in questo conclavio Agrippina tentò d'amore il proprio figliuolo, che in quel giardino palpò curiosamente il cadavere di essa.

Una casa sola! ed erano divi e dive, esposti allo sguardo di tutti, protetti dalla memoria di grandi progenitori. Nè di meglio troveremmo fra altri lari; nella casa d'Agrippa, ove « sola Vipsania morì di buona morte, gli altri o si seppe di ferro, o si tenne di veleno o di fame » (4); nei palagi patrizì, ove si aspettava da' Cesari l'invito ora di prostituirsi ora d'uccidersi; nell'officina di Locusta, gran tempo strumento importante nel regno (5), ove si veniva a provedere o filtri per innamorare, o abortivi, o tossico per accelerare la vedovanza e l'eredità; in ciascun palazzo, dove sono altrettanti nemici quanti schiavi (6), i quali o concertandosi scannano i padroni, o ne denunziano agli imperatori ogn'atto, ogni pensiero.

Tacito ci mostra diciannovemila rei di morte, che combattono suf lago Fùcino in quella pazzia di Claudio. Quando quest' imperatore ripristinò il supplizio de' parricidi, in cinque anni v' ebbe più condanne siffatte che non in molti secoli, e Seneca assicura essersi veduti più sacchi che croci (7): quarantacinque uomini o ottantacinque donne furono condannati per avvelenamento. Così frequenti ricorrevano i supplizi, che si levarono le statue dal luogo delle esecuzioni per non essere costretti a velarle ogni momento. Papirio, giovincello di gente consolare, fu dalla madre col lusso e colla seduzione spinto in tali disordini, che colla morte si sottrasse al rimorso.Lepida, figlia degli Emilî, nipote di Silla e di Pompeo, accusata d'adulterio, di supposta prole, di avvelenamento, di sortilegio, viene al teatro col corteo di tutte le nobili matrone, e invocando gli avi commove il popolo contro il marito accusatore: eppure per deposizione degli schiavi è convinta rea, e bandita. — Quasi in ogni fami-« glia ( dice Plutarco ) v' ha molti esempt di figliuoli, di madri, di « mogli uccise; i fratricidi sono senza numero ».

Quel pudore che è custodito da una felice ignoranza, come potea durare in Roma, dove giovinetti d'ambi i sessi stavano rinfusi nelle prime scuole; nei bagni lavavansi impuberi e vecchi alla mescolata

con donzelle e matrone; priapi si ostentavano sulle vie, o pendevano dal collo delle bambine; le case erano adorne di sfacciate nudità? Alle fanciulle davansi a leggere gli antichi comici, impudentemente osceni; e gli epigrammi di Marziale erano conosciuti perfin dalle caste Padovane. All' inverecondo tripudio dei Lupercali, alle veglie di Venere (8), alle danze delle cortigiane correnti nude in onor di Flora, assisteva la matrona colla figlia, non meno che ai teatri dove gli spettatori poteano domandare che le attrici si nudassero, o si rappresentavano i deliqui della prostituzione; che più? le bestiali nozze di Pasifae furono prodotte nell'anfiteatro di Tito, presenti ottantamila spettatori (9).

I ricchi per voluttà, i poveri per necessità, alle gioie tranquille con che il matrimonio compensa i sagrifizt di due cuori onesti, preferivano le tempeste della mercenaria promiscuità o d'un celibato licenzioso. Contro di questo, nell'anno 9 di Cristo, Augusto promulgò la legge de maritandis ordinibus, che, per singolare testimonianza della sua necessità, porta il nome di due consoli smogliati, Papio e Poppeo. Voleva essa che, se l'uomo a venticinque, la donna a vent'anni, non avessero prole, conseguissero la metà solo delle eredità e dei legati, il resto all'erario; per consoli si preferisse chi ricco di figli; chi in Roma ne contasse tre, quattro in Italia, nelle provincie cinque, restasse immune da servizi personali; partorito tre volte, la donna latina divenisse cittadina romana, la romana ingenua fosse sciolta dalla tutela del marito; la liberta dopo quattro, sicchè potesse far testamento, amministrare il suo, adire eredità (10).

Augusto, radunati i cavalieri come solevasi pel censo, lodò quei pochissimi che avevano adempito ai voti della natura e del civile governo, e meritato il nome d'uomini e di padri, e promise loro le cariche principali; i celibi rimbrottò come rei d'assassinio, impedendo la vita ai futuri; d'empietà, perchè lasciavano perire il nome degli avi; di sacrilegio, perchè scemavano il genere umano; e li minacciò di gravi ammende se entro un anno non obbedivano alla legge. Ma corruzioni così profonde, così radicato egoismo si guariscono per leggi? I cittadini, che eransi rassegnati alla perdita delle libertà politiche, resistettero a questa riforma de' costumi, poi la elusero con isposare impuberi, sperdere i concettì, esporre i nati; moltiplicandosi così le vittime, ed empiendo di delatori i penetrali domestici, tanto che Tiberio la dovette modificare. I divorzi poi erano talmente cresciuti, da parere un legale adulterio (11); e a pena davasi un matrimonio incontaminato (12).

Dione racconta che ogni dama teneasi a canto schiavi ignudi; altre uscivano accompagnate da giovani scostumati; e neppur la castigata lingua del Lazio basta a velare le turpitudini, di cui le imputa Giovenale. Tacito ci mostra le matrone scendenti nell'arena coi gladiatori, o prostituentisi a gara colle sciupate, o dantisi agli schiavi con tal furore, che si dovette opporvi rimedi che lo attestano, nol corressero (13). Nell'anno 19 di Cristo, il senato interdiceva che le vedove, le figlie e nipoti d'un cavaliere romano si facessero matricolare fra le meretrici: divieto inesplicabile, se Syetonio e Tacito(14)

non c'informassero che con ciò voleano sottrarsi alle pene della dissolutezza. E poteva di meglio aspettarsi ove regnava la meretrice Actea? ove la meretrice Poppea accusava Ottavia d'adulterio per invaderne il talamo? ove le belle erano ornate per rallegrare un'orgia dell'imperatore, e domani esser gettate come la corona dei pa-

paveri?

L'accordo della voluttà colla crudeltà notammo altra volta come carattere della civiltà pagana. Dei gladiatori abbiam già detto assai (V. I, pag. 474). Dall' Îndia e dall' Africa si conduceano belve a dare spettacolo di stragi al popolo, costretto dai tempi alla pace. L'usanza crebbe sin al farnetico ; e a grande spesa andavasi a caccia di leoni, d'elefanti (15), di iene, di cocodrilli, pensando artifizi da accalappiarli senza ferirli. Gran perfezione aveano conseguita i mansuetari, che per via d'amuleti, o più veramente colla fame, assoggettavansi le fiere, e le avvezzavano a' combattimenti o a' giuochi bizzarri, come elefanti a lanciar armi, tracciar lettere colla proboscide. ballare sulla corda; pesci venire alla chiamata; leoni pigliar lepri in caccia e non mangiarle; aquile levarsi a volo con un ragazzo fra gli artigli. Augusto, nel suo Indice, vantasi d'aver fatto uccidere quasi tremilacinquecento fiere nel circo, nel foro e nell'anfiteatro: ducento leoni caddero ne' giuochi presieduti da Germanico; novemila bestie per dono di Tito, mescendosi anche donne agli ammazzatori: ne' giuochi di Trajano, durati cenventitrè giorni, si diè morte a millecento bestie; a diecimila in quelli d' Adriano; e Probo fece correre mille struzzi ed altri animali in proporzione, nel circo piantato a modo di foresta.

Sarebbero follie come quelle d'altri secoli, se non ricordassimo che le fiere combatteano con uomini; se non ci raccontassero gli storici che dal buon Marc' Aurelio fu presentato al popolo un leone, educato a mangiar uomini, e il facea con sì bel garbo, che il popolo ad una voce implorò dall' imperatore gli desse la libertà. Ma fin sul teatro, se rappresentasi l' Incendio dell' antico Afranio, si appicca vero fuoco alle case, e agl' istrioni lasciasi arbitrio di saccheggiarle (16): con un vero supplizio finisce il dramma di Prometeo, dove un Laureolo, inchiodato alla croce, è divorato da una belva; in un altro, Orfeo è straziato da orsi veri in luogo delle Baccanti: uno è bruciato per figurar Ercole sul monte Oeta; un altro, mutilato ad imitazione di Ali; lacerato da un orso un Dedalo, che ben vorrebbe aver le ali: l'eroismo di Muzio Scevola è riprodotto da uno schiavo, condannato a lasciar bruciarsi la mano. E queste scene racconta e

ammira Marziale (17).

Nè già si tratta d'un popolo ignorante e grossiero; anzi la coltura e l'urbanità v'erano al colmo. Le più forbite poesie, le storie più insigni correvano per le mani, colla prurigine della novità: il vulgo riceveva cibo non faticato, assisteva a gratuiti spettacoli d'inenarrabile magnificenza, pei quali traevansi gladiatori dalla Germania, reziarì dalla Gallia, leoni dall'Atlante, giraffe, rinoceronti, boa dalla Nigrizia, ballerine da Cadice, pantomime dalla Siria; e dopo essersi soleggiato sotto portici stupendi d'arte e di ricchezza, esercitato

nel campo Marzio fra monumenti che sono tuttora la meraviglia di chi guarda e la scuola di chi conosce, ottocento terme l'aspettavano a tergersi mollemente, onde poi presentarsi al teatro a riscuotere gli omaggi de' re strameri. Nell'anfiteatro si può irrorare gli spettatori con una pioggia profumata; si spolvera con ambra ed oro l'arena del circo, ove il popolo parteggia per gli attori, versando in tali gare il sangue, che un tempo scorreva per l'acquisto dei civili diritti.

La folla di liberti, cacciatisi fra il numero dei cittadini nella guerra civile, v' avea portato le seduzioni delle ricchezze mal acquistate, l'insolenza dell'uomo rincivilito, gli abusi dell'improvisa e ineducata fortuna. Antichi signori, sopravissuti alla guerra e alle proscrizioni, dopo segnalatisi per ambizioni, intrighi, giudizi e giuramenti falsi, e per ispregio del popolo e della religione, dalla presente nullità si consolavano in un epicureismo femmineo, di cui era tipo Mecenate, scrittore e consigliere d'Augusto, avvolto in abbigliamenti donneschi, scortati da eunuchi, cercante emozioni nel vino e ne' moltiplicati divorzi (18). Anche i buoni, esclusi dallo esercitar l'ambizione nelle magistrature, e timorosi di recar ombra ai monarchi, limitavansi a sguazzare in lusso privato, e ubriacarsi nei godimenti, come chi non vuol ricordarsi della spada per un filo sospesagli di sopra il capo. Mentre centinaia di servi, macchine intelligenti, faceano per loro ogni cosa, dalla cucina fino ai versi, essi beavansi d'ozi voluttuosi al fôro, per le basiliche, nei bagni. Se la lana apula e spagnuola è troppo pesante, gl'Indiani e i Seri mandano vesti di seta trasparenti; recasi in pugno una palla di cristalto per non sudare ; le sale de' banchetti sono intepidite da bocche di vapore; le finestre, riparate con pietre speculari.

Seneca, andato a visitare a Patria la villa Linterno ch'era stata di Scipione Africano, non rifina sulla differenza tra la semplicità di quella e il lusso odierno. — Quel terror di Cartagine, di cui è merito se « Roma una volta sola fu presa, in questo piccolo e oscuro bagno la-" vava il corpo stancato dalle rusticali fatiche, stette sotto questo « tetto così misero, lo sostenne questo pavimento così vile: or chi « soffrirebbe di lavarvisi? Povero e abietto uno si stima se le pare-« ti non rifulgano di grandi e preziosi tondi marmorei ; se marmi a-« lessandrini non sieno variegati con incrostamenti numidici; se « non sieno coperte da musaici a guisa di pitture; se la pietra tasia, « un tempo raro spettacolo in qualche tempio, non circondi le nostre « piscine, ove tuffiamo i corpi esinaniti dal sudore; se l'acqua non « fluisce da pispilli d'argento. E ancora parlo de'plebei : che dire « dei bagni de' liberti? quanta spesa nelle statue, nelle colonne che « nulla sostengono! quanto fragoroso cascar di acque per iscaglio-« ni! Tanto ci piacemmo di delicature, che non vogliam calcare se « non gemme. In questo bagno di Scipione apronsi piuttosto feritoie « che finestre nel muro di pietra: ma ora chiamansi da nottole i ba-« gni se non siano acconci in modo che per ampie finestre ricevano « il sole, se dal bagno non si vedano le campagne e il mare. Una « volta tutto era più semplice; ma quanto rialzava l'introdursi in

« quei bagni grossolani, che sapeasi aver preparati per te Catone o « Fabio Massimo o alcun de' Cornell! perocchè nobilissimi edili si « assumevano l'uffizio di entrar ne' luoghi dove accorreva il popolo, « ed esigerne la nettezza e una temperatura utile e salubre, non que « sta d' oggi, simile ad incendio; per modo che ci sa di rozzo Sci- « pione che non ammetteva nel suo tepidario la luce per grandi fi; « nestre, nè si facea cuocere nel bagno. V'ha di più: non si lavava- « no tutti i giorni, ma sole le braccia e le gambe, insudiciate dal la- « voro; tutt' il corpo, ogni otto dì. Come avran puzzato! Sì; puzza- « to di fatica, di milizia, d' uomo: ora, introdotti i bagni più netti, « siam più sporchi in grazia de'tanti unguenti, che fin due o tre vol- « te al giorno si rinnovano, talchè si sa non di sè stessi, ma di po- « mata » (19).

Non sarem noi certamente che declameremo contro queste comodità belle e buone; ma somigliano a novelle orientali i racconti delle ricchezze e del lusso d'allora. Lollia comparve ad un banchetto con indosso per otto milioni di perle, frutto de'rubamenti di suo avo. vittima ch' era stato d' Agrippina. Uno, deplorando le gravi perdite sofferte in tempo della guerra civile, lasciò morendo quattromila centosedici schiavi, tremila seicento paia di bovi, ducencinquantamila capi d'altro bestiame, e dodici milioni di lire, non calcolando i terreni (20). Crispo da Vercelli possedeva quaranta milioni di lire nostre; sessanta il filosofo Seneca; cinquanta l'augure Cneo Lentulo e Narcisso liberto, di Claudio; ancor più Icelo favorito di Galba: Palla, altro liberto di Claudio, radunò tali ricchezze, che riducendole a terreni avrebbero coperto la trecencinquantesima parte della Francia (21). Secondo Plinio, i beni da Nerone confiscati a sei ricchi, costituivano metà dell' Africa proconsolare (22). Più tardi abbiam da Vopisco che Aureliano depose in una villa privata dell'imperatore Valeriano cinquemila schiavi, duemila giovenche, mille cavalle, diecimila pecore, quindicimila capre (25): sicche non è più declamazione esagerata quella di Seneca ove dice che, provincie e regni bastavano appena a pascolar le mandre di taluni, i cui schiavi erano più numerosi che belliche nazioni, la casa più vasta che città (24).

Nerone consumò ottocento milioni in donativi; Caligola cinquecencinquanta; settanta milioni Domiziano nella sola doratura del Campidoglio (25). Poi venne il farnetico de' profumi: l' Arabia non stillava incensi bastanti pei funerali degli imperatori; Adriano, ad onore della suocera e dell' antecessore suo, regalò incredibile copia di aromi a tutto il popolo, e fece scorrer balsami per le scene e pei giardini; Elagabalo nuotava in piscine miste d' essenze, e profondeva a caldaie il nardo (26). E fuori e dentro, il corpo aspergeasi d' aromi: perfino i guerrieri ai giorni solenni ungevano le bandiere e le aquile, e profumavano sè stessi di preziosità: reputavasi lode ad una donna se, passando, colla fragranza adescasse fin quelli che ad altro stavano intenti (27).

Il trattato delle pietre preziose, che Plinio desunse da uno di Mecenate, mostra quanto più di noi avessero raffinato questo lusso. Le dita, dal medio in fuori, s' empivano di anelli (28); di gemme si fat

cevano le tazze; e singolare stima godeano i vasi murrini, venuti dalla Caramania e dalla più interna Partia(29). Anche le perle aveansi in pregio, e le donne se ne ornavano, anzi caricavano testa, collo, petto, braccia, fin le pianelle; Caligola n' andava ingombro, e ne fregiava le prore delle navi, come Nerone i letti di sue lussurie: eppure si pagavano il triplo dell' oro sulle rive del golfo Persico e di Taprobana (30), ed una sola fu comprata sei milioni di sesterzi.

A peso d'oro pagavasi la seta; onde allorchè Giulio Cesare fece velare il suo teatro di quella stoffa, i soldati tumultuarono, quasi n'esaurisse l'erario; e di barbarica morbidezza fu appuntato Claudio, perchè sotto un padiglione serico coronò due re dell'Asia (31). Tuttavia se n'allargò l'uso, ad onta delle prammatiche di Alessandro Severo ed Aureliano. Dalla Persia la traevano, come anche tappeti di Babilonia variopinti; un de' quali da un imperatore fu pagato

quattro milioni (32).

Le tele d'India erano pure cercatissime; l'avorio dell' Etiopia e della Trogloditide, e massime dell'India ornava i tempi, le sedie dei magistrati curuli, i mobili e le soffitte de'ricchi; e tanto crebbe il consumo, che più non se ne trovando, doveasi segare ossa d'elefanti. Nè meno ambiti erano l'ebano e il cedro d'Africa; vascelli egizi sferravano apposta dalle cale di Berenice per andarsi caricare di testuggini lunghesso l'Africa; e più in delizia erano quelle color d'oro

dell' Oceanitide, isola alle foci del Gange.

Tutte poi le provincie s'avvaccino a mandar a Roma quel che di meglio producano: papiro, vetri, lino l' Egitto; frutti e piume l'Africa; tappeti la Mesopotamia; lane fine, cere e miele la Spagna; la Gallia panni, bestiame, olio, lavori di ferro, di rame, di piombo, di stagno; cuoi e pesce salato il Ponto, stagno la Britannia; i mari settentrionali l'ambra, di cui portavansi addosso figurine da costar più d'un uomo (33); la Grecia finissimi tessuti, lavori artistici, e quel pedante, arnese speciale nelle case d'allora, che ne' corteggi compariva insieme colle meretrici e coi bagascioni, che sapea tutto, che facea tutto, dai servigi di lenone all'educazione dei figli, che soffriva con pari longanimità i favori e gli strapazzi, purchè potesse godere l'onor de banchetti e della conversazione signorile. Romano di conto sarà quello che usi lane dell' Attica e di Mileto, le meglio pregiate dopo le nostre di Taranto, porpore di Laconia, panni d'Arsinoe, tappezzerie d' Alessandria. vetri di Diospoli, papiro del Nilo, bronzi di Corinto, formaggi dell' Asia Minore, miele del monte Imetto, cere e stoffe dell' Egeo, stoviglie di Copto e della Lidia. Aggiungete altro oggetto d'esecrabile lusso, gli eunuchi, viziosi stromenti del vizio; e dieci milioni fu pagato uno da Sejano (34).

Questo lusso gigantesco insieme e miserabile, espressione d'un raffinamento materiale che non istà in proporzione col morale, il despotismo lo fomenta, acciocchè la mollezza e i godimenti distraggano dal sentire la tirannia; l'egoismo lo volge ai triviali diletti della gola. Cinque pranzi il giorno si facevano, vuotando lo stomaco per rimpinzarlo di nuovo. Gareggiavano d'aver i pesci più rari e più grossi, ne tenevano vivai, costituivano magistrati sopra l'impedire

che alcuni se ne allontanassero dai lidi; talvolta si mettevano in tavola vivi, acciocchè le varie gradazioni che dava ai loro colori l'agonìa, ricréassero i convitati, che, un istante dopo esserseli sentiti guizzar sotto la mano, li godevano conditi. Calliodoro vendè un servo milletrecento danari onde comprarsi una triglia di quattro libbre (35): un altro spese tremila sesterzi per comperare tre barbi: essendone regalato uno a Tiberio, questi il credette di troppo valore e mandollo a rivendere, e Ottavio lo pagò cinquantamila sesterzi. Quest' Ottavio era l'emulo d'Apicio, il quale fu maestro e tipo di ghiottornia in Roma (36), e poichè ebbe consumato tesori alla tavola, si uccise per non trovarsi ridotto a vivere con soli dieci milioni di sesterzi (2 milioni di lire) (37). Il cuoco pertanto era il servo più considerato; la squisitezza de banchetti, primaria occupazione degli schiavi. Poi repente il ricco vuol assaggiare la povertà, e in una cameruccia soffitta mangia s' un tagliere per terra (38); e si giudica meravigliosa invenzione il fondere la tartaruga in modo che sembri legno, e così aver mobili che valgano mille volte più di quel che mostrano.

Perocchè non è tanto alla gola o alla mollezza che vogliasi soddisfare, quanto al farnetico dello straordinario (monstrum). Da qui le bizzarrissime fantasie degli imperatori e dei privati; le éffigie colossali, repugnanti a quella misura che avea costituito la finezza dell'arte greca; e il gigantesco ponte di Caligola, e venti cavalli aggiogati al carro di Nerone, e il suo smisurato palazzo con statue smisurate; e più ammirato ciò che più esorbitava. Da qui volere all'inverno rose, neve all'estate; e cercar il vizio per lo scandalo che produce (39). Agrippina pagò milleducento lire un usignuolo. Caligola non di rado stemperava le perle ne'suoi bicchieri, o faceva servire in piatti d'oro, che poi distribuiva ai convitati; molti giorni seguitò a lanciar dall' alto somme d'oro al popolo; fece compaginare galee di cedro con vele di seta e prore d'avorio ornate di margarite; trasportare d' Egitto un obelisco sovra un vascello sì grande, che quattro uomini a pena ne abbracciavano l'albero. Nerone ha tappeti babilonesi che valgono quattro milioni di sesterzi, oltre la tazza murrina da trecento talenti; nei funerali d'una scimia spende i tesori d'un ricco usuraio da lui esigliato; in que' di Poppea, più cannella e cassia che in un anno non ne produca l'Arabia. Vasi preziosissimi quanto fragili devono solleticare il gusto col pericolo di veder a un tratto perire un tesoro: una tavola di cedro costò a Cetego trecentomila lire. Per la ragione stessa aveasi a noia la luce diurna (40), e Pedo Albinovano ci racconta di aver abitato sopra la casa di Spurio Papino, che era di cotesti lucifugi. -- Verso la terz'ora di notte, sen-" to colpi di scudiscio. Che fa egli? domando. — Si fa rendere i con-"ti (era il tempo che castigavansi gli schiavi). Sulla mezza notte, « odo un grido penetrante. Cos' è? — Egli si esercita a cantare. Ver-« so le due di mattina, — Che fragor di ruote è cotesto? — Egli esce « in calesso. Al levar del giorno si corre, si chiama; cantiniere, cu-« ciniere sono in moto. Che è, che non è? egli esce dal bagno, e « chiede vin melato » (41).

Petronio Arbitro, in un romanzo intitolato Satyricon, ci descrive la vita di Trimalcione, doviziosissimo baggeo, e prosopopea de'tanti ricchi che lussureggiavano allora a Roma. Parrà forse lungo, non certamente disopportuno il qui riferirne una cena, spogliandola dalle interminabili digressioni, e accorciandola d'assai, non senza premuni-

re contro le esagerazioni consuete dei satirici:

— Sapete presso chi oggi si fa baldoria? presso Trimalcione, uomo suntuoso, che nella sala da pranzo ha un oriuolo ed un trombetta, cioè due schiavi, istruiti ad avvertirlo di tutti i momenti ch' egli consuma nella vita. Ci rivestimmo lesti lesti, e finchè venisse l'ora, ci diemmo a ronzare e a trastullarci, entrando pe' circoli de' giocolieri; quando ad un tratto vedemmo un vecchio calvo, vestito di palandrano rossiccio e coi calzari, che stava facendo alla palla con alcuni fanciulli a lunghi capelli (42). Egli non ribattea la palla che avesse toccato il terreno, ma un servo ne aveva in un sacco quante ai giocatori bastassero. Altre singolarità notammo: eranvi due eunuchi posti in diversi punti del circolo, de' quali uno teneva una mastelletta d'argento, l'altro noverava le palle che cadeano. E intanto che ammiravamo cotali splendidezze, Menelao venne a dirci: — Questi è « colui, presso il quale mangerete. Non vedete che a questo modo

« principia la cena? »

« Ancor discorreva Menelao, quando lo splendidissimo Trimalcione scoccò le dita, e a questo segno l'eunuco misegli sotto la mastelletta, in cui esso scaricò la vescica, poi chiese acqua alle mani, e le dita umide terse sul capo di un ragazzo. Lunga cosa sarebbe descriver tutto. Entrammo ne' bagni, e al momento che il sudore ci coperse, passammo al fresco. Trimalcione, tutto strofinato di manteche, faceasi fregare non con lenzuoli di lino, ma con mantelli di finissima lana. Tre mediconzoli intanto trangugiavano falerno alla sua presenza, gareggiando a chi più ne mesceva; e Trimalcione esortavali ne bevesser pure a iosa. Involto quindi in una tovaglia di scarlatto, fu messo nella lettiga, cui precedevano quattro adorni lacchè ed una carretta a mano, dove portavasi un mignone vecchio e cisposo, più brutto di Trimalcione, di cui era la delizia. Il quale così trasportato, e accompagnato da armoniosi flautini, si avvicinò alla testa di lui, e come se gli parlasse all' orecchio, canticchiò per tutto il cammino. Noi, stanchi ormai di maravigliarci, teniam dietro, e insieme con Agamennone, sofista di casa, arriviamo alla porta, sullo stipite della quale era inchiodato un cartello con questa iscrizione: Qualunque schiavo uscirà senz'ordine del padrone, buscherà cento sferzate.

« Sull'ingresso, un portiere vestito di verdechiaro, con cintura color ciliegia, sbocciava piselli in un vassoio d'argento. Pendeva sopra la soglia una gabbia d'oro, dalla quale una gazza variopinta salutava gli avventori. Di tante cose stordito, io fui per cadere e fracassarmi le gambe, colpa di un cane che alla sinistra dell'ingresso vicino alla camera del guardiano era dipinto sul muro, legato alla catena, colle parole cubitali, Guardati dal cane (43). Ne risero i miei colleglii, ma io raccolto lo spirito, proseguii lungo il muro. Il luogo ove si vendono gli schiavi, era tutto dipinto a cartelloni, insieme col

ritratto di Trimalcione, chiomato, col caduceo in mano, in atto d'entrare in Roma, e Minerva ne reggeva le redini. Più innanzi era in figura d'imparare i conti, e più ottre in foggia di tesoriere; e il bizzarro pittore ogni cosa avea diligentemente rappresentata coll'iscrizione: sul finir poi del portico eravi Mercurio, che col mento rialzato lo riponea sopra un alto tribunale. Ivi appresso teneasi la Fortuna col corno dell'abbondanza, e le tre Parche filando pennecchi d'oro. Nel portico una partita di valletti veniva esercitata da un istruttore; e in un grande armadio erano riposti i Lari d'argento, una statua marmorea di Venere, ed una scatola d'oro grandicella, in cui dicea-

no venir serbata la barba di esso (44) . . .

« Assorti in tante delizie, andavamo nel triclinio, quando un ragazzo a ciò destinato, gridò, — Col piè destro ». Noi tremammo, che alcun di noi non passasse col sinistro: ma introdottici tutti per bene, un ignudo schiavo prostrossi ai nostri piedi, supplicandoci lo liberassimo dal castigo, meritato con un grave delitto, quale era d'essersi lasciato rubare ne' bagni l'abito del tesoriere, che potea valere dieci sesterzi . . . Sedutici, de' famigli egiziani altri versavano acqua diaccia alle mani, altri ci lavarono i piedi, togliendoci con esperta diligenza ogni bruttura dall'unghie. Nè tale molesto servigio faceano in silenzio, ma canticchiando: onde mi venne pensiero di provare se la famiglia tutta cantasse; perciò chiesi a bere, ed ecco un ragazzo prontissimo, che mi favorì parimenti di un'acida cantilena; e all'egual modo usava ogni altro, cui qualche cosa fosse chiesta; onde l'avresti creduto un triclinio da pantomimi.

Wenne un lautissimo antipasto, e ciascheduno già si era adagiato, fuorchè Trimalcione, al quale conservavasi il primo luogo, per
nuova disposizione (45)... Il suo vaso era di metallo di Corinto, e
rappresentava un asinello con una corba, nella quale da una parte
stavano olive bianche, dall'altra nere. L'asinello era coperto da due
scodelle, sul cui orlo si leggeva il nome di Trimalcione ed il peso
dell'argento. V'aveva anche de'ponticelli saldati, sostenenti de'ghiri
conditi con miele e papavero, e mortadelle caldissime sulla graticola, sotto la quale stavano prugne siriache, con chicchi di melo-

granato.

"Stavamo tra queste morbidezze, quando Trimalcione, portato a suon di musica, e collocato sopra piccoli guancialetti, mosse il riso di qualche imprudente, per quella sua testa pelata che sporgeva da un mantello di porpora; e intorno alla collottola teneva una crovatta guernita d'oro, le cui estremità pendevano di qua e di là; nel dito mignolo della sinistra recava un grande anello dorato, e all'ultimo articolo del vicin dito uno men grande tutto d'oro, come a me parve, ma saldato con ferruzzi in forma di stelle. Per mostrarci altre ricchezze si scoperse il braccio destro, ornato di smanigli d'oro legati in un cerchietto d'avorio con laminette luccicanti. Come poi con uno spillo d'argento ebbesi nettati i denti, — Amici (disse), non avevo ancor voglia di venire al triclinio; ma perchè la mia assenza non vi facesse troppo aspettare, ho sospeso ogni mio divertimento. Permettete però, ch'io finisca un mio giuoco ".

« Avea dietro un ragazzo con uno sbaraglino di terebinto è con dadi di cristallo; e in luogo di pedine bianche e nere, usava monete d'oro e d'argento. Mentr'egli giocando avea distrutta la schiera oppostà, e noi eravamo ancora all'antipasto, una tavola fu portata: con una cesta, in cui era una gallina di legno colle ale distese in cerchio, come quando covano. Tosto due schiavi, allo strepito della musica, si posero a frugar nella paglia, e toltene alcune ova di pavone, distribuironle ai convitati. Trimalcione voltandosi, disse: — Amici, « io ho ordinato si mettessero sotto questa gallina delle ova di pa-« vone ; e temo, per bacco, non abbiano già il feto : proviamo tutta-« via se sono bevibili » (46). Noi prendemmo de' cucchiai non men pesanti di mezza libbra, e rompemmo le ova; ma erano di pasta, ed io fui quasi per gittar il mio, sembrandomi contenesse il pulcino: poi, udendo da un vecchio commensale che alcuna cosa di buono doveva esservi, continuai a rompere il guscio, e ritrovai un grasso beccafico contornato dal torio dell' ovo sparso di pepe.

"Trimalcione aveva già sospeso il giuoco, e d'ogni cosa richiesto, ed a voce alta data a ciascuno facoltà di bere novamente il vino col miele; quando ad un tratto l'orchestra diè un segno, e i cibi del primo servizio furono cantando rapiti dagli stessi sonatori. In mezzo a questo battibuglio cadde a caso una scodella d'argento, ed uno schiavo la raccolse dal pavimento; ma Trimalcione avvedutosene lo fece schiaffeggiare, e comandò la gettasse: il credenziere tra le

altre lordure la scopò via . . .

"Portaronsi allora bottiglie di vetro perfettamente turate, che avean di fuori scritto, Falerno d'Opimio, d'anni cento (47). Intanto che leggevamo i cartelli, Trimalcione battendo le mani esclamò:

— Ohimè! ohime! il vino dunque vive più vecchio dell'omicciatto
« lo ? e noi dunque facciamone gozzoviglia. Il vino è vita. Ve lo do

« per vero d'Opimio: ieri nol feci mescere si buono, benchè i con
« vitati fossero più cospicui ». Mentre noi si beveva ammirando le squisite magnificenze, un servo portò una figura d'argento accomodata in modo, che da ogni parte se ne volgevano gli articoli e le vertebre col rallentarle...

"Tenne dietro agli applausi una portata, non grande quanto credevasi, ma la cui novità trasse gli occhi di tutti. Era in forma d'una credenza rotonda, con in giro le dodici costellazioni, sulle quali il cuciniere avea posto cibi convenienti alla figura: sull'ariete i ceci di marzo, sul toro un pezzo di bufalo, testicoli e reni sopra i gemelli, una corona sul cancro, sul leone un fico d'Africa, sulla vergine una vulva di troia lattante, sulla libbra una bilancia che da una parte conteneva una torta e dall'altra una focaccia, sullo scorpione un pesciatolo di mare che porta quel nome, sul sagittario un gambaro marino, sul capricorno una locusta marina, sull'acquario un'anitra, sui pesci due triglie; in mezzo poi v'era un cespuglio d'erbe, con sopravi un favo.

"Il famiglio egiziano recava intorno il pane sopra un tamburino d'argento, egli pure con pessima voce canticchiando una goffa canzone sul laserpizio. Noi ci associammo tristamente a quelle triviali-

tà, ma Trimalcione disse: — Ceniamo, chè tale è l'ordine della ce« na ». Così detto, sopragiunsero alcuni, i quali ballando un quartetto a suon di musica, scoprirono la parte superiore di quel credenzino, e allora vedemmo per di sotto, cioè in un altro servizio, ventresche e grassi circondanti una lepre coll'ale, che pareva il cavallo
Pegaso; e ai canti quattro satiretti, dai cui ventri versavasi un liquore impepato sopra i pesci, i quali pareano nuotar nel mare. Applaudimmo, facendo eco ai famigli, e lietamente assalimmo quelle
squisitezze. Trimalcione contento del buon ordine,—Trincia, » esclamò; e tosto lo scalco si fece innanzi, e a suon di musica sì destramente
fe' in pezzi le vivande, che l'avresti creduto un cocchiere in lizza fra

lo strepito dell' organo idraulico . . .

« In questo mezzo comparvero valletti, che agli strati sovraposero coperte, su cui erano reti dipinte, e cacciatori colle aste, e un intero apparecchio di caccia. Non sapevamo che pensare di ciò, quando fuor del triclinio alzatosi un gran romore, entrarono tutti a un colpo alcuni cani di Sparta, che intorno alla mensa si diedero a correre. Un altro desco tenne lor dietro, sul quale era posto un cignale imberrettato di prima grandezza, da' cui denti pendevano due cestelli trecciati di palma, un de' quali colmo di datteri della Siria, e l'altro di datteri della Tebaide. All'intorno v'avea porcellini fatti di torta, come se fossero lattonzi, per significare che il cignale era femmina; essi pure inghirlandati. A tagliar il cignale non venne quello scalco che aveva appezzate le altre vivande, ma un gran barbone, colle gambe ne' borzacchini, e con un abitino a più colori, il quale impugnato il coltello da caccia, gli percosse gagliardamente un fianco, e dalla piaga volaron fuori dei tordi. Pronti furono colle canne gli uccellatori, che li presero mentre svolazzavano per la sala. Dipoi, avendo Trimalcione fattone dar uno a ciascuno, soggiunse : — Vedete « come questo porco selvatico abbiasi mangiate tutte le ghiande ? » E tosto i donzelli corsero ai cestini che pendevano dai denti, e i datteri divisero tra i commensali.

« Io, che stavami quasi solo in un canto, pensavo seriamente per qual ragione il cignale portasse berretto; e non trovandone la ragione, me ne confidai a quel mio interprete. Ed egli: — Te lo spie« gherebbe fino il tuo servo; non c'è enigma, ma è cosa lampante.
« Questo cignale essendo rimasto intatto alla cena di ieri, e dai con« vitati rimandato, oggi torna al convito in guisa di liberto » (48).
Condannai il mio stupore, e null'altro richiesi, per non parere non

avessi mai cenato con galantuomini.

"Tra questi discorsi, un bel ragazzo, cinto di viti e d'edera, che or Bromio dicevasi or Lieo or Evio, portò intorno un panierino d'uve, cantando con voce acutissima poesie del suo signore; al cui suo no voltosi, Trimalcione gli disse, — Dionisio, tu sei liberto ». Allora il ragazzo tolse al cignale il berretto, e sel pose sul proprio capo; e Trimalcione di nuovo, — Ora non negherete ch'io possieda il padre Bacco ». Applaudimmo al motto di Trimalcione, e diemmo assai baci al ragazzo, che venne intorno . . .

"Chi poteva indovinare che dopo tante lautezze non fossimo che

Cantù, St. degli Ital. - II. 8

a metà strada? Di fatto, levate a suon di musica le mense, si condussero nel triclinio tre maiali bianchi, a nastri e campanelli, dei quali il cerimoniere diceva uno avere due anni. l'altro tre, il terzo esser già vecchio. Io pensai che coi porci venissero i giocolieri, onde, com' è costume ne' circoli, far qualche maraviglia; ma Trimalcione troncando ogni dubbio, -- Qual di cotesti ( disse ), amereste voi che " in un istante si mettesse in tavola? Così i fittaiuoli fanno de' polli, " d' un fagiano o di simili bagattelli: ma i miei cuochi usano cuoce-« re un vitello tutto intero ». E chiamato il cuoco, comandò, senz'aspettare la nostra scelta, ammazzasse il più vecchio; poi ad alta voce, — Di qual decuria se' tu? » ed essendogli risposto, della quarantesima, soggiunse: — Comperato o nato in casa? — Nè l'un nè l'altro " (rispose il cuoco), ma vi fui lasciato per testamento da Pansa. - Bada bene (gli replicò) d'affrettarti, altrimenti io ti caccerò nel-" la decuria dei valletti ». Il cuoco, stimolato da questa minaccia, andossene col maiale in cucina; e Trimalcione rivoltosi a noi piacevolmente, — Se il vino non vi aggrada, lo cambierò; ma sta a voi il mo-« strare che vi piaccia. Grazie al cielo, io non lo compro, ma ogni « cosa che spetta al gusto nasce in un mio poderetto, ch'io per altro « non conosco. Mi si dice che arrivi da Terracina fin a Taranto. Ora «io penso di unir la Sicilia a quelle mie glebe, perchè, se voglio « andare in Africa, non abbia a scorrere per altri terreni che per i " miei » . . .

"Ancor non aveva svaporate queste fandonie, quando un altro tagliere, carico di quel grau maiale, coprì la tavola. Noi ci diemmo ad ammirare tanta prestezza, ed a giurare che neanco un pollo potevasi cuocere così sui due piedi, e tanto più quanto maggiore ci parea quel porco di quel che ci fosse prima sembrato il cignale. Trimalcione guardandolo attentamente, — E che (disse), questo porco non "è stato sventrato? No, perdio, qua, qua subito il cuoco ". Questi comparve malinconioso, e avendo detto che se n'era dimenticato, — Che dimenticato? (gridò Trimalcione) pensi tu che trattisi di non "avervi messo il pepe e il cimino? Fuor camiciuola ". Senz'altro indugio il cuoco viene spogliato, e tutto mesto si stava in mezzo a due aguzzini; ma tutti ci ponemmo a pregare e dire: — Gli è un acei-" dente; lascialo, di grazia; e se altra volta mancasse, niun di noi "s' interporrà più per esso".

"Io non potei trattenermi, che piegandomi all'orecchio d'Agamennone non gli dicessi: — Questo servo deve per certo essere un "gran birbo. Chi mai si scorda di sventrare un maiale! non gli per-"donerei, perdio, se si trattasse d'un pesce ". Non fece però così Trimalcione, il quale, serenata la fronte, disse: — Or bene, poichè "tu sei di sì manchevole memoria, sventracelo qui pubblicamente ". Il cuoco, ripreso il grembiule, impugnò il coltello, e con man timorosa tagliò qua e là il ventre del porco; ed ecco dalle ferite allargantisi per l'urto del peso, scappar fuora salsiccie e sanguinacci. A questo spettacolo tutta la macchinale famiglia de'servi fe'plauso, e con istrepito felicitò Gaio; e il cuoco non solo fu ammesso a bere tra noi, ma ricevette una corona d'argento ed un bicchiere sopra un bacile di

Corinto; e perchè da vicino l'osservava Agamennone, Trimalcione disse: — Io sono il solo che abbia del vero metallo di Corinto » . . .

"Entrò poi il suo agente, il quale, come venisse a recitar i fasti di Roma, lesse quanto segue: — Ai 25 luglio, nati nel territorio di "Cuma, di ragione di Trimalcione, trenta fanciulli maschi e quaran"ta femmine; portate dall' aia nel granaio millecinquecento moggia "di frumento; buoi domati cinquecento. Nello stesso giorno, Mitra"date schiavo affisso alla croce per aver bestemmiato il genio tute"lare di Gajo nostro. Nello stesso giorno, riposte in cassa centomila "lire, che non si poterono impiegare. Nello stesso giorno, accesosi "il fuoco negli orti Pompeiani, cominciato la notte in una casa da "villano. — Aspetta (disse Trimalcione); da quando in qua ho io "comperato gli orti Pompeiani? — L'anno scorso (rispose l'agen"te); perciò non erano ancor messi a libro ". Trimalcione fece l'adirato, e soggiunse: — Qualunque fondo mi si compri, se dentro sei "mesi io non sarò avvertito, proibisco che mi si porti il conto ".

« Entrarono finalmente i saltatori, ed un certo Barone, sciocchissima figura, si presentò con una scala, sulla quale fece salir un ragazzo, e comandògli saltasse e cantasse, tanto salendo, quanto standovi in cima. Il fece in appresso attraversare de' cerchi di fuoco, e tener co' denti una bottiglia. Il solo Trimalcione maravigliavasi, e dicea che quello era un ingrato mestiere; nelle umane cose però due sole esser quelle ch'egli con molto piacere osservava, i saltatori e le bec-

cacce...»

Qui seguono grossolane baie di Trimalcione, indi il romanziero prosiegue: — Continuava egli così a tor la mano ai filosofi, quando portaronsi in un vaso alcuni viglietti, ed il paggio gli estraeva e ne leggeva le sorti. Uno diceva, Danaro buttato iniquamente; e si portò un prosciutto con branche di gamberi sopra, un orecchio, un marzapane, ed una focaccia bucata. Recossi di poi una scatoletta di cotognato, un boccone di pane azimo, uccelli grifagni, insieme con un pomo, e porri, e pesche, e uno staffile, ed un coltello. Uno ebbe passeri, uno un ventaglio, uva passa, miele attico, una veste da tavola ed una toga, e tele dipinte: un altro ebbe un tubo ed un socco. Portossi pure una lepre, un pesce sogliola, un pesce morena, un sorcio acquatico legato con una rana, ed un mazzo di biete. Erano seicento i viglietti, de' quali altri non mi ricordo; e ridemmo lungamente di questa lotteria...

"Dopo altre parole di Trimalcione, gli Omeristi alzarono un gran gridore perchè, in mezzo ai famigli, fu portato sopra un amplissimo vassoio un vitello intero cotto a lesso, e con un caschetto sul capo. Ajace gli veniva dietro, il quale, come furibondo, imbrandito un trinciante, il tagliò rivoltandone i pezzi colla punta, a guisa di ciarlatano, or di sotto or di sopra, e distribuendolo a noi che facevamo tanto d'occhi. Ma non potemmo quelle eleganze a lungo osservare, perchè ad un tratto sentimmo scricchiolar la soffitta, e tutto il triclinio tremare. Io saltai su spaventato, temendo che qualche saltatore non scendesse dalla parte del tetto; e gli altri convitati non meno attoniti alzarono i volti, curiosi qual novità venir potesse dal cielo. Ed

ecco che aperlasi la softitta, si vide un gran cerchio che, quasi da larga cupola distaccandosi, venne giù, e gli pendeano d'intorno corone d'oro, e alberelli d'alabastro pieni d'unguenti odorosi. Mentre ci era ordinato prenderci di questi presenti, io volsi l'occhio alla mensa, sulla quale vidi già riposto un servizio di focacce, e in mezzo un Priapo fatto di pasta, che nel largo suo grembo tenea, secondo il

solito, uva e poma d'ogni qualità.

"Noi accostammo le avide mani a que'frutti, ed improvvisamente un nuovo ordine di giuochi accrebbe la nostra allegria, perche le focacce ed i pomi, appena colla minima pressione toccati, diffusero intorno tal odore di zafferano, da riuscirci sin molesto. Persuasi dunque che una vivanda sì religiosamente profumata fosse cosa sacra, noi ci rizzammo in piedi, e augurammo felicità ad Augusto padre della patria. Alcuni però avendo dopo questa venerazione rapiti quei frutti, noi pure ce n' empimmo i tovagliuoli. Tra questi fatti entrarono tre donzelli, involti in candide tunicelle, due de'quali misero in tavola gli Dei Lari inghirlandati, ed uno recando attorno una tazza di vino, gridava, — Ti sieno propizi gli Dei; "dicea parimenti, che l' un d' essi chiamavasi Cerdone, Felicione l' altro, il terzo Lucrone (49). E come fu portato in giro il ritratto di Trimalcione, che tutti baciarono, noi non potemmo, sebben con rossore, scansarcene...

\* All' istante venne condotto un cane grassissimo, legato alla catena, cui il portiere ordinò con un calcio di sdraiarsi, e quegli si distese avanti la mensa. Allora Trimalcione gittandovi un pan bianco, — Non avvi (disse) nessuno in casa mia, che m'ami più di costui ». Il ragazzo, sdegnato ch'ei lodasse Silace così sbracatamente, mise in terra la cagnuccia, e l'aizzò contro di lui. Silace, secondo il costume cagnesco, empì la sala d'orrendi latrati, e stracciò quasi la Margarita del Creso. Nè a questa baruffa fermossi il rumore, perchè venne altresì rovesciata una lampada, di cui si ruppero i cristalli, e si sparse l'olio bollente addosso ad alcuno de' commensali. Trimalcione, per non parere incollerito di questo accidente, baciò il ragazzo, e gli comandò di salirgli sulla schiena. Egli v'andò subito, e messoglisi a cavalluccio, gli batteva col palmo delle mani le spalle, e ridendo chiedevagli, — Conta, conta, quanti fanno ? »...

"Trimalcione, rimessosi un poco, ordinò si empiesse un gran fiasco, e si distribuisse da bere a tutti gli schiavi che sedevano a'nostri piedi, soggiungendo:—Se alcuno non vuol bere, versagli il vino sul capo ». E così or faceva il severo, ed ora il pazzo. A queste famigliarità venner dietro intingoli, la cui memoria vi giuro che mi fa stomaco. Poichè tutte quelle grasse galline erano contornate di tordi, con ova d'anitra ripiene, le quali Trimalcione ci pregò con orgoglio

di mangiare, dicendo che erano galline disossate...

"Capitò intanto un altr'ospite che avea mangiato altrove, al quale Trimalcione chiese: — Che cosa aveste di squisito? — Lo dirò, se il "potrò (rispose l'altro); perchè io sono di sì labile memoria, che tal"Volta dimentico lo stesso mio nome. Avemmo dunque per prima "pietanza un porco, coronato con salciccie intorno, e colle interiora "benissimo condite: eranvi biete, e pan bigio, che io preferisco al

« bianco, perchè fortifica. La seconda pietanza fu una torta fredda. « sparsa d'un eccellente miele caldo di Spagna; ma io non assaggiai « della torta, e molto meno del miele. Quanto ai ceci ed a' lupini ed « agli altri legumi, nulla più ne mangiai di quel che Calva mi sugge-" risse: due pomi però mi riposi, che tengo chiusi in questo tova-« gliolino, perchè se io non porto qualche regaluccio al mio servi-« tore, e'mi sgriderebbe; del che madonna saviamente suole ammo-« nirmi. Oltre a ciò avevamo dinanzi un pezzo di orsa giovane, di « cui Scintilla avendo imprudentemente gustato, fu per vomitar le « budella; io al contrario ne mangiai quasi una libbra, perchè sape-« va di cinghiale. Se l'orso, diceva io, mangia l'omiciattolo, quanto ≈ più l'omiciattolo mangiar deve dell'orso? Finalmente avemmo del « cacio molle, del cotognato, delle chiocciole sgusciate, della trippa « di capretto, del fegato ne' bacini, delle ova accomodate, e rape, e « senape, e tazze che parean piante: benedetto Palamede che le in-« vento! Furono portate intorno in una marmitta le ostriche, che noi « non troppo civilmente ci prendemmo a piene mani, perchè aveva-" mo rimandato il prosciutto ».

« Non sarebbe mai giunto il termine di questi fastidi se non fosse comparsa l'ultima portata, composta d'un pasticcio di tordi, di zibibbo e di noci confette. Tenner dietro i pomi cotogni, contornati di chiodetti di garofano che pareano tanti porcini: e tutto ciò era pur passabile, se non si fosse data un' altra vivanda si pessima, che saremmo voluti morir di fame anzichè mangiarne. Quando fu in tavola, noi pensammo fosse un' oca ripiena, contornata di pesci e d'ogni sorta uccelli; di che Trimalcione avvedutosi disse: -- Tutto questo piatto esce da un corpo solo ». Io m' avvidi tosto di quel che era, e volgendomi ad Agamennone, — Resto maravigliato come tutti cote-« sti ingredienti sieno accomodati in guisa che paion fatti di creta. E so d'aver veduto a Roma, nel tempo dei Saturnali, di simili cene sinte ». Ancor non finivano queste mie parole, che Trimalcione sog-« giunse:—Così possa io crescer di ricchezza se non di corpo, come « tutti questi intingoli il mio cuoco ha fatti col maiale. Non può darsi ≈ più prezioso uomo di lui. Se volete, egli d'un coniglio vi farà un e pesce, col lardo un piccione, col prosciutto una tortora, delle bu-« lissimo nome, e chiamasi Dedalo; e siccome ha egli gran fama, uno « gli portò a Roma de'coltelli di Baviera ». E comandò che gli si recassero, gli osservò con ammirazione, e ci permise di provarne la punta sulle nostre labbra.

"Al tempo stesso entrarono due schiavi in aria di bisticciarsi per un cingolo, di quelli cui si attaccano i vasi, che costoro si teneano sulle spalle. Trimalcione avendo pronunziata la sua sentenza, nè l'un nè l'altro volle chetarvisi, ma ciascheduno ruppe con bastoni il fiasco dell' altro. Sopraffatti della insolenza di quegli ubriachi, noi li tenevamo d'occhio, e vedemmo che da quei rotti vasi eran cadule ostriche e pettini, le quali un donzello raccolse, e in una marmitta recò intorno. Il cuciniere ingegnoso secondò queste splendidezze, portando lumache sopra una graticola d'argento, cantando con voce tre-

mula e straziante. Io ho rossore a narrare ciò che segui: imperocchè i chiomati donzelli (cosa non più udita), portando unguenti in un catino d'argento, unsero i piedi agli sdraiati commensali, dopo aver loro allacciate e gambe e piedi e calcagni con varie ghirlande; poi l'unguento medesimo fecer colare nei vasi di vino e nelle lucerne...

"Finalmente intirizziti pregammo il custode di mettercifuor della porta, ma egli rispose: — T'inganni se pensi uscire per donde sei "entrato; nessun convitato giammai esce dalla porta medesima". In questa si udi un gallo cantare; per la cui voce Trimalcione confuso, ordinò si spandesse vino sotto la tavola, e se ne mettesse nelle lucerne; di più trasportò l'anello nella man destra, e disse: — Non "senza perchè codesto trombetta ha dato un tal segno: bisogna o vi "sia incendio in alcun luogo, o taluno nel vicinato trovisi agoniz-"zante. Lungi da noi sì tristi auguri; epperò chi mi porterà questo "mal nunzio, avrà una corona in regalo"...

E sia fine a tante miserabili vanità.

V'avea dunque ricchezze, v'avea comodi, eleganze, lusso, fior d'arti belle e d'industria, coltura, sterminato dominio, commercio dilatato agli ultimi confini della terra, tutti gli elementi, di cui alcuni compongono la prosperità sociale. Al secolo dei lumi, al secolo del progresso applaudivasi anche allora, non meno iperbolicamente che facciano i giornalisti d'oggidì: — Il mondo si schiude, si fa cono-« scere, si lascia coltivare ognidì meglio; le fiere scompaiono, il de-« serto si frequenta, si aprono le roccie, la barbarie cede ogni gior-« no all'incivilimento, che popola ogni luogo, e sviluppa la vita, e « raffina i governi; la stirpe umana minaccia divenir soverchia pel « mondo. Roma ché non ha fatto ? insegnò all' uomo l'umanità, inci-« vilì le tribù più remote e selvagge, addolcì i costumi, rinnì gl' im-« peri dispersi, fece comune l' industria di tutti i popoli, l'ubertà di « tutti i climi, la varietà delle favelle: ciò che non è a Roma, non è « in verun luogo. Essa raccolse il mondo sotto l'equo suo impero. « senza accettazion di persone o divario di grande e piccolo, di no-« bile e plebeo, di ricco e povero. La guerra oggimai non è che un « nome, e pare un sogno quando s'ode che qualche lontanissima " tribù mora o getulica osò provocare le armi romane; la spada or-« mai è incatenata dalle rose; le città non gareggiano che di magni-« ficenza, la terra medesima pare s' infiori come un giardino, e che « Roma abbia dato al mondo una vita nuova » (50).

Eppure la pubblica prosperità deperiva. Il popolo re ci si presenta come uno stormo di schiavi, che inorgoglia delle follie e della bassezza di sua schiavitù; il governo, carpito da felici cospiratori, non curasi d'illuminare e dirigere la pubblica opinione, bastando adularla, vilipenderla o spegnerla; nè il nuovo sovrano ha mestieri di conquistar le anime e le intelligenze, purchè trovì modo di corromperle.

Con Tacito fremiamo vedendo allo scaltro Augusto seguire Tiberio, fango impastato col sangue (54); poi un garzone frenetico; poi un sanguinario imbecille; poi il giovane allievo del filosofo più vantato, che raduna in sè e peggiora le dissolutezze e le atrocità de'pre-

cedenti, fa pompa delle infamie che Tiberio nascondeva, incendia, uccide maestro, moglie, amante, madre; e ad ogni nuova barbarie, popolo, cavalieri, senatori gli decretano nuovi ringraziamenti, ad ogni sua viltà s' affrettano di scender più basso colle loro umiliazioni. Ma invano domandiamo a Tacito la finissima industria onde Augusto inforcò gli arcioni di questa fiera indomita; e come mai gli antichi repubblicani si rassegnassero a un tiranno, a un pazzo, a un imbecille, a un mostro, e dopo loro lasciassero disputar il comando da un infingardo, un dissoluto, un ghiottone, un avaro. Tacito respirava l' atmosfera che pur sentiva corrotta, e non poteva accorgersi come

il miasma ne fosse l'egoismo.

L'unità della forza stringeva in un circolo di ferro le provincie dell'impero, ma internamente era lentato ogni nodo; ciascuno rinserravasi in sè stesso dissidando del vicino, che non sapeva come opererebbe o penserebbe, atteso che gli uomini non si trovavano d'accordo in nessun punto di politica, di morale o di religione; estinto. ogni sentimento elevato, rimaneano solo spossatezza, sfarzo, cura di sé, negligenza d'altrui. Quel che oggi s'interpone fra l'obbedienza. e la schiavitù, cioè il punto d'onore, la devozione leale a un principe. la franchezza militare, la libertà cittadina, l'alterezza nobiliare, non esisteva fra gli antichi. Eran solo cittadini, e l'impero tolse pregio a tal qualità; valor personale non resta più; ingegno, coscienza. fede, gloria, nobiltà, ambizione scompaiono davanti all' unico scopo, la grazia del regnante. Il senato non rappresentava più nulla, ma l'orgoglio antico faceagli ritirare dispettosamente la mano dal popolo. I pretoriani, sentendosi la forza, voleano usarne; e aiutavano a tiranneggiare purchè ne traessero aumento di soldo ed alleggiamento di servizi.

Il vulgo tremava, come tremavano i grandi, come tremavano i soldati, come tremava l'imperatore, tutti di tutti; conseguenza dell'universale egoismo. Alcuni si levavano dall'originaria bassezza accostandosi ai grandi, a forza di adulazioni e di spionaggio; altri amavano adimarsi fra i poveri per toccare la lor porzione di donativi, e per evitare i pericoli cui si esponeva ogni testa che sporgesse. Alla ciurma sempre più svigorita nel lusso e ne' vizì, delirante dietro ai giuochi dell'anfiteatro, e che non palesava una volontà se non col parteggiare per questo o per quel ballerino, per questa o quella fazione del circo, ogni nuovo imperatore prodigava doni e giuochi, e la corrompeva non solo coi fieri e sozzi divertimenti dell'arena e del teatro, ma colle arti dei retori e dei poeti.

Fuori poi, i Greci e i Galli non provavano affetto pei Romani; i Romani non compassione delle concessioni e de'micidi ond'era oppressa la Germania. Mancava dunque quell'accordo di lamenti e di speranze, che produce rivoluzioni efficaci. L'antica repubblica era perpetua e impossente ribrama di quelli che ancora ambivano di governare: il vulgo, più contento di trovarsi governato, non se la ricordava che per detestarla, e godeva qualvolta, insieme coi gladiatori, gli si offrisse lo spettacolo di nobil teste recise. Anche i soldati sotto i Giuli conservarono l'antica disciplina, confondendo la sedeltà alla

bandiera con quella all'imperatore: sol dopo caduta quella famiglia si credettero arbitri d'offrir l'impero a chi fossero disposti a soste-

ner colle spade,

Del resto, a che moversi quando non sai se il tuo vicino ti sosterrà? Empisca dunque Caligola-le due liste del pugnale e della spada; dal seno delle fecciose voluttà invii Tiberio la morte; inferocisca a baldanza l'oppressore, poichè gli oppressi non sanno amarsi ed intendersi, nè miglior gloria conoscono che quella di far omaggio ai

padroni (52).

Questo male era tardo frutto della politica immoralità della repubblica. La società romana, siccome le altre pagane, era dominata dallo spirito di razza, geloso, esclusivo, per cui fuor della famiglia e dell'altare suo, vedeasi in ogni uomo uno straniero, in ogni straniero un nemico, nel nemico una preda. Il giureconsulto Pomponio definiva:—I popoli, con cui non abbiamo amicizia, ospitalità od allean«za, non sono nemici nostri: pure se cosa nostra casca in man loro, ene sono padroni; i liberi divengono schiavi; e così è di essi riguardo a noi » (55). In conseguenza la schiavitù era un fatto naturale e civile, equo, indeclinabile; e la giurisprudenza definisce che il padrone «ha diritto d'usare e d'abusare dello schiavo ».

Fondata su tali canoni, la società non poteva per natura riuscire che spietata; e gli schiavi pur troppo dall' acerba condizione loro traevano sentimenti fieri e dispettosi, che la morte soltanto poteva reprimere. Croci e supplizi riempiono le commedie ed i racconti : permanente atrocità privata, cui accordavasi poi la pubblica col suo sfarzo di pene legali. Il mantenere e crescere quelle macchine umane era scopo importantissimo della società, e mezzo a ciò la guerra. A questa pertanto doveano intendere principalmente gli Stati, come a fonte di potenza, di gloria, di ricchezza: l'economia politica consisteva nel distruggere o render servi gli stranieri. Dall' amore di patria (nome pomposo ed abusato) cercavasi la rigenerazione e la forza del cittadino e degli Stati; má questa legge isolata insegnava ad immolare alla grandezza d'un popolo la felicità di tutti gli altri. Il fanciullo educato in quei sentimenti, sprezza ed odia ciò che è fnori del suo paese; e qualsivoglia iniquità resta giustificata dal venirne vantaggio alla repubblica. La imperturbata assolutezza di logiche conseguenze dispensava Catone dall'addurre altri motivi del suo perpetuo Carthago delenda: Paolo Emilio, in Epiro, sulle rovine di settanta città vende all'asta cencinquantamila vinti per distribuirne il prezzo ai soldati: Orazio fa che Attilio Regolo, per ridestare il patriotismo romano, narri d'aver veduto ricoltivarsi i campi attorno a Cartagine, devastati dalle legioni: agitandosi in Senato le guerele di popoli alleati, Curione le confessava giuste, ma soggiungeva, - Prevalga però l'utilità » (54): Mario diceva a Mitradate, — O renditi più forte, o piega ad ogni nostro volere: » Antipatro terminava tutte le sue arringhe agli Ebrei col dire, - I Romani voglion essere obbediti: » Fabrizio, udendo le dottrine epicuree alla tavola di Pirro, supplica gli Dei che quelle piacciano sempre ai nemici di Roma: Tacito racconta che alcuni Germani rifuggiti in cima ad alberi, dai Romani

erano feriti colle freccie per trastullo. Di buia notte i Romani precipitano sui Germani, « divise le legioni avide di sangue in quattro « corpi, acciocchè più estesa fosse la devastazione: cinquanta mi- « glia andarono a ferro e fuoco, senza compassione per età o sesso. « Da parte de' Romani non fu sparsa goccia di sangue, perchè il sol- « dato uccideva i nemici tra la veglia e il sonno disarmati ed erran- « ti a caso ». Il buon Germanico esortava i soldati a seguitar la strage, perocchè non abbisognavasi di prigionieri, soltanto collo sterminio di tutto il popolo potersi metter fine alla guerra. Tacito stesso non sa all' impero augurare maggior fortuna, che il perpetuarsi delle nimicizie fra le nazioni avverse (55).

Così i Gentili stabilirono per fondamento della morale la società e il patriotismo, le cui virtù che sono altro se non un egoismo alquanto più dilatato? Come oggi alcuni nel nome d'umanità dimenticano l'uomo, così allora non si parlava dell'uomo ma della patria. La patria è una divinità (56); Dio non deve nulla all'uomo, e l'uomo deve ad esso sè medesimo e gli altri: dunque l'individuo s'immoli a questa deificazione, non solo nelle terribili emozioni della guerra scannando le migliaia per una causa che non conosce, ma anche per superstizione svenando senza entusiasmo un uomo che non ci offese, a divinità in cui più non si crede. Le miserie dei popoli soggiogati, l'insulto del trionfo, lo spettacolo solenne dei gladiatori, il continuo degli schiavi, rendevano la gente men compassionevole che non fra noi moderni, avvezzati dalla civiltà e dalla religione a gridar tiranno non solo chi uccide, ma chi un sol giorno aggiunge d'inutili patimenti ad un accusato.

Come delle altre virtù il patriotismo, così della giustizia teneva luogo la legalità; ed il rispetto religioso, anzi superstizioso verso le leggi, cosa sorda ed inesorabile (57), fu carattere de' Romani, pel quale dalla protezione ottenuta sul monte Sacro giunsero a imporre al mondo un Caligola e un Tiberio, che si circondavano de' migliori giureconsulti, e dopo calpestata nel peggior modo la giustizia verso gli stranieri, poterono creare una stupenda legislazione per

sė stessi.

Avvezzata Roma agli abusi della forza e della legalità, il vincitore interno faceva di lei quel governo che essa di Cartagine e Corinto. Ma i veri vinti erano patrizi e senatori: laonde, mentre questi soffrivano, la plebe, garantita dalla propria oscurità, accarezzata più dai principi più ribaldi, poteva persino amar que' tiranni; allorchè Caligola fu ucciso, il vulgo a furia chiese a morte i micidiali; favorì alcuni che si fingevano Nerone.

Nè affatto a torto, giacchè il governo imperiale era il più popolare che mai Roma avesse provato. Le tirannidi dei ventimila patrizi erano state ristrette in una sola, che più distando dai privati, riusciva men oppressiva. L' imperatore insulta ed uccide cavalieri e senatori, ma condiscende a quella plebe cui insultavano gli Emili e gli Scipioni, la contenta di giuochi e di donativi, la tratti da pari nella piazza ed al bagno; se più non le chiede il voto ne' comizi, ne ascolta le grida nel circo ed al teatro, non ardisce metterne a prova l' impazienza

col farvisi troppo aspettare. Nerone, mentre gode a tavola fra Paride e Poppea, udendone il fremito tumultuoso a piè del palazzo, getta il tovagliuolo dalla finestra per indicare che si move a soddisfarla. Tiberio pose sul banco pubblico una grossissima somma onde prestare a chiunque bisognasse, senza interesse per tre anni; e largheggiò smisuratamente nell'inondazione del Tevere e nell'incendio sull'Aventino; e quando un tremuoto diroccò dodici città fiorentissime dell' Asia, la Sicilia, la Calabria, sepellendo abitanti, sobbissando montagne, altre sollevandone, per cinque anni assolse dalle taglie le provincie danneggiate, e mandò grosse somme per rifabbricar le case. Claudio provide acque e porti. Quasi tutti poi gli imperatori si occuparono di render giustizia in persona, come usano tuttora i Turchi; modo indegno d'ogni ben costituito ordinamento, ma che eliminava l'inestricabile corruzione della Roma repubblicana, ogniqualvolta non vi fossero interessati il principe o i suoi favoriti. Ora, nell'attuamento di buone leggi giudiziali consiste una gran parte e la più sentita della libertà cittadina.

E poi l'imperatore non è il tribuno della plebe? Da qualunque parte le venga il suo protettore, poco ad essa ne importa; i ricchi pagheranno le spese, ella avrà giuochi e distribuzioni; quanto alla politica libertà, l'ha per un balocco, esibitole da quelli che non hanno oro nè potenza, e desiderano acquistarle. Senz'arti, senza lavoro, vivendo di ciarla, di largizioni, di spettacoli, il vulgo romano amava chi ne lo provedesse: invidioso dei ricchi com'è sempre il povero, godeva in veder conculcati dal suo tribuno i figli di coloro che l'aveano tenuto schiavo, spogli delle dovizie succhiate ai clienti o alle provincie, e tremava che, distrutto l'impero, non si rinnovassero le superbe crudeltà dei patrizi.

Chi dunque, sano dell'intelletto, poteva più pensare a restituir la repubblica? Restava di temperare l'autorità degli imperatori: ma come farlo dove nè i nobili nè i Comuni nè il clero erano costituiti in un corpo che potesse contrappesarla? La legge Regia sovrapponeva l'imperatore a tutte le leggi; gl'impieghi erano da lui conferiti; dai suoi cenni pendeva l'esercito; l'autorità tribunizia gli dava il veto contro qualsivoglia determinazione del popolo o del senato, e rendea sacrosanta la persona di lui, e sacrilegio perfino la resistenza.

Le cospirazioni non si volgeano contro la tirannia, ma contro il tiranno; e vendette personali, generose aspirazioni, ambiziose ipocrisie, rapaci avidità si accordavano um tratto per appoggiarsi sull'indignazione popolare; sfogata questa, si scomponevano, e lasciavano il campo alle punizioni imperiali o alla onnipotenza militare. Se il senato non fosse stato un corpo corrottissimo, un modello di tutte le abiezioni, qualche freno avrebbe potuto mettere allorchè veniva trucidato un tiranno; e lo tentò dopo Caligola: ma se anche il popolo lo avesse sofferto, il potere che di fatto preponderava, l'esercito, voleva il donativo; se punto si tardasse a scegliere il successore, lo acclamava egli stesso; e guai a chi tentasse restringere all'imperatore l'arbitrio, pel quale egli poteva largheggiare quant'essi pretendevano. Ma l'imperatore stesso, disimpedito da freni legali, è e-

sposto all'arbitrio de' soldati, che o lo costringono a fare la loro volontà o lo uccidono; sicchè sospeso fra le gemonie e l'apoteosi, si

affretta a saziar le voglie spietate o voluttuose,

Nulla essendovi dunque che frenasse o il re sul trono o la donna nel gabinetto, entrò una depravazione gigantesca quanto quel popolo; dove il vizio e l'empietà eretti in sistema; ferocia ne' dominanti, ferocia ne' servi; corruttela tranquilla, corruttela impetuosa; istinto feroce nel soldato, istinto fiacco e tumultuoso nel vulgo, istinto servile ne' dotti; stupidità in una plebe immensa, indifferente tra il vincitore e il vinto. La generosità? la virtù? la bestemmia di Bruto era divenuta comune da che si vedeva sovvertito il prisco ordine. La patria 'come affezionarsi a quella che s' estendeva dall' Elba al Niger? La filosofia ? ma questa non aveva accordo, non efficacia; esercitazione di scuola, riponeva il punto più sublime nel sapersi dar la morte, nel disertare cioè da fratelli, alle cui miserie non si era partecipato: così s' introdusse il suicidio, come un mezzo di sottrarsi al suo dovere; mezzo che i Gentili diceano onorevole, noi Cristiani empio e codardo.

Pure la filosofia stoica è l'unico lampo di vigore, l'unica nobile opposizione in quel tempo. Mentre Plauzio Laterano è condotto a morte, un liberto di Nerone gli dirige alcune suggestioni, cui egli risponde: — S' io avessi l'anima tanto abietta da fare delle rivelazioni, al tuo padrone le farei, non a te ». Fu ucciso dal tribuno Domizio Stazio che era suo complice, nè per questo gli volse alcun rimprovero; e al primo colpo essendone ferito soltanto, scosse la testa, poi la ripose all'attitudine opportuna per essere decollato (58). Epitteto, schiavo frigio, che scrisse un Manuale di questa filosofia, percosso dal padrone Epafrodito, gli dice: — Badate che mi romperete le ossa; » Epafrodito continua, gli fiacca una gamba, e lo schia-

vo ripiglia: — Non ve l'avevo detto?»

Piace questo aspetto di forza e severità: e per vero, mentre la morale d'Epicuro produceva mollezza e snervamento, quella di Zenone è la forza stessa, concentrata in sè medesima, per respingere tutto ciò che vorrebbe signoreggiarla. Se non v'ha bene fuorchè la virtù, non male fuorchè il vizio, e tutto il resto è indifferente, l'uomo si trova al disopra degli avvenimenti esterni, riponendo il valor. proprio e la propria felicità in sè stesso, e nel buono o mal uso che fa della propria libertà; sicchè scompaigno le differenze di nazionalità, di posizione sociale, sottentrando un diritto universale, assoluto, eterno, che abbraccia tutti gli uomini. Ma questa forza facilmente degenera in un egoismo senza viscere, in un rigor desolante che non è la virtù; e l'Abstine et sustine degli Stoici, separato dalla benevolenza, svia ogni attività benefica, riduce indifferenti alle miserie d'un vulgo che basisce di fame accanto ai palagi ove rigurgita l'abbondanza, e si rinserra in un' inoperosa fatalità. Mare' Aurelio, avvertito delle trame di un ambizioso, risponde:—Lasciamolo fare, che, se non è destinato, soccomberà; se è, nessuno uccise il proprio successore ». E clemenza codesta?

<sup>-</sup> Il savio attende il bene soltanto da sè: unico male è credere al

« male. Meglio morir d'inedia senza timori, che vivere angustiato " nell' opulenza: meglio che il tuo schiavo sia tristo, anziche tu in-"felice. Quando abbracci la donna, i figliuoli, pensa che sono mor-« tali; e così non ti dorrai perdendoli. La compassione è il vizio dei « debóli che si piegano all'apparenza degli altrui mali, e perciò dis-"dice ad uomo. Le sciagure sono destini, non accidenti. A Dio non « obbedisce il savio, ma consente. In alcun modo il sapiente è supe-"riore a Dio; poiche in questo il non temere è merito di natura, nel « savio è merito proprio » (59). Sono massime di Seneca. E che cosa significano? che i mondani eventi sono retti da una necessità fatale, e il volere umano ha forza di resistere e soffrire, non d'operare; tranquillità non può sperarsi che in un superbo e desolato isolamento; considerar viltà qualunque transazione col nemico della libertà, quand' anche non si stipulasse che l'oblio e il poter ritirarsi; punire sè stessi dei tentativi falliti, sprezzare i tiranni, i quali non possono se non dare una morte che non si teme; disporre della vita come di un possesso che vuol tenersi sollanto a certe condizioni; e fin all'ultimo respiro meditare sopra sè stessi. Insomma non è vero bene ciò che non dipende dalla volontà dell' uomo; non dunque bene la patria, e poco monta in qual luogo siamo nati, poco che essa goda o soffra; lo stoico non è nato per la società, non è cittadino, non dee cercar di sminuire i mali della patria, ma darvi per rimedio il sentimento della libertà individuale.

Oui consiste la magnanimità mostrata da Cremuzio Cordo e da tant'altri, per cui il suicidio era un rifugio o una speranza. Arria, moglie di Trasea Peto, udendo che questo è condannato, s' immerge un pugnale nel seno, indi porgendolo al marito, gli dice: — Non fa niale 7. Genero ed erede di sua costanza, Elvidio Prisco da Terracina studiò filosofia non per ammantare col nome di questa l'inazione, ma per invigorirsi. Il suo sogno era sempre l'antichità, quella repubblica aristocratica di cui erano stati ultimi lumi Marco Bruto e Porcio Catone; quel senato, ch' era parso a Cinea un' assemblea di re, e a Caligola un branco di buffoni. Sbandito alla morte del suocero, richiamato da Galba, non cessa d'opporsi in senato agli arbitri imperiali. Parlasi di rifabbricare il Campidoglio? — Quest' impresa (dic' egli) spetta alla repubblica, non all'imperatore ». Vuolsi por modo alle spese del tesoro? — È cura de' senatori, non dell'imperatore ». E ne' discorsi attaccava quei che sotto i regni antecedenti aveano abusato, e sotto aspetto di virtù ridesta quel fiotto di accuse e denunzie. Vespasiano gli ordinò non comparisse in senato, ed egli: - Puoi " togliermi il grado, ma finchè io sia senatore vi andrò. — Se vieni « (soggiunge l'impératore), taci. — Purchè tu non m'interroghi », replica esso; e Vespasiano: — Ma se tu sei presente, io non posso « lasciare di chiederti il tuo parere. — Nè io di risponderti come mi " parrà dovere. — Se tu me lo dici, ti farò morire. — T'ho forse io " detto d'esser immortale? entrambi faremo quel che è da noi; tu " mi farai morire, io morrò senza rincrescimento". Avendo solennizzato il natalizio di Bruto e Cassio ed esortato ad imitarli, fu arrestato; poi rimesso in libertà, nè mutando sensi e linguaggio, il senato

SENECA 129

ne decretò la morte, e Vespasiano non giunse in tempo a sospenderla. Al veder Tacito, Plinio Minore, Giovenale alzar a cielo quest' imprudente, vien da riflettere tristamente ove la virtù è costretta ridursi quando le mancano legittime vie d'opporsi all'abusato potere.

Scevino Flavio, imputato di congiura contro Nerone, mostrò al tribuno che la fossa preparatagli non era abbastanza profonda; e come questi gli disse di tender bene il collo, -- Possa tu altrettanto bene colpire ». Caninio Giulio viene ad alterco con Caligola, il quale licenziandolo gli dice: — Non dubitare, t'ho condannato a morte; » e Giulio, — Grazie, maestà imperiale ». Guardava egli come un favore la morte in così pessimo imperio, o con ironia da Socrate voleva contraffare la vigliaccheria dei cortigianeschi ringraziamenti? Passò dieci giorni equanime, aspettando che Caligola tenesse la parola, e giocava alle dame quando entrò il centurione ad annunziargli di morire. — Attendi ch' io noveri le pedine », risponde tranquillo; e perchè gli amici piangevano, — A che rattristarvi? Voi disputate se l'anima sia immortale, ed io vado a chiarirmi del vero ». E mentre avvicinavasi al supplizio, chiedendogli un amico a che riflettesse: -- Voglio osservare se in questo breve istante l'anima s'accorge di ·uscire ».

Caligola ingelosito dell'eloquenza di Seneca, volea farlo morire; ma una concubina gli mostrò esser il filosofo di sălute così strema. che poco andrebbe a finire naturalmente. Eppure sopravisse a vederne più d'un successore. Assunto alla questura, fu da Claudio esigliato in Corsica, dicono per intrighi con Giulia figlia di Germanico e con Agrippina. Di là, a Polibio liberto dell'imperatore, cui era morto un fratello, drizzò una Consolatoria, congerie di luoghi comuni sulla necessità del morire, su sventure tocche a grandi, a regni, a città; esauriti i quali argomenti, soggiunge: --- Finchè Claudio è signor del " mondo, tu non puoi nè al dolore abbandonarti nè al tripudio, tutto « essendo di lui; vivo lui, non puoi querelarti della fortuna; lui in-« colume, nulla hai perduto, tutto hai in lui, di tutto egli tien luogo; « gli occhi tuoi non di lagrime ma di gioia devono empirsi ... ti si · « gonfiano di lagrime? volgili a Cesare, e la vista del dio te li asciu-« gherà; il suo splendore arresterà i tuoi sguardi, nè ti lascerà ve-« dere altro che lui ... Dei e Dee concedano lungamente alla terra « colui che le diedero a prestanza; ... sempre rifulga quest'astro sul « mondo, la cui tenebria fu dalla luce di esso ricreata ».

Così vilmente adulatolo vivo, Seneca vilmente l'oltraggiò morto, nell'Apocolocunthosis descrivendone la metamorfosi in zucca. Con ciò volea forse ingrazianirsi Nerone, del quale se troppa severità sarebbe l'imputargli l'orrenda riuscita, e credere l'avviasse a sozze oscenità e fino al matricidio, non gli perdoneremo di non averlo abbandonato dopo che di tali delitti si contaminò, e d'aver prostituito l'ingegno fin a discolparli. Mentre declamava contro le ricchezze, ammassò sessanta milioni di lire, con usure che valsero ad eccitar una sommossa nella Bretagna; rimproverava il lusso, ed aveva cinquecento tripodi di cedro coi piedi d'avorio; vantava il vivere ignorato (60), e anelava pompe e schiamazzo; scrivea voler piuttosto of-

fendere colla verità che andare a versi colle piacenterie, poi le trabocca a Nerone, il quale " poteva vantare un pregio di nessun altro " imperatore, cioè l' innocenza, e facea dimenticar persino i tempi " d' Augusto (61). Eppure ogni tratto egli esibisce sè stesso per modello, dà intendere che ogni sera s' esaminasse dei fatti e detti suoi (62), ed esclama: — Turpe il dire una cosa, un' altra sentirne;

« quanto più turpe sentirne una, scriverne un' altra ».

Ma egli distingueva due filosofie, una per la vita, una per la scuola: ed in questa, attivo e pratico sempre, accumula sentenze, per
certo opportunissime a correggere e nobilitare il carattere, assodar
l'impero della ragione sopra le passioni, insegnare temperanza nelle
prospere, costanza nelle avverse vicende. Ottimo uffizio: ma dopochè se ne sono uditi i precetti, si domanda qual autorità d'imporli,
qual ragione d'obbedirli? Seneca dice alla madre:—La perdita d'un
figlio non è un male; è follia pianger morto un mortale; » all'esule:
— I veterani non si scompongono sotto la mano del chirurgo; così
tu, veterano della sventura, non gridare, non lamentare femminilmente; » a tutti predica, ciò ch'è male per l'uno esser bene per
molti, e che ogni cosa deve perire; intima ai savi di non cadere
nella compassione, non attristarsi, non impietosire, non perdonare (63). Ma a che pro questa più che umana fermezza? donde la forza di praticarla? donde, se non dall'orgoglio e dall'egoismo?

E orgoglio ed egoismo trapelano da tutti i pori all'adulatore di Nerone: diresti ch' egli si sente destinato a riformare il genere umano, con tal tono di maestro sprezza, beffeggia, riprende, comanda, insegna virtù impossibili, e come scopo della filosofia il separar l'anima da tutto ciò che non è lei, fare del proprio perfezionamento l'oggetto unico d'ogni sforzo, isolarla nella sua grandezza e in una virtù che guarda con indifferenza la morte degli altri e la pro-

oria.

Quando gli fu intimato di morire, chiese di mutare alcune disposizioni nel testamento; ed essendogli negato, confortò gli amici rammemorando i consueti loro ragionamenti, e lasciando ad essi, poichè altro non gli si permetteva, l'esempio di sua vita e l'odio contro Nerone. Avendogli detto Paolina sua moglie di voler finire con lui, egli non s'oppose, e — T' avevo indicato i modi di vivere, non t' invidie«rò l' onor di morire. La tua coscienza, se è eguale alla mia, sarà «sempre più gloriosa ». Fecesi aprir le vene, e seguitò a dettare ai suoi scrivami; tardando la morte, si fece tuffare in un bagno caldo, e ne asperse i servi che gli stavano attorno, invocando Giove libèratore, come i Greci libavano a Giove conservatore nell' uscire d'un banchetto. In un' altra camera Paolina l' imitava, ma Nerone ordinò di stagnarle il sangue.

Visto qual fosse la sua vita, e che di là da questa non aspettava premi o castighi (64), e che vantavasi rinvenuto dal bel sogno dell'immortalità, noi chiediamo se fosse virtù o scena. Certamente in lui il dogma della fraternità degli uomini appare più evidente; ne riconosce l'eguaglianza, proclama la filantropia cosmopolitica al modo degli Enciclopedisti, che di fatti se ne fecero un idolo: eppure celia

i suicidj 431

Claudio per gli atti cosmopolitici; inveisce contro la guerra, ma per

esercizio retorico, e senza conoscerne i vantaggi.

Il poeta Lucano suo nipote si contaminò d'adulazioni a Nerone, finchè, offeso dal vedersi da lui trascurato, congiurò con Pisone. Scoperto, cercò salvarsi col denunziar gli amici e la madre; e Nerone ne profittò per disonorarlo, ma gli permise la gloria di morire declamando propri versi. Mela, suo padre, nol lascia tampoco freddare che s'impossessa de' beni di lui, anche per mostrare di disapprovarlo; ma Nerone gli manda di svenarsi anch'esso, ed egli si svena senza fiato di lamento. Tre suicidì in una famiglia sola, sostenuti eroi-

camente, e preceduti ciascuno da una viltà.

Nè i suicidi erano soltanto una precauzione contro i tiranni, o richiedevano grandi emergenti o imperiali nimicizie. Coccejo Nerva, peritissimo giurista, in buona salute e miglior fortuna, risolve finire i giorni suoi ; e per quanto Tiberio s'industrii stornarlo, lasciasi andar di fame. Marcellino, giovane, ricco, amato, cade di leggera malattia, e stabilisce morire; raduna gli amici, e li consulta come per un contratto o per un viaggio: alcuni il dissuadono; uno stoico gli mostra esser bastante ragione d'uccidersi il trovarsi sazio del vivere: onde Marcellino toglie congedo dagli amici, distribuisce danaro ai servi; e perchè questi ricusano dargli morte, s'astiene tre giorni dal cibo, dopo di che portato in un bagno, spira parlando del piacere di sentirsi morire. Senz'altezza di pensamenti, nè certo aspettando d'esser ammirato da un filosofo, un gladiatore condolto al circo caccia la testa fra i raggi d'una ruota. Come i forti, così i vigliacchi erano talvolta presi dalla manìa del suicidio; alcuni per mera sazietà della vita, per non dovere tutti i giorni levarsi, mangiare, bere, ricoricarsi, aver freddo, caldo, primavera poi estate, poi autunno e inverno, nulla mai di nuovo. Laonde i predicatori del suicidio dovettero dichiarare che non si deve, per questo piacere, trascurar i propri doveri (65).

Il fondo della dottrina stoica non trascendeva la materia. Dio, anima del mondo, è congiunto colla materia, e un giorno l'assorbirà; ogni parte di essa è dunque parte viva di quest' anima, e può adorarsi; arbitrario è il culto come il dogma, sicchè la religione non è potenza distinta, ma si perde nell' ordine politico; le credenze sono accolte non secondo il loro valor dottrinale, ma secondo la facilità di dileguarsi innanzi al potere; centro e scopo proprio, l'uomo non ha doveri religiosi in faccia a questo Dio, che è eguale a lui. Quel panteismo naturalista proclamava l'unità nell'ordine morale e nel sociale; in conseguenza i diritti dell' individuo erano posposti, restando l'uomo assorbito nell'umanità, e l'umanità nella vita universale; sagrificate la libertà e la spontaneità e la vita attiva alla fatalità, al riposo, ad una speculazione astratta, che ingagliardiva l'orgoglio dell'intelletto senza riscaldar il cuore nè stimolare la volontà: alla ragione toglieva il soccorso del sentimento, alla virtù l'appoggio preparatole dalla Providenza.

Lo stoicismo era uno sforzo istintivo, una concezione eroica dell'orgoglio umano, ma sprovisto di fondamento logico; declamazio-

ne anzichè scienza, connessa alle verità supreme soltanto per raziocinio, e perciò non giustificabile in faccia agli uomini, e mancante d'autorità sopra di essi. La ricerca d'una persezione ideale, solitaria, indipendente dalla moralità generale, avversa alle espansioni generose, petrifica l'essere umano divinizzato, ripone il bene in un giudizio dell'intelletto, comecchè repugnante alla testimonianza dei sensi; e perciò dove lo stoico coll'egoismo spiritualista, coll'egoimo sensuale giungeva l'epicureo, e l'uno coll'impossibilità di raggiugnere il proposto modello, l'altro coll'indolenza, entrambi non ravvisando il bene che in relazione col presente, coll' individuo, elidono l'attività umana, lentano i legami domestici, annichilano la società (66). Guarda, o stoico: l'epicureo colla sua spensieratezza pareggia l'eroismo de' tuoi, e muore sulle rose meretricie, siccome voi altri coi libri di Platone. Ad Agrippino annuaziano che il senato si raccolse per giudicarlo, ed egli: — Faccia; noi intanto andiamo al bagno ». Va, e nell' uscire, udendo che su condannato, chiede:—Al-" la morte?—All'esiglio.—Confiscati i beni?—No.—Partiamo dunque « senza rincrescimento; ad Aricia desineremo bene tant' e quanto a « Roma ».

Più spesso l'epicureo ammaestrava a goder la vita, e gittarsi alle spalle il timor degli Dei. Come Bentham disse che la morale è l'interesse, ma l'interesse consiste nell'esser virtuoso, così Epicuro avea posto la felicità ne' godimenti, ma i godimenti nella virtù: però in entrambi i casi i seguaci furono più logici, e il nome del maestro serviva agli epicurei soltanto a iscusare l'assecondamento delle proprie inclinazioni, diffondere l'empietà, agevolare ai grandi i delitti dell'ateismo, senza togliere al vulgo quei della superstizione. Perciocchè ad ogni modo queste filosofie erano scienze aristocratiche, le quali si dirigevano a pochi, al modo dei franchi pensatori del secolo passato, e come questi nonnominavano la moltitudine (οὶ πολλοὶ) se non per vilipenderla. Intanto nè bastavano a spiegar la religione, nè a fare senza di essa; onde questa, che è la filosofia dei più, rimaneva senza dogmi e ingombra di assurde pratiche: giacchè l'incredulità non salva dalle superstizioni, e solo ne cambia l'oggetto.

Quella religione, invece di comprendere le verità più generali ed assolute, era potente per ciò che aveva di locale e relativo (67): però non avea un corpo di tradizioni e dottrine, realizzate in cerimonie rituali, doveri precisi, insegnamenti morali; la tradizione non vi faceva forza d'autorità, e ciascuno ne prendeva quel che gli aggradisse. La Grecia avea velato le incoerenze mitologiche sotto i recami della poesia: Roma le metteva in evidenza col prendere la religione sul serio, come stromento di politica. Mediante il quale, vero Dio era la patria, s'insinuavano virtù civiche piuttosto che religiose, la pietà verso i celesti mutavasi in devozione verso la patria; sicchè, allorquando questa divenne tutto il mondo, più non s'ebbe cosa a cui credere, e al culto destituito d'oggetto non rimaneva la forza di verità astratte, non l'autorità morale.

Nè paga d'avere « nel bottino di ciascuna conquista ritrovato un dio » (68), Roma coll'apoteosi faceva Dei tutti quegli esecrabili suoi

.padroni: Celebrati con magnifica pompa i funerali del morto imperatore, ne veniva posta l'effigie in cera sopra un letto d'avorio, coperlo di superbo tappeto d'oro, quasi figurasse l'imperatore stesso ancora malato. Senatori e matrone, venendo a visitarlo, restavano delle ore seduti accanto al letto, e sette giorni durava tal mostra: - l'ottavo dì, i principali senatori e cavalieri processionalmente per la via Sacra trasportavano il letto, coll' effigie qual era, nella pubblica piazza, dove recavasi il nuovo imperatore, accumpagnato dai più illustri signori romani. Ivi sorgeva un palco di legno simulante la pietra, ornato d'un peristilio splendente d'avorio e d'oro, sotto il quale in pomposo letto veniva adagiata l'essigie, e intorno vi si captavano a doppio coro le lodi del defunto, mentre il successore stava col suo corteggio assisomella piazza, e le matrone sotto il portico. Finita la musica, la procedime si avviava al campo di Marte, portando anche le statue dei Romani più illustri nella storia, alcune di bronzo rappresentanti le provincie soggette, e immagini d'uomini celebri. Seguivano i cavalieri, soldati e cavalli da corsa; in fine i doni dei popoli tributari, e un altare d'avorio e d'oro, tempestato di gemme. Durante questo corteo, l'imperatore, salito sulla tribuna degli oratori, faceva l'elogio del morto. In mezzo al campo Marzio era elevato un rogo, che via via restringendosi formava una specie di piramide; fuor rivestito di ricchi tappeti ricamati a oro, e adorno di figure d'avorio; dentro legna secca; in cima il cocchio dorato, di cui soleva servirsi il defunto; sul piano sottoposto, dai pontefici stessi era collocato il letto di parata coll'effigie di cera, su cui spargevansi profumi ed aromi. Il nuovo imperatore e i parenti del defunto, baciata la mano a quell'immagine, recavansi a sedere nei posti destinati: allora facevansi intorno al rogo corse di cavalli, poi sfilavano soldati e carri, i cui condottieri erano vestiti di porpora. Compile queste cerimonie, l'imperatore, seguito dal console e dal magistrato, appiccava il fuoco alla pira, e quando cominciavano ad alzarsi le fiamme, dall'alto di quella davasi a volo un'aquila (o un pavone, se era l'imperatrice), che dirizzandosi al cielo, doveva figurare portasse all'Olimpo l'anima del morto. Ergevasi poscia un tempio in onore di lui; gli si dava il titolo di Divo, e gli vemivano destinati sacerdoti e sacrifizî.

Tant' era la smania dell'apoteosi, che non voleasi aspettar la morte degli imperatori e il decreto del senato. Augusto durò fatica a circoscrivere a sole le provincie il suo culto. Tiberio permise alle città d'Asia d'erigergli un tempio; ed ecco undici città disputarsene l'onore, allegando chi l'antichità, chi la gloria, chi la religione. L'Italia non volea restar indietro, ma Tiberio se ne schermiva: — "L'ho consentito alle città d'Asia per seguire l'esempio d'Augu- sto; ma il lasciarmi adorare dapertutto, sarebbe orgoglio intolle- rabile. Io son mortale, soggetto alle leggi dell'umanità: siatemi testimoni di tal dichiarazione, e se ne ricordi la posterità ". Ciò riferisce Tacito, soggiungendo che alcuni la credeano modestia, altri cautela, altri pusillanimità; avvegnachè Ercole e Bacco desideraro- no d'esser Dei, e le alte ambizioni s'addicono alle anime alte (69).

E ben cinquanta deificazioni si fecero da Giulio Cesare a Domiziano, fra cui quindici di donne; e quegli altari talvolta erano trabocchetti per moltiplicar le colpe di lesa maestà come facea Tiberio, o beffe amare come quei di Nerone per Claudio, od insulti al pudore

come quei per Antinoo e Drusilla e Poppea.

Accettar ogni dio equivale a non averne alcuno; sicchè la religione riduceasi ad una legge, non ad una fede; le feste erano pompe, il culto pubblica era politica, il culto privato un gusto individuale, scegliendosi un dio prediletto, a cui dare le vittime più pingui, a cui tener raccomandati gli affari, la famiglia, gli amori. Nelle menti côlte poteano più ottenere credenza quella turba di numi e le poetiche loro storie? poteva un' anima generosa inchinarsi ad are, su cui si incensavano cinedi e meretrici? Pertanto il filosofo, il sacerdote, il politico guardavano i varì culti come del pari falsi e del pari opportuni; e la tiara del pontefice, la stola dell' augure, la toga del magi-

· strato ricoprivano l'ateo.

Augusto volendo restaurare nell'impero anche le idee che ne de-· vono esser la base, pose gran cura alla religione; appurò la fonte delle istituzioni col correggere i libri Sibillini, restituì la dignità di flamine diale, crebbe i privilegi dei collegi sacerdotali e il numero delle Vestali, procurò rialzar il culto di Vesta e dei Lari, protettori della famiglia e dello Stato; in casa propria istituì il culto di Febo,e vi trasportò dal Palatino il santuario di Vesta; ogni quartiere di Ro-· ma ebbe nuovi Lari al posto delle vecchie statue consunte, e ad onor loro feste in primavera e in estate; e ai Lari antichi si unì il Genio del principe, onorato di più solenni omaggi: il qual culto de'Lari, riferentesi alla ripristinazione del sistema municipale, fu propagato per tutta Italia e per le provincie. I giuochi secolari dimenticati si rinnovarono diciassett' anni avanti Cristo, e Orazio compose per quella pompa il Carmen sæculare. Esso Augusto fece ricostruire i tempi cadenti, quasi volesse obbligarsi gli Dei come gli uomini, dice Ovidio (70); pel primo eresse un' ara alla Pace; e qualvolta ritornava dai viaggi, un nuovo delubro poneva a qualche divinità benefica.

Riforme tutt' affatto esterne, e viemeno essicaci perchè sproviste d'entusiasmo e di sincerità. Tito Livio, pieno d'oracoli e portenti, rimpiange i guasti causati alla sede dalla silososia, ma per quel suo stile di mettere le istituzioni antiche a rassaccio delle moderne; Orazio canta gli Dei, pur professandosi porco epicureo; Virgilio altera a norma del poetico il senso religioso della mitologia, rimpasto scientissico o estetico che la scredita quanto il dubbio o lo sprezzo; Ovidio canta la storia degli Dei nelle Metamorfosi, il culto nei Fasti, ma non mai nell'intento di propagarli o di farli credere; e l'ironia e la frivolezza vi trapelano dalle proteste di riverenza, nè mai mentì peggio di quando esclamava Est Deus in nobis, agitante calescimus illo.

Agli Dei non si credeva: udimmo professarlo Seneca; Petronio esclama,—Nessun crede cielo il cielo, nè stima Giove un'acca; "Giovenale, — Che v' abbiano gli Dei mani e i regni d'oltre tomba, nol

credono neppur i ragazzi » (71); Tacito, l' austero Tacito, spera clie dopo morte le anime possano aver vita e senso di ciò che si fa quaggiù, ma nulla indica ch' egli lo credesse (72). Il culto uffiziale durava ancora, e fu « un gran giorno pel senato romano » quello in cui tutte le città greche mandarono deputati a Roma per discutere sopra il diritto d' asilo de' tempi, non cercandosi abolirlo, ma volendosi soltanto sincerarne i titoli, fondati sopra le tradizioni divine, i decreti dei re, gli editti del popolo romano; e imporvi limiti, ma in un linguaggio affatto rispettoso (73). Ma se la podestà imperiale potè ricomporre l' ordine civile e politico, fallì nel religioso, anzi lo precipitò prostituendo anche il culto ai capricci del principe; il quale concentrando in sè il potere spirituale e il temporale, possedeva intero l' uomo, nè gli lasciava quell'asilo che nel tempio trovano i credenti contro gli eccessi del regnante.

Gli oracoli perdevano la favella, dacchè il trattarsi gli affari non nel fòro ma nei gabinetti faceva più difficile il prevedere le decisioni, pericoloso il rivelarle, inutile l'insinuarle a nome del dio, quando le imponeva il decreto del principe. I Romani consideravano ogni paese come collocato sotto la protezione di Dei speciali, lacnde ai vinti non li toglievano, salvo se si rendessero centri e stromento di opposizione, come il culto de' Druidi nelle Gallie; e per esempio, nell' Egitto posero un pontefice massimo, a capo dei sacerdoti tutti e del museo d' Alessandria. Del resto, come la città a tutti i forestieri, così fu aperto il cielo a tutti gli Iddii; nel santuario di Vesta e di Rea, ogni deificazione delle umane passioni otteneva sacerdoti, sacrifizi, feste. Ma coll'accettare tutti gli Dei toglievasi il carattere politico delle religioni, quel che legava il culto al patriotismo.

Perocchè la religione era nazionale più che personale; era la città, la tribù, la famiglia che sagrificava, pregava, espiava, anzichè l'individuo; e la personalità del credente si perdeva o nella bellezza della mitologia o nel vago del panteismo. Ma l'uomo ha timori e speranze, ha profondo bisogno di trovar sollievo, luce, espiazione; nè il progresso materiale potrà mai soffocare gl'istinti primitivi di lui, e quell'impulso talora confidente, più spesso pauroso delle anime verso le cose superne, il sentimento, comunque offuscato, d'una primitiva maledizione, la paura d'un Dio vendicatore. Dopo le guerre civili, da tanti delitti e disastri sbigottito non illuminato, l'uomo colpevole cercava un asilo presso gli altari; e poichè de' numi antichi parea sazio il vulgo, doveasi introdurne di sempre nuovi, il cui simbolo non fosse ancora svilito da interpretazione materiale, e con nuovi riti rinvigorir alquanto la fede: donde un misero avvicendare delle coscienze fra superstizione ed incredulità.

La coscienza sentiva la necessità d'accostarsi al Dio sdegnato, e dirgli — Perdona; provava bisogno di purificazioni, d'espiazioni: talchè per mondarsi, questi nelle cerimonie di Mitra si battezzano di sangue, quelli camminano sul Tevere gelato, o bagnati traversano a ginocchio il campo Marzio; se Anubi è irato, il popolo decreta si mandi a prender acqua del Nilo da lustrarne il tempio, o si offrano vesti ai sacerdoti d'Iside, o cento ova al pontefice di Bellona (74).

Insomma, disgustata dalle religioni palesi, la folla rifuggiva alle arcane, e i misteri non furono più partecipazione riservata a pochi; e più che la rivelazione di alcune verità morali o fisiche (75), se ne adottò la parte corrotta e peccaminosa. Mentre dunque il culto legale sostituiva al patriotismo l'adorazione di Cesare, l'Oriente insinuava le teurgie, corrompendosi così e la scienza e la virtù. Ogni dama nel penetrale teneva il sole etiopico, derivato dall'Egitto; dalla Fenicia erano venute divinità metà donne e metà pesci, dalla Gallia pietre druidiche; Germanico si fa iniziare ai grossolani misteri di Samotracia e al culto de'panciuti Cabiri; egli, Agrippina, Vespasiano consultano le divinità egizie.

L'uomo, che non può credere opera del caso la creazione e la conservazion delle cose, sente per istinto che tra lui e questa causa v'ha mezzi di comunicazione regolari e salutiferi. Se gli soffocate tal sentimento col vizio o col raziocinio, cade in una specie di disperazione che lo precipita nelle superstizioni. Siffatta divenne allora la condizione dei più. Paventando che l'omaggio reso all'uno recasse torto all'altro dio, si ricorreva ad osservanze superstiziose; negata la vita seconda, si tremava degli avvenimenti di questa; negata la Providenza, ammetteasi la fatalità, e volevasi indagarne gli inevitabili decreti. Di qui l'osservanza degli auguri e del volo degli uccelli e dei giorni propizi, anche per parte di quelli che degli Dei parlavano celiando (76).

Da Plinio raccogliamo come i maghi credessero con l'erba marmorite costringer gli Dei ad obbedirli; colla etiopide seccar i fiumi, e aprire qualunque cosa chiusa; colla achimenide infondere sgomento ai nemici; coll'antirrina rendersi belli, e sicuri da ogni nocumento; colla coriacesia agghiacciar l'acqua; coll'applicare tre volte l'eliotropio guarir dalle terzane, e quattro dalle quartane; colla verbena acquistarsi fede, conciliar benevolenza, garantirsi da morbi; colla teangelide indovinare; colla cinocefalia neutralizzare i velení ed evocar i morti; coll' inghirlandarsi d'eliocriso ottener grazia e gloria. Delle pietre, la grammatica rendeva eloquente; la gemma di Venere assicurava dal fuoco; l'agata fugava le tempeste e fermava i fiumi; . la chelonia posta sulla lingua faceva indovinare; alcune, fatte a foggia di testudine, poteano sedar le tempeste; l'eliotropia mista coll'erba dell'egual nome e con certe preghiere, rendeva invisibili. Fra gli animali, chi mangiasse il cuore della talpa potea vaticinar l'avvenire; col sangue della iena bagnando le porte, tutelavansi gli abitanti da ogni malatlia o fascino; portandone indosso gl'intestini, si era sicuri da incantagioni e di vincer le liti e innamorar le donne: il sinistro piede del camaleonte, arrostito nel forno, rendeva invisibile chi lo portasse: ungendosi col grasso che sta fra le due sopraciglia d'un leone, si diveniva cari ai principi; mentre il sangue della donnola, misto a cenere di iena, rendeva abominati. Perciò, soggiunge egli stesso, dopo sorbito un ovo, si ha cura di rompere il guscio; e in molti paesi d'Italia erasi proibito alle donne per istrada di torcere il fuso o di portarlo scoperto, perchè nuoce alle speranze, principalmente di grani (77).

Aggiungete il terrore di podestà arcane, meschina curiosità delle

cose occulte, e credenza divulgata ne' fatucchieri e nelle streghe, brutte vecchie, avide di venere, micidiali ai parti, le quali trasfiguravansi in bestie, rapivano i bambini, li cambiavano in cuna, gli affatturavano, al che suggerivansi per rimedio l'aglio e certi scongiuri : temeansi pure i vampiri, morti che ricomparivano per sugger il sangue dei vivi (78). Estremamente si erano moltiplicati gli oracoli, i prestigi, gl' incantesimi. gli amuleti; e astrologi di Caldea, auguri di Frigia, indovini dell' India, promoveano i misteri delle scienze

teurgiche.

Canidia strega, involta di serpentelli le scomposte chiome, nuda i piedi, rimboccata la negra veste unta del sangue di rospi, colla potente Sagana, entrambe orribili per pallore e per irta capigliatura, urlando occupano un giardino, colle unghie raspano la terra, e coi denti straziano una nera agnella, il cui sangue scorreva nella fossa, donde aveano ad uscir le ombre per portare responsi dagl'inferni. Esse teneano una figura di cera, una di lana: questa più alta puniva l'altra, che avea sembianza di supplicante e di schiava che va a perire. L'una maga invoca Tisifone, Ecate l'altra; subito i cani infernali e i serpenti le circondano; l'immagine di cera prende fuoco e getta un vivo splendore; ma udito un fracasso, le due streghe fuggono abbandonando i denti, i capelli, le erbe e i legami tricolori con

cui avviminavano i cuori (79).

A Tiberio gli astrologi erano necessari quanto i commedianti e le femmine; porta un lauro per assicurarsi dai fulmini; quando starnuta, vuol che gli si dica Salute; per impedire che si consultino le sorti Prenestine, si fa portare que' pezzetti di legno, ma oh meraviglia! al domani la cassetta si trova vuota, e le sorti eransi di per sè restituite a Preneste. Nerone chiamò a Roma Tiridate ed altri maghi per essere iniziato ne'loro arcani, e per essi dominare sugli Dei come' sugli uomini; e alla magia rifuggi per chetare i rimorsi, dopo uccisa Agrippina (80). Vespasiano li sbandiva coi decreti, e gl' invitava coi doni; Domiziano li consultava; confidava in essi Adriano, malgrado l'affettata filosofia; nè questa preservò Marc' Aurelio dal credere agl'indovinamenti dell'egiziano Anufi. Ogni città, ogni villaggio aveva. una statua, un tabernacolo, una grotta miracolosa; e i governatori andavano a chiedervi i destini dell'impero. Ogni ricco novera tra'suoi servi un astrologo; al chiromante e al necromante si fa gittar l'arte ansiosamente allorchè fulmine cade, o morti appaiono, o un' improvisa rivoluzione può spingere dalla miseria al trono, o dai triclini alle forche. Donzelle avide d'amore, giovani solleciti d'una eredità, spose cupide della maternità, vecchi slombati, gelose amanti, magistrati ambiziosi accorrono a queste empie follie, per le quali neppur si rifugge dallo scannare fanciulli.

(1) Ut non modo causas eventusque rerum, qui plerumque fortuiti sunt, sed ratio etiam causæque noscantur. Hist. 1, 4.

(2) Nam populi imperium juxta libertatem, paucorum dominatio re-

giæ libidini propior est. Ann. v. 42.

(3) Liceatque, inter abruptam contumaciam et deforme obsequium, pergere iter ambitione ac periculo vacuum. Ivi, IV. 20.

.-(4) Tacito, *Ann*. 11.

(5) Diu inter instrumenta regni habita. Lo stesso.

(6) Seneca, ep. 47. — Intelliges, non pauciores servorum irā cecidisse,

quain regum. Ep. 4.

(7) Il parricida, secondo le leggi dei re, gettavasi al mare chiuso in un sacco di cuoio, con un gatto, una serpe, una scimia. Quando Nerone ebbe uccisa sua madre, si vedeano sospesi dei sacchi alle effigie di lui.

(8) PLINIO, XXXIII. 12; CICERONE, De orat. 111. 12.

Me legit omnis ibi (a Vienna) senior, juvenisque, puerque, Et coram tetrico casta puella viro.

MARZIALE, VII. 88.

Tu quoque nequilias nostri lususque libelli,
Uda puella leges, sis patavina licet.

Lo stesso, xi. 16.

Pervigilium o vigiliæ dicevano certe solennità notturne, che, divenute occasione d'eccessi, la legge restrinse a poche, e ne escluse gli uomini e le nobili. Di rado menzionate sotto la Repubblica, frequentano sotto l'Impero; e probabilmente al tempo d'Augusto fu introdotta la vigilia di Venere, nella quale, per tre notti consecutive d'aprile, le fanciulle menavano cori, poi dopo un banchetto s'intrecciavano danze fra la gioventù (Ovidio, Fast. iv. 133). Più tardi questa memoria del natale di Quirino celebravasi in un'isola del Tevere deliziosissima, dove, osservati dal prefetto o da un console, i cittadini facevano sotto le tende una lieta festa. A cantarsi in questa era probabilmente destinato il Pervigilium Veneris, poemetto ove essa dea è venerata siccome madre dell'universo, e protettrice dell'Impero.

(9) Nec satis incestis temerari vocibus aures,
Adsuescunt oculi multa pudenda pati.

Luminibus luis (Auguste) . . . Scenica vidisti lentus adulteria.

Ovidio, Trist. 11. 500.

Junctam Pasiphaen dictæo, credite, tauro. Vidimus ; accepit fabula prisca fidem.

MARZIALE, Spect. v.

(10) Vedi Hugo, Storia del diritto romano §§ 295. 296. — Eineccio, Antiq. romanorum jurisprudentiam illustrantium syntagma, lib. 1. tit. 25. — Dione, Liv. 53. — Tacito, Ann. 111. 25 e 28.

(11) Espressione di Marziale, lib. vi. ep. 7:

Julia lex populis ex quo, Faustine, renata est, Atque intrare domos jussa pudicitia est,

Aut minus, aut certe non plus tricesima lux est, Et nubit decimo jam Thelesina viro.

Quæ nubit toties, non nubit: adultera lege est. Offendor mæcha simpliciore minus.

Se qui v'è esagerazione, abbiamo in Giovenale, vi. 20:

Sic fiunt octo mariti

Quinque per autumnos.

E san Girolamo vide in Roma un marito che sepelliva la ventesimaprima moglie, la quale avea scholto ventidue mariti.

(12) Vix præsenti custodia manere illesa conjugia. Tacito, Ann. III. 34.

(15) GIOVENALE, Sat., VI. 566; TACITO, Ann. XV. 52. 37., e XII. 33. 85. (14) SVETONIO, in Tiberio, 35; TACITO, Ann. II. 85.

(15) Il generale Armandi, nella Histoire militaire des éléphants. Parigi 1843, sostiene che, al tempo d'Ottaviano, in vicinanza di Roma v'avea-serragli di moltissimi elefanti, per uso dell'anfiteatro e del circo.

Plinio dice, parlando dei leoni (lib. viii. c. 16): — Impresa pericolosa « era una volta il prendere i Iconi, e per riuscirvi si scavavano delle « fosse. Imperando Claudio, il caso insegnò un mezzo più semplice, e a quasi indegno d'un animale così seroce: un pastore della Getulia (nel-« l' Africa settentrionale) attutava il furore dell'animale gettandogli soa pra un panno. Questo maraviglioso spettacolo si trasporto tantosto-« nei pubblici giuochi, e appena credevasi a' propri occhi, mirando un a animale tanto feroce cadere di subito in un torpore assoluto, col più « leggero drappo che gli fosse gittato in capo, e lasciarsi legare sena za opporre difesa: perocchè la sua forza consiste tutta negli occhi. « Percio fa meno maraviglia l'udire che Lisimaco, rinchiuso con un leo-« ne per ordine d' Alessandro, abbia potuto strozzarlo ». Se si dubita di un fatto avvenuto sotto gli occhi del popolo romano, del quale Plinio aveva spesso potuto essere testimonio, si avrà interesse a conoscere che questo mezzo è ancora in uso nell'India, e con esso arditi cerretani arrestano il furore dei leoni.

Il capitano Williams, autore d'un Giornale delle caccie durante un soggiorno nell' India (Bibliothèque universelle di Ginevra, 1820, aprile, p. 587), descrivendo la caccia d'una jena, narra che i due Indiani adoperati a ciò portavano solo una stanga di ferro aguzzata, della lunghezza di un piede, un mazzo di corde, e uno squarcio di stoffa di cotone a destinato probabilmente (ei dice) a coprire la testa dell'animale per

impedirgli la vista ».

Nemesiano (Cynegeticon, p. 303 e seg.) descrisse una specie di caccia men pericolosa, ma non meno straordinaria, e che produce la stessa maraviglia: — Bisogna tra gli altri stromenti di caccia provedersi d'una a tela, che possa avvolgere i grandi boschi, e rinserrare nei loro chiusi « gli animali, spaventati alla vista delle penne che vi saranno attaccate; « perchè queste penne, siccome baleni, fanno stordire gli orsi, i cignali a più grossi, i cervi veloci, le volpi, i lupi audaci, e gl'impedisce di roma pere quell' ostacolo si lieve. Datevi dunque la cura di tingere queste a penne a diversi colori, di mischiarle alle bianche, e dar molta estena sione a tale varietà di colori, che inspirano tanto spavento agli animali a selvaggi. . .; preserite il color rosso ».

Marziale, De spect. xi, parla d'un orso che nel circo romano fu impi-

gliato nel vischio, come noi facciamo cogli uccellini.

Il sig. Mongez, nei Mém. de l'Académie, vol. x. 1833, annoverò e de-

scrisse tutte le belve condotte a combattere nel circo fra il 502 di Roma. e la morte dell'imperatore On**o**rio.

(16) Svetonio, in Nerone, 11.

(17) De spectaculis passim; e Tertulliano, Apol. c. 15.

(18) SENECA, ep. 114; De provid. III.

- (19) Lo stesso, ep. 86.
- (20) PLINIO, *Hist. nat.*, 1x. 58.
- (21) Paucton, Metrologie cap. xi.
- (22) Lib. xviii. cap. 6.
- (23) In Aureliano, cap. x.
- (24) De beneficiis, vu. 10.
- (25) Svetonio. Dione dice tremilalrecento milioni.
- (26) Lampridio, nella Vita di esso, xix. 24.
- (27) Plinio, lib. xiii.
- (28) Digitus medius excipitur: cæteri omnes onerantur atque etiam privatim articulis. Plinio, xxxvII. E Marziale, v. 11:

## Sardonicas, smaragdos, adamantos, jaspidas uno Portat in articulo.

(29) Vedi la Nota 13 al Cap. xxvin.—Di che materia erano questi vasi, così pregiati agli antichi? Mercatore e Baronio dissero di bengioino; Paulmier di Grentemesnil, d'argilla impastata con mirra; Cardano, Scaligero, Mercuriale, di porcellana; Belon, di conchiglia; Guibert, di onice; altri d'altro. Le Blond, nelle Memorie dell'Accademia d'Iscrizioni, vol. xlm, mostra che nessuno si appose, ed esorta a far nuove ricerche, che non vennero ommesse. Hauy volle provare fossero di spato-fluore. Vedansi: Corsi, *Dei vasi murrini*. 1830.

TRIERSCH, Ueber die Vasa Murrina. 1835.

Costa de Macedo, Mem. sobre os vasos murrhinos. Lisbona **1842**.

- (30) Margaritas, quæ contra triplum aurum obrizum, atque id quidem in India effossum, veneunt.
- (31) Dione Cassio, xliii. Lix.
  - (52) Plinio, Vin. 48.
- (33) Taxatio in deliciis tanta, ut hominis quamvis parva effigies vivorum hominum vigentiumque pretia superet. Lo stesso, xLVIL
  - (34) Lo stesso, vii. 39. (33) Marziale, x. 31.
- (36) Tre Apici son citati; uno durante la repubblica, questo contemporaneo di Seneca, e un altro al tempo di Trajano. Il secondo è il più celebre, molti intingoli conservarono il suo nome, e fu scritto sollo il nome suo un trattato di cucina, De re culinaria.

(37) MARZIALE, XII. 3. — I pasti dati dagli imperatori al popolo col nome di congiarium, valsero sotto Augusto, da 30 a 47 nummi L. 9 »

- 67 50

- . . » 144 50 Il pasto dato da Severo costo 38,750,000 lire; vale a dire che i convitati

erano ducensettantamila. Vedi Moreau de Jonnés, Statistique des peuples de l'antiquité.

- (38) SENECA, ep. 18, 100. (39) Lo stesso, ep. 1**22**.
- (40) Fastidio est lumen gratuitum.

(41) SENECA, ep. 122.

(42) Era segno di molle e scostumata vita.

(43) Cave canem trovasi su molte soglie delle case di Pompei, ove spesso un cane è effigiato.

(44) Solennità era ai Romani il primo radere della barba, e questa de-

dicavasi ad Apollo e conservavasi sollecitamente.

(45) Il posto d'onore era quello di mezzo fra i tre che distendevansi sul medesimo lettuccio. I letti erano disposti a ferro di cavallo attorno alle sale, dette perciò triclinia. In ogni letto stavano tre, ciascuno colle gambe dietro al dorso dell'altro, e appoggiato ad un cuscino, disposti nel seguente modo:

 3
 6
 5
 4
 7

 4
 8

 2
 9

All' 1 era il padrone di casa; al 2 la donna o un parente; al 3 un ospite privilegiato: il 4 era posto d'onore o consolare, considerato tale forse perchè più libero ad uscire, più accessibile a chi venisse a parlare, e più comodo per istendere la mano destra senza impacciar nessuno. Negli altri posti sedeano altri convitati, e sempre consideravasi d'onore quel che non avea nessuno di sopra.

(46) Che l' ovo di pavone fosse carissimo cibo ai Romani, se ne lamen-, ta Macrosio, Saturn. 111. 15: Ecce res non miranda solum, sed pudendu,

ut ova pavonum quinis denoriis veneant.

(47) Console Lucio Opimio Nepote, il 633 di Roma, la stagione corse tanto asciutta che i frutti furono squisitissimi e il vino prelibato.

(48) È noto che agli schiavi liberati imponevasi il berretto; onde que-

sto divenne simbolo della libertà.

(49) Tutti e tre nomi di lieto augurio, tratti dal guadagno e dalla felicità; cosuccie, cui i grandi Romani prestavano grande attenzione.

(50) Tertulliano, De anima, 30; Plinio, XXVII. i. Vedansi pure Strabone, e principalmente il retore Aristide nell' Orazione della città di Roma.

(51) Πηλου αλματι πεφίρμενου.

(52) Nobilis obsequii gloria relicta est. Tacito, Ann. IV.

(53) Leg. 5. § 2. ff. de captivis.

(54) Semper autem addebat, Vincat utilitas. CICERONE, De off. 111. 22.

(55) Ann. 11. 16; 1. 51; 11. 21: Maneat, quæso, duretque gentibus, si non amor nostri, at certe odium sui; quando, urgentibus imperii fatis, nihil jam præstare fortuna majus potest, quam hostium discordium.

(56) Terrarum dea gentiumque Roma. MARZIALE. (57) Leges, rem surdam, inexorabilem. Livio, 11. 3.

(58) Arriano. *Ep.* 1. 1.

(59) Miseratio est vitium pusillanimi, ad speciem alienorum malorum succidentis; itaque pessimo cuique familiarissima est. Seneca, De clem. 1. 5. — Misericordia est ægritudo animi; ægritudo autem in sapientem virum non cadit. 1vi. — Est aliquid, quo sapiens antecedat Deum; ille naturæ beneficio non timet, suo sapiens. Ep. 53.

(60) Quæris quid me maxime ex his, quæ de te audio, delectet? Quod nihil audio; quod plerique ex his quos interrogo, nesciunt quid agas.

Ep. 32.

(61) De clem. 11. 2. 1. 1. Aveva egli conosciuto il malvezzo del suo tempo e d'altri, scrivendo altrove: — Siam venuti a tal follia, che credesi « maligno chi adula parcamente. . . Crispo Passieno diceva spesso, che « noi all'adulazione opponiamo, non chiudiamo la porta, e la opponiamo al modo che si fa all'amica, la quale se la spinge è grata, più graca se la rompe ». Quæst. nat. 111.

- (62) De ira 111. 36; Ep. 24. Giusto Lipsio cerni dalle opere di Seneca tutti i passi ove loda sè stesso, e ne formò un modello d'ogni eroismo. Diderot fece l'apologia del carattere morale di Seneca, per bizzarria di paradosso; Opere vol. viii, Essai sur le règne de Claude et de Néron.
- (65) Nihil cogor, nihil patior invitus, sed assentior: eo quidem magis, quod scio omnia certa et in æternum dicta lege decurrere. Fala nos ducunt, et quantum cuique restat, prima nascentium hora disposuit. Causa pendet ex causa: privata ac publica longus ordo rerum trahit. Ideo fortiter omne ferendum est, quid gaudeas, quid fleas: et quamvis magna videatur varietate singulorum vita distingui, summa: in unum venit: accepimus peritura perituri. De provid.; Ad Marciam consolatio; Ad Helviam consolatio; De constantia sapientis; De clementia ecc.

(64) Nec magis in ipsa (morte) quidquam esse molestiæ, quam post ipsam. Ep. 50. — Mors est non esse. . . . Hoc erit post me, quod ante fuit. Ep. 54. E nella Consolatoria a Polibio: Coyita illu quæ nobis inferos faciunt terribiles, fabulam esse; nullas imminere mortuis tenebras, nec flumina flagrantia igne, nec oblivionis amnem, nec tribunalia. Luserunt ista poetæ, et vanis nos agitavere terroribus.

(65) Seneca, ep. 77.47.23. — Cousin appone agli Stoici dell'Impero d'aver guasto, esagerato, impicciolito lo stoicismo. Tennemann appena concede ad essi un posto nella storia della filosofia. Hegel (Vorlesungen über die Gesch. der Philosoph. t. 11 p. 387) dice che i costoro lavori non meritano in una storia della filosofia maggior menzione che i sermoni

de' nostri preti.

(66) I giureconsulti posteriori a Tiberio cassavano i testamenti e traevano al fisco la sostanza di chi si uccidesse perchè accusato e colpevole; ma non di chi il facesse per noia, per intolleranza delle malattie, per vergogna de' suoi debiti. Ulpiano e Paolo, Dig. xlix., tit. 14; lxxviii., t. 3.

(67) Celso stupiva vi potesse essere una legge e un dogma comune a tutte le nazioni, e Cappadoci e Cretesi adorare lo stesso Dio de' Giudei.

Origene contra Celsum.

(68) PRUDENZIO, ad Symmacum 11. 458.

(69) Ann. IV. 57. 38.

(70) Nec satis est homines, obligat ille Deos.

Templorum positor, templorum sancte repostor
Sit superis, opto, mutua cura tui.

Fast., 11. 61.

(71) Nemo cælum cælum putat, nemo Jovem pili facit. Petronio, Satyr. c. 44.

Esse aliquos manes et subterranea regna Nec pueri credunt, nisi qui nondum ære lavantur.

GIOVENALE, II. 149.

(72) In *Agricola*, 46.

(73) Lo stesso, Ann. 111. 60.

(74) GIOVENALE, Salyr. 6.; TERTULLIANO, Apolog. 9.; SENECA, De vila bea-

ta, 27.

(75) Che nei misteri Eleusini si insegnasse più fisica che teologia, ce lo dice Cicerone, De nat. Deorum 1. 45: Rerum natura magis cognoscitur quam Deorum.

(76) Ovidio dice nei Fasti vi. 766:

Sint tibi Fluminius, Trasimenaque litora testes Per volucres aquos multa monere Deos;

e nella ep. 1. del lib. 111. ex Ponto esorta la moglie a scegliere un giorno fausto per presentare ad Augusto una petizione in suo favore.

(77) Vedi principalmente i libri xxıv, xxv, xxvı, xxx, xxxvıı, xxxvıı.

(78) Striges, ut ait Verrius, Græci στριγας appellant, a quo maleficis mulieribus nomen inditum est; quas volaticas etiam vocant. Festo.

— E Plinio: Fabulosum arbitror de strigibus, ubera eas infantium labris immulgere; e altrove: Post sepulturam visorum quoque exempla sunt. — Apuleio, Metam. 5: Scelestarum strigarum nequitia. — Petronio, Fragm. 63: Cum puerum mater misella plangeret, subito strigæ cæperunt... jam strigæ puerum involaverunt, et supposuerunt stranenticium.

Lucano (lib. vi) descrive i patti col diavolo e le stregherie, come potrebbe fare un cinquecentista:

> Quis labor hic superis cantus herbasque sequendi Spernendique timor? Cujus commercia pacti Obstrictos habuere Deos?

> An habent hæc carmina certum Imperiosa Deum, qui mundum cogere quidquid Cogitur ipse potest?

e Sereno Samonico (cap. 59):

Præterea si forte premit strix atra puellos, Virosa immulgens exertis ubera labris, Allia præcepit Titini sententia necti.

I due versi conservatici da Festo come preservativi, sono scorrettissimi; Dachery gli emenda così:

Στρίης αποπέμπειν νυντινόπαν, στρίης τ' αλαόν, 'Ωρνιν ανώνυμον, ωκυπέρους επί νηας ελαύνειν.

— La strige rimovi notte-mangiante; la sucida strige, uccello ferale, fuga nelle veloci navi.

I passi di antichi, attestanti le magiche arti, sono prodotti da Delrio, Disquisitiones magicæ, lib. 11. qu. 9, e passim.

(79) ORAZIO, Epodi.

(80) Svetonio, in Tiberio, 63. 14. 79; Plinio, xvi. 50. xxviii. 2.

# CAPITOLO XXXV

### La Redenzione.

Qualche moralista esclamava, è vero, ed a misura del suo coraggio rivelava le piaghe di quel tempo, l'impassibilità dei ricchi, le miserie del povero, la corruttela di tutti. Declamazioni ! ma trattavasi di suggerire un rimedio? i filosofi somigliano a vecchi che predicano una morale cui non applicano; gli stoici versano ogni colpa sopra le dottrine epicuree; i migliori politici non sanno che ribramare il tempo antico e la rugginosa aristocrazia; Orazio, da poeta, vi canta: — Andiamo ad abitare le isole Fortunate; » Giovenale dice, come uno scolaretto: — Ritiratevi sul monte Sacro; » Seneca soggiunge: - Uccidetevi; » Tacito non vede raggio di luce nelle tenebre che sì foscamente descrisse; fra tante superstizioni fedelmente riferite, e. da lui rispettate come un istituto politico e nazionale, nega fede a cotesta divinità che abbandona in tal fondo di corruzione l'opera sua più bella; e rifiuta le speranze postume, dicendo che gli Dei « curano la vendetta, non la salvezza, e si fan giuoco delle cose mortali » (1): un rimedio nessuno sapeva trovare, nessuno ideava una rigenerazione morale, e al più sarebbesi applaudito ad Euno, a Spartaco che violentemente spezzassero i ferri.

Chi mai avrebbe pensato opporre la voce e la persuasione sua personale alla sfrenata potenza di quell'idolo inesorabile che si chiamava lo Stato? Nell' assoluta mancanza d' ogni accordo di principi, non sarebbe somigliato a follia l'affrontar morte o persecuzione per sostenere il proprio convincimento? Ognuno proveda a ciò che più gli torna; il resto è nulla. Letterati, cercanti l'utile anche nel bello, rendetevi alleati e complici della tirannide. Savi, incontrando la disperazione invece della Providenza, collocate il sommo della virtù nel sottrarvi colla morte agli affanni, che l'individuale senno giudicò trascendere le forze vostre. O mondo, ti sprofonda nell'avvilimento morale a misura che cresce la materiale prosperità. Chi rigenererà l'umana specie? La forza? ma Roma l'avvolgerebbe tantosto nelle comuni ruine : la legalità ? ma quella di Roma è così tenace e vigorosa, da non lasciarsene crescer a fianco un' altra: la scienza? ma essa invanisce in frasi sonore. Il rialzamento morale non potrà aspettarsi dagli imperatori tiranni, non dal senato avvilito, non dai patrizi decimati, non dalla religione screditata, non dai ricchi corrotti, non dalla plebe ignara de' suoi diritti e de' suoi doveri.

Nè tampoco dai filosofi, barcollanti nel dubbio orgoglioso, mentre

a riformar il mondo si richiede convinzione nella libertà umana, e un governo providenziale che conduce il trionfo delle sociali verità quando il loro tempo arrivò. Massime sparse e sconnesse, per quanto vere, non bastano, ma si richiede un nuovo principio; al concetto dell' ordine obiettivo, ma fatale nella natura e nella società, opporre quello della Providenza divina e della libertà personale; al precetto negativo del non togliere l'altrui e non ledere il diritto, surrogarne uno positivo; riporre l'onestà nella coscienza, estenderlà su tutte le

facoltà del cuore, dell' intelligenza, della volontà.

Poniamo caso che alcuno si fosse elevato a proclamare massime, in perfetta contraddizione colle correnti. — Non v'ha che un Dio solo: per libera volontà di lui furono creati la materia, perciò peritura, e l'uomo, dotato di un'anima immortale. Questo Dio è comune a tutti i popoli e ai singoli uomini, provido conservatore del mondo, testimonio e rimuneratore di tutte le azioni, dettatore d'una legge che è il fondamento della morale e del diritto. Perchè tutti figli di quel Dio, gli uomini sono eguali, senza distinzione di romano o barbaro, di circonciso o incirconciso, di patrizio o plebeo, di schiavo o libero, di maschio o femmina (2): hanno dunque tutti ad amarsi e giovarsi a vicenda; il comando e le dignità sono un uffizio, non un godimento; e i primi devono considerarsi ultimi.

"Tutti gli uomini sono originalmente contaminati d'un peccato, dal quale provengono l'errore, l'ignoranza, la morte. Ma ad espiare quel peccato, a dar all'uomo il potere di convertir l'errore, l'ignoranza, l'infermità in mezzi di santificazione mediante la ripristinata libertà, Iddio stesso s'incarnò, versò il sangue e la vita. Tutti peccatori, tutti redenti del pari, gli uomini vengono da uno stesso luogo, tornano al luogo stesso per sentieri diversi. La vera giustizia nasce da tale eguaglianza; come ne nasce la libertà dall'esser ognuno re-

sponsale de' propri atti.

« Niuno è servo per natura; e quelli che la legale iniquità rese tali, devonsi sollevare immediatamente col farli partecipi ai riti sacri e all' istruzione religiosa, preparandoli così all'emancipamento. La società non abbraccia intero l'uomo, il quale ha in sè qualche cosa di più sublime, di superiore alle leggi civili; e indipendentemente da queste aspira ad un fine più eccelso, ad una destinazione superiore a quella degli Stati che nascono e muoiono. L'uomo, alito di Dio, non trae importanza soltanto dalla società, ma possiede una dignità propria, che lo obbliga a perfezionare sè stesso, dar vigore alla propria coscienza, appoggiata sopra una legge suprema.

"La riforma non deve dunque cominciar dallo Stato, ma dall'individuo; perchè questo, allorchè sia buono, è libero sotto qualsiasi reggimento, sa fin dove obbedire, ha la coscienza della propria dignità e responsalità. Nè la morale si limita ai grandi misfatti che nuociono alla società civile, e pei quali soli il gentilesimo stabilisce le pene dell'inferno, insegnando che Dii magna curant, parva negligunt; ma abbraccia tutte le opere, i pensieri, le parole, fin le ommissioni, attesochè l'uomo sta perpetuamente al cospetto d'un Dio, che deve poi giudicarlo e punirlo. Voi chiamate la vendetta voluttà

degli Dei? ed io vi annunzio che dovete concedere perdono univer-

sale, se volete ottenere perdono da Dio.

« Ogni scostumatezza è colpa, giacchè l'uomo deve rispettar in sè e negli altri la divinità; nè vi è stato di mezzo fra la verginità e il matrimonio. In conseguenza i nodi domestici saranno purificati e rassodati, si perpetuerà il coniugale, diretto a ben più sublime fine che la soddisfazione istintiva. La donna non sarà più esposta a' voluttuosi capricci dell'uomo, e l'illibatezza deve portarla a libertà: per l'ornamento suo più bello guarderà quel pudore, che ora è vilipeso nelle cortigiane, nelle schiave, fin nelle dee; per conservarlo, morrà anche; e i meriti di essa consisteranno non in eroiche, ma in virtù miti e conformi alla natura sua.

«L'amor proprio dominante ceda il luogo alla carità, virtù che dai filosofi è considerata come una debolezza. E questa carità universale, paziente, benigna, operosa, ordina d'amar il prossimo come noi stessi; cerca i soffrenti al carcere, all'ospedale; raccoglie i proietti, sepellisce i morti; dà il pane agli affamati, l'istruzione agli ignoranti, il consiglio ai dubbiosi, il buon esempio a tutti. Da essa affratellati, il povero non invidii al ricco; il ricco sappia che tutto il superfluo deve darlo a chi non ha, ma che ogni stilla d'acqua che darà ad un bisognoso, gli sarà computata per la vita futura. In vista della quale è necessario operare continuamente, cercare la purezza in terra, e tollerar i mali di questa vita, che non è se non un esiglio e

un preparamento.

« Quel che importa, non è la città, non la patria, ma l'uomo; e nazione e tribù e famiglia esistono per l'uomo, non egli per esse. Il dovere supremo non concerne quelle astrazioni che si chiamano patria, nazione, bandiera, ma l'essere reale che chiamasi il prossimo. Allo Stato non si può sagrificar più nemmanco un uomo, non la moralità personale alla pubblica: verità e giustizia sono bisogni più urgenti che non la civiltà materiale. La giustizia ha radici più salde e antiche, che non i patti e le leggi umane. La verità non deve rimanere privilegio di pochi, ma comunicarsi a tutti; a tutti insegnare a ingagliardirsi contro le passioni, quetare i malvagi appetiti, posporre il ben proprio al generale, l'onesto all'utile, la vita transitoria all'eterna. Voi dal Campidoglio gridate, La salute del popolo è norma suprema; noi all'opposto diciamo, Perisca il mondo, ma si faccia la qiustizia.

Chi avesse annunziato tali verità, sarebbe parso poco meno che

mentecatto al romano orgoglio e all'universale corruttela. Eppure in fatto erano state predicate in una delle più piccole e sprezzate dipendenze dell'impero romano, la Palestina, diffamata per credulità; e non già da un guerriero che attirasse il rispetto de' guerrieri romani, non da un filosofo che ne eccitasse la curiosità, ma dal figlio d'un artigiano, nato in una grotta in occasione che sua madre era ita a mondo Betlemme, montuosa cittadina della Giudea, per farsi iscrivere nel 25 abrevuolo della sua tribù, allorquando Augusto ordinò il censo generale affine di conoscere quanta gente gli dovesse obbedienza e tributi. Quest'uomo, che si chiamava Gesù, era figlio di Maria, fanciulla

CRISTO 147

ebrea, stirpe di Davide ma in povera fortuna, e sposata a Giuseppe fabbro di Nazaret. Egli crebbe nell'oscurità e nell'obbedienza fin verso i trent'anni; allora cominciò a predicare a pescatori e simil -vulgo, e diceva: - Beati i poveri di spirito; beati i miti; beati i mi-« sericordiosi ; beati i mondi di cuore; beati i pacifici, perchè saran-« no chiamati figliuoli di Dio; beati quelli che soffrono persecuzioni « per la giustizia, perchè il regno de'cieli è per essi. Imparate da me "che sono mite ed umile di cuore, e troverete requie all'anime vo-" stre. Chi si corruccia col proprio fratello, è reo di giudizio. Mise-"ricordia io voglio, non sacrifizi. Finora v'hanno detto, Occhio per « occhio, dente per dente: io vi dico che a chi vi percuote una guan-« cia, anche l'altra presentiate. Finora vi fu imposto d'amare il fra-" tello, e odiar il nemico: io v'ingiungo d'amare il nemico, benefi-« care chi vi nuoce, pregare per chi vi persegue, imitando Dio che - « fa nascere il sole sui buoni e sui malvagi. Io vi do un precetto nuo-« vo, che vi amiate un l'altro come io ho amato voi : vi conosceran-- " no miei discepoli se vi amerete a vicenda. Chi ha due tuniche, ne « porga una a chi n' è sprovisto. Fate l' elemosina, ma in secreto, e « che la vostra mano sinistra non sappia ciò che fa la destra. Date a « prestito senza speranza di ricambio, e largo sarà il vostro frutto, "Alla fine de' secoli poi verrà il Figliuol dell' uomo a giudicare, e « dirà: Io ebbi fame, e mi saziaste; ebbi sete, e mi deste a bere; « pellegrino mi albergaste, nudo vi vestiste, mi visitaste infermo « e carcerato; venite, o benedetti del Padre mio, al gaudio che « vi è preparato ».

Chi così diceva, camminara come un peccatore fra i peccatori, confabulava col bestemmiatore, sedeva a banchetto coi pubblicani; rimandava assolta l'adultera, lasciavasi lavar i piedi dalla meretrice; intingeva il dito nel piattello stesso col traditore, e gli dava il bacio; prometteva il paradiso a un ladrone: oh! ben doveva egli sentire i

dolori dell' umanità se così la compativa.

Gli Ebrei perdettero l'indipendenza, allorchè Pompeo Magno li sottopose alle aquile latine; e, pur conservando un re proprio, stavano soggetti a un preside o procuratore romano, che allora era Ponzio Pilato. Nello spettacolo delle assidue vicende d'allora, nella caduta di tanti regni, nello sterminio di tante città, i Gentili si approfondavano in quel sentimento d'un progressivo deteriorare del mondo, che era stato ad essi lasciato dalla tradizione primitiva; e perlino coloro che idolatravano Roma e « l'eternità dell'ingente Campidoglio, » a cui pareva aggiungere solidità ogni re che incatenato ascendesse per la via Sacra, pure vedevano ogni generazione peggiorare, e il mondo avviarsi a rovina inevitabile. Gli Ebrei invece, fra gravissimi disastri esteriori ed interni, perdute le armi e l'indipendenza, insieme col dogna della caduta teneano vivo quel della rigenerazione; unici fra i popoli antichi che conoscessero quella dottrina del progresso, ch'è carattere e vanto della moderna civiltà.

Nei loro libri profetici, da antico scritti nella più sublime poesia, leggevano la promessa che verrebbe un salvatore, e appunto intorno a questi tempi: ma accecati da angusto amor di patria, e nel dispet-

26

che un eroe, secondo la carne non secondo la fede, il quale spezzasse le catene del suo popolo come avea fatto Mosè liberandoli dall' Egitto, o Ciro mentre stavano schiavi in Babilonia, e tornasse i gloriosi tempi di Davide e di Salomone in quella Gerusalemme che restava sempre la più insigne città dell' Oriente (3); un messia insomma
trionfante degli stranieri, anzichè il Figlio dell' uomo, proclamatore
dell' universale fratellanza, e d' una legge d' amore indipendente da
tempi, da luoghi, da condizione.

Quest'orgoglio carnale fece che non si conoscesse il Dio umanato, anzi si disprezzasse questo Cristo mansueto ed umile, il quale parlava di rassegnazione, di benevolenza, d'un regno che non è di questo mondo; consigliava a pagare ancora il tributo, e dar a Cesare
quel ch'era di Cesare: ma al tempo stesso egli imponeva si desse a
Dio quel ch'era di Dio, purgava la legge patria dalle frivole osservanze, e mentre flagellava coloro che faceano traffico nel tempio,
chiamava superbi e ipocriti i sacerdoti e i dottori, i quali riponevano ogni moralità nella foggia del vestire, nello astenersi da certi cibi,

e gonfiavano i cuori nella persuasione di loro virtù.

Costoro dunque cospirarono contro di lui, ed ai tribunali patri l'accusarono di bestemmiare contro la religione, di corrompere la gioventù; ai tribunali romani, di turbare la dominazione straniera, parlando d'un altro regno e di glorie diverse. I principi dei sacerdoti, gli anziani del popolo e i giudici, cui i Romani ne lasciavano l'autorità, dichiarano Cristo degno di morte, e chiedono a Pilato che lo condanni. Questi esamina l'imputato, e gli domanda: — Sei tu il «re de' Giudei? » e Cristo risponde: — Il mio regno non è di que« sto mondo; altrimenti i miei ministri non soffrirebbero ch'io fossi « consegnato a' Giudei. — Ma dunque sei re? » ripiglia Pilato; e Cristo: — Tu il dici; e venni al mondo per rendere testimonianza « della verità; e chi è dalla verità, ascolta la mia voce ».

In tempo che altro legame non credeasi poter frenare il mondo, fuor quello della forza, qual mai timore poteva incutere al governatore romano un regno non di questo mondo, un re che altro impero non avea fuorchè la verità, altri sudditi che quelli dalla verità assoggettatigli? Pilato aveva inteso che il precursore di Cristo intimava:

— Fate penitenza, preparate le vie del Signore, » che Cristo diceva ai poveri: — Voi siete beati, » ai ricchi: — Siate misericordiosi con tutti; chi vuol essere mio discepolo, lasci ogni cosa, prenda la croce e mi segua, » e che il popolo lo amava perchè scioglieva gli occhi ai ciechi, la lingua ai muti. Nulla affatto restava dunque minacciata la potenza ch' egli rappresentava, nè l'immortalità di Cesare: che cosa aveva mai a fare la religione colla politica? Costui non potea dunque sembrargli meglio che un lunatico, un paradossale.

Ma quei primati divennero zelanti del poter temporale quando occorreva di opporlo allo spirituale: astiosi allo straniero che comprimeva le loro passioni, ora per passione s'accorsero che una novità religiosa porterebbe novità politica, e minacciarono di denunziare Pilato a Roma se non condannasse il riottoso. Il popolo, come chia-

mavansi pochi scioperati schiamazzanti in piazza, chiedono ch' egli condanni costui, il quale mette a repentaglio il dominio di Tiberio; e Pilato, che nell' egoismo personale e governativo non vuol porre a pericolo la pubblica quiete per nulla meglio che per un uomo, nè compromettere il proprio impiego per salvare un innocente, condiscende che l'uccidano, protestandosi però mondo del sangue di lui. E Cristo è crocifisso dal popolo tra cui era passato beneficando; 33 — vittima della legalità romana, acciocchè questa sia in perpetuo condannata.

Fra le imprecazioni egli morì, non imperterrito come Trasea o Seneca, ma confessando il dolore, ma desiderando fossegli risparmiato quel calice, ma gemendo di sentirsi abbandonato dal Padre, e perdonando a quelli che l'uccidevano: e tutto fu consumato, come da secoli era stato simboleggiato e predetto. Lo sgomento invade i discepoli suoi, i quali mondanamente giudicano le cose dalla riuscita; talchè nascosti non fidano che nell'essere o sprezzati o dimentichi, e piangono sull'estinto maestro, finchè questi, come avea promesso, risorge, e salito al Padre, manda lo Spirito divino che tramuta i timidi ed ignoranti pescatori di Galilea in dottori intrepidi, i quali, vestiti della forza di lassù, ed obbedendo al maestro che avea detto — Andate e insegnate a tutte le nazioni, » spargonsi per le vie di Gerusalemme, annunziando compita la legge, cessate le figure, cominciata la nuova alleanza, venuto il lume dal lume, il Dio da Dio, e spiegano quella dottrina che doveva essere salvezza del mondo. Così il più stupendo miracolo del cristianesimo, qual è il potere di trasformazione, comincia ad operarsi negli Apostoli per estendersi a tutta la società.

Pilato ragguagliò il senato romano del caso; e Tiberio, udendo che Cristo avea fatto miracoli ed era risorto, disse — Ebbene, ponetelo fra gli Dei ». Sì poco importava l'aggiungerne un altro alla caterva affluita di Grecia, di Siria, d'Egitto! Cristo però non era un dio, ma il Dio; e la sua dottrina e l'esempio suo repugnavano talmente ai dominanti, che il trionfo di quelli doveva portare la rovina di questi; e raccogliendo i pensieri di tutte le generazioni, di tutti i secoli, avvincere il mondo in un legame di fede, di speranza, d'amore, il cui nodo è in cielo.

Finchè ogni gente aveva un dio diverso, ciascuna associazione rimaneva isolata, nè sentiva verso l'altre que' doveri, che da Dio solo traggono la sanzione: partecipando anzi alle gelosie de' loro Iddii, non vedeano negli stranieri che nemici da abbattere, schiavi da incatenare. Pel cristianesimo invece tutti gli uomini s'accordano nella medesima credenza, si uniscono in una sola Chiesa; solennità inditte a tutti i paesi, segni che distinguono il credente ovunque sia, preghiere comuni, e spesso a tempi ed ore eguali in tutto l'orbe. La religione non restringesi più ad un luogo, è predicata a tutti, e non annunzia conquista, cioè predominio d'alcun popolo; non fonda una tribù sacerdotale, non indispensabile solennità di riti; ma semplici preghiere, ma cerimonie schiette ed affettuose rimembranze congiungeranno i fedeli dovunque e quantunque sollevino a Dio la mente.

Cantu, St. degli Ital. - II, 10

Il cristianesimo non ha dottrine arcane, non han velo i suoi tempì, non v'è profani nella Chiesa. L'uniforme e solido insegnamento della sua scuola armonizza colla predicazione e col culto, il mistero colla dottrina esteriore, le cerimonie colla reale consumazione del sagrifizio. Insegnato ai bambini colle prime parole, si radica nei cuori, insinua una morale dolce quanto sublime, un'affettuosa eguaglianza che nel mondo non lascia vedere se non figli d'un Dio. Da qui la purezza d'una morale, non soggetta a varietà di tempi nè di persone, e sempre intesa al perfezionamento di sè ed alla carità verso altrui. Nè la virtù è più un affare di convenzione, ma la pratica della verità, conosciuta e ponderata con un giudizio retto; una buona qualità della mente, di cui non si può abusare (4): è peccato il preferire al bene sommo il proprio, all'oggettivo il subiettivo.

Sotto le maestose pieghe della società romana, quale la dipingemmo, ne covava dunque un' altra affatto differente, che all' amor proprio di quella oppone il sagrifizio e la carità, al libertinaggio la penitenza, all'opinione, al dubbio, al timore le tre virtù ignote, fede, speranza, carità; alla superbia l'umiliazione, alla violenza la convinzione, al diritto del forte l'eguaglianza del debole, all'ambizione di ricchezze, di godimenti, di potere, persecuzione, pazienza, au-

**st**erità.

Le due società non tardarono a trovarsi a fronte. Perocchè gli Apostoli, appena furono innovati dallo Spirito consolatore, uscirono predicando, e sparso il buon seme nella Giudea, recarono la fausta novella (euangelio) alle genti, cui il Cristo non si era mostrato. Pie-42? tro, il maggiore fra essi, s'avvia ad Antiochia, poi a Roma, il pescatore di Genesaret alla metropoli del mondo, per istabilirla centro di un'altra unità, per opporre alle infamie di Messalina ed alle atrocità di Nerone il raffronto dell'alta ragione e della sublime virtù che perdona, istruisce e consola, e che sacrificando sè stessa per l'umanità, rende inutili gli altri sagrifizi cruenti. La irrequietudine degli Ebrei in Roma, e massime contro i convertiti, indusse Claudio a cacciarli, e allora Pietro sarà tornato nell' Asia (5). Esprimo in via di probabilità, giacchè, nell' età dell' orgoglio, questi grandi rinnovatori del mondo lasciarono ignorare il lor cammino.

Saulo o Paolo di Tarso in Cilicia, municipio romano, da fiero per-35 secutore de' Cristiani ne divenne apostolo, e su eletto a dissondere il vangelo tra i Gentili; il che egli fece non soltanto colla parola, ma con alquante epistole, dove chiarisce molte dottrine che erano custodite per tradizione, e inculca che veruna fede non è ristretta a veruna nazionalità. Gallione proconsole dell'Acaja risedeva in Corinto, quando Paolo v' andò a predicare, e molti gli credevano e battezzavansi. Gli Ebrei lo presero in ira: sempre l'ira degli oppressi contro chi cerca rigenerarli moralmente; e il condussero al proconsole, imputandolo d'insegnare un diverso modo d'adorar Dio; ma Gallione li rimbrottò, e — Se costui ha commesso qualche delitto, indicatelo; ma se si tratta delle vostre solite quistioni di parole e cași della legge vostra, sbrigatevela fra voi (6) ».

Un' altra volta, mentre predicava nel tempio di Gerusalemme, gli

Ebrei lo assalsero e maltrattarono, finchè s' interpose la guarnigione romana. Lisia, colonnello di questa, al cui arbitrio era commessa la quiete della città, volea farlo bastonare, ma Paolo disse: - No. perchè io son cittadino romano ». Verificato tale asserzione, il colonnello lo sottopose a un concilio di sacerdoti; ma tra questi alcuni erano sadducei che negavano l'immortalità, altri farisei che ammettevano la resurrezione de' morti ; perocchè gli Ebrei pativano di quell'altra peste degli oppressi, la sconcordia d'opinioni, e i rancori reciproci: onde cominciarono abbaruffarsi tra loro. Il colonnello, vedendo non si trattava d'alcuna colpa, tolse seco Paolo perchè non soffrisse nuove ingiurie, e lo mando a Felice governatore della Giudea. Accorse il gransacerdote ebreo con altri ad accusarlo; ma Felice, visto che erano dispute religiose, tenne Paolo in larga custodia a Cesarea per due anni, intanto ascoltandolo discutere sulla giustizia, sulla castità, sul giudizio suturo: avviata poi la processura, Paolo appellò al tribunale di Cesare, laonde fu da Festo, successore di Felice, mandato a Roma. Tra molti prodigi egli vi approdò; e lasciato alla libera custodia d'un soldato, con ogni fidanza e senza verun divieto (7) vi stette due anni predicando.

Reduce in Asia, da Corinto diresse ai Romani una celebre epistola, in cui rinfaccia ai Giudei convertiti la carnalità e il voler angustiarsi nelle cerimonie, mentre quel che importa è la grazia del Signore, necessaria per essere santificati in virtù della fede in Cristo, la qual fede è il principio della giustificazione: ai Gentili rimprovera la soverchia fidanza nella propria ragione, mentre le cognizioni di cui superbivano, traevanli a peccato; la scienza di suprema importanza esser quella di Dio; i savi quando s'ingloriarono de' propri pensamenti, caddero nell' accecamento e nella superstizione, e Dio li lasciò in balìa delle passioni loro: pertanto e Gentili e Giudei convertiti si rispettino a vicenda, nè in altro si glorifichino che in Cristo Gesù. Tornato poi a Roma e messo prigione, Paolo di là scrisse una lettera agli Ebrei, mostrando l'insufficienza della legge mosaica do-

po venuto chi la perfezionava e compiva.

Di queste missioni poco si brigava l'orgoglio romano, finchè non venne occasione di perseguitarne i proseliti. Da poi che Nerone ebbe messo fuoco a Roma, nè sacrifizi agli Dei nè ordini ai magistrati nè profuso danaro o promesse di più elegante ricostruzione chetarono il dispetto della plebe. «Si ricorse anche ai libri Sibillini; fu supplicato a Vulcano, Cerere, Proserpina; e da matrone prima in Campidoglio, poi alla più pressa marina, fatta Giunone favorevole; e di quell'acqua fu asperso il tempio e l'immagine della dea; poi da maritate vi si fecero i lettisterni e le vigilie. Ma nè opera umana, nè prece divina, nè larghezza da principe gli scemava l'infame taccia dell' avere arsa Roma ». L' imperatore che poteva ridur al silenzio i senatori coll'ucciderli, era costretto rispettare il popolo; onde, con un artifizio antico e sempre nuovo, pensò stornare da sè quella colpa col versarla sopra cotesta nuova setta di filosofi, la quale, aborrendo dalla sozza corruttela e dal vigliacco umiliarsi, e non riconoscendo nei Romani una natura superiore alle altre genti, nè quindi

il diritto d'opprimerle, faceva dispetto alla tiranna del mondo. Adunque « processò e con isquisitissime pene castigò quegli odiati malfattori, che il vulgo chiamava Cristiani da un Cristo, il quale, regnante Tiberio, fu crocifisso da Ponzio Pilato procuratore. Per allora fu repressa quella semenza; ma rinverziva non pure nella Giudea dove nacque quel male, ma anche a Roma, dove tutte le cose atroci e brutte concorrono e acquistano celebrità. Furono dunque prima catturati i cristiani che professavano apertamente, quindi gran turba, indicati non come colpevoli dell'incendio, ma come nemici del genere umano ».

Per l'odio dunque cominciavano i Romani a conoscere una religione, che tutti doveva congiungere nell'amore. Con supplizi della peggior guisa li perseguitarono, e imitando quel che il loro padrone faceva ai patrizî, unirono all' atrocità l'insulto; quali avvolti in pelli d'animali esibendo ai cani, quali esponendo nel circo, quali bruciando vivi, e de'loro corpi servendosi la sera come di fanali ne' voluttuosi giardini di Nerone, posti in quel colle Vaticano, su cui la religione allora nascente doveva poi piantare il suo trionfale padiglione. « Nerone vi celebrò la festa Circense, vestito da cocchiero in sul carro, e spettatore fra la plebe; onde di que' tristi, sebbene meritevoli d'ogni più nuovo supplizio, veniva pietà, non morendo essi per pubblico bene, ma per crudeltà di lui solo » (8). Vuole la tradizione che <sup>29</sup> giu. in quell'occasione Pietro e Paolo suggellassero la fede loro col martirio, consacrando del loro sangue una terra, che da tant' altro era

Ma già eransi moltiplicati i Cristiani in Roma, in Italia. Da principio adoperavano ogn'arte per nascondersi, convegni segreti, segni di convenzione, lettere e tessere di riconoscimento, scatole in cui portare il viatico agl'infermi, ai prigionieri, a chi non poteva uscir di casa; intanto si estendevano fra i poveri, fra i giovani, fra le donne. La donna convertita è seme che germoglia presso il focolare domestico; e se non può al consorte, ispira ai servi ed ai figliuolini nuove massime, nuove ammirazioni, desideri nuovi. La famiglia di Priscilla fu la prima che, dalle idee orgogliose su cui riposava il patriziato antico, passò ai sentimenti della fraternità umana che costituiscono la cristiana uguaglianza. Tre Priscille, molte Lucine, Ilaria, Flavia, Severina, Firmina, Giusta, Ciriaca, altre ricche vedove trasformate in diaconesse, passavano i giorni pregando sulle tombe dei martiri, che aveano ornate colla cura e col segreto onde altre loro pari allestivano i gabinetti lascivi; madri e vergini sante espiavano per quelle che si prostituivano in onor delle dee, pregando assidue, e soccorrendo chiunque abbisognava o soffriva. Quando la dea Vesta più non trovava chi volesse votarle la verginità, molte fanciulle a gara s'offrivano alla custodia delle ossa dei mariti. Più tardi colle loro ricchezze fondarono spedali, monumenti di carità opposti a quelli di strage e di contaminazione. Di tal passo la donna recuperava la libertà naturale, sottraevasi, foss' anche schiava, all' arbitrio d' un padrone, e cancellava la legale sua inferiorità (9).

L'adorazione dell'uomo è l'adorazione del male; il culto dei Ce-

sari è l'infimo grado dell'idolatria; i costumi dell'età loro sono la cloaca dell'impurità, dell'inumanità e della divisione, le tre grandi conseguenze della idolatria. Da un lato dunque « opere della carne, dimenticanza di Dio, incostanza di matrimoni, avvelenamenti, sangue ed omicidì, furti ed inganni, orgie, sagrifizì tenebrosi, uomini uccisi per gelosia, o contristati coll'adulterio, tutte le cose confuse, e una gran guerra d'ignoranza che la follia degli uomini chiama pace; » dall'altro lato « tutti i frutti dello Spirito, carità, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, longanimità, dolcezza, fede, modestia, temperanza, castità » (10); ai quattro caratteri dell'antichità se ne oppongono quattro nuovi, fede pura all'idolatria, carità allo spirito di malevolenza, giustizia al disprezzo delle vite, castità alla corruzione.

Siffatta guerra cominciava col vangelo.

Nella Roma incestuosa e micidiale, anime che' il mondo non era degno di possedere viveano nelle caverne, aspettando intrepide, ma non accelerando l'ora di fecondare del loro sangue la pianta della rigenerazione. Attorno alle città d'Ostia, di Velletri, di Tivoli, di Preneste, di Palestrina, e nelle valli che con cento flessuosità sboccano nella pianura del Lazio; accanto alle tane, ove i padroni chiudevano la sera centinaia di schiavi alla bestemmia ed agli indistinti concubiti, trovi altre caverne, scavate nel tufo di cui si fabbricavano le voluttuose ville: e dentro quelle nei gemiti e nella preghiera si rigenerava l'umanità. Colà i Cristiani sepellivano i morti entro nicchie che poi muravano, chiudendovi insieme gli strumenti del supplizio, un'ampolla del sangue, le insegne della dignità o dello Stato; e questi asili della morte denominavano cimiteri, cioè dormitori, espressione d'una coscienza pura, consolata nella certezza di svegliarsi ad altra vita; e colà venivano ad orare. Ivi nessun altro ornamento che l'avello d' un martire, pochi fiori, alcuni vasi di legno, qualche cero o lampada, al cui lume leggere il Vangelo, cioè i libri, nei quali i compagni di Cristo o i loro discepoli aveano esposto semplicemente la vita e gl'insegnamenti di lui, i precetti e l'esempio; ed invocavano la grazia di adempirli e d'imitarlo. E in quel leggere e in quel pregare consisteva la loro cospirazione.

Uniti nella credenza stessa, nella stessa morale, nella stessa speranza, davano bando alle inumane distinzioni del secolo: il ricco sedeva presso al povero cui sostenteva coll' aver suo: le vergini del vulgo coperte di bianco lino. con al collo gli amuleti dell' agnello di Dio che toglie i peccati, alternavano litanie colle matrone e colle vedove de' senatori e de' proconsoli, che avevano data ogni ricchezza all' assemblea de' fedeli, e spargevano i ristori della carità: e mentre l' egoismo rodeva a morte la società antica, qual sovrabbondanza di vigore in quella nuova, dove l' amore nasceva dall' inesausta fonte della fede, e dove convincendosi della debolezza dell' uomo, acquistavano la forza che viene da Dio! Il vescovo, il prete, il diacono, cioè a dire l' ispettore, il vecchio, il servo, presedevano all' adunanza, non distinti se non per maggiore virtù, carità e dottrina nel soffrire, nel rimetter pace, nel compatire e consolare, nello spezzar il pane della parola, e per lo stupendo privilegio d' immolare il Figlio

al Padre, vittima incessante per le colpe, e di legare o sciogliere i

peccatori tra l'effusione della Grazia.

Quivi entro, la vigilia delle sollennità i sacerdoti davansi lo scambio per cantar tutta notte inni al loro Signore; e quella melodia serviva di guida ai fedeli, che sbucati di piatto dalla città o dall'ergastolo degli atroci padroni, venivano a trovarvi gli anziani mutili nel martirio, i vescovi rapiti miracolosamente al rogo, i filosofi che, mutati in apostoli, avevano finalmente rinvenuto il nodo delle agitate quistioni, e che s'accingevano a recar il vero alle genti assise nel-

l'ombra della morte, e a confermarlo col proprio sangue.

Le feste dell'idolatria erano allusioni a fenomeni naturali, ovvero patriotiche rimembranze, spesso contaminate da impurità e bagordi: nelle cristiane, l'esultanza era espressione del rinascimento spirituale. Là interrogavasi con ansietà il futuro; qui si confidava nell'onniscienza divina; e lo spirito, sgombro dal timore di sinistri presagi, trovava la spiegazione della vita in ciò che dee venire dopo di essa. Chi potesse, recava qualche danaro ogni mese onde nodrire e sotterrare i poveri, sostentar gli orfani, i naufraghi, gli esuli, i condannati. Come fratelli, erano disposti a morire gli uni per gli altri: tutto avevano in comune, eccetto le donne: il loro mangiar insieme chiamavasi far carità (agape). Seduti alla tavola, faceano girare il calice del sacrosanto sangue; poi i cibi, ricevuti a gloria di Colui che li dà, rallegravano la sacra accolta nella fratellanza dell'affetto

e nella gioia del perdono e del sagrifizio.

La società periva per l'egoismo e l'isolamento? eccola salvata dallo spirito d'associazione e da quell'amore che mancò sempre al gentilesimo, perche Dio solo poteva insegnarlo. Il cristianesimo è dottrina di redenzione, sicche primo merito pone il praticare la carità fino a dar la vita. Per accrescere il bene del prossimo, ognuno ha l'obbligo d'esercitare l'industria, scoprire, progredire : é pertanto anche dottrina d'attività e d'avanzamento, mentre gli antichi, fondati sopra l'idea del decadimento, vedevano il male e la disuguaglianza tra gli uomini come una necessità, soffrivano e lasciavano soffrire. Colla parola — Siate perfetti come il Padre mio celeste, » è imposta alle età nuove la missione di procedere, di lottare; e se il verbo di Dio non mente, andrà svolgendosi ed effettuandosi ognor meglio la legge di giustizia e d'amore; e poichè in questa consiste il perfezionamento anche dell'ordine temporale, indefettibile ne sarà il progresso, divenuto legge naturale dell' umanità. Ne conseguiva anche la libertà (11), la quale, sbandita d'ogni luogo pel deleterico influsso dell' egoismo, ricovera nel santùario, protetta dalla fede di Colui pel quale regnano i re.

Veramente Cristo, la cui riforma era morale e non politica, non mutò l'ordinamento materiale del mondo visibile: ma la scienza delle intime relazioni della terra col cielo, del tempo coll' eternità, del contingente col necessario, riesce ad innovarlo, porgendo un canone di eterna giustizia; e coll' impedire che mai più gli uomini si considerino altri come fine, altri come mezzi, pianta la libertà vera, generata dalla fede, dalla pratica della virtù e dalla cognizione della verità.

— Chi vorrà esser primo, si farà servo degli altri, come il Figliuol« dell' uomo che venne non per essere servito ma per servire, e dar
« la vita ad altrui redenzione ». Queste parole segnano il rigeneramento della società, sostituendo alla tirannide, ove pochi godono e
molti patiscono, il governo per vantaggio di tutti; e rendendo un
dovere non un piacere il diriger gli uomini. Il superiore sa d'essere
obbligato a servire alla grande società umana, nè quindi inorgoglisce della sua posizione; l'inferiore vede nel magistrato l'uomo costituito a vantaggio di lui, e quindi lo ama e seconda: i potenti riconoscono i dritti dei sudditi, questi la soggezione, dovuta per riguardo a Colui che è unica fonte della podestà: e gli uni e gli altri s'accordano nel volere soltanto ciò che è volontà del comun padrone.

Cristo designò l' uomo che, lui morto, dovea farsi servo dei servi; e così fondò l' unità del governo visibile, che non avendo regno in questo mondo, avvicinasse più sempre gli uomini al regno di Dio, il quale consisterà nell' unità di credenze e d'affetti. A tal uopo è stabilito un potere sulle coscienze, al quale appartenga il risolvere ogni dubbio e determinare le credenze. Nulla esso possiede di violento; uniche armi sue la persuasione, e la Grazia invocata, e la infallibilità promessa da Colui, che prega in cielo affinchè la fede di

Pietro non venga meno.

A prima vista parrebbe dispotico cotesto governo della Chiesa, che impone quanto s' ha da credere, stende l' imperio sulla coscienza, e proscrive il dissenso: ma l'infallibilità sua esso trae da un principio superiore all' uomo, e tale da acquietar la ragione; tutto fa pubblicamente per lettere, dibattimenti, concilì, tanto che non si prende alcuna determinazione se non per deliberazioni comuni: le assemblee diocesane, provinciali, nazionali, ecumeniche adombrano quel governo rappresentativo, che divisavasi testè come il più alto

punto del politico progresso.

Esso governo spirituale, non che contrastare col governo terreno, imporrà d'attribuire a Cesare ciò che gli si appartiene; ma a fronte di Cesare ergerà dottrine che, insinuandosi nella vita sociale, la modifichino, ed esempl, la cui santa evidenza trascini ad imitarli. Pertanto nella società mondana v' avrà nazioni distinte; nella religiosa un' adunanza universale (Chiesa cattolica): colà il linguaggio dà potenza e decoro; qui tutto deriva dal merito personale, senza gradi nè privilegi ereditari, talchè il nato nell'infimo grado potrà ascendere al primato e fin agli altari : colà la forza impone i regnanti, e il talento di questi destina i magistrati; qui tutto va per libera elezione, dall'acólito fino al pontefice : colà eserciti che soggiogano i corpi, qui apostoli che convincono l'intelletto e inducono la volontà: colà imperatori che decretano, qui diaconi, preti, vescovi che istruiscono e consigliano : colà giudizi che puniscono, qui un tribunale ove il confessare i delitti gli espia; e se v' ha chi persista nella nequizia e scandalizzi i fratelli, la pena più severa sarà l'escluderlo dalla comunione della Chiesa, sicchè non partecipi alla preghiera ed al convito de' buoni : ivi insomma la materia, qui lo spirito; ivi la coazione, qui la coscienza. La carità cristiana toglie dunque l'uomo

dal giogo dell'uomo; come contro la propria debolezza, così lo difende contro l'oppressura altrui, intimando, — Guai a chi sprezzerà

uno di questi piccoli ».

Cristo, imponendo ai discepoli la propria indigenza volontaria, una legge di patimento e d'abnegazione, ruppe il fascino delle grandezze pagane; il livello della povertà, sotto cui abbassava tutti, diveniva livello d'indipendenza; sicchè agli splendori dell'antichità sottentrassero la fraternità e l'eguaglianza. Allora il dritto succede al fatto; il pensiero e la coscienza umana, volontariamente sottomessi a Dio, da Dio solo vogliono dipendere, vero e primo sovrano, dal quale Cristo fu investito della suprema podestà. Da Dio dunque soltanto e dal suo Verbo deriva agli uomini il dritto di comandare. I principi aveano fin allora dominato solo sui corpi colla forza; allora governerebbero anche gli spiriti col dritto che deducevano da una fonte superiore. A vicenda i popoli dall'obbedienza forzata passavano alla consentita, prestandola non ad un uomo fallibile e peccatore, ma a Dio, e spegnendo così i due demoni della tirannia e della rivolta.

L'obbedienza nascendo dalla persuasione, non avvilisce col sommettere l'uomo ai capricci dell'uomo (12); riduce il principe a ministro di Dio pel bene, e i governi a provedere che sia rettamente distribuita la giustizia, senza potestà nè azione sopra il pensiero e le coscienze. Ma se Dio è la potenza, non sempre è di Dio l'uomo che la esercita, nè l'uso che ne fa; e quegli e questo sono subordinati al diritto eterno. Nessun uomo possedendo autorità per sè stesso, qualvolta surroghi all'eterno diritto la potenza propria, si fa usurpatore; e demerita l'obbedienza (13) qualvolta l'arroganza propria sostituisca a quella legge superna, di cui è interprete la Chiesa.

Perocchè al di sopra di questi criteri del vero, di quest' autorità del giusto è collocata la Chiesa, società delle anime legate al cospetto di Dio dalle medesime credenze, depositaria immutabile delle verità eterne, e insieme oracolo vivente nelle dispute a cui soggiaca ogni verità quando è consegnata all' uomo; affinchè, assicurando la libertà nel vero, repudii la libertà nell' errore, combattuto sotto qualsiasi forma perchè gli manca il diritto. Rappresentando la natura umana ancora scevera dal peccato, essa è incapace di errare come di morire; e afferma o nega competentemente i primi veri, su cui si fondano non solo la religione, ma la famiglia, la società civile e la politica; una nel capo, molteplice nei membri.

Erano dunque finalmente riconciliati scienza e dovere, filosofia e religione, morale e politica; derivate tutte dálla medesima sorgente, era costituito il criterio del sapere, degli affetti, delle azioni. Quanti secoli però, quanto sangue, prima che la verità divenisse trionfante, s' inviscerasse nella società, e portasse le indefinite sue conseguenze e le applicazioni morali e civili! Ma ancora ne' mali inseparabili dalla condizione umana recherà balsami la carità, intenta a diminuirli o a consolarli coll'elevare gli occhi del soffrente al Cielo che è per lui.

(1) Mihi hæc ac talia audiendi, in incerto judicium est fatonc res mortalium et necessitate immutabili, an sorte volvantur. Ann. vi. 22.—Mihi, quanto plura recentium seu veterum revolvo, tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis observantur. Ivi, iii. 18.

(2) Ad Galalas, III. 28; ad Colossenses, III. 11.

(5) Longe clarissima urbium Orientis, non Judeæ modo. Plino, Hist.

nat. v. 14.

(4) È la definizione famosa di sant' Agostino: Virtus est bona qualitas mentis... qua nullus male utitur. È altrove: Ille pie et juste vivit, qui rerum integer est aestimator, in neutram partem declinando. È de lib. arb. — Voluntas, aversa ab incommutabili bono et conversa ad proprium, peccat.

(5) La venuta di san Pietro in Italia è uno de' punti più controversi della storia ecclesiastica, perchè molti farebbero dipendere da quella l'istituzione apostolica della santa sede in Roma. Nell'anno 42, da noi segnato, comincierebbero i venticinque anni, che il Cronico di Eusebio

assegna al pontificato di san Pietro.

(6) Atti apostolici, xvm. 15.

(7) Mansit biennio... et suscipiebat omnes, qui ingrediebantur ad eum, praedicans regnum Dei, et docens quae sunt de domino Jesu Christo, cum omni siducia, sine prohibitione. Ivi, xxvIII. 30 e 31.

(8) Parla sempre Tacito, Ann., xv. 44.

(9) — Quel che alle donne, è comandato anche agli uomini. Le leggi di « Cristo non somigliano a quelle degli imperatori; non la stessa cosa « insegnano san Paolo e Papiniano. Le leggi permettono ogni impudici- « zia agli uomini in donne libere; nei Cristiani, se il marito può ripu- « diar la donna per adulterio, anch' essa lui pel delitto stesso. In condi- « zioni eguali, eguale è l'obbligazione ». S. Girolamo a Fabiola.

(10) Sap. xiv. 22 e seg., Ad Galatas, v. 19 e seg.

(11) Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei erilis: et cognoscetis veritalem, et veritas liberabit vos. S. Giov., viii. 31 e 32.

(12) — L'uomo ha diritto di comandare alle bestie, ma Dio solo di

« comandare all' uomo ». S. Gregorio Magno, lib. xxi in Job., c. 15.

(13) Regimen tyrannicum non est justum, quia non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis... Et ideo perturbatio hujus regiminis non habet rationem seditionis, nisi forte quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen, quod multitudo subjecta majus detrimentum patitur ex perturbatione consequenti, quam ex tyranni regimine. San Tonnaso, Summa theol., 2a 2æ, quaest. 42a art. 2° ad. 3um.

## CAPITOLO XXXVI.

#### Galba. — Otone. — Vitellio.

Fin qui erano succeduti imperatori della famiglia Giulia, o imparentati o adottivi di essa; e il senato davasi l'aria di eleggerli: ma ora, al vedere una persona nuova, creata dai soldati, il senato comprende essersi conosciuto che l'imperatore si può fare anche fuor

di Roma (1).

Servio Sulpizio Galba da Terracina. nobile, ricco, preconizzato all'impero da mille auguri, nella sua pretura aveva ben meritato del popolo coll'introdurre il nuovo spettacolo d'elefanti che ballavano sulla corda. Buon capitano, sotto Nerone fece l'addormentato per non eccitare sospetti; e governande la Spagna Tarragonese, represse i concussori, ed acquistò l'amore della provincia. Insorto contro Nerone per restituire, diceva, il massimo dei beni, la libertà rapita da un mostro, come l'udi morto, assunse il titolo d'imperatore, ed avviossi a Roma, auspicando male il regno col punire le persone e le città che aveano ricusato soccorrerlo nella sollevazione, e trucidare i complici e fautori di Ninfidio Sabino, comandante ai pretoriani, il quale avea voluto farsi gridar imperatore.

Un corpo di marinai, che Nerone aveva ordinati in legione, gli va incontro a Ponte Milvio chiedendo essere confermati; e perchè al suo niego si ammutinano, Galba li fa assalire dalla cavalleria, settemila uccidere tra in battaglia e per castigo, i restanti in prigione finchè egli visse. Altri supplizi tennero dietro, ordinati freddamente; pregato a risparmiare ad un cavaliere l'infamia, comanda che il

palco sia dipinto e ornato di fiori.

Il popolo esultò quando vide messi a morte gli stromenti di Nerone, fra cui Narcisso e l'avvelenatrice Locusta; e qualora Galba uscisse in pubblico, gli chiedeva a gran voce il supplizio di Tigellino: ma costui a grosse somme comprò lo scampo. Di ciò fu scontenta la plebe, come della parsimonia che Galba credeva necessaria dopo i pazzi scialacqui precedenti. A un sonatore che il ricreò tutta una cena, regalò una moneta, avvertendolo, — È di mia borsa, non dell'erario ». Se vedesse imbandigione più dispendiosa del solito, soffiava. Le prodigalità del suo antecessore volle cincischiare, ordinando che, chiunque n' avea ricevuto doni, ne restituisse nove decimi, creando per questo un tribunale che turbò i possedimenti, e più scontentò che non arricchisse l' erario. Negò ai pretoriani il donativo, rispondendo: — Ho scelto i soldati, non li voglio comperare; » voce degna di un prisco Romano, s' egli l' avesse coi fatti sostenuta.

Ma avea messo il capo in grembo a favoriti indegni, i quali non

GALBA 159

era temerità che non si permettessero; ne' giudizi e negli impieghi non guardavano a merito, a diritto o a torto, ma a chi più desse: laonde si rinnovavano le miserie e gli errori del tempo di Nerone; e l'odio de' costoro delitti accumulandosi sopra Galba col disprezzo per la sua inerzia, faceva intollerabile il dominio. Vedendosi sprezzato ed esoso, e udita la rivolta d'alcune legioni di Germania, Galba stabilì adottar un successore. E fu Pisone Liciniano, giovane reputato per modestia e severità: e l'esortò a portare la superba fortuna, come sin là aveva l'umile sostenuta; essere accorciatoio al ben regnare l'osservar quali cose si approverebbero, quali si condannerebbero in principi; ricordasse dover governare gente che nè la libertà sapeva tollerare, nè la servitù.

I soldati e i senatori annuirono alla scelta, ma Marco Salvio Otone, inveterato negli intrighi di corte, essendo stato caldo sostenitore di Galba, sperava da lui quel premio: deluso, e nulla avendo a sperare nella quiete, tutto nel sovvertimento, macchinò; i debiti, le insinuazioni dei liberti, i presagi d'indovini e di pianeti, la scadente autorità di Galba, la non ancora assodata di Pisone lo fecero ardito a lasciarsi proclamar imperatore da non più che ventitrè guardie pretoriane. Ben tosto altri ed altri si aggiunsero; gl'indifferenti non si opponeano, i contrari stavano a guardare. Pisone uscì, mostrando di che turpe esempio sarebbe il tollerare che non trenta disertori dessero il padrone al mondo; sicchè il popolo empì il palazzo gridando morte a Otone, siccom' era solito nei teatri, e non già per amore o per idea del meglio, ma per la consuetudine di adulare i principi con vano favore, pronto a gridar il contrario un'ora appresso.

E Otone esce con mani tese, e picchiar petto, e gittar baci, e ogni umiltà: se gli fa turba intorno di curiosi o di fautori; e prima i pretoriani, poi la legione de' marinai, memore dell'insulto, gli prestano giuramento. Galba, svigorito dai settantatrè anni e dall'infingardaggine, compare armato in sedia; è forbottato senza consiglio fra una una moltitudine non tumultuante, non quieta; e da tutti abbandonato, agli assassini presenta tranquillamente il petto, dicendo: — Ferite, se così comple alla repubblica ». Regnò otto mesi, piuttosto scevro di vizi che dotato di virtù; e fu detto di lui, che parve degno dell'im-

pero finchè nol consegui.

Senalo, popolo, cavalieri, come fossero tutt'altra gente, corsero chi prima al campo, bestemmiando a Galba, ad Otone baciando la mano e ammassando titoli e applausi, più vivi quanto meno sinceri. Otone gli accoglieva cortese, e procurava rattenere i soldati dal sangue e dalla ruba; ma aveva autorità di comandare il delitto non d'impedir-lo, e dovette a lor capriccio deporre ed alzare magistrati. Vinnio, Laco, Icelo, Pisone, indegni favoriti, furono trucidati, e con loro molti innocenti e rei, come avviene nelle sommosse: la giornata micidiale si conchiuse con festa e falò: al domani il pretore, convocati i padri, fece decretare la podestà tribunizia ad Otone, che, attraverso le insanguinate vie di Roma, salì al Campidoglio, ove ottenne il titolo di Cesare Augusto, perdonò le ingiurie, o forse differì la vendetta, che dalla brevità del regno gli fu impedita.

Ma gli eserciti che davano l'impero, potevano anche ricusarlo. Nella Bassa Germania, Aulo Vitellio, tratti dalla sua i governatori della Gallia Belgica e della Lionese, e i campi dell' Alta Germania, della Rezia e dell'Inghilterra, si fece gridar imperatore, e prese l'au-<sup>2</sup> gen. torità, premiando e punendo; poi avviò verso Italia cogli eserciti Fabio Valente pel Cenisio. Alieno Cecina pel Sanbernardo: e presto udi che i paesi fra l'Alpe e il Po si sottometteano, non per benevolenza od ira, ma perché indifferenti a qual obbedire fra due pretendenti, egualmente spregevoli. Otone, strappatosi dai voluttuosi ozi. mostrasi assiduo agli affari, blandisce il popolo con lusinghiere elocuzioni, il senato colle dignità, colle largizioni i pretoriani; perdona ad alcuni; ordina a Tigellino di morire; tenta smovere Vitellio dall'impresa con larghe promesse, fin d'associarselo all'impero: patti simili propone Vitellio; poi l'uno all'altro avventano ingiurie enormi e meritate, l'uno all'altro spediscono assassini. I pretoriani tumultuano: i cittadini rimangono col balticuore d'una guerra civile: nessun partito osava prendere il senato, perchè ogni parzialità, mostrata oggi a un imperatore, poteva domani dar pretesto alle vendette dell'altro. Lo sgomento era cresciuto da fantasmi apparsi, statue rivoltesi, mostri nati; un bove parlò in Etruria; il Tevere traboccando portò via i viveri. La gente fiaccata dalla lunga pace, vuol mostrarsi bellicosa col comprare belle armi, insigni cavalli, e banchettare, dissimulando la paura quanto più n' avea.

Per togliersi a quell'intradue. Otone mosse incontro al pericolo colla più parte de' magistrati e de' consolari, e colle coorti pretoriane. La guerra fu atroce come sogliono le civili, sostenute da stranieri ausiliari: finalmente a Bedriaco (2) l'esercito d'Otone andò 20 apr. squarciato. A questo in Brescello ne recò notizia un soldato, il quale vedendosi non creduto, quasi fosse fuggito per viltà, si trafisse colla propria spada. L'imperatore a quell'atto esclamò: - Non sia mai che gente sì prode e affezionata resti, per mia cagione, esposta a nuovi pericoli ». E per quanto i soldati lo confortassero, mostrando che non era a disperare, che tutti voleano dar la vita per esso, e gliel provassero coll' uccidersi, altri gli dicessero essere grandezza d'animo il soffrire le calamità non il sottrarvisi, egli li supplicava a lasciarlo sagrificare la sua per salvare la vita di tanti, e: — Non trat-« tasi di combattere Pirro o i Galli, ma concittadini, nè la vittoria " può venire senza molto sangue fraterno. Vitellio prese le armi; io " dovetti difendermi: ma la posterità sappia che una sola volta esposi " per me Romani contro Romani. Vitellio troverà vivi il fratello, i fi-" gli, la donna sua. Se altri l'impero tenne più a lungo, nessuno lo " abbandonò più generosamente. Di veruno io mi lagno; chè il que-« relarsi degli uomini o degli Dei al venir della morte, è un mostrar-« si cupidi della vita ».

Chi così parlava, era stato mezzano e parte alle turpitudini di Nerone, che gli confidò Poppea sinchè non si fosse tolta d'attorno Ottavia; s' era affogato nei debiti; spelavasi tutto il corpo e radeva la faccia ogni dì, rammorbidiva la pelle con mollica bagnata, portavasi sempre a lato uno specchio, e a quello componevasi in aria marziale VITELLIO 161

prima di camminare al nemico. Indotti i suoi a non ritardare la risoluzione sua, s'accinge ad uccidersi la sera, poi dice: — Aggiungiamo anche questa notte alla vita; » colloca sull'origliere due pugnali s'addormente, e la muttina si trafigge.

li, s' addormenta, e la mattina si trafigge.

24 apr.

Piangendo un imperatore che a trentasette anni moriva per salvarli, i guerrieri suoi levarono un rumore, pericolosissimo perchè non era chi li quietasse; esibirono l'impero senza trovare chi l'aggradisse; e mentre il senato si chiariva per Vitellio, e decretava ringraziamenti alle legioni di Germania, la militare licenza infieriva da ambe le parti col pretesto di punire gli avversi. Vitellio accorso, perdonò ai primari uffiziali dell'emulo, gli altri punì di morte; nel campo di Bedriaco, tuttavia coperto degli insepolti, compiaceasi vederne le ferite, e diceva: — Il cadavere d'un nemico sa di buono, più buono quel d'un cittadino; » e fatto recar vino, bevve e ne di-

stribui, rivelandosi qual era goloso e crudele.

Su tutto il suo cammino fu una gara di portargli quel che di squisitò porgesse il contorno; i migliori cittadini erano raccolti a splendidi banchetti; ed i soldati l' imitavano, sicchè il suo campo sarebbesi detto un baccanale. Sebbene n' avesse congedato e sbrancato parte, pure settantamila armati, oltre i saccomanni e i servi, attraversando l'Italia al tempo della messe, la sperperarono, svergognando, saccheggiando, vendendo come in guerra rotta. L' imperatore entrava in Roma con corazza e spada, a foggia di conquistatore che si cacciasse innanzi il senato e il popolo, se non l'avesseró gli amici avvertito di risparmiare questo nuovo insulto, ed assumere abito di pace. Nell'arringa al popolo e al senato sciorinò la solerzía e la temperanza sua; e popolo e senato, che ne sapevano la gola e le disonestà, applaudirono.

Con uno de' primi decreti proibì ai cavalieri romani di darsi spettacolo sul teatro e nell' arena; con un altro sbandiva gli astrologi; ed essendosi affisso un cartello, che annunziava Vitellio morrebbe il giorno che gli astrologi uscissero di Roma, egli fece ammazzare quanti ne colse. Era frequente al teatro e al circo, assiduo al senato, ove avendolo Elvidio Prisco contraddetto, egli soggiunse: — Nessuna meraviglia che due senatori tengano contrario avviso ». Trovato un catalogo delle persone che avevano sollecitato premi da Otone come uccisore di Galba, li fece morire, men per punizione del passato, che per riparo all' avvenire. Inetto però a gravi cure, le lasciava ai favoriti Valente e Cecina che gli avevano dato l'impero, e ad Asiatico di cui aveva usato in turpi servizi; e forse alle costoro suggestioni vanno imputati i tanti omicidì di cui Vitellio si macchiò, fin della propria madre.

Egli intanto badava agli aguzzamenti dell'appetito. Immaginò un piatto, detto lo scudo di Minerva per la prodigiosa capacità, dove si raccoglieva quanto potesse meglio solleticare palato o capriccio d'uomo; cervella di fagiano, fegati di scaro, latte di lamprede, lingue di rari uccelli a mille colori, pigliati dalla muda ad una cert' ora; femmine sorprese sulla covata, maschi interrotti nel sonno, perchè l'agitazione ne fa il fegato d'un mangia e delizioso; fregoli di pesce,

staccati dal fondo dei laghi al modo che si pescano le perle; altri pesci spediti a Roma coll' acqua stessa in eui furono côlti; poi funghi, di cui si spiava il nascere nelle umide notti; poma imbarcate cogli alberi loro e col giardino ove crebbero, affinchè Cesare le cogliesse di propria mano, e godesse le primizie della fragranza e della lanugine. Fin a cinque desinari sedeva in un giorno, e ciascuno d'ingente spesa; invitavasi da un amico a colazione, dall'altro a pranzo, dal terzo a merenda, a cena dal quarto nel giorno stesso, e gareggiavano a chi più lautamente gl' imbandisse; ma tutti vinse Lucio suo fratello, che gli allesti duemila piatti di pesci, e settemila degli uccelli più squisiti al mondo. Ovunque egli passasse, bisognava riporre i cibi, altrimenti dava del dente in tutto, sparecchiava le are degli Dei, e novecentomila sesterzi in pochi mesi ingolò. Altro danaro straziò in murare stalle, dar corse e spettacoli di gladiatori e di fiere, e nelle splendide esequie di Nerone, liete alla ciurma, esecrate dai buoni.

Gli turbarono, non ruppero i sozzi riposi le notizie d'Oriente. Vespasiano, che osteggiava i Giudei, udita la morte di Nerone, mandò

Tito suo figlio a congratularsi con Galba; ma saputo per via il tracollo di questo e l'accapigliarsi di Vitellio e Otone, Tito diede volta per esortare il padre a mettersi anch' egli competitore. Le legioni d'Oriente non aveano diritto d'imporre all'orbe il padrone, quanto quelle della Germania e della Gallia? Vespasiano, tenuto alquanto in bilancia dalla gravezza de'sessant'anni e del rischio, alfine lasciò da esse proclamarsi imperatore. Le provincie d'Oriente, fino all'Asia e all' Acaja, non esitarono a giurargli obbedienza; a Berito stabili un senato per dibattere gli affari, richiamò veterani, cernì novizi, fabbricò armi, battè moneta, e postosi in Egitto, contro di Vitellio spedi Crasso Muciano, comandante agli eserciti nella Siria. Il quale, crescendo di forze alla giornata e imponendo tasse, venne in Europa, ove le legioni, dall' Illiria alla Spagna e alla Bretagna, acclamarono Vespasiano. L'esercito illirico, guidato da Antonio Primo, calasi dalle Alpi; Aquileja, Altino, Este, Padova, Vicenza, Verona sono sorprese, e così separate da Vitellio l'Alemagna e le Rezie; Cecina che comandava gli eserciti di esso, lo tradì ; la flotta di Ravenna gridò Vespa-29 8bre siano; finalmente sotto Cremona si fe' giornata. Trentamila Vitelliani caddero uccisi da compatrioli ed amici; un figlio ammazzò il proprio padre, e riconosciutolo nello spogliarlo, il pregò di non maledirlo, e gli scavò la fossa. Preso il campo de' Vitelliani, Cremona fu assalita, e per quanto Antonio Primo desiderasse campare una città cinta d'amenissime ville, piena di gente accorsa ad una solenne fiera, e dove erano riposte tante ricchezze, non potè frenare l'agonia delle prede e l'odio antico; e saccheggiata per quattro giorni, su distrutta. Primo vietò ai soldati di tener prigioniero verup Cremonese; ed essi gli

ammazzavano. Vitellio, come altri potenti di altre età, credeva ovviare il pericolo col non parlarne; guai a chi in corte toccasse delle atroci novelle t mandava spie a fare scoperte nel campo di Vespasiano, e tosto le faceva uccidere perchè non parlassero. Fra ciò designava consoli per

dieci anni, dava la cittadinanza a stranieri con larghissime concessioni, e nelle sale di Roma e nei parchi di Aricia, dimenticando il passato, il presente, l'avvenire, bagordava, lussuriava. Giulio Agreste centurione, cercato invano di scuoterlo, gli chiese licenza d'andar a verificare coi propri occhi le forze e la postura del nemico; e visto Cremona ruinata, le legioni prigioniere e il campo vigoroso, tornò, ne diede certezza a Vitellio, e trovandolo incredulo; per testimonio di sua veracità si uccise. In sì lieve conto tenevasi la vita!

Alfine l'imperatore mandò ad abbarrare i valichi dell'Apennino; poi incalzato raggiunse l'esercito con un codazzo di senatori, che lo rendeano viepiù spregevole; ed ora a questi, ora a quelli si volgeva per pareri; poi, ad ogni annunzio dell'avvicinar del nemico, sgomentavasi e s' ubriacava. Udito che anche la flotta di Miseno avea voltato bandiera, tornò a Roma intenerendo il popolo con preghiere, con lagrime, con promesse, più esorbitanti quanto meno pensava mantenerle; e così raccozzò una ciurma cui diede il nome di legione. Ma come Primo varcò fulminando l'Apennino, costoro disertarono a frotte.

Sabino governatore di Roma, benchè fratello di Vespasiano, si tenne in fede: sol quando si bucinò che, per cessare il sangue, Vitellio abdicava, egli assunse le armi; ma il popolo, invaso da subita frenesia, lo chiuse in Campidoglio, e nell'assalto s'incendiarono le case vicine e i portici, tra le cui fiamme penetrati, i Vitelliani passarono per le spade chiunque resisteva; Sabino fu trucidato a rabbia del popolo, il quale mal si potrebbe dire perchè con nuovo furore proteggesse una causa non sua, e principi che domani avrebbe forse trascinati nel Tevere.

Primo, come ode arso il Campidoglio e ucciso Sabino, difila sopra Roma: Vitellio, sebbene rimbaldanzito da quel fervore vulgare, mandò colle Vestali un ambasciatore chiedendo un sol giorno per risolvere; ma non l'ottenne, e i suoi furono rincacciati nella città. Presa anche questa, si battagliò per le vie, e cinquantamila uomini perirono; mentre il vulgo, cui la sua bassezza faceva sicuro, applaudiva o fischiava i colpi, piacevasi scovare se alcuno si rimpiattasse nelle case, gridando viva e muoia, come cosa pazza.

Vitellio, scoperto in un canile, con abiti laceri, corda al collo, braccia al dosso fu menato per la città, fra gli urli della plebaglia 20 xbre che due giorni prima l'adorava. Al moltiplicare degli insulti, quest'unica voce oppose, — Eppure io fui vostro imperatore ». Di otto im-

peratori di Roma, era il sesto che periva di morte violenta.

Coll' uccisione di suo fratello Lucio Vitellio che comandava un esercito a Terracina, fu terminata la guerra, ma senza che fosse pace. I soldati vincitori inseguivano i nemici, scannandoli ovunque li scontrassero; col pretesto di cercarli sforzavano le case; e la ciurma gli avviava ed emulava. Primo valevasi del comando per rubare più degli altri: Domiziano, figlio del nuovo imperatore, che nella sollevazione erasi trafugato in abito di sacristano d'Iside, allora dichiarato cesare, tuffavasi nelle laidezze. Scompigli sovra scompigli, fra quali alla povera Italia restava appena fiato per acclamare Vespasiano augusto.

(1) Evulgato imperii arcano, principem alibi quam Romae fieri. Ta-

сіто, Ніѕт., і. 4.

(2) Si disputò assai sopra questa località, e molti la pongono a Canneto: ma più verisimilmente a Calvatone nel Cremonese, all'angolo d'una strada romana, a due giornate da Verona. Quivi le cronache paesane porrebbero la città di Vegra (forma vulgare del nome di Bedriaco, o Bebriaco) distrutta dagli Unni; e vi si scoprono continuamente ruderi antichi, e nel 1855 un busto di bronzo dell'imperatore Antonino, e due statuette di marmó pario.

#### CAPITOLO XXXVII.

#### I Flavi.

La casa Flavia, nè antica nè illustre, proveniva da Rieti. Tito Flavio, avo che fu di Vespasiano, militò nelle guerre civili, e dopo la rotta di Farsaglia tornò nel paese natio come esattore delle gabelle. Suo figlio Flavio Sabino nell' eguale industria si esercitò in molte città d'Asia con fama d'onesto; poi ritiratosi negli Elveti, arricchì prestando, e da una Vespasia Polla generò Sabino e Vespașiano. Valenti guerrieri entrambi, quest' ultimo divenne senatore e console col blandire i potenti; la finta vittoria di Caligola sui Germani festeggiò con giuochi straordinari; propose che gli accusati di fellonia fossero pubblicamente uccisi ed esclusi dalla sepoltura; in pien senato rese grazie a Caligola d' averlo invitato a cena; proconsole in Africa, servi tanto bene Nerone, da attirarsi il pubblico odio. Reduce, si trovò in sì basse acque che diede in pegno al fratello le sue terre, e al vivere cercò modi poco onesti: ma a grave pericolo il pose l'essersi lasciato prendere dal sonno mentre Nerone recitava propri versi ; onde ritirato in campagna attendeva male nuove, quando si udi prescelto a capitanar la guerra della Giudea. L'oscurità de'suoi natali, togliendo ogni ombra a Nerone, gli aveva meritato quel comando, nel quale mostrossi eccellente; pazientissimo alle fatiche, divideva gli stenti coll'infimo soldato: se non che disonoravasi coll' avarizia.

Fu il solo che, assunto all' impero, si mutasse in meglio. Appena seppe morto Vitellio, racconsolò di vittovaglie l'Italia; conferi governi e comandi ad amici suoi, sperimentati nel vivere privato e sui campi; e non si trovò costretto a corrompere i soldati con improvide liberalità. Crasso Muciano, mistura d'ottime e di ribalde qualità, molle e attivo, superbo e compiacente, avido dei godimenti e indomito alle fatiche, con potere illimitato e bastante severità diede buon incammino alle cose di Roma. Intanto Vespasiano in Alessandria faceva miracoli; rese la vista a un cieco, bagnandogli di saliva gli occhi; un rattratto, appena da lui tocco, ricuperò l'uso della mano: tutto ad onore e gloria del dio Serapide. Entrando nel tempio, Vespasiano vide dietro di sè un tal Basilide, che in quell'istante si trovava ottanta miglia lontano e ammalato. Avvenimenti attestati da Svetonio, Dione e Tacito, il quale dice che, al tempo suo, la menzogna non avrebbe potuto aver corso.

Glorioso per vittorie e per miracoli, Vespasiano arrivò in Italia; e 70 se, appena eletto, tanta folla accorse a riverirlo da non bastarvi l'ampia città di Alessandria, pensate al giunger suo nella metropoli! E

Cantù, St. degli Ital. - II, 44

ognuno se ne prometteva rintegrata la disciplina, rimesso in Iena l'impero, e tutto ciò che i popoli mal condotti aspettano ad ogni mutar

di principe.

In effetto imbrigliò la militare licenza; al senato assisteva, incorando a dire schietto ciascuno il suo parere; migliorò l'amministrazione della giustizia, e nominò una commissione speciale per accelerare lo spaccio de' processi, interrotti nelle precedenti turbolenze. Fatto censore, degradò i cavalieri che si fossero disonorati, surrogandovi i migliori uomini d'Italia e dell' impero; le famiglie senatorie, ridotte a ducento dalle stragi precedenti, crebbe fino a mille; fece de' nuovi patrizt, ultima creazione di tal genere che la storia ricordi. Nè però intendeva rialzare l' aristocrazia oppressiva, dovendo ognuno restar sottoposto al diritto comune; ed essendo nato diverbio fra un senatore e un cavaliero, l' imperatore proferì: — Non è lecito ingiuriar un senatore, ma il diritto naturale e le leggi autoriz-

zano a rendergli ingiuria per ingiuria ».

Benchè tornasse dallo splendido Oriente, serbò semplici modi; benchè abituato sui campi, gemeva allorchè dovesse mandare qualcuno al supplizio; accessibile a tutti, parlava spesso della sua bassa origine, proverbiando cóloro che volevano derivargliela da Ercole: sprezzava i titoli, e a stento accettò quello di padre della patria; diè protezione e ricca dote alla figlia di Vitellio, e sopportò che Muciano vantasse d'avergli egli stesso regalato l'impero. Degli affronti subiti sotto Nerone non tenne memoria; le pasquinate sparse contro la sua avarizia, e le invettive dei filosofi recossi in pace: ma poichè gli Stoici, o quei che di tal nome si camuffavano, persisteano a turbar le opinioni col rimpiangere il passato e denigrare il sistema imperiale, li sbandi. Demetrio, un d'essi, non volle obbedire, e non solo rimase in città, ma gli comparve innanzi dicendogli strapazzi; e Vespasiano si contentò di dire: — Tu fai di tutto perchè io ti tolga la vita, ma io non uccido cane che abbaia ». Ma di quelli che cospirarono contro di lui, Vespasiano non mandò a morte nessuno; ai delatori non prestò ascolto; ammonendolo alcuno di guardarsi da Mezio Pomposiano, perchè nato sotto una costellazione che gli prediceva l'impero, lo elevò console, dicendo: — Di quest' atto d'amicizia si ricorderà, venuto ch' e' sia al trono ».

Per mettere in bilancia le finanze, rincari alcune gabelle; di nuove ne introdusse, fra cui una sugli escrementi; e rimproverandogliela Tito, esso gli diede ad annusare il danaro ritrattone, chiedendogli: — Puzza? » Dicendogli i messi d' una città che il loro senato gli avea decretato una statua di gran costo, egli, stesa la mano, rispose: — Eccone la base; basta mettiate qui il valore della statua vostra ». Non v' avea delitto di cui uno non potesse a danaro riscattarsi: dicono ancora affidasse le pingui amministrazioni a coloro che meglio sapessero smungere, paragonandoli a spugne, che spremeva dopo inzuppate. Sollecitando un suo favorito la sovraintendenza della casa imperiale per uno che diceva suo fratello, l' imperatore non rispose nulla, ma fatto venire il raccomandato, fece sborsar a sè stesso la somma che questi avea promessa al favorito, e gli conferì

VESPASIANO 167

la carica. Quando poi il favorito rinnovò l'istanza, Vespasiano gli disse: — Cércati un altro fratello; il raccomandatomi si trovò essere fratel mio e non tuo ».

Modi stomachevoli in principe: ma se pensiamo a che fondo trovò le finanze, mentre non meno di quattromila milioni di sesterzi l'anno richiedeva l'amministrazione dello Stato, propendiamo a compatire, un vizio che risparmiò le solite dilapidazioni. Tanto più che ciò mon? lo tradusse a confiscar i beni neppur di quelli che l'aveano contrariato, nè il distolse dall' aiutare senatori poveri, rifiorire città diroccate, ristorar vie ed acquedotti, proteggere le arti e le scienze e i poeti, pel primo stipendiare professori d'eloquenza greca e latina in Roma, e raccogliere tremila lastre di rame, su cui erano scritti i fasti antichi della città. Allora fu elevato il tempio della Pace, adunandovi i capolavori sparsi qua e là; allora ricostruito il Campidoglio. ed altri edifizi, periti nell'incendio di Nerone e nelle sommosse sotto Galba; allora il grande anfiteatro che meritò il nome di Colosseo; allora ristaurate le grandi vie di tutto l'impero, non più a spese delle provincie ma dello Stato. Ed avendogli un meccanico offerto macchine da trasportar grandi colonne con piccola spesa, egli lo ricompensò, ma ricusò l'invenzione, dicendo: - Bisogna che il popolo

Però l'indipendenza del mondo rimbalzava volta a volta contro l'oppressione romana; e sospese col nuovo sistema imperiale le guerre di conquista, molte divennero necessarie per difendere le provincie o per acchetarle. Già vedemmo quelle menate sotto Augusto nella Germania, la quale non quietò mai. La Bretagna, stanca delle esazioni e de' pubblicani, si rivoltò, ma l'entusiasmo non la sottrasse dal vedere ribadite le sue catene. Nella Gallia fu perseguitato il culto dei Druidi, perpetui eccitatori del sentimento nazionale; e in compenso Claudio pareggiò quelle provincie all'Italia, ricevendo i Galli al senato e alle dignità, che che scandalo ne prendesse l'aristocrazia. L' Armenia, dopo lunghe agitazioni si sottopose, e Tiridate ne ricevette la corona dalla mano di Nerone; il quale pure mutò in provincia il Ponto. Aveva appena Vespasiano accettato il titolo imperiale, che i bellicosissimi Daci, o vogliam dire Tedeschi (*Deutsch*), presero le armi; non tenuti più in soggezione dall'esercito aquartierato nella Mesia, assalirono gl'invernali accampamenti delle truppe ausiliarie, e varcato il Danubio, minacciavano il riparo delle legioni. Muciano mandò pronti soccorsi, coi quali Fontejo Agrippa li ricacciò di là dal fiume, le cui rive munì d'una schiera di fortezze.

Le guerre domestiche de' Romani davano sempre eccitamento a qualche provincia di sollevarsi. I Batavi, tribù di Catti, che sturbata dalla Germania, erasi stanziata nell' isola formata dai due rami del Reno, furono condotti da Claudio Civile a scannare gli eserciti conquistatori, e proclamare l'indipendenza. Tutta la Gallia riprese desiderio e speranza di libertà; e i Bardi, usciti dai nascondigli, e la profetessa Veleda con canti e sacrifizi e tutto il corredo dell'antica superstizione, produssero oracoli, promettenti l'impero del mondo a gente d'oltr'alpe; e interpretando l'incendio del Campidoglio come

preludio della caduta di Roma, trucidano i capi romani, e proclama-

no l'impero gallo.

Ma Roma, più che nella forza degli eserciti, s' affidava negli interessi de' vinti che sapeva conciliare co' suoi; e i migliori delle colonie dissuadevano i loro nazionali da una guérra che ripristinerebbe la barbarie distruggendo l'introdotta civiltà, e ai privilegi romani surrogherebbe di nuovo la guerra interminabile, i saccheggi, la prepotenza armata. Tali erano le ragioni con cui Petilio Cereale, comandante alle forze romane, arringava gli abitanti di Treveri: — Io « non so parlare, bensì combattere: ma poichè le parole de' sedi-« ziosi fanno effetto su voi, udite anche le mie. I Romani nel paese « vostro entrarono non per cupidigia, ma chiamati dai vostri mag-« giori, stracchi delle mutue distruzioni. Con qual fortuna guerreg-« giammo i Germani e altri nemici vostri, lo sapete: nè venimmo « sul Reno per difendere l' Italia, ma perchè un altro Ariovisto non « si facesse re della Gallia. Forse Civile e i suoi Batavi vorran bene a « voi più che i loro antenati ai vostri? Cupidigia di preda, desiderio « di mutar i loro pantani col vostro ubertoso terreno li mosse sem-« pre, pur ammantandosi col nome di libertà; e voi foste battuti e « dominati finchè non vi deste a noi. Noi non vi abbiamo augravati « più di quel che fosse mestieri per conservare la pace: del reste « facciamo un corpo solo; spesso voi comandate le nostre legioni, « governate provincie; núlla a voi teniamo chiuso; de' buoni princi-« pi godete voi anche lontani; i tristi sentite menó perchè lontani. « Ma come la pioggia e il vento, così bisogna acconciarsi a soffrire « qualcosa de' dominanti. Espulsi che fossero i Romani, tutto il mon-« do verrebbe a baruffe; un impero cresciuto con ottocento anni di " fortuna e di abilità non potrebbe scomporsi senza universale sov-« vertimento; e peggio starà chi possiede oro e beni, esche alla « guerra. Amate e riverite piuttosto la pace romana, e cotesta Ro-« ma, ch' è nostra patria, vincitori o vinti che siamo: vogliate esse-« re piuttosto docili con sicurezza, che riottosi con rovina » (1).

In fatti Roma avea sì bene stabilito la sua dominazione civile, che fuor di essa non vedeasi se non disordine, servitù, barbarie; le legioni rivoltavansi contro i principi, contro Roma non mai. Quando poi questa ricompostasi spedì bastanti forze contro gl'insorgenti, molti si piegarono per ragione o per paura, altri vi furono costretti; alcune legioni che avevano giurato l'impero gallo, tornarono al dovere, e furono accolte impuni. Dopo lunga e valida resistenza, Civile dovette cedere anch'esso, ed ottenne di vivere in pace; Classico, Tutore, altri capi fuggirono o si uccisero; alcuni furono consegnati ai

Romani, e perirono nei processi.

Giulio Sabino di Langres, che erasi fatto proclamar imperatore, fu sconfitto mentre estendeva la sollevazione, nè si sottrasse alla morte che col dar fuoco alla casa dov'era ricoverato, facendo credere d'esservi perito. E lo credette anche la moglie sua Eponina, che teneramente lo amava, e che il pianse desolata finch' egli non potè farle sapere d'essersi, colle ricchezze e con due liberti, ricoverato in una caverna. Reprimendo la gioia di quest' annunzio, ella seguitò vita e

lutto vedovile; ma fingendo affari, stava lungamente alla campagna per vivervi con esso. In quella tana partori ed allevò due gemelli. e potè anche, non si sa perchè, mandare il marito sconosciuto a Roma. donde tornò. Così passati nove anni, qualche curioso lo ormò, e scoperto l'arcano, Sabino colla generosa fu in catene strascinato a Roma. La magnanimità di lui, il lungo martirio, la stranezza del caso, le lacrime di Eponina, la quale diceva, - Ho allevato questi bambini in una tana come una lionessa, acciò fossimo in più a chieder mercede, » intenerirono alle lacrime Vespasiano, ma nol tolsero dal mandarli al supplizio; — ragion di Stato. Nella Gallia tornò l'amore dell'ordine, cioè la pazienza della servitù; e i Druidi si trasformarono in maestri di scienze romane.

Con altre guerre intanto erano ridotte a provincie la Comagene col nome di Eufratesiana, la Grecia emancipata da Nerone, la Licia, la Tracia, la Cilicia Trachea, con Rodi, Bisanzio e Samo: da Giulio Agricola fu circuita e sottomessa la Bretagna colle Orcadi, come vedreme.

Più memorabile è la caduta degli Ebrei, popolo prescelto da Dio a conservar pura la tradizione, finchè, venuta la pienezza de' tempi, sorse di mezzo ad essi e fu da essi sconosciuto e ucciso quel Divino, di cui tutta la loro storia non era che preparazione, simbolo, profezia. Anche perduta la dominazione, unita alla provincia della Siria, e governata da presidi romani, la nazione ebrea rifiutò ostinatamente i costumi gentili e la religione idolatra; e agli imperatori che voleano violentarne le coscienze, opponeva le proteste, e subiva le persecuzioni. Ma internamente le scissure fra la Giudea e la Samaria, le sette de' Farisei e Saducei, le ambizioni de' principi e de' sacerdoti, la comparsa di finti Messia, infine la smoderatezza degli Zelanti rendeano infelicissimo il paese, e gli facevano sentire la maledizione del sangue del giusto. Satolli d'oltraggi trucidati a migliaia, offesi negl'interessi e nelle credenze, insorgono regnante Nerone, il quale deputa a sottometterli Vespasiano. Non v'è orrore che non accompagnasse quella guerra, in cui si conta perissero un milione e mezzo di Ebrei: sinalmente Tito, siglio di lui, prese Gerusalemme stessa e la 17bre incendiò, e da quel punto gli Ebrei più non ebbero patria nè altare. Sparsi per tutto il mondo, con una portentosa attività e con irremovibile perseveranza vivono confidati che quel Dio, che altra volta li richiamò dalla schiavitù di Babilonia, faccia splendere ancora il loro giorno. - Sarà il giorno, in cui il sangue, imprecato dai loro padri, scenda sui figli per lavacro di perdono e redenzione.

Tito negli anfiteatri di Berito e di Cesarea rallegrò il popolo collo spettacolo di centinaia di Giudei, accoltellantisi o sbranati dalle fiere: altri condotti a Roma, abbellirono il più splendido trionfo, ornato viepiù collo strozzare i principali di essi: altri furono serbati a fabbricar l'arco che ancora chiamasi di Tito, il Colosseo e il tempio della Pace, nel quale furono deposti il candelabro d'oro e gli altri arredi del culto di Ieova.

Vespasiano associossi il figlio vincitore nella podestà tribunisia; e il tempio di Giano chiuso attestò finite o sospese le guerre. Anche

Roma respirava dalle atrocità e dalle pazzie, non così però che le mancassero supplizi; e fu singolarmente deplorato quel dell'intrepido Elvidio Prisco (pag. 428). Alieno Cécina ed Epiro Marcello, spia di Nerone, congiurarono con molti pretoriani; ma scoperti, Marcello prima della condanna si uccise: a condannar Cecina non bastando l'essergli trovata l'arringa disposta per ammutinare i soldati, Tito l'invitò a cena, e ve lo fece assassinare. Compendiose procedure!

Vespasiano, sentendosi morire, esclamò: — Ŝe non fallo, sto per divenire iddio; » burlandosi del divinizzare che i Romani faceano i loro principi. Sereno fin all' ultimo istante, — Un imperatore (disse). 79 dee morire in piedi, » tentò alzarsi, e spirò di settantun anno, regnato dieci. Ai funerali de' grandi solevansi rappresentare commedie, ove il morto era messo in burla. Il buffone che, in quella di Vespasiano, contraffacea l' estinto, domandò agli economi quanto costerebbero i funerali, e udita l' ingente somma destinatavi da Tito, riprese: — Date a me quel danaro, e gettate pure il cadavere nel fiume ». Fortunata Roma però se d'avarizia solo poteva appuntare il successore di Tiberio e di Nerone (2).

Tito Flavio, spertissimo in eloquenza e versi, e più nella guerra, finchè visse il padre mostrò avidità e tracotanza; sorreggeva chi ghi offrisse danaro; se portava malanimo contro alcuno, ne facea dai prezzolati domandar la testa in teatro o nel campo; e gli amori suoi con Berenice, sorella d'Agrippa II re degli Ebrei, erano riprovati dai Romani, tementi un' imperatrice straniera, quanto dagli Ebrei, scandolezzati che una loro principessa scendesse agli abbracci del

distruttore di sua nazione.

Ma fatto imperatore a trentanove anni, Tito mandò Berenice fuor d'Italia, per quanto si sentisse di lei acceso; al fratello Flavio Domiziano, discolo ed intrigante, non solo non fece verun male, ma esibì dividere con esso l'autorità; confermò con editto generale le prerogative concesse da' suoi predecessori a città o persone; lasciava il popolo accostarsegli fin nel bagno, assegnare quando e come bramasse i giuochi ch'egli dava; nè l'affabilità gli scemava decoro. A chi gli rimostrava il troppo facile suo concedere, rispondeva:—Non conviene che alcuno parta melanconico dalla vista del principe; » ed una sera, non ricordandosi d'aver beneficato alcuno, esclamò:—Perdetti una giornata ».

Accettando il pontificato, dichiarò che più non si contaminerebbe di sangue, abolì la legge di fellonia, nè si accusasse più alcuno per aver detto male di lui o de' predecessori. — O sparla di me a torto, « e lo compiango; o a ragione, e sarebbe ingiustizia il punirlo della « verità. Quanto a'miei antecessori, se ora sono Dei, possono a voglia « punire gli oltraggi senza mio intervento ». Avendo il senato condannati nel capo due patrizì cospiratori, Tito mandò pregare quell' assemblea di desistere dall' inutile castigo, dipendendo i regni da una potenza superiore all' umana; al tempo stesso invia a rassicurare la madre de'rei, li vuol seco a banchetto la sera, il domani agli spettacoli, passando a loro le spade de' gladiatori, che, secondo il costume, gli venivano offerte ad esaminare.

BOMIZIANO 171

Non che agognare l'altrui, ricusò regali e legati: eppure in donativi, spettacoli e fabbriche gareggiò con qualunque de suoi predecessori; e quando inauguró il colossale anfiteatro, presentò, oltre i gladiatori, una battaglia navale e fin cinquemila fiere. Più savia generosità mostrò in pubbliche sciagure: avendo un incendio guastato il Campidoglio, il Panteon, la biblioteca d'Augusto, il teatro di Pompeo, a non dire i minori edifizi, dichiarò ch'egli toglieva sopra di sè tutti i danni; e per mantenere la parola, senza accettar le somme che città e principi forestieri gli esibivano, vendè perfino gli arredi del suo palazzo. Il Vesuvio, che da immemorabile non eruttava, lui regnante proruppe in modo, che Ercolano e Pompei furono sepolte, 8 7bre Pozzuoli e Cuma diroccate, sobbalzata tutta Campania. Tito a proprie spese provvide ai mali riparabili; girò il paese, non per ostentazione e curiosità, ma prodigando danaro. La peste gli die nuovo campo a mostrare la sua benevolenza, e quasi non dissi la carità. Chi crederebbe che, sotto tal principe, trovasse molti seguaci un finto Nerone venuto d'Armenia, il quale ronzò in torno all' Eufrate, poi sirifuggì tra i Parti?

Mentre Roma si ricreava sotto il buon Tito, e lo intitolava delizia del genere umano, morte gliel tolse dopo due anni e tre mesi di 81 regno, accelerata, si disse, dal fratello Domiziano, che lo fece scri-

vere tra gli Dei mentre il denigrava presso gli uomini.

Questo Domiziano, senza studi, marcio di lussuria e di debiti, inguerra sollecito solo d'evitar le fatiche ed i pericoli, estinto il padre, tentò guadagnarsi i pretoriani per soppiantare Tito, e Tito gli perdonò. Morto od ucciso questo, fu gridato imperatore, e prodigatigli d'un tratto i titoli e le cariche che a' suoi antecessori conferivansi a

poco insieme.

Dapprima vietò perfino i sacrifizi cruenti; largheggiava cogli uffiziali, acciocchè la povertà non ne agevolasse la corruzione; ricusava l'eredità di chi avesse figliuoli; e dopo spartite ai veterani le terre confiscate, il di più non tenne per sè, come si soleva, ma lo rese ai prischi possessori. Murò splendidamente, ricompose la biblioteca incendiata, e dodicimila talenti spese nella doratura del tempio di Giove in Campidoglio: eppure la magnificenza di quello era un nulla a petto d'una sola galleria o d'una sala del palazzo. Attendeva in persona a rendere giustizia; notava d'infamia i giudici che accettassero danaro, o i governatori che espilassero; represse la licenza pubblica e la sfacciataggine de' libelli; vietò ai cavalieri di recitare sui teatri; cassò un senatore che danzava; escluse le donne dal ricevere legati e dall'andare in lettiga; dichiarò indegno d'esser giudice un cavaliere che ripigliò la moglie dopo ripudiatala per impudica; molti adulteri punì di morte, e vietò severamente di far eunuchi.

Ma a fatica dissimulava l'indole sanguinaria e codarda. Avido di gloria militare quanto inetto ad acquistarsela, assunse quattro volte in un anno il titolo d'imperatore, sempre per vittorie altrui: piombato improviso sui Catti, i più civili e guerreschi fra i Germani, strascino in trionfo alcuni prigionieri, nè più da quell'ora depose la

toga trionfale; intanto che Svevi e Sarmati, rivoltati contro l' impero, sterminavano eserciti interi nella Mesia, nella Dacia e nella Germania.

Memorabili sono di quel tempo le vittorie di Gneo Giulio Agricola sulla Bretagna. Cesare pel primo era sbarcato nell'isola per reprimere i sacerdoli galli che continuamente fomentavano le sollevazioni nella Gallia renana (V. I, pag. 528): ma sebbene fosse dichiarata provincia, non obbediva ai Romani, e poco vi vantaggiarono le 77 armi, finchè non le condusse Agricola. Tacito, genere di lui, volle proporlo a specchio e raffaccio degli altri capitani; onde racconta che, accortosi come il saccheggio e la prepotenza militare nocessero alla dominazione, Agricola riformò la disciplina cominciando dalla propria casa, nominò uffiziali i più degni senza riguardo a raccomandazioni e preghiere, ripartì più equamente le imposte; poi incoraggiando i suoi coll'esempio, scoraggiando i nemici colla rapidità delle marcie, riportò molte vittorie, molti col perdono indusse a sottomettersi, e cercò tenerli quieti coll'incivilirli; mai non cercava sminuir la gloria a' soldati per attribuirla a sè, c sempre mostravasi avaro del sangue romano. Per tal modo assicurò il dominio di Roma sulla Bretagna e la Caledonia: ma Domiziano, quasi eclisss sasse le sue imprese finte colle vere, lo richiamò, e l'insigne capitano non ne sfuggi il rancore altrimenti che col vivere nell'oscurità: e neppur questa forse il sottrasse al veleno.

I Daci, guidati da Decebalo, grande in battaglie e in consiglio, passato il Danubio, ruppero i Romani, uccisero il governatore della Mesia, e menando orribile guasto, occuparono tutte le fortezze, là intorno munite dai Romani. Domiziano, posto in dirotta fuga, mandò a Decebalo supplicando pace, con ricchi donativi, con artigiani di ogni sorta, e con una corona in segno di riconoscerlo re, e rassegnandosi a pagargli annuo tributo. Prima guerra ove i Barbari assalissero con vantaggio l'impero. Eppure Domiziano scrisse al senato aver messo finalmente il morso agl'indomiti Daci; e tornando, dopo aver peggio che in guerra devastato il paese quieto, menò un trionfo, dove i poeti lo paragonarono ai Cesari e agli Scipioni (3).

La fierezza che gli mancava in campo, sapeva troppo esercitarla in pace. Il banditore nell'acclamar console Flavio Sabino genero di Tito, avendolo in isbaglio chiamato imperatore, Domiziano fece scannare e il banditore e il nipote. Fatto prendere l'oroscopo dei grandi dell'impero, ne tolse ragione di mandar a morte assai senatori e cavalieri. Di molti Cristiani prese l'ultimo supplizio in Roma e nelle provincie, come di nemici alla repubblica, tra i quali Flavio, Clemente cugino suo e collega nel consolato, e le due Domitille, nipote e moglie di quello.

Com' è de' principi cattivi, Domiziano aveva in odio e in sospetto la storia e gli storici: Erennio Senecione, incolpato di scrivere la vita d'Elvidio Prisco, fu creduto degno di morte; Fannia vedova di Elvidio, che confessò averlo a quel lavoro spinto e aiutato, ne perdette i beni e la patria, ma portò seco la storia riprovata; ad Aruleno Rustico fu colpa capitale l'aver lodato Trasea Peto; Armogene di Tar-

so venne ucciso perchè parve nella storia alludere a Domiziano, ecrocifissi quelli che ne avevano aiutato lo spaccio. Nuovo genere di crudeltà fu l'ardere pubblicamente i libri di fama più cospicua e di sensi più generosi: da ultimo tutti i filosofi e gli scienziati sbandì; alcuni, cessati gli studi, presero il mestiere di spia, il più opportuno perchè impinguava colle ricchezze, confiscate sotto frivolissimi pretesti. Un cittadino illustre mostrasi popolare? e'medita la guerra civile; sta ritirato? vuol far rimprovero ai tempi; conduce vita illibata? è un nuovo Bruto; se inerte e stolido, cova disegni di sangue; se operoso e vivo, intriga e sommove: il ricco possede troppo danaro per uom privato; il povero, non avendo che perdere, potrebbe à tutto avventarsi. Più le spie erano vili e schisose, più l'imperatore le palpava e reggeva; convinte di calunnia, crescevano di merito; ad esse le spoglie dello Stato, ad esse le dignità pontificali e il consolato; quali nelle provincie spediti procuratori, quali in città tenuti per confidenti e ministri; schiavi furono subornati contro i signori, liberti contro i patroni; e chi non avesse nemici, trovavasi tradito da gente, della cui benevolenza mai non avea dubitato.

Sotto il costoro regno i Romani non osavano comunicare ad altri i propri pensamenti, nè fremer insieme; e vedeano con silenzio pusillanime i tribunali fatti strumenti di perdizione, rapine ed assassini palliarsi col nome d'ammenda e di castigo: le isole riboccavano di relegati, gli scogli d'uccisi. Alcuni incontrarono la morte con intrepidezza: madri e mogli generose seguirono i loro cari nell'e-

siglio.

A Domiziano recava diletto il veder le lagrime, noverare gli aneliti; esultava quando a una sua parola il senato impallidisse. Privatamente si compiaceva di lepidezze inumane. Una sera chiama a
banchetto il fior de' senatori e de' cavalieri, egli che diceva di guardare i più de' cavalieri per suoi nemici, e che non si terrebbe sicuro finchè pur un senatore respirasse. Man mano che arrivano, son
condotti in una sala a bruno, ove fioche lampade mostrano cataletti,
segnati ciascuno col nome di un convitato; ed ecco dopo lunga ansietà entrano uomini ignudi, tinti di nero, colla spada nell' una, la
face nell' altra mano: ma dopo girato attorno, aprono le porte, e
congedano i due ordini principali dell' impero, non so se più atterriti o scornati.

Valentissimo nel trar d'arco, faceva trasvolare il dardo fra le aperte dita d'uno schiavo, posto per lontano bersaglio; e nella lunga solitudine del suo gabinetto l'imperator del mondo esercitava tale abilità dardeggiando mosche. Onde Vibio Crispo interrogato se nes-

suno fosse coll'imperatore, — Neppure una mosca » rispose.

In turpi voluttà non la cedeva ad alcun predecessore. E i Romani? adulavano e il chiamavano signore e dio, e figlio di Minerva, titoli chi egli medesimo si attribuiva nelle lettere, e che gli erano prodigati da Marziale, Quintiliano, Giovenale e dagli altri scrittori. Le vie che conducevano al Campidoglio, apparivano ingombre di vittime, scannate avanti alle sue statue (4), le quali per decreto non potevano farsi che d'oro o d'argento. Giuochi preparò, che Roma non

avea mai veduti i più splendidi; fece scavare presso al Tevere un gran lago, ove due flotte combatterono; agli accoltellamenti de' gladiatori mesceva anche donne; offri vere battaglie d'interi eserciti nell'anfiteatro, egli che delle campali avea paura; ed essendo, durante lo spettacolo, sopragiunto un rovescio di pioggia, non permise a veruno d'uscire; onde molti ammalarono, alquanti morirono.

Per bastare alle prodigalità, non era via d'ottener danaro ch'e' non si facesse lecita; alle eredità facilmente sottentrava o accusando il morto d'avere sparlato di lui, o trovando chi asseriva quello averlo chiamato erede. I magistrati rincarivano le imposizioni, tanto che varie provincie sorsero in aperta rivolta. In Germania, Lucio Antonio governatore prese il titolo d'augusto; ma bentosto rotto ed ucciso, de'molti accusati come complici suoi due soli tribuni camparono la vita col provare d'essersi prestati a vilissima lascivia, e quin-

di esser incapaci d'ogni ardito tentativo.

Avendo scoperta e sventata una congiura, stava sempre in timore di nuove, massime che diversi prodigi e indovinamenti gli prenunziavano la sua fine. Si munì in ogni miglior modo, fino a rivestir le sue stanze di una pietra che rifletteva le immagini. acciocchè nessuno gli si accostasse inosservato; poi pensando disfarsi di chiunque gli dava ombra, ne aveva preparata la lista. Un fanciullo, col quale egli trescava, gliela tolse mentre dormiva, e la portò fuori; e l'imperatrice Domizia Longina, sbigottita al leggervi il proprio nome con quel de' primart, convenne con questi di pigliare il passo innanzi. Partenio primo cameriere introduce all' imperatore Stefano liberto di Domizia, che recando il braccio al collo in atto di ferito, gli porge una carta ov' è rivelata la congiura, e mentre la leggeva il trafigge. Domiziano si difende, Stefano rimane trucidato da quei di casa; ma gli altri congiurati sopragiungendo uccidono l' imperatore.

Compiva i quarantacinque anni, e n'avea regnato quindici; e il senato raccoltosi di presente, gli disse tanti improperi quante dianzi adulazioni, ne rase il nome dalle epigrafi, abbattè le statue e gli archi, annullò gli atti. Il popolo, sino al quale non scendevano le persecuzioni, bensì le pompe e i giuochi, stette indifferente. I soldati, di cui aveva cresciuta la paga, lo piansero più che Vespasiano e Tito; e gli uffiziali durarono gran fatica a frenarli.

Egli è l'ultimo di quelli che chiamiamo i Dodici Cesari.

(1) TACITO, Hist., lib. IV. 74. 75.

<sup>(2)</sup> Nel censimento sotto Vespasiano si asserisce che trovaronsi nella Gallia Cispadana cinquantaquattro persone di cento anni, cinquantasette

di centodieci, due di centoventicinque, quattro di centrentacinque, quattro di centrentasette, tre di cenquaranta: a Parma ve n'avea tre di centoventi, due di centotrenta; a Faenza una donna di centrentadue; a Rimini uno di cencinquanta, nominato Marco Aponio.

(3) Stazio e Marziale. Ecco alcune delle costoro adulazioni:

Invia sarmaticis domini lorica sagittis

Et Martis getico tergore fida magis...
Felix sorte tua, sacrum cui tangere pectus

Fas erit, et nostri mente calere dei! ...
Redde deum votis poscentibus: invidet hosti

Roma suo, veniat laurea multa licet.

Terrarum dominum proprius videt ille; totoque

Terretur vultu barbarus, et fruitur...

Hiberna quamvis Arctos, et rudis Peuce Et nugularum pulsibus calens Ister, Fractusque cornu jam ter improbo Rhenus, Teneat domantem regna perfidae gentis, Tu, summi mundi rector, et parens orbis Abesse nostris non tamen poles votis...

Nunc ilares, si quando mihi, nunc ludite, Musae:
Victor ab Odrysio redditur orbe deus...

Altrove Giano, vedendo passar Domiziano, lagnasi di non avere abbastanza occhi e visi per mirarlo (Marziale, lib. viii. 2). Tardi pure ad alzarsi la stella del mattino, chè se Cesare compare, il popolo non s'accorgerà della mancanza (Ivi, 21). — Oh poeti!

(4) Plinio, Paneg.

#### CAPITOLO XXXVIII.

# Imperatori Stoici.

È merito della verità il vantaggiare fin quelli che la rinnegano e la perseguitano, e costringere a riconoscerla fino i nemici che la impugnano. La morale che i Cristiani predicavano obbedendo e morendo, già appariva negli scrittori pagani, e rinfondea vigore alla setta più virtuosa, la stoica; la quale, alla morte di Domiziano, si sentì da tanto da opporsi alla onnipotenza delle armi; e acquistato preponderanza in senato, s'ingegnò a mettere sul trono creature sue, e le

riuscì di procurare a Roma una serie di buoni capi.

Primo fu Marco Coccejo Nerva, oriundo da Creta, nativo di Narni, onorato di una statua da Nerone per le sue poesie. La fazione stoica sparse vaticini e strologamenti sul futuro regnare di esso, tanto che, comunque timido, l'incorarono ad accettare il trono. I pretoriani, sfogata la devozione loro verso l'estinto imperatore, non ritardarono a riconoscere il nuovo; ma fra i mirallegro, Arrio Antonino si condolse con lui, che, dopo sfuggito per virtù e prudenza a tanti principi malvagi, si trovasse in tal luogo dove amici e nemici disguste-

rebbe, e più gli amici, appena ricusasse una grazia.

Nerva, professandosi collocato in quell' altezza non per soddisfazione propria, ma pel popolo, seppe conciliare la dolcezza della libertà colla quiete della monarchia. Restituì nella patria e nei beni gli sbanditi per fellonia, minacciò i delatori, interdisse i processi di maestà, e giurò non mandare a morte verun senatore: vastissimi terreni distribuì alla poveraglia; faceva allevare a pubbliche spese i Dambini indigenti ; riproibì l'evirazione; e si governò sempre di maniera come avesse, quando che fosse, a tornare privato. Per alleggerire le imposte limitò le spese, escludendo vari sagrifizi e spettacoli, moderando il fasto del palagio, non tollerando gli si ergessero statue d'oro o d'argento; e per ricompensare o soccorrere, vendette parte del proprio vasellame e alcuni poderi. Il senato, ripresa la libertà dei giudizi, procedette contro gli spioni del regno precedente, e alcuni multò di morte, altri d'esiglio; ma avendo istituito procedure contro alcuni nuovi cospiratori, Nerva troncò le indagini. Parve sconvenevole tale clemenza a Giulio Frontone console, e — Se è grave sciagura un principe sotto cui tutto èvietato, non èminore uno sotto cui tutto sia permesso ».

In fatto, di quella bontà abusarono i pretoriani, e levato rumore, assalirono il palazzo onde obbligar Nerva a consegnare gli uccisori di Domizi ano; e per quanto egli s' opponesse, e nudo il petto li pregasse a ferir lui piuttosto, dovette cedere, lasciar uccidere i congiurati, e ringraziare i pretoriani d'averne purgato il mondo.

Da qui comprese la necessità di destinarsi a successore un uomo di salda mano, e adottò lo spagnuolo Marco Ulpio Trajano, col quale divise da quel punto l'autorità: ma regnato appena sedici mesi, su

ascritto fra gli Dei.

Trajano avea fatto le prime armi contro i Parti; da Domiziano fu mandato a governare la Germania bassa; robusto di corpo e formato alle fatiche, era il più sufficiente capitano dell' età sua: in campo non l'avresti distinto dall'infimo soldato al vestire, agli esercizi, alla sobrietà; marciava a piedi, conosceva un per uno i suoi veterani e le imprese loro, senza che l'affabilità disciogliesse la disciplina. Di pochi studi (1), pure gli studiosi favoriva; nobile di portamento, d'obbliganti maniere. A quarantaquattro anni succedendo a Nerva, entrò pedestre in Roma fra indicibile esultanza, e nel por piede in palazzo, sua moglie Pompea Plotina voltasi al popolo disse: — Io spero uscirne qual v'entro ».

Trajano dichiarò tenersi obbligato alle leggi come qualunque cittadino; largheggiò nelle consuete distribuzioni sì ai soldati, sì al popolo, comprendendovi gli assenti e, cosa nuova, i minori di dodici anni; ed è scritto che le frequenti sue liberalità mantenessero due milioni di persone. Tenne sempre i grani a modico prezzo, fece larghi assegnamenti pe' figli dei poveri, diede spettacoli di gladiatori, ma sbandì i commedianti che Nerva aveva riammessi: spese largamente in aprire il porto di Civitavecchia ed ampliare il circo, ove proibì si pronunziasse il suo nome, per sottrarlo agli applausi prodigati a tanti malvagi imperatori; e provisti di pubblico stipendio gli avvocati, vietò che ricevessero sportule dai litiganti, i quali pure

doveano giurare di non aver dato loro nè promesso nulla.

Voltosi a guarir le piaghe dell' anarchia e della tirannide, diminuì le imposte, accorciò le prerogative imperiali qualvolta al ben pubblico complisse; nè accuse di maestà, nè delatori soffrì, nè concussioni de' governanti; riceveva le persone di qualunque fossero grado, e candidamente ne ascoltava gli avvisi; cercava i più degni per collocarli in posto; e credeva che le finterie non fossero necessarie, come nella condotta privata, così neppure nella politica. Preferiva l'impunità di cento rei alla condanna d'un innocente; e nel dare la spada a Suburano prefetto del pretorio, gli disse: — S'io compio il mio dovere, adoprala per me; contro me, se vi manco ». Essendo da alcuno insusurrato contro di Licinio Sura, a lui caro e riverito, andò a cenare da esso non invitato, si fece medicare gli occhi e radere dal medico e dal barbiere di esso, poi il domani a chi gli ripeteva le accuse, rispose: — S'egli intendesse uccidermi, l'avrebbe fatto ieri ».

Di colpe e disetti ebbe la sua parte; amava il vino, tanto che ordinò di non eseguire i comandi che desse dopo tavola; ai piaceri s'abbandonò quanto il suo tempo consentiva; per vanità lasciava mettere il proprio nome su tutti gli edifizi o eretti o ristaurati, sicchè lo soprannomarono erba parietaria; sossi il titolo di signore, e sagrifizi alle sue statue, e che il popolo giurasse per la vita e l'e-

106 ternità di lui; e forse per gelosia di divinità ordinò persecuzioni contro i Cristiani.

Da Plinio il giovane, che ne stese il panegirico, trapela la gioia alquanto fanciullesca che provavano i patrioti romani al veder di nuovo convocate le adunanze del senato tre giorni di fila, e protratte sino a notte (2): ma quale concetto formarci di queste assemblee, se dallo stesso Plinio siamo informati che Trajano disdisse di formare una piccola associazione onde riparare i pubblici bagni d'una città dell' Asia, atteso che ogni unione per interessi privati è contraria all'impero?

Conoscendone il valore, i Germani mandarono a Trajano deputazioni d'ogni parte, e i Barbari di là dall'Istro non s'avventurarono alle correrie, che rinnovavano ogniqualvolta il fiume gelasse: ma Trajano aspirava a « passar l'Eufrate e il Danubio su ponti da lui fab-

bricati, e ridurre la Dacia in provincia ». Indecoroso stimando il tributo con che Domiziano avea dai Daci comprato la pace, ne devastò le campagne, eli vinse in una battaglia. dove essendo venuti meno i cenci da bendare i tanti feriti, gli diede le proprie vesti; e continuò la vittoria con tale ardore, che Decebalo, instancabile loro re, mandò per pace, ed accettolla a gravi condi-103 zioni. Trajano, poste fortezze e guardie ov'era duopo, menò il primo trionfo sui Daci, e voltò sul Danubio un ponte di pietra di venti piloui, grossi sessanta piedi, alti cencinquanta, discosti settanta; opera meravigliosa, e pur compita in un' estate per disegno e direzione di Apollodoro di Damasco. Decebalo, che soltanto alla necessità avea ceduto, non tardò a risollevar il paese, intendendosela fino coi Parti: ma Trajano, accorso al riparo, sì ben campeggiò, che prese Zarmi-106 zegetusa capitale dei Daci, e il paese ridusse a provincia, avente per confini il Dniester, il Tibisco, il Danubio inferiore e l' Eusino. Decebalo non volle sopravivere alla libertà. La colonna coclite, eretta in mezzo al fôro Trajano, attestò queste vittorie; e nelle solennità del trionfo cenventitre giorni continuarono gli spettacoli, dove più di diecimila belve caddero uccise.

Soddisfatto uno de'suoi voti col varcare il Danubio, Trajano mosse per l'altro verso l'Eufrate a reprimere i Parti, i più formidabili nemici che a Roma restassero. Ridusse a provincia l'Armenia; ricevette in soggezione i re d'Iberia, di Sarmazia, del Bosforo, della Colchide; la Mesopotamia quasi col solo terrore soggiogò, sottomise porzione dell'Arabia, e vide la sua amicizia chiesta contemporaneamente da'Sauromati del settentrione e dagli Indiani del mezzodì. Su ponte di barche varcato il Tigri, senza ferir colpo s'impadronì dell'Adiabene; e giovato dalle discordie dei Parti, si spinse fino a Batto bilonia, espugnò Seleucia e Ctesifonte, i contorni sottomise, e dall'Assiria come provincia ricevette tributo.

Reduce in Antiochia, mentre l'esercito, la corte, i curiosi v'erano affoliati, la terra tremò sì fattamente, che i fabbricati diroccarono, Trajano stesso rimase ferito, e nel disastro d'una sola città tutto l'impero ebbe a soffrire. Altre sciagure imperversarono lui imperante; fame, peste, tremuoti; il Tevere inondò Roma; e, ciò che destava or-

rore, tre Vestali si contaminarono e furono sepolte vive. Se non bastava questo sacrifizio alle antiche superstizioni, i libri Sibillini ordinarono, come altre volte, che nel foro Boario si sepellissero vivi due Greci e due Galli maschio e femmina.

Entrata la primavera, Trajano cominciò una corsa per ispiegare la 117 maestà e la potenza dell' impero sugli occhi delle nazioni. Viste le pianure dell' Alta Asia dond' era scesa la prima civiltà del mondo, s' imbarca sul Tigri, scende al golfo Persico, traversa il Grande oceano, e vedendo un vascello salpare per le Indie, esclama: — Deh! foss'io più giovane, che recherei la guerra colà ». Piega quindi verso l' Arabia Felice, prende il porto di Aden di qua dallo stretto di Bab el-Mandeb, riduce a provincia l' Arabia Petrea che assicurava le comunicazioni di commercio fra l' Asia e l' Africa; annunzia al senato sempre nuove terre sottoposte al suo dominio; infine torce verso Babilonia, sulle cui ruine presta sacrifizì ad Alessandro.

L'impero toccava allora al suo apogeo; ma poco vi durò, e Trajano stesso vide disfarsi le opere proprie. Il tremuoto che sobbalzò tanti paesi, parve agli Ebrei preconizzasse la caduta dell'impero, sicchè d'ogni parte levaronsi a furore, in Africa principalmente. Benchè sconfitti e scannati a migliaia, l'esempio fu contagioso, e molti paesi scossero le catene; tutte le nuove conquiste si rivoltarono; i Parti a pien popolo cacciarono il re Partamaspate da lui imposto, gli Armeni se ne scelsero uno a volontà, la Mesopotamia si sottomise ai Parti;

e tante spese e tanto sangue uscirono a vuoto.

L'imperatore morì a Selinunte in Cilicia, dopo regnato diciannove agosto ami e mezzo; e le sue ceneri in urna d'oro portate a Roma dalla vedova Plotina e dalla nipote Avida, furono ricevute come in trionfo c, malgrado dell'antico divieto, deposte in città sotto la colonna che rammentava le sue conquiste. Splendide opere serbarono la memoria di lui: magnifiche vie dall' Eusino fin alle Gallie, una traverso le paludi Pontine, una da Benevento a Brindisi: a Roma aperse biblioteche e un teatro, ingrandì il circo, restaurò insigni edifizi, condusse nuove acque: sopratutto ebbe rinomanza il fòro, che abbassando cinquanta metri una collina, formò quadrato, con un portico in giro e quattro archi trionfali, e tanti palazzi e tempietti, ch' era una meraviglia nella città delle meraviglie.

La « rara felicità del suo tempo, quando uom poteva pensare quel che volesse, e dire quel che pensasse », tornò qualche lustro alle lettere: e fa dolore che, informata a minuto delle pazzie o delle atrocità d'un Caligola e d'un Nerone, la storia non possa conoscere Trajano che da un compendio inesalto (3) e da un artifizioso panegirico. Ma essa tien conto che, due secoli e mezzo dopo lui morto, il senato, nell'acclamare un nuovo imperatore, gli augurò d'essere più

felice d' Augusto, più virtuoso di Trajano (4).

Fra l'altre superstizioni, gli antichi usavano aprire a caso un libro, e dalla prima frase che occorresse, indovinar l'avvenire, o prenderne risposta ai dubbi del proprio intelletto (5). A tal uopo Publio Elio Adriano, spagnuolo nato in Roma, aprendo l'*Eneide*, s' abbattè in questi versi del VI canto relativi a Numa:

Quis procul ille autem, ramis insignis olivæ, Sacra ferens? Nosco crines, incanaque menta Regis romani, primus qui legibus urbem Fundabit, Curibus parvis et paupere terra Missus in imperium magnum;

e credette leggervi prenunziato ch' e' sarebbe imperatore e legislatore. E l' un e l'altro divenne. Militò sotto Trajano, che amandolo come figliuolo, gl' impalmò Sabina nipote di sua sorella, e maneggiò per averselo successore. Salutato imperatore dall' esercito in Antiochia, scrive al senato chiedendo scusa se non aspettò l' elezione di esso, e implorando la confermasse; decretatogli il trionfo, lo ricusa e pone sul carro la statua di Trajano. A quelli che da privato l'aveano offeso, disse: — Eccovi salvi ». Denunziatigli alcuni, sospetti di rivoltar lo Stato, dichiara: — È ingiustizia il punire un delitto solamente probabile». Avendo ai richiami d'una vecchia risposto:—Non ho tempo », essa replicò:—Perchè dunque sei tu imperatore? » ed egli la soddisfece. Negli spettacoli pretendendo il popolo non so quale sconvenienza, egli mandò l'araldo che intimasse silenzio; ma questi avendo detto invece:— L'imperatore vi prega a fare così e così », di tale mitigazione non gli seppe mal grado, anzi lo ricompensò.

Con amici e liberti usava alla domestica, nè mai negava loro alcuna domanda, spesso le preveniva; pure non lasciò che abusassero: nè solo tra liberti scelse i secretari e intendenti della casa, ma anche tra i cavalieri; e guai a chi, spacciando protezione, accettasse regali. Andava a trovare i consoli, assisteva alle assemblee, dispensava i senatori dal visitarlo se non per interessi, ed alla curia recavasi in sedia acciocchè non fossero tenuti ad accompagnarlo: escluse i cavalieri dal giudicare nelle cause de' senatori, nè dalle sentenze di questi accettava appello al trono. Visto un suo schiayo passeggiare fra due senatori, mandò a dargli uno schiaffo, dicendo: — Come ti basta l'animo d'appaiarti a tali, di cui domani puoi diveni-

re il fante?

Più di Trajano largheggiò coi fanciulli poveri e col popolo; assegnò pensioni e donativi a senatori, cavalieri e magistrati bisognosi; anzi, nelle feste di Saturno quando gli amici offrivangli le solite strenne, egli coglieva l'occasione per ricambiarle con più generose; e nei viaggi, in cui occupò diciassette dei venti anni di suo regno, lasciò dapertutto grandi segni di liberalità. All'esercito viveva da soldato; marciava a piedi e col capo scoperto fra il gelo delle Alpi o sul renaccio d'Africa; conoscendo tutti i guerrieri, promoveva i più degni; molte riforme introdusse, e pel primo a ciascuna compagnia unì zappatori e ingegneri e quanto occorre per fabbricare.

anche il culto; ma la vittoria tanto costò, che l'imperatore informandone il senato, non osò cominciare colla solita formola, — Io e l'esercito stiamo bene ». Non che però estendere le conquiste, neppur tutte quelle di Trajano conservò; dall'Armenia, dalla Mesopotamia, dall'Africa revocò le truppe; alle terre tolte ai Daci non rinunziò per riguardo ai tanti Romani che vi s'erano accasati; pure col

pretesto che potesse agevolare ai Barbari il passaggio, ruppe il ponte di Trajano sul Danubio. Era tradizione che il dio Termine non avesse voluto recedere dal Campidoglio, nè tampoco per far luogo a Giove; simbolo dell'immobilità dell'impero: onde questo primo ritirarsi dei Romani dalle loro conquiste s'ebbe per augurio sinistro.

Dicendo che l'imperatore deve, come il sole, mirare ogni paese, Adriano visitò tutte le provincie obbedienti: dalle Gallie passò nella Germania, quartiere delle migliori truppe: in Bretagna, per arrestare le correrie de' Caledonî, fabbricò una muraglia, che dal golfo di Solway estendevasi alla foce del Tyne nel Nortumberland, pel tratto di ottanta miglia: sceso nelle Spagne, in assemblea generale tentò rappattumare i discordi: rinnovò parte della città d' Atene col nome di Adrianopoli; le regalò danari, grani, l'intera isola di Cefalonia. e una costituzione modellata sull'antica; vi s'iniziò ne' misteri Eleusini, e pieno del Dio, si fece dio egli medesimo, lasciandosi adorare nel tempio di Giove Olimpico, ch' e' fece terminare cinquecentosessant' anni dopo che era stato cominciato da Pisistrato.

Sviate con una conferenza le nuove minacce di Cosroe re dei Parti, potè visitare la Cilicia, la Licia, la Pamfilia, la Cappadocia, la Bitinia, la Frigia, dapertutto lasciando templi, piazze, insigni monumenti, e gran magnificenze ai re concorsi e agli ambasciadori. Per le isole dell'Arcipelago tragittossi nell'Acaja, indi in Sicilia montò in vetta all' Etna, per vedervi il sole oriente dipinger l'iride. In Africa s' ebbe come un miracolo che al venir suo cadessero le pioggie, da cinque anni indarno implorate. A Pelusio onorò la tomba di Pompeo Magno; ad Alessandria, nel museo fondato da Tolomeo Filadelfo e cresciuto da Claudio imperatore, interrogò i letterati raccolti, e rispose col senno che trovar si dee in ogni parola d'imperatore.

Da' viaggi Adriano tornava tratto tratto a Roma, ove riordinò l'amministrazione interna, sopprimendo le forme repubblicane ormai destituite di significato, per surrogarvi un ordinamento monarchico più conforme al vero; e le cariche e gli uffizi divise in funzioni dello Stato, del palazzo, dell' esercito. Ai liberti rimase tolta l'ingerenza col riservare gl'impieghi di corte ai cavalieri; a quattro cancellerie s'affidò lo spaccio di tutti gli affari ; ed a fianco all'imperatore fu collocato una specie di consiglio di Stato, d'insigni giureconsulti, quali Nerazio Prisco, Giuvenzio Celso, Salvio Giuliano. Da quest' ultimo fece raccorre nell' Editto perpetuo le migliori norme pubbli- 131 cate dai precedenti magistrati preforiani; col che tolse forse a costoro il diritto di determinare i principi legali, secondo cui avrebbero amministrato la giustizia nel loro reggimento, obbligandoli ad attenersi a questo, che restò la fonte del gius romano fino al Codice di Teodosio, e divenne fondamento delle Pandette.

Fra le leggi sue proprie, ordinò che a'figli de'proscritti si lasciasse un dodicesimo dei beni paterni; chi trovasse un tesoro sul suo, ne restasse padrone, chi sull'altrui, n'avesse metà; gli scialacquatori frustati nell'anfiteatro, poi sbanditi; vietati i sacrifizi umani : pure si continuò in Africa ad immolare fanciulli a Saturno, e uomini in Roma stessa, fin a Costantino. Proibì ai padroni d'uccidere gli schia-

Cantà, St. degli Ital. - 11, 12

vi, nè di venderli per gladiatori o prostituti : cassò la legge di mandar al supplizio tutti quelli d'un padrone assassinato : abolì gli ergastoli, dove i Romani li faceano lavorare, e dove rifuggivano alcuni per sottrarsi alla milizia o ai castighi, ed altri liberi erano strasci-

nati per lavorare a forza, e più non se ne udiva.

A colonie e città poste o ristabilite impose il nome di Elia, e dapertutto moltiplicò monumenti col suo nome: Atene e Grecia ne furono piene; a Roma rifabbricò il Panteon, il tempio di Nettuno, la gran piazza d'Augusto, i bagni d'Agrippa, oltre edifizi nuovi, tra cui principali sono la mole Adriana e la villa di Tivoli. Quella era un ponte sul Tevere col mausoleo che oggi è Castel Sant Angelo, mirabile ancora dopo aver somministrato statue, colonne e fregi agli edifizi eretti in tempo della decadenza, e proietti nelle guerre fra Totila e Belisario. Il carro del soprornato, che da piedi sembrava piccola cosa, era di tal mole che, dice Sparziano, un uomo potea passare per le occhiaie dei cavalli. Nella villa di Tivoli fece imitare quanto ne' suoi viaggi avea veduto; ivi le situazioni più decantate di Grecia e d'Egitto, ivi dipinto l' inferno, ivi ai vari quartieri attribuito il nome delle trascorse provincie, e avvivatane la rimembranza con piante esotiche e con vasi, statue, iscrizioni, d' ogni sorta rarità.

Nè per questo egli rapiva; anzi molte imposte alleggerì; non accettava legati da chi avesse figliuoli; condonò quanto in Roma e nell'Italia si doveva all'erario, e nelle provincie i debiti da sedici anni, bruciando le obbligazioni, il più bel fuoco di gioia che i popoli pos-

sano vedere.

Gli bastava aver letto un libro per saperlo a mente; dettava contemporaneamente più lettere; dava udienza a diversi ministri; conosceva il nome di quanti aveano militato sotto di lui. Di scienze, di grammatica, d'eloquenza, di poesia sapeva quanto altri del suo secolo; oltre la filosofia, l'astrologia, la magia, le matematiche, possedeva la medicina, scolpiva, cantava, sonava, dipingeva, massime figure oscene, e imitazioni, anzi contraffazioni della natura. Compose un poema misto di verso e prosa, discorsi sulla grammatica, altri sull'arte della guerra (6), e i propri fasti, dati fuori sotto il nome di suoi liberti.

Di bizzarro gusto in fatto di lettere, preferiva Catone a Cicerone, Ennio a Virgilio, Cellio a Sallustio, Antimaco ad Omero (7), del quale meditò perfino distruggere i poemi. Chi volesse andargli a versi mandava fuori critiche esuberanti dei classici, come Largo Lucinio il Ciceromastix, violenta diatriba contro il padre dell'eloquenza latina. I Sofisti, genia impudente, cupida, venale, nè in altro valente che in litigare fra loro, gli si affollavano attorno; e Adriano, senza abbracciare veruna setta, le tollerava tutte, e dilettavasi di udirne le baruffe, come di eccitar i poeti a versi improvisi. Ma guai a chi gli disputasse la palma che in tutto pretendeva! Avendo egli un giorno criticato un'espressione al filosofo Favorino, questi si confessò in errore; del che meravigliandosi gli amici suoi, — Vorreste ch' io contendessi di sapere con chi comanda a trenta legioni? » (8).

Di tale prudenza mancò Apollodoro, architetto delle fabbriche di

Trajano, che udendosi fare non so quale appunto dall' imperatore, gli disse, alludendo al genere di pitture in cui compiacevasi, — Andate a dipingere cocomeri »; e avendo veduto una Venere e una Roma di man di lui, sproporzionate al tempietto cui erano destinate, comandò,—Se si rizzano in piedi, ove staranno? » Tale franchezza egli scontò colla vita; specchio del quanto sia pericoloso celiar coi

potenti.

Perocchè Adriano alle belle qualità univa tanti vizi, da farne un misto singolarissimo. Non sapeva tener chiuse le orecchie ai delatori, e farneticava di subillare i fatti altrui, brutto vezzo in tutti, pessimo in principe. Guardò in sinistro quelli cui andava debitore del regno; e perchè nei perpetui suoi viaggi nessuno tentasse novità, restrinse il potere lasciato ai magistrati, avvicinando il governo a pretta monarchia. Giulia Sabina trattò da schiava più che da moglie, e al fine si crede la facesse avvelenare: vero è che questa sfacciata vantavasi d'aver provisto per non concepire di lui, credendo che un figlio di esso non potrebbe che divenir onta e ruina del genere umano.

A prefetti del pretorio scelse Taziano suo tutore, e Simile. Quest' ultimo, alieno da ambizione, dopo tre anni rinunziò, e ritiratosi in campagna, sopravisse altri sette, e fece scriversi sulla tomba: Settantasette anni fui sulla terra, sette ne vissi. Taziano al contrario tirava il signor suo al rigore; e la pubblica voce gl' imputò la morte di quattro consolari, già amici d'Adriano, condannati per cospiratori dal senato, benchè in opinione di innocenti. Molti altri li seguirono come complici, finchè Adriano proibì le sentenze per offesa

maestà, e privò Taziano della sua grazia.

A non dir nulla della passione di lui per cani e cavalli, sino ad eriger loro splendidi monumenti, di turpe scostumatezza lasciò prova in troppi versi ad esaltazione de' suoi cinedi. Amò di stravagante passione Antinoo nativo della Bitinia; eppure dalle arti magiche avendo appreso che, per prolungare i propri giorni, bisognava il sangue volontario d'un uomo, nè trovando altri sì folle o sì generoso, accettò quello d'Antinoo. Immolato, il pianse a guisa di donna adorata, eresse sul Nilo una città al nome di lui, volle che i Greci lo dichiarassero dio, e il mondo s'empì di statue e tempì e oracoli di lui, gli astronomi ne trovarono la stella in cielo, e, nel tempio eretto sulle ceneri di esso, moltiplicaronsi miracoli, istituironsi giuochi e misteri, e faceasi gara per esser nominato suo sacerdote.

Che dovevano dirne i Cristiani? I quali Adriano non tollerò come tutte le altre Sette, ma per devozione a' suoi numi permise d' uccidere cotesti che loro faceano guerra. Ma i Cristiani, sentendo la potenza che danno il numero e il tempo, più non s' accontentavano di morire benedicendo, e uscivano a giustificarsi della loro innocenza al pubblico giudizio; e Giustino intonava:—La potenza de' principi, qualora preferiscano l'opinione alla verità, non è maggiore di quel-ca la dei ladroni nel deserto (9) ». Mosso, dicono, dalle apologie del filosofo Aristide e di Quadrato vescovo d' Atene, Adriano sospese la persecuzione, anzi pensava aprire un tempio a Cristo (10), se

Lucio Annio Aurelio Vero.

gli oracoli non avessero riflesso che quello renderebbe deserti gli altri.

Comodo Elio Vero—tanti nomi al crescere della vanità! La malignità, che nelle sue finezze non sempre al torto s'appone, mormorò sui patti conchiusi fra l'imperatore e l'adottivo. Costui, dignitoso della persona e ricco di cognizioni, ma scorretto di costumi, viaggiando tenevasi attorno al carro servi colle ale, cui dava il nome dei venti; continua lettura faceva dell'Arte d'amare d'Ovidio e degli epigrammi di Marziale, cui chiamava il suo Virgilio; e quando la moglie il rimproverò perchè le preferisse bagasce, rispose:—Il nome di sposa è titolo d'onore, non di piacere ». Fortunatamente costui mori pochi mesi dopo; ebbe esequie imperiali ed apoteosi; e Adriano adottò Aurelio Fulvio Antonino, patto che egli pure adottasse Lucio Vero figlio e Marc' Aurelio (11) nipote e figlio adottivo dell' estinto

Poi, come Tiberio a Capri, così Adriano si ritirò a Tivoli, che avea rifiorita d'ogni magnificenza, e vi s' abbandonò a quante lascivie la deperente salute gli consentiva. Da queste balzava alle crudeltà, e spediva ordini sanguinari; e molti furono uccisi come cospiratori, altri nascosti da Antonino. Alla magia ricorreva Adriano per mitigare la sua infermità, da cui oppresso tentò più volte darsi morte; ma una cieca gli si presentò dicendo: — Un sogno m' avvertì d' inti« marvi conserviate la vita; e poichè tardai ad obbedire, mi si oscu« rò la vista: ma un altro sogno m' assicurò la ricupererei sì tosto « che baciassi i piedi imperiali ». Così avvenne. Anche un altro cieco, appena tocco da lui, riebbe l' uso degli occhi, e all' imperatore cessò una forte febbre. Di tali baie trastullavasi Roma, e confortavasi il cesare.

Stanco in fine de' rimedi, e dicendo, — I molti medici m' ammazluglio zarono », si diede a mangiar e bere a fidanza, e a Baja morì dopo vissuto sessantadue anni e mezzo, regnato quasi ventuno. Sul morire sembra ricuperasse la calma, se è vero che fece questi versi, che sono dei più delicati del suo tempo:

Animula, vagula, blandula, Hospes comesque corporis, Quæ nunc abibis in loca? Pallidula, rigida, nudula, Nec, ut soles, dabis jocos.

Il senato, offeso dalle sue ultime crudeltà, volle cassarne gli ordini e negargli i funerali: poi alle minacce de' soldati e alle suppliche di Antonino gli profuse onori; le ceneri riposte nella superba mole presso al Tevere, lo spirito fra gli Dei.

(1) A ciò va attribuito il suo valersi sempre di Sura nello scriver lettere, anzichè ad inerzia come fa Giuliano nei Cesari.

(2) Jam hoc pulchrum et antiquum, senatum nocte dirimi, triduo vo-

cari, triduo contineri.

(3) Quel di Dione, fatto da Sifilino. Neppur accenno gl'informi brani

di Aurelio Vittore e d'Eutropio. Il panegirico è di Plinio Cecilio.

(4) Eutropio, viii. 5. Più tardi corse un' opinione bizzarra; che papa Gregorio Magno avesse a preghiere ottenuto la liberazione di Trajano dall' inferno, ove stava da quattro secoli. Il primo a scriverla, ch' io sappia, fu Giovanni di Salisbury (Polycr. v. 8): Virtutes ejus legitur commendasse ss. papa Gregorius, et fusis pro eo lacrymis, inferorum compescuisse incendia... donec ei revelatione nuntiatum sit, Trajanum a poenis inferni liberatum, sub ea tamen conditione, ne ulterius pro aliquo infideli Deum sollicitare praesumeret. San Tommaso si vale di questa tradizione, e Dante (Purg., x. 73) accenna

L'alta gloria Del roman prence, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria.

(5) Sparziano, in Hadriano, negli Script. Hist. Augustae. — Ciò praticavasi già con Omero, poi in questi tempi con Virgilio. Narra Giulio Capitolino, che interrogando Clodio Albino a questo modo l' Eneide, gli occorse quel del libro vi:

Hic rem romanam, magno turbante tumultu, Sistet equus, sternet Paenos, Gallumque rebellem.

Alessandro Severo al modo stesso trovò:

Te manet imperium coeli, terraeque, marisque; e pensando applicarsi alle arti liberali, ebbe questa risposta:

Excudent alii spirantia mollius aera...
Tu regere imperio populos, Romane, memento.

Vedi Lampridio, in Alex. Severo. — Non cadde questa superstizione col paganesimo. Sant' Agostino (ep. 55 ad Januar.) la nota e la condanna; e così il concilio d' Agda col nome di sorti dei Santi; e Gregorio di Tours (Hist. Franc., iv. 6) scrive: Positis clerici tribus libris super altare, idest Prophetiae, Apostoli atque Evangeliorum, oraverunt ad Dominum ut Christiano quid eveniret ostenderet. Aperto igitur omnium Prophetarum libro, reperiunt: — Auferam maceriam ejus ». E nel lib. v. 49: Moestus turbatusque ingressus oratorium, Davidici carminis sumo librum, in quo ita repertum est: — Eduxit eos in spe, et non timuerunt ».

(6) Nel 1664 a Upsal si stampò un Trattato dell'arte della guerra, presumendo fosse quel di Adriano, pubblicato dal console Maurizio; ma è composizione d'assai posteriore. È pure suppositizio il dialogo suo con Epitteto, pubblicato dal Froben nel 1551, ove propone vari quesiti che il migliore filosofo del suo secolo scioglie, e in cui, tra massime fatse, ridicole e triviali, ne occorrono di eccellenti. — Che cos' è la pace? — Una libertà tranquilla. — Che cosa la libertà? — Innocenza e virtù ».

(7) SPARZIANO, in Hadriano.

(8) Pure costui non ischivò l'odio di Adriano, onde diceva: - Mi ma-« raviglio di tre cose: che, nato gallo, io parli greco; che essendo eu-« nuco, io sia chiamato giudice d'adulteri; che odiato dall' imperatore, « io viva ».

(9) Τοσούτου δε δύνανται υί άρχοντες πρός της άληθείας δόξαν

τιμώντες, όσον και λησταί εν ερημεία. 1. 12.

(10) Lampridio, in Alex. Severo. (11) Originariamente costui chiamavasi Catilio Severo. D'illustre famiglia romana, fu educato sotto gli occhi di Lucio Annio Aurelio Vero, suo avo materno, che lo adottò e nominò Marco Elio Aurelio Vero.

## CAPITOLO XXXIX.

## Gli Antonini.

Trajano in perpetua guerra, Adriano in perpetuo novimento, Antonino visse in tal quiete, che in ventitrè anni non oltrepassò la villa di Lanuvio. Per dolcezza naturale caro a parenti ed amici, avea prediletti i campi, nè però lasciato le magistrature; poi riuscì de' migliori principi che la storia rammenti. Guadagnò il favore del popolo, non lo brigò; accoglieva qualunque più umile, e dava ascolto a richiami contro uffiziali o magistrati; sprezzando i clamorosi applausi, delizia de'suoi predecessori, nè adulare nè esser adulato soffriva; magnifico senza lusso, economo senza grettezza, osservante dei costumi antichi ma senza scrupoleggare. Interveniva ai pubblici riti, come pontefice supremo offriva i sacrifizì, ma vietò di recar molestia ai Cristiani, lodandone la vita di spirito, i costumi, il coraggio, sebbene nol facesse che col raffronto delle antiche virtù (1).

Negli amici confidavasi appieno, avendoli scelti a prova: de'nemici tollerava la franchezza e fin l'ingiuria: risparmiò i supplizi, contentandosi di ridurre i rei a non poter nuocere: promise non manderebbe a morte verun senatore, e l'attenne sì fedelmente, che uno confesso di parricidio relegò soltanto in un'isola deserta. Di due accusati di cospirazione, uno si uccise, l'altro fu proscritto dal senato; ma volendo questo seguitar le indagini, l'imperatore lo sospese dicendo: — Non ho gran voglia di render palese quanti mi odiano ». E ripeteva: — Meglio salvar un cittadino, che sterminare mille ne-

mici ».

Ammirando certe colonne di porfido in casa d' un Valerio Omulo, chiese a questo donde le avesse avute. — In casa altrui non bisogna aver occhi nè orecchi » rispose l' ospite; e l' imperatore trovò che diceva giusto. Arrivando proconsole in Asia, fu messo d'alloggio presso Polemone, il più famoso sofista di Smirne, il quale tornando ben tardi, si dolse che altri gli avesse occupata la casa; e Antonino così di notte uscì, e cercò altro albergo. Fatto imperatore, Polemone venne a corteggiarlo a Roma, e Antonino nol ricambiò altrimenti che colle maggiori onoranze, alludendo solo all'occorso coll'ordinare che neppur di giorno si osasse cacciarlo dall'appartamento. E richiamandosi a lui un commediante perchè Polemone l'avesse di mezzodi espulso dal teatro, Antonino gli rispose: — E me non cacciò di mezzanotte e eppure nol querelai ».

Da Calcide di Siria chiamò lo stoico Apollonio per educare Marco Aurelio; e quegli venne con una turma di discepoli, che Luciano pa-

ragona agli Argonauti mossi a conquistare il vello d'oro. Giunto a Roma, e da Antonino invitato al palazzo, il superbo filosofo rispose:

— Tocca allo scolaro andar dal maestro ». L'imperatore ordinò che Marc' Aurelio andasse da lui; ma rilevò la stolta arroganza dello stoico, dicendo: — È venuto da Calcide a Roma, ed or trova lungo arrivare dal suo albergo al palazzo! ».

Di queste ostentazioni filosofiche forbivasi Antonino, e quando i cortigiani disapprovavano Marc' Aurelio del pianger la morte del suo ajo, egli disse: — Lasciatelo fare, e soffrite che sia uomo, giacchè nè la filosofia nè la dignità imperiale devono estinguere in noi i sentimenti di natura ». Uomo dunque si mostrò, affettuoso sempre con Adriano e vivo e morto, il che gli acquistò il titolo più glorioso e

nuovo di Pio.

- Rincresce che pochissimo di lui si conosca, talchè dobbiam racimolare informazioni senz' ordine di tempo. Al senato e ai cavalieri rendeva conto dell' amministrazione sua, lasciava che il popolo eleggesse i magistrati, e al pari di un privato chiedeva le cariche per sè e pe'suoi figliuoli. Cessò le pensioni da Adriano assegnate ad adulatori e simili pesti; ma ripudiava le eredità da chi avesse prole, e restituiva ai figli i beni confiscati al padre, salvo il rintegrare le provincie espilate. Perdonò in intiero alle città d'Italia, e per metà alle altre l'oro coronario che solevasi offrire ad ogni nuovo principe; alleggerì le tasse, e vegliò perchè si esigessero con umanità. Succedevano disgrazie? la prima cosa era rimettere l'imposta al paese danneggiato; alimentava moltissimi fanciulli poveri; ricompensava chi applicavasi all'educazione; i senatori bisognosi aiutò a sostener il decoro del loro grado; a Galeria Faustina sua moglie, rotta a lussuria, che l'accusava d'avere disposto la più parte degli averi suoi a pro dei bisognosi, rispose: — Ricchezza d'un regnante è la pubblica felicità ». Negli spettacoli, delizia del popolo, largheggiò, nè fu scarso in opere pubbliche; fece aprire il porto di Gaeta e riparar quello di Terracina, terminò la mole Adriana, eresse un mirabile palazzo a Loria di Toscana ov' era stato allevato. Non che l'amassero i suoi, anche gli stranieri rimettevano le loro differenze alla sua equità; una lettera di lui bastò per far recedere i Parti dall' Armenia; Lazi, Armeni, Quadi, Ircani, Battriani, Indi, Iberi gli resero omaggio: 410 i Briganti che si sollevarono in Britannia, furono domi; i Mauri respinti di là dell' Atlante.

Per ordine di Adriano adottati Marc' Aurelio e Lucio Vero, al primo diede sposa sua figlia Annia Faustina, e assai ne pregiava le belle doti, mentre indovinava il cattivo animo dell'altro; onde, preso da febbre a Loria, a Marc' Aurelio raccomandò l'impero, e il designò successore col far trasportare nella camera di lui la statua d'oro della Fortuna che sempre teneasi presso l'imperatore. E morì di sessantatrè anni, compianto di cuore, e riposto fra gli Dei come i più ribaldi.

Di lui avea steso un elogio Marco Cornelio Frontone console reputato fra' più eloquenti Latini; sebbene i frammenti, scoperti non è guari dal cardinale Mai, scemino assai di quella fama. L'elogio mi-

gliore ne fu steso dal suo successore, e noi lo riportiamo non tanto come ritratto fedele, quanto a lode di chi lo scrisse: — Da mio pa-« dre adottivo (dic'egli) imparai d'esser dolce, eppure inflessibile « ne' giudizi dati dopo maturo esame; non insuperbire di quei che « chiamansi onori; durare assiduo alla fatica; sempre disposto ad « ascoltare chi reca avvisi utili alla società; rendere al merito se-« condo gli è dovuto; sapere ove convenga tirare, ove allentare; re-« cedere dalle follie della gioventù; mirare al ben generale. Non esi-« geva egli che i suoi amici venissero ogni giorno a cenar seco, nè « che l'accompagnassero in tutti i viaggi: chi non avea potuto, era « accolto coll' egual cuore. Ne'consigli cercava diligentemente il par-« tito migliore; deliberava a lungo, senza fermarsi alle prime opi-« nioni. Non s' annoiava degli amici, nè mai trascendeva nelle anti-" patie o nelle affezioni. In tutti i casi della vita e' bastava a se stes-« so: sempre sereno di spirito, prevedeva da lontano quel che po-« teva succedere; e senza ostentazione ordinava fin le più minute « cose : sopiva le prime sommosse senza rumore ; reprimeva le ac-« clamazioni ed ogni bassa piacenteria; vegliava continuo alla con-« servazione dello Stato; misurava le spese delle feste pubbliche, non « badando che si mormorasse di questa rigorosa economia. Adorò « gli Dei senza superstizione; cattivossi il popolo, non con moine ed « affettazione di salutar tutti; sobrio in ogni cosa e fermo, nulla di « sconveniente o di singolare; le comodità che offrivagli in copia la « fortuna, modestamente usava, e senza bramare le mancanti. Niu-« no mai gli appose d'affettare bello spirito, essere sofista, motteg-« giatore, declamatore, perdigiorni: al contrario lo dicevano as-« sennato, inaccessibile a blandizie, padrone di se, fatto per coman-« dare agli altri. Onorava i veri filosofi, i falsi non insultava; corte-« se, moderatamente piacevole nel conversare, non tediava mái. Della « persona sua curavasi a misura, e non come uomo passionato per « la vita, o smanioso di piacere: senza trascurarsi, limitava la sua « altenzione allo star sano, per passarsene della medicina o della chi-« rurgia. Scarco di gelosia, cedeva alla superiorità degli altri fosse « in eloquenza e in giurisprudenza, o in filosofia morale, od in altro; « anzi ingegnavasi perchè ciascuno fosse conosciuto in quel dove va-« leva. Nel tenore di sua vita imitava i padri, ma senza ostentarlo; « non compiacevasi di mutare spesso di posto e d'oggetti; non istan-« cavasi di rimanere in un medesimo luogo e sopra un solo affare. « Dopo le violenti micranie tornava disposto all' ordinario lavoro. « Ebbe pochissimi segreti, e solo pel ben comune. Negli spettacoli, « nelle pubbliche opere, nelle largizioni e in simili incontri mostra-« vasi prudente e misurato, badando a quel che conveniva, non a ce-« lebrità. Non usava bagno in ore staordinarie; non avea passione di « murare; nessuna squisitezza alla tavola, nel colore o nelle qualità « de' vestiti, nella scelta di begli schiavi. A Loria portava una tunica « comprata nel vicino villaggio e di stoffe di Lanuvio; non mai il « mantello, se non per andare a Tusculo, e anche allora ne chiedeva « le scuse. In generale non modi aspri, indecenti, nè di quella fretta « che fa dire, Bada che tu non sudi: compiva una cosa dietro l'al" tra ad agio, senza scompiglio, e con accordata successione. Po" teasi dire di lui, come di Socrate, che sapeva indifferentemente go" dere, e far senza delle cose, di cui la più parte degli uomini non
" sanno nè mancare senza rammarico, nè godere senza eccesso: ser" barsi forte e moderato in ambi i casi è da uom perfetto, e tale egli
" si mostrò".

Così scriveva il successore e allievo di lui Marc' Aurelio, che a sedici anni rinunziò alla sorella la paterna eredità, pago di quella dell'avo materno; sotto migliori maestri apprese lettere, diritto, e massime filosofia. I precettori suoi, vivi onorava e consultava, morti ne visitava e fioriva i sepolcri. Dianzi fu scoperta la sua corrispondenza con Frontone, il quale osò dirgli la verità mentre fu privato (2); poi con esso mantenne carteggio colla confidenza d'antico famigliare che nulla domanda, e quale la meritava il saggio alunno (3). Marc' Aurelio assunse anche il mantello usato dai filosofi e la loro vita austera, sino a dormire sulla nuda terra. Questo rigore lo indebolì di salute, ma regolandosi rinsanicò, e visse sessant' anni laboriosissimi: nè gli onori il tolsero dalla semplicità e dal coltivare gli amici e la scienza. Se per rispetto al costume interveniva agli spettacoli, leggeva o si

occupava d'affari, lasciando che il popolo lo berteggiasse.

A Lucio Vero, fratello d'adozione, diede sposa sua figlia Lucilla, poi lo nominò augusto e collega, con esempio nuovo nelle storie: e fatte le solite largizioni, governarono insieme. Ma troppo differenti. Lucio Vero, spoglio d'ingegno e di virtù, passava le giornate a tavola, le sere a correr le vie in gara di libertinaggio colla ciurmaglia: il palazzo convertiva in taverna; e dopo cenato col virtuoso fratello, ritiravasi nelle sue stanze a bagordare con gentame e schiavi, cui permetteva seco la libertà de' Saturnali. I capelli spolverava d'oro: in un solo banchetto spese un milione e ducentomila lire, e a ciascuno dei dodici invitati distribuì una corona d'oro, i piatti d'oro e di argento, un bello schiavo, un mastro di casa, ed ogni volta che si beveva, una tazza di murrina e coppe preziose tempestate di diamanti, corone di fiori che la stagione non portava, preziosissime essenze in oricanni d'oro; poi quando furono al partire, ciascuno trovossi un cocchio con muli superbamente bardati. Celere, suo cavallo, non d'altro era nudrito che d'uva e mandorle, coperto di porpora, alloggiato in palazzo; ebbe statua d'oro, e morto, un magnifico mausoleo in Vaticano.

Dilagamenti, incendi, tremuoti che avevano afflitto l'impero e dato esercizio alla liberalità di Antonino, si rinnovarono per le provincie, aggiuntavi l'epidemia; poi uno strano caro in Roma: talchè Marco Aurelio ebbe a faticare in sollievo di tanti guai. Anche i Catti sbucarono nella Germania, i Britanni calcitravano, l'Armenia si agitò, Vologeso III re de' Parti ruppe guerra con formidabili preparativi. A combatterlo Marc' Aurelio mandò Lucio Vero, sperando strapparlo alla indecorosa mollezza; ma costui, appena mosso da Roma, fu dalle dissolutezze gettato in violenta malattia a Capua. Guarito da questa non da quelle, passa il mare; e l'Asia lo alletta a godimenti, ne'quali logora il tempo. Frontone, scrivendogli, deplorava il decadimento

della militare disciplina:—Guerrieri abituati ogni giorno nell'applau-« dire alle infami voluttà, anzichè nelle insegne e negli esercizi, ca-« valli ispidi per mancanza di cura, cavalieri sbarbate fin le coscie e « le gambe, uomini piuttosto vestiti che armati, talmente che Leliano « Ponzio, educato nell' antica disciplina, colla punta delle dita sfon-« dava le costoro corazze, e osservava perfin de' cuscini posti sui « loro cavalli. Pochi soldati lanciavansi d'un salto sul cavallo: altri « sosteneansi a fatica sui garretti o sui ginocchi; pochi sapeano pal-« leggiare il giavellotto, e senza vigore lo gettavano come fosse lana. "Al campo, tutto pieno di giuochi: un sonno lungo quanto la notte, « e la veglia in mezzo al vino » (4). Eppure l'esercito era ancora Ja parte più sana dell'impero, e i luogotenenti di Lucio Vero lo condussero più volte alla vittoria: finalmente Avidio Cassio, proceduto 163 sino a Ctesifonte, arse la reggia de' Parti, prese Edessa, Babilonia e tutta la Media. Vero, indegnamente proclamato vincitore dei Parti. distribuì i regni, e assegnò il governo delle provincie ai senatori che l' accompagnavano.

Vedendo occupati i migliori eserciti in Oriente, i Germani insorsero dalle Gallie all'Illiria. Marc'Aurelio, accorsovi col fratello, parte respinse oltre il Danubio, parte sottomise; e dissidando a ragione, si fermò a piantare nuovi fortalizi, corroborò Aquileja minacciata dai Marcomanni, e provvide alla sicurezza dell'Illiria e dell'Italia. Nè invano, chè ben presto l'incendio sopito divampò, e i due augusti dovettero accorrere di nuovo. Ma Vero morì ad Altino di trentanove anni; Aurelio lo sece ascrivere fra gli Iddii, e procedette più risoluto 169

nella via del bene.

La guerra ai Germani seguitò con varia fortuna: i Marcomanni videro più volte le spalle dei Romani, che inseguirono fin sotto Aqui- 170 leja ; e in Italia recarono fuoco e guasto. Roma, più atterrita perchè la peste menava strazio, arrolò schiavi, gladiatori, disertori, Germani mercenari; e l'imperatore vendette gli arredi del suo palazzo, ori, statue, quadri, le vesti di sua moglie, e una preziosissima copia di perle, adunante da Adriano ne' suoi viaggi; e coll'ingente somma ritrattane provvide alla fame d'allora, pagò le spese d'una guerra quinquenne, e avanzò tanto da ricuperar parte delle cose vendute. I Barbari combattè in ogni parte da eroe, ma eroe umano, risparmiando il sangue ove potea, reprimendo la indisciplina militare, e coll'esempio animando i nemici. Ma inseguendoli di là dal Danubio, rimpetto all'antica Strigonia nell'alta Ungheria, si trovò preso in mezzo dai Marcomanni; e sebbene i suoi con valore si riparassero da quella serra, vedeansi all'estremo per mancanza di acqua. Quand'ecco in .un subito il cielo si rabbuia, e versa dirotta pioggia; il nembo stesso, avventando gragnuola e fulmini contro i nemici che in quella confusione gli avevano assaliti, aiuta i Romani a disperderli.

È uno degli accidenti più clamorosi di quel tempo, gridato per miracolo da Gentili e da Cristiani: e quelli l'attribuiscono ad Arnufi, mago egiziano, od a preghiere dell'imperatore (5); i nostri ne fanno merito ai battezzati della legione Melitina. L'imperatore, colla circospezione richiesta dal tempo, scrisse al senato di dover queste vittorie ai Cristiani; e volle, chi portasse calunnia contro ad essi, fos-

se punito coll'ultima severità.

La restituzione di centomila prigionieri attestò quanto i Romani avessero sofferto. Quadi e Marcomanni, che rinnovarono i movimenti, furono rinserrati per modo, che la fame li costrinse implorar pa-174 ce dall'imperatore; e venuti con doni, coi disertori e con tredicimila prigionieri, la ottennero a patto di non più trafficare sulle terre romane, e stanziare almeno sei miglia dal Danubio. Gli altri Germani furono pure repressi, com' anche i Mori che aveano invaso la

Avidio Cassio, vincitore dei Parti, più col seminare discordie che non colle armi domò i sollevati Egiziani; ed anche in Armenia e in Arabia fece mostra di prudenza e valore. Costui, quanto sicuro nelle armi, era rigoroso co'soldati; qualunque di essi rapisse nulla ai paesani, era ivi stesso crocifisso; alcuni arsi vivi, altri incatenati insieme e gettati al mare; ai disertori faceva mozzar piedi e mani, dicendo la vista di que' moncherini produrre maggior effetto che non un supplizio. Mentre accampava presso il Danubio, alcuni de' suoi aiuti passarono il fiume, ed assaliti i Sàrmati improvisti, ne uccisero tremila e tornarono carichi di preda: ma quando i centurioni, che a ciò gli avevano eccitati, aspettavano lode e ricompensa da Cassio, ei li fece crocifiggere per esempio di disciplina. Al rigore eccessivo destasi in rivolta l'esercito; ma Cassio, comparendo senz'armi fra i tumultuanti, esclama: — Uccidetemi pure, e alla dimenticanza del dover vostro, aggiungete l'assassinio del generale ». Quell'intrepidezza colpi; l'ordine fu ricomposto, e i nemici disperando di vincere un tal capo, chiesero una pace di cento anni.

Compiuta la guerra de' Marcomanni, Marc' Aurelio deputò Cassio a governare la Siria, ove in sei mesi riparò allo scompiglio e all'immoralità delle legioni; ogni otto giorni ne passava in rassegna l'abito, le armi, l'equipaggio; frequentemente le addestrava, e, malgrado quel rigore, sapea farsi ben volere. Ma il nome che portava, rammentavagli un altro che avea tentato impedire la monarchia in Roma; ed egli pure chimerizzava una romana repubblica. Antonino il seppe e tollerò; Marc' Aurelio rispose con filosofia fatalista: — A « che star in pena? se la sorte destina l'impero a Cassio, niuno uc-« cide il proprio successore ; se no, rimarrà preso al proprio laccio. « Non conviene dissidare d'uomo non accusato e di tanti meriti; se « devo perdere la vita pel bene dello Stato, poco mi cale se ne ver-

rà scapito a' miei figliuoli ».

Durante la guerra in Germania, si sparse voce, o Cassio la divulgò, che l'imperatore fosse morto; e Faustina imperatrice, temendo l'impero non venisse occupato chi sa da chi, e in pericolo sè ed i fi-175 gli, sollecitò Cassio ad assumerlo e sposar lei. Cassio si fece proclamare, e ben tosto il paese di là dal Tauro e l'Egitto gli obbedirono; principi e popoli stranieri abbracciarono la sua causa. Marc'Aurelio, quando più nol potè tener celato, ne informò egli medesimo il suo esercito, movendo pacata querela dell'ingratitudine; indi prese il cammino dell' Illiria per farsi incontro a Cassio, e cedergli l'impero, quando tale paresse il volere degli Dei;— Giacchè (soggiungeva) se tante fatiche io duro, non è interesse o ambizione, ma desiderio del

bene del mio popolo ».

Cassio non era un usurpatore vulgare, e pensava o simulava d'intendere soltanto al pubblico bene: — Infelice la repubblica in preda « d'avoltoi, che dopo il pasto han più fame di prima! Marc' Aurelio « è buono, ma per farsi lodare di clemenza lascia viver uomini che « sa meritevoli di morte. Dov' è l'antico Cassio ? dove l'austero Ca-« tone? a che è ridotta la disciplina de' nostri vecchi? or non si sa « tampoco ribramarla. L' imperatore fa il mestiere del filosofo, dis-« serta sul giusto e l'ingiusto, sulla natura dell'anime, sulla cle-« menza; e non piglia a cuore gl'interessi dello Stato. Buoni esempt « di severità bisogna dare, molte teste abbattere se vogliasi ripri-« stinar il governo nell' antico splendore. Di che non sono meritevoli « cotesti rettori di provincie, che credonsi posti là unicamente per « deliziarsi e arricchire ? Il prefetto al pretorio del nostro filosofo » tre giorni prima d'entrar in carica non avea pane; e poco poi pos-« siede milioni: e come gli ebbe, se non col sangue dello Stato e collo « spoglio delle provincie? Le confische su costoro rifioriranno il te-🛩 soro, se gli Dei favoriscono la buona causa; io opererò da vero Cas-« sio, e restituirò alla repubblica il prisco splendore ».

Ma ben tosto il pugnale del centurione Antonio lo tolse dalla vita e da un regno di tre mesi e sei giorni. Marco Vero ch'era stato spedito contro di lui, trovate le lettere de'suoi partigiani, le bruciò dicendo:
— Quest' atto piacerà a Marc' Aurelio: gli dispiacesse anche, avrò, « col perder la mia, salvato molte vite ». Il capitano delle guardie di Cassio e suo figlio Muziano, governator dell' Egitto, perirono e così qualc' altro senza saputa dell' imperatore, il quale agli sbanditi rese la patria e i beni; e rimessa al senato l'indagine, soggiunse: — I « senatori e cavalieri, partecipi della congiura, sieno per autorità vo- « stra esenti da morte e da ogni castigo e nota; e dicasi per onor vo- « stro e mio, che quest' insurrezione costò la vita a quelli soli che » perirono nel primo tumulto. Così anche a loro potessi renderla! La

🛩 vendetta è indegna d'un regnante ».

Tolse in protezione la moglie, il suocero, i figli del ribelle, e li sollevò a dignità, quantunque non ignorasse i maneggi di quella parentela per avversargli il popolo e i soldati. Agli amici che gli dicevano, — Cassio non avrebbe usata tanta moderazione », replicò: — Noi « non serviamo gli Dei tanto male, da temere che volessero chiarirsi « per Cassio »; e soggiunse: — Le crudeltà hanno menato sventura « a molti miei antecessori, e un principe buono non è mai vinto od « ucciso da un usurpatore; Nerone, Caligola, Domiziano meritarono « la fine loro; Otone e Vitellio erano inetti; l'avarizia fu ruina di « Galba ».

Oh! lasciateci indugiarci sopra questi atti di clemenza, come il viaggiatore che nel deserto sotto le rare palme cerca ombra e ristoro.

La bontà però qualche volta il portava a perdonare anche al reo. Erode Attico, famoso retore e ricco sfondolato, avea lite colla città

d'Atene, e vedendo l'imperatore inclinato a favor di questa, invece di ragioni prese a oltraggiarlo come raggirato da una donna e da una bambina, volendo dire Faustina e sua figlia, mediatrici per gli Ateniesi. L'imperatore, che avealo ascoltato pacatamente, quando fu partito disse ai deputati d' Atene: - Ora potete esporre le ragioni « vostre, benché Erode non abbia creduto bene allegar le sue ». E le ascoltò attento, e gli vennero le lagrime all' udire gli strapazzi che soffrivano da Erode e da' suoi liberti: pure condannò solo quest'ultimi, poi li graziò; e appena Erode lagnossi seco che più non gli scrivesse, gli chiese scusa con questo viglietto, singolare in un re: - Desidero tu sii sano e convinto ch' io t' amo. Non aver a male se " trovasti in fallo alcuni tuoi dipendenti; io gli ho puniti, sebbene nel " modo più dolce che mi fu possibile. Non me n' accagionare; ma se « ho fatto o fo cosa che ti dispiaccia, imponmi un' ammenda, ch' io « ti soddisferò nel tempio di Minerva in Atene, al tempo de' misteria « avendo io, nel fervor della guerra, fatto voto d'iniziarmi, e voglio « che tu présieda alla cerimonia » (6).

Per simile eccesso di bontà tollerò il libertinaggio sfacciato della moglie Faustina, e promosse gli amanti di essa; e consigliato dagli amici a ripudiarla, rispose: — Bisognerebbe le restituissi la dote, cioè l'impero datomi da suo padre; » o celia, o ragione indegna di un saggio. Dopo la rivolta di Cassio, v'è chi dice che, vergognosa di vedersi accusata dai complici, ella si uccise. Aurelio ne' suoi ricordi la rimpianse come fedele, amabile e di meravigliosa semplicità di costumi; mutò in città, col nome di Faustinopoli, il villaggio a piè del Tauro, dov'ella avea chiusi i giorni; pregò il senato a porla fra gli Dei, e il senato ossequioso le eresse statue ed un altare, ove le novelle spose facessero sacrifizio solenne all'adultera

imperiale.

Marc' Aurelio, continuando il cammino per l' Oriente, perdonò a tutte le città fautrici di Cassio, e all' Egitto infervorato di esse; solo ad Antiochia interdisse i giuochi, sua vita, e tolse i privilegi: ma essendovi poi andato in persona, anche di questo la sgravò. In Atene si fece iniziare ne' misteri di Cerere, e vi stabilì professori d'ogni scienza: arrivando poi in Italia, ordinò ai soldati di riprendere la toga, non essendovi mai nè egli nè i suoi comparsi in abito guerre177 sco. Entrando trionfante in Roma, superò in largizioni tutti i predecessori; giacchè, nel discorso che tenne al popolo, avendo espresso che era stato in giro otto anni, la folla cominciò a gridare — Otto, otto, » chiedendo così otto danari d'oro per testa; ed esso glieli fece dare.

In Roma si godeva tutta la libertà di cui fossero capaci gli antichi; e sotto un imperatore onesto e generoso, le fronti si rialzavano con dignità. Fra altre savie leggi, Marc' Aurelio vietò ai gladiatori d'adoprare armi micidiali: fatto ben più onorevole, che l'agitar nelle scuole quistioni di filosofia, a preghiera de'letterati. Egli non usciva mai del senato, che il console non avesse dato congedo col Nihil pos moramur, patres conscripti; tornava dalla Campania qualvolta y' avesse a riferire alcun che; crebbe i giorni fasti per gli affari;

primo istituì un pretore sovra le tutele; notò d'infamia i delatori: rendeva assiduamente giustizia, e spesso rimetteva le cause al senato, trovando più giusto il piegarsi egli stesso al parere di tanti savi, che non trascinare questi al suo.

Il chiamarono a nuove armi i Marcomanni; ma in mezzo alle vittorie morì a Sirmio in Pannonia di cinquantanove anni, dopo regnato 180 diciannove: e di sincero compianto l'accompagnarone tutti, eccetto forse il figlio Lucio Comodo, sospetto d'avergli accelerato la morte. Tranquillamente la vide Marc'Aurelio avvicinarsi, e diceva agli amici: - Da voi aspetto meglio che i sentimenti ordinari e naturali; ma che « chiariate aver io collocata bene la stima, l'affezione, i benefizi. Mio « figlio a voi raccomando; vi sia a cuore la sua educazione. Egli esce « appena dalla infanzia; ne'primi bollori della gioventù ha bisogno di « governo e di piloto, che mai, scarso d'esperienza, non travii e rompa « agli scogli: non l'abbandonate, tenetegli luogo del padre con buoni « avvisi e salutari istruzioni, ritrovi me in ciascuno di voi. Le più « larghe ricchezze non bastano alle dissolutezze di un principe vo-« lutuoso: se egli è odiato da' sudditi, non è in securo, per quante " guardie lo difendano; non teme congiure e sommosse se pensò a « farsi amare più che temere. Chi di voglia obbedisce, va scevro da « sospetti ; senz' essere schiavo, è buon suddito, e non ricusa obbe-« dienza se non a comando dato con soverchia durezza. Difficile è « l'usar con moderazione una podestà senza confini. Ripetete spesso « a mio figlio queste istruzioni e somiglianti; così fermerete per voi « e per l'impero un principe degno, a me mostrerete la vostra co-« stanza, e onorerete la memoria mia, unico mezzo di renderla im-" mortale ".

Le sue ceneri furono deposte nella mole Adriana, egli ascritto fra gli Dei, e reputavasi sacrilego chi non ne tenesse in casa l'effigie. Oltre l'esempio d'una benignità e d'una dolcezza quasi uniche, ci lasciò anche precetti per iscritto (7), la cui indulgenza discorda dall' austero stoicismo, e segnano il punto più alto cui giungesse la filosofia pagana, irradiata anche suo malgrado da quella suprema sapienza, incontro a cui ostinavasi a chiuder gli occhi. — Un solo Die « (diceva egli ) dapertutto ; una sola legge, che è la ragione comu-« ne a tutti gli esseri intelligenti. Lo spirito di ciascuno è un dio ed « emanazione dell'Ente supremo.Chi coltiva la propria ragione deve " guardarsi come sacerdote e ministro degli Dei, giacchè si consa-« cra al culto di colui che fu in esso collocato come in un tempio. « Non fare ingiuria a questo genio divino che abita in fondo al cuo-« re, e conservalo propizio col fargli modesto corteggio siccome a « un dio. Trascura ogni altra cosa per occuparti del culto della tua « guida, e di ciò che in lei v' ha di celeste; sii docile alle ispirazioni « di questa emanazione del gran Giove, cioè lo spirito e la ragione ; " il dio che abita in te, conduca e governi un uomo veramente uo-« mo. Una ragione eguale prescrive ciò che dobbiam fare od evita-« re: governati da una legge comune, siamo cittadini sotto l' egual « reggimento ».

Alla maniera di Socrate e del Maestro divino, e a differenza di Ci-

cerone, insiste più spesso sulla morale privata, sulla cognizion di sè stesso. — Di rado siamo infelici per non sapere che cosa passi nel « cuor degli altri; ma lo siam certo se ignoriamo quel che passa nel « nostro. A qual cosa applicarci con tutta la cura ? ad aver l' anima « giusta, far buone azioni, cioè utili alla società, non poter dire che « il vero, esser sempre in grado di ricevere ciò che accade come « cosa necessaria. Come un cavallo dopo una corsa, un' ape dopo « fatto il miele, non dicono Ho fatto del bene, così un uomo non « deve proclamare il bene che opera, ma continuare come la vigna, « che, dopo portato il frutto, si' prepara a portarne dell' altro a « tempo.

"Quanto sei offeso dalla colpa d'alcuno, esamina te stesso, e bada se mai non facessi nulla di simile: questo riflesso dissiperà la tua collera. Dio immortale non s' indispettisce di tollerare per tanti secoli un' infinità di malvagi, anzi ne prende ogni cura: e tu che domani morrai, e che ad essi somigli, ti stancheresti di sopportarili? Spesso si è non meno ingiusti a fare nulla che a fare qualcosa.
Cogni mattina si cominci col dire,— Oggi avrò a fare con faccendieri, con ingrati, insolenti, scaltriti, invidi, insociali: perchè hanno questi difetti? perchè non conoscono i beni e i mali veri. Ma io, che appresi il vero bene consistere nell' onesto, e il vero male nel turpe; che conosco la natura di chi mi offende, e ch' egli è parente mio, non per sangue, ma per la partecipazione al medesimo spirito emanato da Dio, non posso tenermi offeso da parte sua, giac-

"Chè egli non saprebbe spogliare l'anima mia dell'onestà.

"O uomo, tu sei cittadino della gran città del mondo: che ti cale

di non esserlo stato che cinque anni? Nessuno può lamentarsi di

"ineguaglianza in ciò che avviene per legge mondiale: perchè dun
"que cruciarti se ti sbandisce dalla città, non un tiranno o un giu
"dice iniquo, ma la natura stessa che vi t'avea collocato? È come

"se un attore fosse congedato di teatro dall'impresario che l'allo
"gò. — Non ho finito la parte, recitai solo tre atti. — Dici bene:

"ma nella vita tre atti formano una commedia intera, giacchè essa

"è terminata a proposito ogni qual volta il compositore istesso or
"dina d'interromperla. In tutto ciò tu non fosti nè autore nè causa di

" nulla:vattene dunque in pace, giacchè chi ti congeda è tutto bontà.

"Io debbo a Vero mio avo ingenuità ne' costumi e placidezza;

"alla memoria che ho del padre mio, il carattere modesto e virile;

"a mia madre, pietà e liberalità, non solo astenersi dal male ma

"neppur pensarlo, frugalità negli alimenti, schivar le pompe; al bi
"savo, il non esser andato alle pubbliche scuole, ma avuto in casa

"egregi precettori, e conosciuto che non si spende mai troppo in

"ciò; al mio educatore, il non parteggiare per la fazione verde o

"per la turchina nelle corse, o nei gladiatori pel grande o piccolo

"scudo, tollerar la fatica, contentarmi di poco, servirmi da me, non

"dar ascolto a delatori; a Diagnoto, non occuparmi di vanità, non

"credere a prestigi ed incanti, a scongiuri, a cattivi demonì nè al
"tre superstizioni, lasciare che di me si parli con libertà, dormire

"sopra un lettuccio ed una pelle, e gli altri riti della educazione

« greca: a Rustico, l'essermi avveduto che bisognava correggere i « miei costumi, evitar l'ambizione de' sofisti, non iscrivere di scien-« ze astratte, non declamare arringhe per esercizio, non cercare am-« mirazione con pompa d'occupazioni profonde e di generosità, « nelle lettere usare stile semplice, al pentito perdonare senza indu-« gio, leggere con attenzione, nè contentarmi di comprendere su-« perficialmente. Da Apollonio appresi ad esser libero, fermo anzi-« chè esitante, alla ragione solo mirando, eguale in tutti i casi della s vita, ricevere i doni degli amici senza freddezza nè abiezione. Da « Sesto, benignità, esempio di buon padre, gravità senza affettazio-« ne, continuo studio di venir grato agli amici, tollerare gl'ignoranti « e sconsiderati, rendere la propria compagnia più gioconda che w quella degli adulatori, conciliandosi però rispetto, applaudire senza « strepito, sapere senza ostentazione. Dal grammatico Alessandro, « a non rimproverare le scorrezioni di lingua, di sintassi, di pronun-« zia, ma far sentire come abbia a dirsi, mostrando rispondere o ag-« giunger prove o sviluppare la stessa idea, con espressione diver-« sa, o in altra guisa che non sembri correzione. Da Frontone, a ri-« flettere all' invidia, alla frode, alla simulazione dei tiranni, e che i a patrizi non hanno cuore. Da Alessandro platonico, a non dire leg-« germente Non ho tempo, nè col pretesto delle occupazioni esi-« mersi dagli uffizi sociali. Da Massimo, a dominar sè stessi, non la-« sciarsi sopraffare da verun accidente, moderazione, soavità, di-« gnità ne' costumi, occuparsi senza rammarichio, non esser fretto-« loso, non pigro, non irresoluto, non dispettoso e diffidente, non « mostrare ad altri d'averlo a vile e di credersene migliore, amar « la celia innocente.

« Riconosco per benefizio degli Dei l'aver avuto buoni parenti, « buoni precettori, buoni famigliari, buoni amici, che sono le cose « più desiderabili; il non avere sconsideratamente offeso alcuno di « questi, benchè vi fossi per natura proclive; inoltre l'aver conser-« vato l'innocenza nel fiore della giovinezza; non fatto uso prema-« turo della virilità ; l'essere stato sotto un imperatore e padre che « da me rimoveva l'orgoglio, persuadendomi che il principe può a-« bitare nella reggia, e pure far senza guardie ed abiti pomposi, e " fiaccole e statue e simil lusso; il non aver fatto progressi nella re-« torica, nella poesia e cosiffatti studi, che m' avrebbero divaga-« to (8); il non essermi mancato danaro qualora un povero volessi « soccorrere; non essermi trovato in bisogno di soccorso altrui; il 🗷 trovarmi in sogno suggeriti rimedi opportuni a' miei mali ; il non « essere, nello studio della filosofia, caduto in mano d'alcun sofista, « nè perduto il tempo a svolgere i costui commenti, sciogliere sillo-« gismi, e disputare di meteorologia ».

Insomma la filosofia di Marc'Aurelio è un continuo intento al bene de' suoi simili; ed anzichė l'orgoglio stoico, vi riconosci l'umiltà cristiana. Staccarsi dalle cose mondane, assorbire ogni sua attività in Dio egli vorrebbe quanto un monaco, ma sente i doveri del suo posto; disapprova la guerra, ma la fa contro gli invasori; e resta in · · ·

mezzo agli uomini per beneficarli.

(1) Vedi Eusebio, iv. 13. 26. Capitolino diresse a Diocleziano una vita di lui, ma confusa. I libri di Dione Cassio ad esso relativi si desiderano.

- (2) Fra altre cose gli diceva: Nonnunquam ego te coram paucissimis ac familiarissimis meis gravioribus verbis absentem insectatus sum... cum tristior quam par erat in cœtu hominum progrederere, vel cum in theatro tu libros, vel in convivio lectitabas; nec ego, dum tu theatris, nec dum conviviis, abstinebam. Tum igitur ego te durum et intempestivum hominem, odiosum etiam nonnunquam, ira percitus appellabam. Lib. vi. 12.
- (3) Sieno per saggio tre viglietti, scelti, come i passi superiori, da M. Cornelli Frontonis, et M. Aurelii imperatoris epistolæ... Fragmenta Frontonis et scripta grammatica; editio prima romana... curante A. Majo. Roma 1823. Magistro meo. Ego dies istos tales transegi. Soror dolore muliebrium partium ita correpta est repente, ut faciem horrendam viderim; mater autem mea in ea trepidatione imprudens angulo parietis costam inflixit; eo iclu graviter et se et nos adfecit. Ipse cum cubitum irem, scorpionem in lecto offendi; occupavi tamen eum occidere priusquam supra accubarem. Tu si rectius vales, est solacium. Mater jam levior est, deis volentibus. Vale, mi optime, dulcissime magister. Domina mea te salutat.

Frontone risponde: Domino meo. Modo mihi Victorinus indicat dominam tuam magis valuisse quam heri. Gratia leviora omnia nuntiabat. Ego te idcirco non vidi, quod ex gravedine sum imbecillus. Cras tamen mane domum ad te veniam. Eadem, si tempestivum erit etiam dominam visitabo.

Marc' Aurelio replica: Magistro meo. Caluit et hodie Faustina; et quidem id ego magis hodie videor deprehendisse. Sed, Deis juvantibus, æquiorem animum mihi facit ipsa,quod se tam obtemperanter nobis accomodat. Tu, si potuisses, scilicet venisses. Quod jam potes et quod venturum promittis, delector, mi magister. Vale, mi jucundissime magister.

- (4) Frontone fa un elogio affatto retorico di Lucio Vero, attribuendo tutta a merito di lui la riforma delle indisciplinatissime truppe di Siria; e lo paragona a Trajano, dandogliene sempre la preferenza. Principia historiae. Si hanno pure le lettere che Vero gli dirigeva, raccomandandogli d'esaltare le sue imprese e la gravezza del pericolo, e la nullità degli altri capitani ecc. E il buon maestro, abbagliato dalle cortesie d'uno scolaro imperiale, non rifina di ammirarne le azioni, ma sopratutto la portentosa eloquenza spiegata negli ordini del giorno e nei bullettini inviati al senato.
- (5) Dione dice, οὐχ ἀβεεί: e νίχη παράδοξος εὐτυχήβη, μάλλου δέ παρὰ βεοῦ ἐδωρήβη. E Claudiano:

Laus ibi nulla ducum...
Tum, contenta polo, mortalis nescia teli
Pugna fuit.

De vi consulatu Honorii, v. 340.

- (6) Filostrato, Vite dei Sofisti.
- (7) Eis kautov, libri dodici.

(8) Ch' egli però si dilettasse in questi studi, continua prova ne danno le sue lettere a Frontone, scoperte dal Maj. In una gli dice: Mitte mihi aliquid, quod tibi dissertissimum videatur, quod legam, vel tuum, vel Catonis, vel Ciceronis, aut Sallustii, aut Gracchi, aut poetae alicujus, χρηζω γάρ αναπαύλης, et maxime hoc genus; quae me lectio extollat et diffundat ex των πατειληφυιών φροντιδίων. Etiam si qua Lucretii aut Ennii excerpta habes, εὔφωνα καί... φρα, et sicubi ἢθους ἐμφάσεις.

Il cardinale Barberini tradusse gli scritti di Marc' Aurelio, dedicandone la traduzione all'anima propria « per renderla più rossa che la

« sua porpora allo spettacolo delle virtù di questo Gentile ».

## CAPITOLO XL.

## Economia pubblica e privata sotto gli Antonini.

L'impero aveva allora per confini a settentrione e a ponente il mar Nero, il Danubio, il Reno, l'Oceano dalle foci del Reno sin allo stretto di Cadice; nell' Asia Minore giungeva fino alla Colchide e all'Armenia; in Siria fino all' Eufrate e ai deserti d'Arabia; in Africa all' Atlante, alle arene libiche, ai deserti che separano l' Egitto dall' Etiopia; e, a tacere i momentanei acquisti di Adriano, stabilmente unite surono all'impero le provincie della Britannia e della Dacia. Copriva così la superficie di 1,365,560 leghe quadrate, cioè il quintuplo della Francia odierna, con circa cenventi milioni d'abitanti: ma oltre queste, che costituivano l'impero romano ed erano governate da proconsoli, stava attorno una cintura di altre regioni, vassalle in diverso grado, e di dubbiosa libertà (1), che talora pagavano un tributo, sottostavano al censo, ricevevano decreti; quali i re della Comagene, di Damasco e tant' altri sul lembo della Siria, la trafficante Palmira nel deserto, i principi dell'Iberia, dell'Albania ed altri del Caucaso, l'Armenia, la Partia a vicenda sottomessa e riottosa. E questo il momento della massima grandezza dell'impero e dell'Italia; onde noi sosteremo ad esporne la condizione civile, morale, lettera-

ria, prima di contemplarne il dechino.

La comunicazione fra sì remote provincie era agevolata dal mare e da meravigliose strade. Il Mediterraneo, le cui rive direbbonsi predestinate dalla Providenza ai più splendidi e durevoli incrementi della civiltà, mette in relazione le tre parti del mondo antico, le discendenze dei tre figli di Noè, i foschi Camiti dell'Africa, i Giapetidi della Grecia e della Germania, i Semiti della Fenicia e della Palestina: s' addentra con mille seni per ricevere dai fiumi le produzioni di tre continenti, spingendosi pel Tanai e per la Meotide sin nelle steppe dei Tartari, pel Nilo fino al centro dell' Africa, per lo Stretto fin nell'Oceano inospitale. Allora poteva dirsi lago latino, poichè non avea spiaggia che non riconoscesse le aquile imperiali; le flotte di Roma lo proteggevano e solcavano continuamente; e le navi di traffico, approdando alle provincie più ricche e più belle, univano colle barbariche le due civiltà romana e greca. Quest' ultima, figlia dell' orientale, avea fatto frutto di tutto il passato per abbellirlo e armonizzarlo, sparso di colonie il mondo, dagl'intimi recessi dell'Indo e del Don fino alle isole della futura Inghilterra, ed aveva educato Roma. La quale alla sua volta, estendendosi da un lato sopra le Alpi, dall'altro nell'Africa, cozzò coi popoli civili in decadenza e ne accelerò la caduta, ma ereditandone l'esperienza e dandovi governo; cozzò coi barbari per incivilirli, per respingere sempre più lontano la rozzezza e la ferocia.

Per terra questi paesi congiungeansi mediante strade di tale solidità, che sopravissero a' secoli. D' ordine d' Augusto furono messe in buono stato le quarantotto d'Italia, che sviluppavansi da Roma a Brindisi e a Milano, donde si diramavano quelle che pei vari passi alpini raggiungevano Lione, Arles, Magonza, la Rezia, l'Illiria. Trajano ne condusse una traverso le paludi Pontine da Forum Apii sino a Terracina, e compì la via Appia da Benevento a Brindisi. La via Aurelia, ché traversava l' Etruria e la Liguria, fu continuata sin a Cade: e varcato lo Stretto, riusciva a Tanger. La via Flaminia, da Roma per Rimini, Bologna, Modena, Piacenza, Milano, Verona, Aquileja spingeasi al Sirmio, e lungheggiava il Danubio, mettendo in comunicazione la Rezia e la Vindelicia, la Gallia e la Pannonia; di là per la Mesia fin negli Sciti, per la Tracia, l'Asia Minore, la Síria, la Palestina, l'Egitto, la costa d'Africa, veniva a ricongiungersi a Cadice, Malaga, Cartagena, colla strada di Spagna. Così sullo spazio di quattromila ottanta miglia romane era facilitato il trasporto delle legioni, degli ordini e delle notizie. Gl'imperatori vi stabilirono poste regolari, con ricambi ogni cinque o sei miglia, provisti di quaranta cavalli, ad uso però unicamente del governo, o di chi ne ottenesse speciale concessione: al qual modo poteano farsi cento miglia al giorno; anzi Tiberio potè in ventiquattr' ore compierne ducento da Lione alla Germania (2). Anche i fiumi avvivavano le comunicazioni. e due flotte armate scendendo il Reno e il Danubio, portavano i prodotti dell' Oceano Germanico nell' Eusino.

Ciò dava alla dominazione romana una consistenza qual mai non ebbe alcuna dell' Asia; nè era inane vanto quel dominio universale che Roma attribuivasi, e il chiamar orbe romano il mondo, consiglio supremo di tutte le nazioni e dei re il senato (3): pretensione già viva sotto la repubblica, assodata nell'impero. È per quanto a ragione si esclami contro gli estesi imperi, che sotto eguali leggi incatenano genti disformi d'indole e di coltura, lasciano inesaudite le querele, non compresi i bisogni, e fanno dalla remota capitale arrivare i provedimenti dopo cessata l'opportunità; pure vuolsi confessare che nazioni isolatissime vennero così ricongiunte, mentre la occidentale barbarie non sentiva l'influsso della coltura orientale; col togliere di mezzo i confini, si facilitò il contatto; e quantunque l'unità non fosse che materiale e derivata dalla conquista, la lingua uffiziale, le magistrature, le legioni, gli spettacoli a cui accorrevano i Rodopei dell' Emo, i cavalieri della Germania, i litorani del Nilo e dell'estremo Oceano, gli Arabi e i Sabei, gli olezzanti Cilici, i ricciuti Etiopi, i pettinati Sicambri (4), estesero la civiltà se non la crebbero; e chiamati i popoli a contribuire chi la forza, chi l'ingegno, chi la ricchezza, insegnarono loro a conoscersi, ad affratellarsi, e dilatarono a tanta parte del mondo i privilegi che, essendo dapprima riservati ad un pugno di banditi o a qualche migliaio di cittadini, facevano la politica romana una grande ingiustizia a vantaggio di pochi e ad aggravio del genere umano.

Centro di sì vasta unità, l'Italia era sempre sede dell'imperatore e del senato, i cui membri era richiesto che avessero di qua dall'Alpi almeno un terzo dei loro possedimenti. Quel nome non era più circoscritto dalla Macra, dal Rubicone e dal mare, dacchè i triumviri non aveano voluto lasciare la Gallia Cisalpina a governo di un proconsole, che potesse così menar un esercito legalmente di qua dell' Alpi. La fecero dunque giungere a levante fino all' Arsa, a settentrione alle Alpi, ad occidente al Varo; ed Augusto la parti in undici regioni: 1ª il Lazio e la Campania, dove Pozzuoli; 11ª il paese de' Picentini e degli Irpini; ma la Lucania, il Bruzio co' Salentini, l'Apulia, la Calabria, dove Brindisi era prevalsa alle scadute città di Taranto, Crotone, Locri; iva il paese spopolato de'Marsi, Frentani, Sabini, Sanniti; va il Piceno; via l' Umbria; viia l' Etruria; viiia la Gallia Cispadaná con Ravenná, eretta, come poi Venezia, fra canali del mare; 3xª la Liguria; xª la Venezia coi Carni, gli Japigi e l'Istria; xıª la Gallia Transpadana con Milano, cui mettevano capo le strade dell' 1talia continentale, e Padova, e Aquileja, sempre più importanti per la vicinanza alla frontiera germanica. Roma formava un governo distinto, sotto il prefetto della città. Le alpi Marittime costituivano una provincia separata. La Sicilia, benchè già da Antonio avesse ottenuta la cittadinanza, rimaneva provincia colla Corsica e la Sardegna. Ma quella Sicilia che, due secoli fa Cicerone dipingeva fertilissima e laboriosa, era ita a tracollo per le guerre civili e le servili; le cinque città di Siracusa riduceansi ad una sola, Enna era spopolata, cadenti i tempi, incolte le piaggie. Chi da quella tragittasse sul nostro continente, a Pozzuoli trovava uno de'porti più operosi, emporio del commercio del Mediterraneo, e approdo di tutte le flotte mercantili: e nei contorni molle eleganza di ville, di bagni, dove i cittadini di Roma venivano a ricrearsi dalle cure o a solleticare il rintuzzato senso de' piaceri.

Ma quelle pendici dell'Apennino che aveano nutrito i Sabini, i Sanniti, gli Equi, i Latini, più non offrivano che cadaveri di città; i cinquantatrè popoli del Lazio scomparvero, o reliquie ne restavano così scarse, che gli uni più non si discernevano dagli altri. Che dirò di quella Magna Grecia, che emulava le glorie e la potenza della Grecia vera? Già i curiosi andavano a rintracciarne le memorie; e qualche vecchio additava loro,— Qui fu Canusio, colà Argirippa, le due maggiori città; questi villaggi erano le tredici città della Japigia, di cui rimangono sole Brindisi e Taranto; ma quest' ultima, benchè Nerone v' abbia posto abitanti, è spopolata, come tutto quello sprone

d' Italia ».

Ivi non arbitrio di governatori, non tributo; le autorità municipali facevano eseguire le leggi supreme: ma, come avviene sotto gl'imperi, il reggimento cittadino andava foggiandosi ad aristocrazia, scegliendosi i magistrati non più fra il popolo ma fra gli illustri, e la giurisdizione limitandosi a piccole somme. Dopo Trajano, cominciò l'Italia ad essere poco meglio che le altre provincie; cui si potè dire pareggiata allorchè Adriano la commise al governo di quattro consolari.

La cittadinanza privilegiata diventava un nome già sul fine della repubblica, quando Cesare la comunicò a tutta l'Italia e ad intere provincie. Anche i servi divenendo liberti, entravano nella società politica del loro patrono: ma acquistando i privati diritti di cittadino, rimanevano esclusi dagl' impieghi e dal servizio militare, nè am-

messi al senato fin alla terza o quarta generazione.

Augusto trovava quattro milioni e censessantatremila cittadini; ma cessato col sistema delle conquiste il bisogno d'accrescerli onde reclutare fra essi le legioni, e perchè non isvantaggiasse il fisco per la troppa abbondanza degl'immuni, restrinse la facoltà di render cittadini gli schiavi manomessi, accettandovi soltanto i magistrati e i grandi proprietari delle provincie. Con ciò si traeva al corpo dominante il fiore di tutto lo Stato, e si assodava la potenza imperiale: ma alle legioni, in cui non entravano che cittadini, Augusto fu costretto arrolar di nuovo liberti e schiavi onde proteggere le colonie attigue all'Illiria e le frontiere del Reno. Mecenate gli consigliava di attribuire la cittadinanza a tutti i sudditi, col che, cancellati i reggimenti municipali, ridurrebbe l'impero all'unità monarchica: ma l'andare i cittadini esenti da tassa prediale, da dogane e pedaggi, fece gl'imperatori avari di questa concessione. Pure i successori d' Augusto, che più non aveano occhio parziale per Roma, lasciarono dilatare la cittadinanza; e i magistrati municipali, uscenti di carica con annua vicenda, la acquistavano per diritto; oltre quelli che ben meritassero in qualsivoglia modo.

Quando l'interesse patrio o la gloria cessarono di spingere i cittadini alle armi, le legioni si dovettero empire di gente nè italica nè cittadina, e affidarne il comando a stranieri; poi ricompensare i servigi de' legionari coll' introdurli nella città, elevarli ai primi onori, e lasciare si traessero dietro parenti ed amici; talchè esercito, senato, magistrati più non furono romani che di nome. Claudio ammise in senato molti peregrini, cioè sudditi non cittadini: eppure questi sotto di lui sommavano a 5,684,072 secondo Tacito, o secondo Eusebio, a 6,945,000. Tanta profusione, perchè i favoriti ne facevano bottega: ma intanto le entrate pubbliche ne scapitavano, onde bisognava ristorarle con confische e proscrizioni. Nelle provincie poi i possedimenti s'andavano restringendo in mano de'cittadini, cui questo titolo rendeva immuni dai tributi. Però sotto Galba l' esenzione de' cittadini recenti fu limitata ad alcune imposte; poi dopo Vespasiano pare che i provinciali ammessi alla città non restassero immuni da nessun

aggravio.

Il titolo di cittadino più non dovette esser ambito dopo che non l'accompagnavano le prerogative d'occupar soli le cariche, di non essere giudicati se non nell'assemblea del popolo, di non pagare tributo, di decretar la guerra e la pace; nè conferiva quasi altro che il benefizio di non esser catturato per debiti, e di appellarsi all'imperatore. Quel di partecipare ai donativi e alle largizioni pubbliche, valeva in Roma: per gli altri, a che mai riducevasi in tanta estensione e lontananza? Gravoso al contrario tornava ai cittadini il dover militare, non contrarre nozze con forestieri, restar esclusi dalle ere-

dità intestate fuorchè in grado di prossima agnazione; oltre alcuni

accatti, che sopra soli cittadini pesavano.

L'atto di Caracalla d'estendere a tutti i sudditi la cittadinanza. non fu che un sottoporre i provinciali a tutti i pesi de' cittadini: ma allora s'intepidì l'amore per una patria accomunata a tutto il mondo : cresciuto l'arbitrio degli imperatori e la violenza dei soldati col logorarsi l'autorità del popolo e la dignità del senato, si moltiplicarono le guerre, interne eppure non civili, dove si trattava di mettere in trono o d'abbattere un capitano forestiero, estranio ai sentimenti ed al meglio della nazione dell'impero. Le consuetudini venivano alterate da eterogenei elementi, dal sedere a capo dello Stato uno straniero, fors' anche un barbaro. E se pure sorvivevano in alcuni le tradizioni liberali, attinte dall' educazione, dalla letteratura, dalle memorie che li circondavano, servivano soltanto a far sentire viepiù quel despotismo, che da un giorno all'altro poteva confiscare i beni, e mandar l'ordine d'uccidersi. Oppressione più disqustosa perchè sussistevano nomi e forme repubblicane, a titolo di libertà e di pubblica sicurezza si davano le accuse di alto tradimento. e questo punivasi in quanto l'imperatore rappresentava il popolo. come investito della podestà tribunizia. Quanta avea dunque ad essere la costernazione di quelli che sentivano abbastanza nobilmento per non voler tuffare il dispetto nelle voluttà! E a qual partito potevano appigliarsi? fuggire? ma dove, se tutte le terre civili erano sottoposte a Roma?

Che se alcuna volta mai, allora apparve evidente come il pubblico bene rampolli piuttosto dalle istituzioni che da rettitudine de' principi. Roma n' ebbe di ottimi, ma nè poteva tampoco goderli con fiducia, pensando che o lo stesso potrebbe domani mutarsi in un mostro, o venire soppiantato da pessimo successore, dipendendo ogni

cosa dalle qualità del monarca.

Si nomina una lex regia, in forza della quale venisse conferito il supremo potere all' imperatore: ma non consta che mai sia esistita; quel nome certamente non sarebbe potuto soffrirsi ne' primi tempi dell' impero, e forse venne adottato sol quando, sotto Giustiniano, furono compilate le Pandette. Che se una legge generale avesse creato un potere supremo, non sarebbe più stato mestieri di conferma; mentre invece sappiamo che gli atti di ciascun imperatore non reggevano dopo la morte di lui se non gli avesse approvati il senato, depositario in diritto della sovranità, la quale nel fatto stava all' arbitrio d' un solo. Pure sembra che a ciascun eletto venissero conferiti i poteri sovrani, quasi per dargli un' origine legale (5). Probabilmente in questi senato-consulti veniva egli dispensato da certe leggi, come la Pappia-Poppea: il che faceva dire troppo largamente che il principe venisse prosciolto d' ogni legge (6).

La sovranità però consideravasi sempre emanare dal popolo, e fin tardi si trovano menzionati i comizi, e leggi fatte in essi. Sussisteva anche la tribù, e nelle iscrizioni troviamo sempre indicato a quale il personaggio appartenesse: ma sì scarsa n' era la significazione, che alcuni si mutavano dall' una all' altra per eredità, per adozione, per

una carica assunta, fin per mutato domicilio (7). I municipi pregavano gl'imperatori o i cesari di accettar le cariche comunali, ed essi vi mandavano de' vicari.

La giurisdizione criminale e l'amministrazione esterna d'alcune provincie competevano al senato: esso nominava i consoli, i pretori, i proconsoli; attendeva alla riforma delle leggi, talora sovra proposizione de' medesimi imperatori. Tiberio parve aggiunger nerbo al senato coll'attribuirgli i giudizi di offesa maestà e la nomina de'magistrati, sottratta al popolo; ma in effetto egli non intese che di ri+ versare su quello i suoi atti odiosi. Quanto l'impero resse, il senato conservò il diritto di censurare e deporre il capo dello Stato se abusasse dell'autorità; ma pusillanime e discorde, non l'esercitò mai se non contro i caduti: condannò Nerone quando già era fuggiasco; esecrò Caligola, Comodo, gli altri quando la morte aveva interrotté le sue adulazioni. Quei senatori, col vendere le cariche, imparavano a vender anche sè stessi all'imperatore; chiusa la via d'acquistar fuori così sterminate ricchezze, e pure durando le spese e crescendo il lusso, tiravano a meritare la liberalità del principe, o fuggirne l'ira coll' andargli a versi: laonde Tiberio lagnavasi beffardamente che si

mostrassero troppo ligi ad ogni suo talento.

Eppure la memoria di quel che era stato bastava a renderlo sospetto agli imperatori, che, buoni e malyagi, s'industriarono a togliergli fin la possibilità di ridestare le ragioni antiche; contro patrizì e senatori aguzzavansi i ferri e le spie; Caligola, battendo sulla spada, esclamava: — Questa mi farà ragione del senato »; l' adulatore diceva a Nerone: — Io t'odio perchè sei senatore »; e l'assassino a Comodo: — Il senato ti manda questo pugnale »; Domiziano protestava non si terrebbe sicuro finchè pur un senatore sopravivesse; e volendo avvilirli intantochè venisse l'ora d'ucciderli, manda una volta a convocarli in gran diligenza, poi, come sono seduti nella curia, li consulta in qual salsa convenga condire un enorme rombo portatogli dall' Adriatico. Fin Claudio tutti gli atti politici diresse a crescere l'autorità imperiale a scapito delle magistrature curuli : estenuò al senato il diritto di chiarir guerra e pace, ascoltare ambasciatori, e decidere dei re e dei popoli stranieri: ai consoli sottrasse il giudizio di certi affari criminali, sicchè poco più facevano che dar il nome all'anno: nei pretori, cresciuti a diciotto, trasferì in gran parte la giurisdizione criminale; ma tolta loro la custodia del tesoro, affidolla ai questori, ai quali di rimpatto tolse le prefetture d'Italia che abolì, ed impose il grave obbligo di dare spettacoli gladia. tori quando ottenevano il posto: lasciò che i cavalieri all'ombra del trono usurpassero i giudizi, cioè quel diritto per cui s'erano combattute le guerre civili sotto Mario e Silla.

I tribuni non furono meglio che ispettori al buon ordine; e acquistò importanza il prefetto della città, che dal buon governo passò alla giurisdizione criminale, poi proferì in appello sui giudizi ordinari anche in materia civile. Adriano commise l'amministrazione dell' Italia a quattro consolari; cavalieri romani tenne per segretari e referenti, e pel proprio consiglio; un avvocato del fisco fece assistere

a tutte le cause concernenti l'erario imperiale; coll'Editto Perpetue semplificò la legislazione; e diede esempio a'successori suoi di riguardar lo Stato come cosa loro propria, e di prendere fidanza a qualunque innovamento. Il consiglio del principe, come anima del governo, emanava decreti sotto la presidenza dell'imperatore, e formava una corte d'appello supremo. Al senato dunque che cosa restava? di decretare quali nuovi numi dovesse Roma salmeggiare.

In un corpo non eletto dal popolo, non sostenuto da truppe, la depressione nè trovava contrasto nè eccitava lamenti. Accomunati i diritti alle provincie lontane, v' entravano persone, stranie affatto alle memorie della libertà e della repubblica, e devotamente riconoscenti agl'imperatori. Già l'ordine di Claudio, che priva della dignità equestre chi ricusi la senatoria, mostra come fosse divenuto un peso quel che prima costituiva la suprema ambizione; e sotto Comodo si disse che un tale « fu relegato nel senato ». Invece dunque di presentarsi custodi della tradizione e tutori della libertà, i padri coscritti coll'essempio e colle dottrine confermarono l'assoluta padronanza del monarca sopra la vita e i beni. Dione si direbbe scrivesse la sua storia a quest' unico intento; i giureconsulti diedero legale fondamento all'esorbitanza imperiale; e la monarchia al tempo di Severo potè get-

tare la maschera, di cui Augusto l'avea coperta.

Gl'imperatori, per togliersi gl'impedimenti della nobiltà privilegiata, promossero le ragioni della comune natura umana, favorirono i peculi de'figliuoli di famiglia e le emancipazioni, ampliarono gli effetti e restrinsero le solennità delle manumissioni, migliorarono la condizione degli schiavi a fronte dei padroni. Anche in ciò il capo dello Stato operava in senso popolare, col voler tutti eguagliati nel diritto, umiliare i prepotenti, non concedere privilegi a particolari persone, ma erigere alle dignità chiunque ne paresse degno, garantire la moltitudine da oppressioni private, e tenerla soddisfatta circa i bisogni della vita e gli usi della libertà naturale. Lo zelo degl' imperatori per la giustizia civile riparava a non pochi altri abusi, incuteva salutare apprensione ai magistrati, e avvicinava ognor più il diritto all'equità naturale e al senso comune. In tal modo progrediva l'umanità anche fra codardi patimenti, e col gran nome dell'impero estendevasi l'idea dell'eguaglianza sotto un unico governo, opposta a quanto praticò l'antichità, e che dovea costituire l'indole delle società moderne.

Coll' impero cangiarono aspetto anche le finanze. Le spese furono a dismisura aumentate dal mantenere un esercito stanziale ed una corte (8), dal pagarsi gli impiegati, e dalle crescenti distribuzioni di grano; ignorando quegli augusti che il mettere i poveri in grado di comprar il vitto coll' aumentare i lavori, costa meno che non l'abbassare i prezzi del grano. È peccato che siasi perduto il Rationarium totius imperii, dove Augusto avea divisato l'entrata e l'uscita (9); e fra le divergentissime opinioni, la media darebbe novecentosessanta milioni di lire d'entrata generale. Vespasiano, principe economo, diceva l'amministrazione e la difesa dell'impero costare quattromila milioni di sesterzi, cioè ottocento milioni di lire l'an-

CENSO 207

no (10): or che doveva essere sotto imperatori pazzamente sciala-

quatori?

Augusto effettuò l'idea di Giulio Cesare di far misurare tutto l'impero; e Zenodoxo in trentun anno e mezzo compì la misura delle parti orientali, Teodoto quella delle settentrionali in ventinove e otto mesi, Policleto delle meridionali in venticinque e un mese. Balbo coordinò in Roma i loro lavori, ed eretto il catasto, prescrisse i regolamenti censuari. Agrippa, preside a questa grand'operazione, ne trasse un mappamondo, che fece dipingere sotto il portico d'Ottavia, sicchè ciascuno potea vedervi l'estensione dell'impero: i governatori delle provincie riceveano la descrizione del loro paese colle distanze, lo stato delle strade grandi e delle vicinali, delle montagne, dei fiumi.

Contemporaneamente si fece per tutto l'impero il registro delle persone coi loro beni mobili e immobili, bestiame, schiavi, affittaiuoli, casiliani, e il numero, il sesso, l'età de'figliuoli: il qual censo dovea rinnovarsi ogni decennio, e serviva di base al riparto dell'imposta. Un censitore e un perequatore riceveano i reclami, e rettificavano gli errori; la falsa dichiarazione era punita colla morte e la confisca; ogni cambiamento di possesso doveva notificarsi; e poc'a poco
si perfezionò quest'azienda in modo, che il vastissimo impero restava
regolato con altrettanta diligenza quanto una piccola casa (11).

Ma l'impero non possedeva i mezzi, pei quali i moderni possono levar tanto danaro senza gravissimo incomodo: dell'imposta personale, la più rilevante, rimanevano esenti sei o sette milioni di famiglie romane, che erano le più ricche: le altre rendite appartenevano a quelle di difficile e costosa esazione, dove è facile la frode, e il pro-

dotto diminuisce se la tassa si aggravi.

L'Italia dapprima andava esente da imposta fondiaria stabile(numerarium); l'Italia annonaria doveva una prestazione in derrate; dell'ager provincialis era carattere un tributo fondiario, varianté di misura e condizione: ma gl'imperatori adottarono una base uniforme; poi l'Italia, come dicemmo, cessò d'essere privilegiata. Già anche a questa Augusto aveva imposto gabelle e tasse sulle vendite, e una generale sui beni e sulle persone de' cittadini romani, che da un secolo e mezzo non pagavano aggravi; anzi talmente pesavano le imposte, che gl'imperatori trovavansi costretti ogni tratto a condonare ingenti debiti ai privati. Sulle somme, sopra le quali nasceva litigio, prelevavasi il due e mezzo per cento; tasse imponeansi sui mercanti, gli artigiani, i facchini, le meretrici, sulle latrine pubbliche, sull'orina, sul concio di cavallo; ogni sorta mercanzie entrando pagaya di dazio dal quarantesimo fin a un ottavo del valore; e grandioso doveva esserne il ritratto quando dall' India si traeva annualmente per ventiquattro milioni di lire in merci, esitate a Roma al centuplo del valore primitivo (12).

La tassa sulle vendite non soleva eccedere l'un per cento, ma non v'avea si minuto oggetto che vi si sottraesse. Era destinata a mantenere l'esercito; poi non bastando, s'introdusse la vicesima, cioè un cinque per cento sopra tutti i legati e le eredità eccedenti una certa

somma, e che non cadessero nel più prossimo parente. Tra famiglie ricchissime, dove la rilassatezza dei legami domestici faceva spesso ai propri figliuoli preferire i liberti o gli estranei che avevano saputo blandire le passioni o accontentarle, quella tassa riusciva talmente ingorda, che nel volgere di pochi anni versava l'intiero retaggio nell'erario. Molto pure ingrassavano il fisco le multe della legge Pa-

pia-Poppea contro gli smogliati.

Secondo il genio degl' imperatori e col crescere dei bisogni, aumentarono tutte le imposizioni e fisse ed eventuali; sussistette sempre l'abuso d'affittarle ad appaltatori, de' cui gravi e feroci abusi troppo soffrivano i sudditi. Era caduco al fisco, 1 tutto ciò che, in forza di testamento, avrebbe dovuto toccare a persona premorta alla pubblicazione di quello; 2 le donazioni e i legati a persone indegne; o sotto illecite condizioni; 3 quel che venisse ricusato dall' erede o legatario, come spesso avveravasi nei casi di ribellione per non mostrarsi amici del reo; 4 quanto fosse lasciato in testamento a celibi che entro un anno non si fossero ammogliati, e metà de' lasciti fatti a consorti senza figli; in fine quanto sarebbe toccato a chi sopprimeva un testamento, o impediva alcuno dal testare liberamente:

Oltre le frequentissime colpe di Stato, portavano la confisca innumerevoli delitti; e fra questi il parricidio, l'incendio, la moneta falsa, il ratto, lo stupro, la pederastia, il sacrilegio, la prevaricazione il peculato, lo stellionato, il monopolio e l'incetta del grano destinato a Roma o all'esercito, il plagiato, ossia l'attentare contro l'altrui libertà. Così punivasi il magistrato che subornasse testimoni contro un innocente, il padrone che esponesse gli schiavi nell'anfiteatro, i falsari; e dopo Alessandro Severo gli adulteri, chi evirasse o si lasciasse evirare, chi supponeva un bambino, chi usava violenza armata mano, chi mutava domicilio per sottrarsi al tributo, chi prendeva danaro a prestito dalle pubbliche casse, chi occultava i beni d'un proscritto, chi trasportava oro fuori dell'impero o vendeva armi a stranieri, chi di mala fede acquistava una cosa in litigio, chi vendeva porpora, o apriva il testamento d'un vivo, o spogliava dei suoi ornamenti un edifizio urbano per abbellire una villa. E tanti erano i beni ricadenti al tesoro per legge o per confisca, che s' istituirono procuratori de' beni caduchi per raccorli ed amministrarli nelle provincie; carica non già di gente di vile affare, ma affidata a persone di gran recapito, e sino a consolari.

Diritto particolare dell'imperatore era il batter moneta d'oro e d'argento: di rame potè farne il senato fin a Galliano: le colonie e alcune città conservarono il privilegio di monete particolari. Le terre dell'antico agro pubblico in Italia erano occupate da colonie, e specialmente da militari, sicchè non davano verun frutto diretto allo Stato. Anche nelle provincie i domini pubblici erano stati in gran parte usurpati durante la guerra civile da privati; Augusto e i successori fecero altrettanto, ingrandendo il possesso del principe, che fruttava unicamente pe' favoriti. S' introdussero poi regalie a vantaggio dell'imperatore, e fabbriche d'armi, di stoffe, di gomene, tinture, dorature, nelle quali adopravansi soli schiavi imperiali. Anche

I MUNICIPJ 209

pingui legati soleano farsi agl' imperatori; e se per tal via Augusto raccolse in vent'anni quattromila milioni di sesterzi, pensate che dovessero fruttare sotto imperatori ribaldi, alcuni dei quali cassavano i testamenti ove non si trovassero considerati! Pure talvolta l'erario difettava; e Marco Aurelio si trovò in tali strette, che fece vendere all' asta gli ornamenti della reggia, i vasi preziosi, le gemme, fin le vesti di sua moglie; poi finita la guerra, invitò i compagni a restituirli al prezzo stesso, e a chi ricusasse non risparmiò vessazioni. Operazione, che noi avremmo semplificata mediante viglietti del tesoro.

La servitù era abbellita da tutti i piaceri compatibili colla tranquillità. Sorgevano fabbriche in ogni parte, le cui reliquie formano la meraviglia di noi tardi nipoti; quali per opera de' magistrati, quali dei Comuni, quali ancora de' privati: a quelle de' Cesari i sudditi erano obbligati a contribuire braccia e carri. Tali edifizi ci porgono una riprova del sistema politico antico, pel quale si aveva ogni riguardo alle città, nessuno alla campagna. Dopo il medio evo, non trovi spazio ove non sorga un villaggio con una chiesa, un palazzo o un castello: allora invece tutto concentravasi nelle città, alle città mettevano capo le grandi strade, senza quella rete di minori che oggi congiungono le minime borgate: insomma allora i cittadini, ora il popolo, allora pochi privilegiati, ora chiunque è uomo.

Chi dunque, alla vista di tali splendidezze, giudicasse ricchissimi quei nostri antenati, dimenticherebbe che non le molte dovizie accumulate in mano di pochi, ma la equabile diffusione di ciò che serve alle necessità, ai comodi, ai godimenti, forma la prosperità delle

nazioni.

La violenza poteva esser la colpa d'un proconsole o d'un imperatore, non era il carattere della dominazione romana, troppo aliena dal volersi fondare soltanto sull'esercito, sulla polizia, e regolamentare tutto. Pertanto nell'Italia e nelle provincie restava luogo a dignità e ad autorità più che in Roma; e il municipio conservava una vita che era scomparsa dalla metropoli; n' era rispettata l' indipendenza; la legge municipale rimaneva illesa dai capricci dell'imperatore e dalle sottigliezze de' giureconsulti; liberamente vi si faceano le elezioni, teneano adunanze: gli Olconi e gli Arri a Pompei, i Sergi a Pola fabbricavano portici, archi, anfiteatri, come ne' bei tempi a Roma i Pompei ed i Lentuli; ai Noni, ai Celsini, ai Balbi, ai Vitruvi ergeansi monumenti in Pompei, in Ercolano, in Verona, quando a Roma le onorificenze erano serbate a cesare.

Già accennammo in che modo i possessi mutassero di padroni, dal che sotto l'impero trovaronsi innovate l'economia e le finanze. Gli antichi aristocrati per tradizione seguitavano a coltivar i campi per mano di schiavi, diretti da schiavi: i nuovi, non pensando che a godere in lusso le sfondolate dovizie, affittavano i beni a lavoratori nati liberi, che li coltivassero a proprie spese e pericolo. Ordinariamente l'affitto facevasi per cinque anni, e pagavasi in danaro, e a proporzione degli schiavi ond'era vestito il podere.

Divenendo sempre più difficile l'affidare la direzione de propri

beni a fittaiuoli liberi e garanti, dopo il 11 secolo s' introdusse un metodo nuovo d'economia rurale, mutando lo schiavo in colono servile, permettendogli di menar moglie, tener figliuoli, disporre del suo peculio, purchè retribuisse un canone annuo: da ciò sarebbe potuta venire la redenzione dello schiavo; ma poichè sempre maggiore facevasi la sproporzione fra poveri e ricchi, e la aumentava la fiscalità introdotta coi crescenti bisogni della repubblica, si venne a temere che il proprietario vendesse gli schiavi e lasciasse incoltivati i campi. Fu dunque proveduto che il colono restasse colla sua discendenza affisso alla gleba, e con essa venduto: il che, oltre ribadire la schiavitù, produsse una funesta disuguaglianza nella distribuzione dei lavoratori, accumulati in alcune contrade, mentre altre ne rimanevano deserte. Pertanto al fine di quest' età giacevano selvatiche le campagne, esercitate un tempo dalla popolosa solerzia degli Equi, de' Sabini, de Volsci, degli Etruschi, de' Cisalpini; altri immensi spazì erano occupati da giardini d'infruttifere voluttà, ai quali aggregavansi via via i camperelli vicini, i cui proprietari correvano a Roma a sprecar quel poco ricavo, per poi ridursi alla limosina. Svigorita dalla lunga coltivazione a braccia, nè sufficientemente rianimata dalla concimazione, la terra poco rendeva; un cattivo sistema di rotazione agraria, la coltura resa costosissima dall'imperfezione dei metodi e degli stromenti, per cui richiedeasi il quadruplo delle braccia odierne, le meschine strade vicinali, bastanti appena ai somieri, il divieto di asportar grani e l'incoraggiamento a importarne di stranieri, rendevano cattiva speculazione la coltura a grano, talchè Catone la colloca appena al sesto luogo, e preferivansi i pascoli, che non importano spese; sebbene vogliasi dimostrato che i migliori non rendevano più di sessanta franchi per arpento (13).

Un paese la più parte montuoso come il nostro, non può prosperare che mediante la piccola coltura a mano, la quale si vantaggia de' più angusti spazi, e varia a seconda del suolo; come non è possibile colle macchine o con una direzione in grande. Sparendo dunque la proprietà minuta, diminuiva sempre più la ricchezza d'Italia, e la popolazione laboriosa ed onesta: da ciò quel detto di Plínio, che i latifondi furono la rovina dell' Italia. Che se ci si opponesse l' Inghilterra, ricchissima malgrado di amplissimi poderi, mentre è misera la Corsica ove sono sminuzzati, faremmo riflettere come della popolazione inglese appena un quarto attende ai campi, il resto vivendo dietro al commercio e all'industria; e che l'estensione delle praterie è proporzionata colle terre a biada, e i numerosi armenti offrono abbondanza d'ingrassi. Vero è bene che sono gli uomini che fecondano la terra; e dove nulla gli impedisca di giungere alla ricchezza per via della fatica, ne seguirà un generale prosperamento. Allora, come oggi, v'avea piagnoloni che ripeteano essere isteriliti i campi, peggiorata la temperie del cielo, spossata la natura dal lungo produrre. Ai così fatti Lucio Giunio Moderato Columella da Cadice rispose, che la colpa consisteva nel lasciare trascurato lo studio dell' agricoltura: — V' ha scuole di filosofia, di retorica, di geome-« tria, di musica; v' ha persone occupate in null' altro che preparaCOLUMBILIA 214

« re cibi pruriginosi, altre in acconciar i capelli, e nessuno che inse-« gni l'agricoltura. Eppure senz' arti di diletto abbastanza felici fu-« rono un tempo e saranno dappoi le città : ma senza agricoltori gli « uomini non possono reggere nè alimentarsi. E qual via migliore di « conservare e di crescere il patrimonio? Che se oggi men frutta la « terra, non è spossatezza, come alcuni si danno ad intendere, nè in-« vecchiamento, ma inerzia nostra ».

Stese dunque un trattato *De re rustica*, il cui primo libro discorte dell' utile e dei piaceri dell' agricoltura; il secondo dei campi, del seminare e mietere; il terzo e quarto delle vigne e degli orti; il quinto del dividere e misurare il tempo; poi degli alberi, del bestiame grosso e minuto e delle sue malattie, delle api e dei polli distintamente, dei doveri d' un buon fittaiuolo; e finisce con istruzioni per chi attende all' economia rurale. Il decimo, in versi, tratta degli orti. Scrive puro, semplice talvolta sino al triviale, tal altra elegante sino all' affettazione; ma se diletta i letterati, poco o nulla istruisce l'agricoltore. Ai prati che Catone riputava la coltura più lucrosa, Columella preferisce i vigneti, anche a confronto del grano (14). Palladio compendiò poi quell' opera, distribuendo le fatiche agresti per ciascun mese.

Realmente però non si produce se non quando v'induca o la necessità o l'interesse. Ora, il danaro era affluito in Italia, e in parte ancora vi si conservava, per modo che grandissime somme si richiedevano a far piccole imprese, mentre nelle provincie bastava a gran cose poco danaro. Traevasi dunque ogni genere da fuori; l'entrata era resa incerta dalle distribuzioni gratuite che si moltiplicavano, la munificenza dell'imperatore o de'ricchi strozzando la speculazione privata: poi monopoli, poi tesori gettati dalla vittoria improvisamente in circolazione, alteravano di punto in bianco il valore delle derrate che il proprietario mandasse sul mercato. Sfruttata l'Italia, si dovettero cercar di fuori anche il vino e la lana, già vantata produzione degli armenti dell'Apulia, di Parma e dell'Euganea (15); e alle precipue famiglie erasi accomunato il lusso, un tempo regio, di adoperarla tinta di porpora, quale veniva da Tiro, dalla Getulia, dalla Laconia, al costo fin di mille dramme la libbra.

Nel tempo che, o per ingegni fiscali o per necessità, si trasformava così l'agricoltura, anche l'industria subiva un radicale mutamento. L'associazione, eretta in istituzione pubblica, s'incontra in ogni dove al nascere e al decadere delle società; determinata in prima dalla debolezza, stretta poi dalla tirannia; e per sostenere l'esterna concorrenza, o per riparare alla interna dissoluzione; sempre a scapito dell'individuale libertà. Le corporazioni d'operai liberi, antichissime in Roma, non avevano potuto prosperare, perchè ogni ricco teneva in casa chi fabbricasse quanto occorreva a bisogni od al lusso. Tardi la gente nuova affluente a Roma s'accorse che una stoffa od un utensile comprati alla bottega costavano meno che non fabbricati da propri schiavi, onde venne ad abbandonarsi l'industria servile casalinga; il che, moltiplicando i liberi lavoranti, avrebbe coadiuvato al sistema d'uguaglianza, adottato dall'impero. Ma la liber-

tà che erasi tolta a' campagnuoli, non volle lasciarsi a quella folla di artigiani: e sotto aspetto di darvi un ordine, furono incatenati ciascuno al loro telonio, come i coloni alla gleba. Senz' idea della libera concorrenza, e reputando necessario che la legge intervenga dapertutto per assicurare quella pubblica prosperità, cui oggi noi crediamo bastare l'accorgimento del privato interesse, si riformarono le corporazioni, costituendo in ciascuna città quelle che reputavansi : necessarie acciocche ben servito rimanesse il pubblico; alle principali se n'aggiunsero d'accessorie, e vennero graduate categoricamente, considerando come privilegio il passare dall'una all'altra. L'imperatore o il Comune o i consociati costituiscono un fondo sociale; e stante che può parteciparvi anche chi nulla vi reca, ed ogni uom libero può entrare in una di queste comandite, ne consegue che anche il minimo lavoro acquista prezzo. Ma che? l'associato non può nè vendere nè lasciare il suo peculio se non ad uno del collegio stesso, talchè l'industrioso appartiene al suo uffizio, non l'uffizio all'industrioso come oggi. Inoltre diede appiglio ad uno degli sciagurati spedienti, a cui ricorreva l'ingordigia del fisco; perocchè ciascuna di esse scuole veniva gravata d'enormi imposizioni, dovendo, oltre le gabelle di vendita e pedaggio, la collazione auraria, così detta perchè pagavasi in oro, e vi erano obbligati in solido tutti i membri. tenendosi per essa ipotecati tutti i beni stabili della comunità.

Mancavano dunque molte delle sorgenti di ricchezza, per cui da noi in continua operosità si rinnova sempre la classe media. La proprietà fondiaria scapitava ogni giorno di valore, la fatica agricola perdeva occasioni, i capitali non aveansi che ad enorme interesse; talchè l'agiatezza popolare diminuiva più sempre, e vi sottentrava la

miseria.

Fra ciò cresceva il lusso, e moltiplicavansi i ministri dell' opulenza e delle lascivie. Veri eserciti di schiavi viveano nelle case de'primari, tanto che bisognava un nomenclatore per rammentarne il nome. Dall' Italia, da tutto il mondo concorreva gente a Roma per vivere di largizioni o d' infamia. Nutrire e contentare la folla doveva essere il pensiero supremo degl' imperatori, che perciò traevano continuamente grano dalla Sicilia, dall' Egitto, dall' Africa; e guai al giorno in cui di là non giungesse pascolo a tante bocche. Sacra dicevasi la flotta che trasportava il grano all' Italia; esenti da ogni gabella le navi che afferrassero a Roma cariche di frumento; i principi quanto erano peggiori, tanto più largheggiavano, riponendo in ciò il huon governo e la giustizia (16).

Testimonio eloquente della miseria d'allora ci resta un editto di Diocleziano, che, in tempo di caro, prefigge il massimo prezzo della sussistenza e dei lavori (17). Le cose necessarie alla vita costano da dieci a venti volte più che oggi; e sebbene la quantità del danaro e la scarsezza dell'industria levassero ad esorbitante prezzo il lavoro, un villano od un bracciante poteva appena colla sua giornata procurarsi un cibo grossolano ed insalubre. Gran fatto per una gente, tre quarti della quale era ridotta a nutrirsi di pane, formaggio e pesce, e bever posca, mentre Vitellio per la sua tavola consumava l'anno

censessantacinque milioni. Trajano, nel decreto conservatoci in una famosa tavola, destina un milione e cenquarantaquattromila sesterzi per comprar terre onde nutrire ducenquarantacinque fanciulii e trentaquattro ragazze orfani e legittimi, oltre uno ed una illegittimi; assegnando ai maschi sedici sesterzi, e dodici alle femmine ogni mese,

cioè dodici e nove centesimi il giorno.

Unico mezzo di rifarsi sarebbe stato il commercio: e veramente i provinciali, abbastanza discosti dagl' imperatori per non sentirne le personali malvagità, e giovati dalla pace, volontieri dirizzavano al traffico i loro figli da che era chiusa od angustiata la carriera pubblica, ed affinchè a minor contatto venissero coi pericolosi monarchi. Per la Mesopotamia, traverso al deserto, continuavasi la via, battuta fin dai primordì della società, verso i paesi delle spezierie e delle gemme: e una tariffa delle merci che allora traevansi dall' India, ce ne prova la variata qualità (18), attestata pure da un Peri-

plo dell' Eritreo, che si attribuisce ad Arriano.

Ouando Roma ebbe ridotto tutto il mondo setto di sè. l'unità tolse via molti ostacoli e le interruzioni cagionate dalle gelosie e dalle guerre delle nazioni; quella direzione uniforme spinse e tutelò il commercio, e ancor più il bisogno di provedere l'innumerevole popolazione d'una metropoli ricca e voluttuosa, che consumava senza produrre, che cercava con avidità le delicatezze orientali e quanto stuzzica il lusso ed il capriccio. L'incenso che fumava sui mille altari; gli aromi con cui s' ardevano i cadaveri, perchè anche il morire fosse costoso a chi era vissuto nelle suntuosità; i balsami onde le belle conservavano e riparavano i loro vezzi; le gemme in cui profondevansi interi patrimoni; la seta che reputavasi esuberante lusso per gli uomini fin dopo Elagabalo, erano i principali oggetti che si traevano dalle rive del Gange, mentre dal Fasi venivano i tessuti della Cina, venduti da Persi e Parti; da Dioscura le produzioni dell' Eusino & del Caspio; dall' Etiopia profumi, avorio, cotone e fiere; porposa da Tiro. Delle spezierie tratte di là, il cinamomo vendevasi millecinquecento denari la libbra; in proporzione la mirra, il nardo, il cardamomo, il garofano, la cassia balsamode, il calanco, il mirabolano, il mazir, il carcamo, il gizir, ed altre gomme o legni di cui si componevano gli unguenti.

Gli Arabi non accettavano che danaro; così i paesi del Gange e i Seri, non bisognosi di cosa che loro manchi: talchè Pinio asserisce che almeno mille milioni di sesterzi (200 milioni di lire) migravano annualmente dall'impero in quelle contrade (19). Computo impossibile a verificarsi, ma basti ad indicare l'enorme uscita del danaro romano, per cui tornava a paesi iontani quello che erasi portato nei nostri dalle vittorie e dai trionfi. Dovette l'uscita aumentare a proporzione del lusso, che giunse al colmo quando le corti imperiali si moltiplicarono, e Diocleziano credette necessario mascherare col

fasto orientale la decadenza.

Non che i Romani negligessero affatto il commercio come si dice (20), anzi ne' popoli soggetti lo favorivano di huone ordinanze e di libertà; adoltarono la legge marittima de' Rodì, fecero spedizioni

Cantu. St. degli Ital. - II, 14

lontane, e ricevettero ambascerie da Seri, Sarmati, Sciti, Taprobani, vogliosi di tener aperte le vie per cui tant' oro colava ne' loro paesi. Augusto, acquistato l' Egitto ch' era lo scalo più frequentato alle produzioni dell' India, tentò nuove vie per arrivare a questa, ed Elio Gallo fece uscire una squadra di cenventi legni mercantili dal porto di Myoshormos sulla costa egizia del golfo Arabico, tracciando una via che altri seguirono (21). A quel porto i Romani conducevano ogn' anno per cinque milioni di mercanzie, e guadagnavano il centuplo: lo che rende ragione della gelosia con cui interdissero

agli stranieri l'entrata nel mar Rosso.

I Romani sono i primi, di cui conosciamo comunicazioni accertate colla Cina; e Cosma Indicopleuste afferma che i navigatori del golfo Persico passavano sin colà per difficile e lungo tragitto, e i Cinesi venivano nei porti dell'India e di esso golfo. Romani erano pure quei che faceano il traffico per tutto l'impero; e le città da loro stabilite in Germania attestano ancora uno scopo commerciale, sulla destra del Danubio o sulla sinistra del Reno, stando in faccia allo sbocco de' grandi fiumi che dall' interno paese recavano le produzioni naturali, come Treveri, Colonia, Bonna, Coblentz, Magonza, Strasburgo, Passavia, Ratisbona. L'Istria ci mandava vino dolce e fragrante; vino e legname la Rezia; schiavi l'Illiria; pelli, armenti, ferro il Norico. La Spagna ci porgeva abbondanza d'argento ed oro, miele, cera, allume, zafferano, pece, canape e lino; e biade molte, e vini squisiti, e cavalli. Dalle Gallie traevamo rame, ferro, bestiame, lana, panni, tela, liquori, prosciutti. Le isole britanniche ci provedeano di stagno e piombo. Ricco e variato era il traffico colla Grecia e coll' Asia Minore. E già il Settentrione ci spediva pelliccie, ambra, legname; all' uopo nuovi scali aprendosi da quelle bande (pag. 112).

Pure in tanta agevolezza di operare un attivissimo commercio fra popoli che avea riuniti, il nobile Romano non cessò di credere abiezione il portar le mani alle arti; ancora al tempo di Costantino teneansi infami quei che si applicassero a vendere di ritaglio e a guadagnare d'industria, e le figlie loro eguagliavansi alle saltatrici e alle schiave; Onorio e Teodosio vietarono a nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Aggiungi che gli appaltatori delle pubbliche entrate impacciavano la circolazione con continue gabelle e pedaggi; altri compravano dagli imperatori il monopolio d'una o d'altra merce; infine l'industria venne rovinata

dalle fabbriche imperiali, che vedremo introdotte.

(1) Regiones ultra fines imperii dubiae libertatis. Seneca.
(2) Cicerone (pro Roscio, 7) parla di cinquantasei miglia fatte in dieci ore di notte con legni di posta, cisiis. Cesare facea cento miglia in un giorno; Syrtonio, 57. Plinio (Hist. nat. vii. 20) numera sette giornate di navigazione da Ostia alle Colonne d'Ercole; dieci ad Alessandria.

(5) Vedi Cicerone, Pro domo sua, 28. Floro, nella prefazione, dice che la storia di Roma non è quella d'un popolo, ma del genere umano. Cicerone loda Pompeo che le sue imprese non hanno altri limiti che quelli del sole. Livio (xxxviii, 45. 54.) fa dire agli ambasciadori in senato, che ormai Roma non ha a combattere mortali, ma a tutelare l'uman genere, e, come gli Dei, vigilare al suo riposo. Ovidio canta ne' Fasti, 11. 684:

Romanae spatium est urbis et orbis idem.

L'autore dei versi inseriti nel Satyricon di Petronio, cap. 119:

Orbem jam totum victor Romanus habebat Qua mare, qua tellus, qua sidus currit utrumque.

E Plinio, xxvn. 1: Una cunctarum gentium in toto orbe patria.

(4) Quae tam seposita est, quae gens tam barbara, Caesar,
Ex qua spectator non sit in urbe tua?
Venit ab orphaeo cultor rhodopeius Haemo,
Venit et epoto Sarmata pastus equo;
Et qui prima bibit deprensi flumina Nili,
Et quem supremae Tethyos unda ferit.
Festinavit Arabs, festinavere Sabaei,
Et Cilices nimbis hic maduere suis.
Crinibus in nodum tortis venere Sicambri,
Atque aliter tortis crinibus Æthiopes.
Vox diversa sonat: populorum est vox tamen una,
Quum verus patriae diceris esse pater.

## Marziale, Spectac. III.

(5) Gajo lo dice espressamente: Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistola constituit; nec unquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat. Inst. 1.  $2, \S 6$ .

Esiste il senatoconsulto satto all'elezione di Vespasiano, e merita es-

ser qui riserito:

— Siagli in arbitrio conchiudere trattati con chi vorrà, come su in arbitrio d' Augusto, Tiberio e Claudio.

a Di radunar il senato, fare e far fare proposizioni, far rendere sena-

toconsulti per voti individuali o per divisione.

α Ogniqualvolta sarà raccolto per volontà, permissione od ordine di lui o in sua presenza, tutti gli atti del senato abbiano forza, e siano osservati come fosse stato raccolto per legge.

α Ogniqualvolta i candidati di qualche magistratura, potere, comando, carica siano raccomandati da lui al senato o al popolo romano, e ch' egli avrà dato o permesso il suo appoggio, in tutti i comizi abbiasi singolare riguardo a tale candidatura.

« Siagli permesso, quando lo creda utile alla repubblica, estendere i limiti del Pomerio ( cioè del ricinto della città ), come su permesso a

Claudio

a Abbia diritto e pien potere di fare quanto crederà conveniente all'interesse della repubblica, alla maestà delle cose divine ed umane, al bene pubblico o particolare, come l'ebbero Augusto, Tiberio e Claudio.

A Di tutte le leggi e i plebisciti, da cui fu scritto rimanessero dispensati Augusto, Tiberio e Claudio, sia pur dispensato Vespasiano. Tutto quello che Augusto, Tiberio e Claudio fecero per una legge qualunque, possa farlo Vespasiano.

a Tutto ciò che, prima di questa legge, fu fatto, eseguito, decretato, comandato dall'imperatore Vespasiano o da altra qualsiasi persona per

ordine e mandato di Jui, sia reputato legale, e rimanga rato, come satto

fosse per ordine del popolo.

« Sanzione. Se qualcuno, in virtù della presente legge, contravvenne o contravvenga poi alle leggi, plebisciti o senatoconsulti, facendo ciò ch' essi vietano, od ommettendo ciò che ordinano, non sia tenuto in colpa, nè obbligato a veruna riparazione verso il popolo romano. Verun azione non sia intentata, verun giudizio reso a tal proposito, e nessun magistrato soffra che un cittadino sia citato avanti a lui per questa ragione ».

(6) Princeps legibus solutus est. D. 1. 3. fr. 31.

- (7) Molti esempi ne adduce il Labus ne' Marmi Bresciani. Nel 1851 a Salpensa e a Malaga in Ispagna furono, su due tavole di bronzo, scoperte leggi municipali date da Domiziano imperatore, che Mommsen illustrò negli Atti della Società sassone delle scienze, Lipsia 1853. In esse vien comunicato alle suddette città il diritto del Lazio, con formole che probabilmente sono identiche a quelle usate per tutte le città donate di simile privilegio; sicchè da dette tavole è Illustrato lo jus Latii, quanto dalle tavole di Velleja e da quelle di Eraclea la legge comunale. Ivi troviam dato il nome di municipi a siffatte città, che in conseguenza ebbero magistrati propri, quasi indipendenti dal preside della provincia; il popolo v' era distribuito per curie all' uopo di rendere i suffragi; quei municipi godevano manus, potestas, mancipium, propri de' cittadini romani.
- (8) Dalla dittatura di Fabío fin a Cesare, la paga del soldato fu di tre assi il giorno (circa 27 centesimi); Cesare la raddoppiò portandola a diciotto danari il mese (lire 14. 72); Augusto la conservò tale; Domiziano la crebbe a venticinque danari il mese (lire 27. 47). La gratificazione ai pretoriani concessa da Augusto fu di ventimila sesterzì (lire 4,035. 40) dopo sedici anni, e pei legionarì di dodicimila (lire 2,421. 24, dopo venti anni: per tali paghe egli istituì un tesoro, di cui fece il primo fondo con danari proprì.

(9) Svetonio, in *Aug.*, 102. 128.

(10) Così Svetonio, in Vesp., xvii. Alcuni leggono quarantamila milioni di sesterzi, che sarebber ottomila milioni di lire: questo è troppo, ma sarebbe troppo poco la cifra da noi data se s' intendesse di solo contan-

te, senza le contribuzioni in natura e i servigi personali.

Il trattato di Hegewisch sulle finanze romane mantiene più che non prometta. Sono diversissime le valutazioni degli autori intorno alle rendite dell' impero: Giusto Lipsto le porterebbe a cinquecento milioni di scudi d'oro; Gibbon a venti milioni di sterline, cioè cinquecento milioni di franchi; gli autori inglesi della Storia Universale a novecensessanta milioni.

Chi voglia istituire paragoni coi moderni, non dimentichi che ora la maggior somma è assorbita dal debito pubblico, ignoto agli antichi.

(11) Ut maxima civitas minimae domus diligentia contineretur. Floro.

(12) PLINIO, Hist. nat., vi. 23; xii. 18.

- (13) Lo dice Dureau de la Malle, Économie politique des Romains.
- (14) Spese per collivare sette campi a viti.

| Per comprar uno schiavo ch    |   |   |   |    |   |   |          | 8,000  |
|-------------------------------|---|---|---|----|---|---|----------|--------|
| Compra dei sette campi        |   | • | • |    | • | • | <b>)</b> | 7,000  |
| Pali e altre spese occorrenti | • | • | • | •• | • | • | "        | 14,000 |

|                                                                                         |                                                                                                                                  | NOTE AL CAI                                                                                                   | P. XL.                                                            |                                                                 | 217                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anni                                                                                    | ssi di questi al<br>che la terra no<br>resta infruttu                                                                            | on produce, e                                                                                                 | che il da-                                                        | <b>»</b>                                                        | 3,480                                                                                                  |
|                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                               | Tatala                                                            | sesterzi                                                        | <b>32,4</b> 80                                                                                         |
|                                                                                         | <b>3</b>                                                                                                                         | omočita doi na                                                                                                | •                                                                 | . 80300121                                                      | <i>02</i> ,400                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                  | endita dei <b>s</b> et                                                                                        | _                                                                 |                                                                 | <i>a</i> <b>=</b> 00                                                                                   |
|                                                                                         | no                                                                                                                               |                                                                                                               | cun campo                                                         | sesterzi<br>rendeva l                                           |                                                                                                        |
| (15)                                                                                    | Velleribus pi                                                                                                                    | innumeros g<br>rımis Apulia<br>lin <b>u</b> m lertia                                                          | , Parma s                                                         | ecund <b>is</b><br>S.                                           | •                                                                                                      |
| be; neque e<br>Vopisco, in<br>(17) È pro<br>nicea di Car<br>dra 1826. So<br>tassati; ma | liano scriveva nim populo ro<br>Vita.<br>babilmente de<br>ria nel 1709, po<br>no quattrocen<br>restano molte<br>guagliata alle n | omano satur<br>l 303. Fu trov<br>di pubblicato<br>trentatrè art<br>lacune. More                               | o quicqua<br>vato da Wi<br>in miglior<br>icoli di m<br>au de Joni | m potest<br>lliam Shera<br>modo da B<br>erci o di<br>nes ne ded | esse laëtius.<br>ard a Strato-<br>ankes, Lon-<br>manifatture                                           |
|                                                                                         |                                                                                                                                  | Prezzi del l                                                                                                  | avoro.                                                            | •                                                               |                                                                                                        |
| Al mura<br>Al mand<br>Al mari<br>Al sarto<br>Per fat                                    |                                                                                                                                  | sta la calcina<br>musaici.<br>'un abito<br>scarpe de'pa<br>s, scarpe di a<br>di so<br>di do<br>gi, sandall mi | trizi.<br>rtigiani<br>oldati e sei                                | aatori 22                                                       | 8. 62<br>41. 25<br>41. 25<br>43. 50<br>41. 25<br>53. 75<br>27. —<br>22. 50<br>43. 50<br>46. 87<br>— 45 |
| Al vete                                                                                 | rinario, per to                                                                                                                  | sare gli anin                                                                                                 | nali e tagi                                                       | iar le                                                          | 4. 35                                                                                                  |

unghie.
Al maestro architetto, e per ogni ragazzo al mese.

Il Piceno, Tiburtino, Sabino, Amineano, Sorentino,

Setino, Falerno, ogni litro. . . . . .

Vino fatturato d' Asia (caranium maconium)

Vino vecchio di prima qualità.

Vino d'orzo d'Attica . . . .

- d'agnello, capretto, porco.

del paese dei Marsi . . . . .

Prezzo dei vini.

Carne alla libbra di Francia.

All' avvocato, per un' istanza ai tribunali.

ungbie. . .

Per una causa.

Vino rustico.

Birra (camum).

Carne di manzo . .

4.35

22. 50 - 25

**225.** —

**13.50** 10. 90

**3**. 60

**1.80** 

**13.** 50

10, 90

2. 40

**3**. 60

4, 80

4. 80

II.

D

D

Ų.

II.

Ŋ

| •                                                                                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| Grasso di porco fresco                                                                                                                        | 5, 60                  |  |  |  |  |  |
| Grasso di porco fresco                                                                                                                        | <b>A 80</b>            |  |  |  |  |  |
| Zampe di porco, ognuna                                                                                                                        | <b>4.</b> 60           |  |  |  |  |  |
| Colomo di nonce france dicinium i del mass di material                                                                                        | <b>- 90</b>            |  |  |  |  |  |
| Salame di porco fresco (isicium) del peso di un'oncia»                                                                                        | <b>- 40</b>            |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>di bue fresco (isicia).</li> <li>di porco fumicato e condito (lucanicae).</li> </ul>                                                 | <b>5</b> . 57          |  |  |  |  |  |
| — di porco fumicato e condito (lucanicae).                                                                                                    | 5 60                   |  |  |  |  |  |
| — di bue fumicato                                                                                                                             | <b>5. 37</b>           |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | ٠, ٥،                  |  |  |  |  |  |
| Selvaggina, prezzo medio per capo.                                                                                                            |                        |  |  |  |  |  |
| Un pavone maschio ingrassato                                                                                                                  | <b>56. 25</b>          |  |  |  |  |  |
| — femmina ingrassata                                                                                                                          | 45. —                  |  |  |  |  |  |
| - selvatico maschio                                                                                                                           |                        |  |  |  |  |  |
| - servatico maschio,                                                                                                                          | 28. 12                 |  |  |  |  |  |
| — femmina                                                                                                                                     | <b>22</b> . <b>5</b> 0 |  |  |  |  |  |
| Un'oca grassa                                                                                                                                 | 45. —                  |  |  |  |  |  |
| — non ingrassata                                                                                                                              | <b>22. 50</b>          |  |  |  |  |  |
| Un pollo                                                                                                                                      | 43 50                  |  |  |  |  |  |
| Ilna narniga                                                                                                                                  | 6 7¥                   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | 0. 75                  |  |  |  |  |  |
| Un iepre.                                                                                                                                     | <b>53.</b> 7 <b>5</b>  |  |  |  |  |  |
| Un coniglio                                                                                                                                   | 9. —                   |  |  |  |  |  |
| Pesce.                                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                               | W AA                   |  |  |  |  |  |
| Pesce di mare di prima qualità                                                                                                                | 5. 40                  |  |  |  |  |  |
| — di fiume id. — salato. Ostriche al cento.  Civaje.                                                                                          | <b>2</b> . 70          |  |  |  |  |  |
| — salato.                                                                                                                                     | 4. 55                  |  |  |  |  |  |
| Ostriche al cento                                                                                                                             | 99 KD                  |  |  |  |  |  |
| Civaia                                                                                                                                        | 22, 00                 |  |  |  |  |  |
| Takacha dalla minimi bani alama                                                                                                               | 00                     |  |  |  |  |  |
| Latuche delle migliori, ogni cinque                                                                                                           | <b></b> 90             |  |  |  |  |  |
| Cavoli de' migliori, l' uno                                                                                                                   | <b>— 90</b>            |  |  |  |  |  |
| Cavolifiori de' migliori, ogni cinque                                                                                                         | <b>— 99</b>            |  |  |  |  |  |
| Latuche delle migliori, ogni cinque                                                                                                           | <b>— 90</b>            |  |  |  |  |  |
| Remolecci i niù grossi                                                                                                                        | <b>- 90</b>            |  |  |  |  |  |
| Remolacci i più grossi                                                                                                                        | — 30                   |  |  |  |  |  |
| Aut comestion.                                                                                                                                | •0                     |  |  |  |  |  |
| Miele ottimo, al litro                                                                                                                        | 18. —                  |  |  |  |  |  |
| Olio di prima qualità                                                                                                                         | 18. —                  |  |  |  |  |  |
| Liquamen, stimulante per l'appetito                                                                                                           | 2. —                   |  |  |  |  |  |
| Miele ottimo, al litro.  Olio di prima qualità.  Liquamen, stimolante per l'appetito  Domina però molta incertezza su queste cifre, nè s'è pe | state render           |  |  |  |  |  |
| mariana dal emerca progras d'alcuna derrota                                                                                                   | maw tender             |  |  |  |  |  |
| ragione del grave prezzo d'alcune derrate.                                                                                                    |                        |  |  |  |  |  |
| (18) Digesto, tit. De publicanis et vectigalibus.                                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
| (19) Minima computatione, millies centena millia sestertium annis omnibus India et Seres, peninsulaque illa (Arabia) imperio nostro adi-      |                        |  |  |  |  |  |
| omnibus India et Seres, peninsulaque illa (Arabia) imperio nostro adi-                                                                        |                        |  |  |  |  |  |
| munt : tanto nobis deliciæ et faeminae constant. Hist nat                                                                                     | x11. 44.               |  |  |  |  |  |
| (20) — To mostrerò nella prima enoca che i Romani, noveri soldati                                                                             |                        |  |  |  |  |  |
| munt; tanto nobis deliciæ et faeminae constant. Hist. nat., x11. 41.  (20) — Io mostrerò nella prima epoca, che i Romani, poveri soldati,     |                        |  |  |  |  |  |

« non ebbero nè genio nè cognizione di commercio; nella seconda, che « i Romani, grandi e potenti colla guerra, trascurarono per orgoglio il « commercio, e non pensarono che ad arricchirsi colle spoglie di tutte a le nazioni ; nella terza, che i Romani, schiavi e voluttuosi, con un com-« mercio passivo e rovinoso, caddero nella povertà e nella barbarie ». Mengotti, Del commercio de' Romani; memoria premiata dall' Istituto di Francia.

(21) Ma i poeti non sapevano immaginare a quella spedizione altro scopo che di conquiste. Vedasi Orazio; e così Properzio, m. 4:

Arma Deus Caesar dites meditatur ad Indos, Et freta gemmiferi finderc classe maris.

Magna viae merces: parat ultima terra triumphos; Tigris et Euphrates sub tua jura fluent. Seres et ausoniis venient provincia virgis...

Ite agite ; expertae bello date lintea prorae.

## CAPITOLO XLL

## Coltura de' Romani. Età d' argento della loro letteratura.

Da Vespasiano a Marc' Aurelio s' ebbe un nuova fioritura degl'ingegni; le lettere riprosperarono sotto i Flavi, le arti sotto Adriano,

la filosofia sotto gli Antonini.

Dopo Augusto, piuttosto che scaduta, sarebbe a dire annichilata la letteratura, giacchè, se tu ne levi Fedro di sospetta autenticità (pag. 49), per mezzo secolo non appare scrittore romano. Eppure protezione ed aiuti non mancavano. Fu oggetto di lusso l'adunare biblioteche; ed oltre quelle d'Augusto aggiunte all'Apollo Palatino ed al portico d'Ottavia, Tiberio ne pose una in Campidoglio che non dovette perire nell'incendio di Nerone, come sembra perisse la Palatina, e come sotto Comodo fu dal fulmine consumata un'altra in Campidoglio (1), forse istituita da Silla. Nel tempio della Pace, insieme con monumenti d'arti e di scienze, Vespasiano collocò una libreria, cui Domiziano arricchì tenendo continuamente copisti ad Alessandria. L'Ulpia di Trajano fu poi trasferita nelle terme di Diocleziano. Altre si ricordano fino a quella di sessantaduemila volumi, che l'imperatore Gordiano III ricevè per testamento da Sereno Sammonico già suo maestro.

Alcuni imperatori promossero la coltura, sull' esempio di Cesare che conferì la cittadinanza ai medici ed ai professori d'arti liberali. Vespasiano pel primo assegnò sul tesoro ventimila lire l'anno a retori greci e latini, mentre se ne davano quarantamila a un sonatore e ottantamila a un attore tragico. Adriano protesse scienziati, letterati, artisti, astrologi; i professori incapaci metteva in riposo col soldo; e fondò l'Ateneo, che riuniva lettere e scienze. Antonino e Marc' Aurelio propagarono l'insegnamento anche nelle provincie, istituendovi scuole pubbliche di filosofia e d'eloquenza. La condizione dei maestri variò secondo la bontà e generosità degli imperatori: ma questi per lo più ne lasciarono la scelta e l'esame ai loro pari; ed è probabile che allora dovessero dar lezioni con regola e

con seguito maggiore.

Se non che la pace non basta a rifiorir le lettere; anzi nell'uniformità del governo imperiale parvero addormentarsi gl' ingegni, come si spegneva lo spirito militare. Diffondevasi, è vero, l'amor del sapere, e non che la Gallia, la Germania e la divisa Bretagna conoscevano i capolavori, e contribuirono talvolta bei nomi alla letteratura: ma l'originalità non si svolge per favore de' principi o largizion de' privati. I filosofi si trascinavano sui passi dei vecchi, rimpastan-

doli in quell'ecletlismo che è rivelazione dell'impotenza: i letterati o imitavano servilmente, o se volevano uscire dalle orme altrui, deliravano, avendo perduta la nazionale civiltà senz'essersi identificati colla nuova: i ricchi stendevano appena la mano a qualche satira o libricciuolo galante: dei giovani che a Roma affollavansi a studio, i più lo facevano per sollazzo o libidine, tanto che per decreto più volte furono rimandati in patria: col titolo di filosofi e matematici v'affluivano astrologi e ciurmadori.

La filosofia non cessò i suoi esercizi ma coi caratteri della decadenza, che sono la controversia di parole e il dubbio. Le dottrine italiche di Pitagora presero aspetto mistico ed ascetico, secondando la sensualità vulgare con apparato di miracoli e d'arcani, frequenza di sacrifizi, stupidità di magla. Fioriva allora la scuola eclettica d'Alessandria, intenta a conciliar le varie, pretendendo supplire all'arte di Platone colla scienza d'Aristotele, all'inventiva coll'argomentazione, al raziocinio coll' crudizione, all' esperienza colla rivelazione, Quando poi sorsero i Cristiani a mostrare che i dubbi delle filosofie non reggono alle affermazioni del vangelo, e l'una abbatte l'altra, e nessuna ve n' ha che sia essicace sulla morale, le scuole etniche parvero accordarsi nel cernire da tutti i sistemi ciò che avessero di meglio, interpretando come fatti naturali i mitologici, come simboli le assurdità immorali: sterile elaborazione, nella quale, riconosciuta l'impotenza della ragione, ricorreasi molte volte ad una superiore facoltà intuitiva, supponendo dirette comunicazioni cogli Dei, e dell' estasi facendosi via alla vera scienza.

Pochi filosofi teorici produsse l'Italia. Il pitagorico Sestio, al tempo d'Augusto, ricusò la dignità di senatore, e su capo di una setta piena di romana vigoria, come Seneca dice, il quale ci conservò di lui questa bella immagine: — Come un esercito minacciato d'ogni "banda s'ordina in battaglione quadrato, così al savio conviene cir-"condarsi i lati di virtù, quasi sentinelle, per essere pronte ovun-"que pericolo accada, e sar che tutte obbediscano senza tumulto

« agli ordini dei capi ».

Uno stoico meritevole di più rinomanza che non ne goda, ci pare Cajo Musonio Rufo di Bolsena, cavalier romano, involto nella congiura di Pisone, sbandito più volte, occupato a stornare ambiziosi dal cercar l'impero, e ad acchetare le guerre civili; lodato da Filostrato e da Giuliano imperatore come un modello di quelle virtù che essi pretendeanò indipendenti dal cristianesimo, ma anche dai padri della Chiesa collocato a pari con Socrate. Non affettando una saviezza impossibile, un orgoglio repellente, vuole che il filosofo sia ammogliato; mentre Epitteto non osa interdire la dissolutezza, egli riprova ogni atto carnale che non abbia la sanzione del matrimonio e il fine di aumentar le famiglie; mentre Marc' Aurelio permette il suicidio, egli a Trasea che gli dice, - Amo meglio la morte oggi che l'esiglio domani » risponde: — Se tu guardi la morte come un mal maggiore, il tuo voto è da insensato; se come minore, chi t'ha dato il diritto di scegliere? » Con sapienza che risente del vangelo dicea pure: — Evitate le parole oscene perchè conducono ad osceni

« atti. Abbiate un abito solo. Se non volcte far male, considerate « ogni giorno siccome fosse l'ultimo di vostra vita. Dopo una buona « azione, la fatica ch' essa ci costò è finita, e ci rimane il piacere di « averla fatta: dopo una cattiva, il piacere è passato, e resta la ver-

« gogna » (2).

Già ci son conti i dogmi di Marc' Aurelio e di Seneca. Di questo abbiamo tre libri Dell'ira, che possono raffrontarsi con quel di Plutarco sul soggetto medesimo; una Consolazione ad Elvia madre sua mentr' egli esulava in Corsica, un' altra a Polibio, una a Marcia per la morte d'un figlio, i più antichi modelli di lettere consolatorie. Trattò del perchè male avvenga ai buoni, essendori la Providenza, e conchiuse al suicidio. Ad Anneo Severo, coll'opuscolo Della serenità dell' animo, suggeri di rimediare alle irrequietudini coll'applicarsi alle pubbliche cure; dalle quali poi, con una delle frequenti sue contraddizioni, distorna Paolino nella Brevità della vita. Arieggia ai paradossi stoici il trattato Della costanza del savio, ove contende che questo non può rimaner tocco da ingiurie. Parlando a suo fratello Gallione della vita beata, si scusa delle ricchezze imputategli, e difende dagli Epicurei le opinioni stoiche sulla beatitudine. I tre libri a Nerone Della clemenza, di stile più nobilmente semplice, offrono esemple precetti di quella che è dovere in tutti, e ne' principi lodasi come virtù perchè rara. Meriterebbe d'esser rifatto il suo trattato Dei benefizi, tanto aggiungendo ed applicando a ciò ch' egli dice intorno al modo di far il bene, di riceverlo, di ricambiarlo. Le cenventiquattro Lettere sono altrettante dissertazioni su punti morali.

Seneca è pure contato fra gli scienziati; e, sebbene le sue Quistioni naturali sieno un' indigesta accozzaglia e una verbosa esposizione di cognizioni empiriche sgranate, senza puntello di scienze esatte nè di proprie esperienze sistematiche, sono però l'unico libro che ci attesti avere i Romani posto mente alla fisica, e segna l'ultimo punto cui gli antichi l'abbiano spinta; sicchè molti secoli egli restò in Europa quel che Aristotele fra i Greci, il repertorio delle fi-

siche cognizioni.

I Romani, affatto positivi, voleano applicare immediatamente le teoriche; dal che restò pregiudicata la ricerca indipendente, nè verun grande pensiero scientifico fu da essi conquistato, sia per l'esperienza o per la riflessione. Applicati alla pratica, la natura considerarono soltanto come oggetto dell'attività umana, onde non ne indagarono l'essenza e le armonie, e di ben poco avanzarono la cognizione di essa. Con un dominio sì esteso avrebbero potuto straricchire la scienza naturale: negli archivi palatini stavano preziose relazioni geografiche de' generali: troviamo accennate altre collezioni, ma nè diligenti nè dirette a scientifico intento.

La Storia della natura, sola arrivataci fra tante opere di Cajo Plinio Secondo, è un repertorio delle scoperte, delle arti, degli er-23.79 rori dello spirito umano, raccolto all'occasione di descrivere i corpi. Esibito nel primo dei trentasette libri uno specchietto delle materice e degli autori, nel secondo tratta del mondo, degli elementi e

delle meteore; seguono quattro di geografia, poi il settimo delle varie razze umane e dei trovati principali; i quattro seguenti versano sugli animali, classificati giusta la grossezza e l'uso, e ragionando dei costumi loro, delle qualità buone o nocevoli, e delle men comuni loro proprietà. Ben dieci libri sono consacrati a descrivere le piante, la loro coltura e le applicazioni all'economia domestica e alle arti; poi cinque ai rimedi tratti agli animali; altrettanti ai metalli, col modo di cavarli e di convertirli pei bisogni e pel lusso. A proposito di questo parla della scoltura, della pittura, e dei primari artisti, come delle insigni statue di bronzo ragiona in occasione del rame, e le materie coloranti il recano a dire de' quadri, della plastica le stoviglie: distribuzione capricciosa e mal digesta, ove sempre

il pensiero è sottoposto alla materia.

Ma Plinio non è un naturalista che raccoglie, osserva, sperimenta, aggiunge al tesoro delle cognizioni precedenti; sibbene un erudito, ch alle occupazioni della guerra e della magistratura sottrae qualch ora onde sfogliare libri: mentre pranza, ha schiavi che leggon; n'ha mentre viaggia; altri notano tutto quel che egli appunta, e gli tennero mano a compilare un lavoro, che risparmiava tante letture, allora difficoltosissime. Così raccozzando senza genio nè critica, non distingue la diversità delle misure di lunghezza, mescola fatti contraddittori, barcola fra sistemi disparati, anzi opposti; non intende i passi, riferiti all'abborracciata, ne si cura di confrontarli colla realtà, onde descrivendo cose non vedute, riesce spesso inintelligibile; non si briga di riuscire compiuto e di non ripetersi; e attento a solleticare la curiosità più che a scoprire il vero, alla retorica più che alla precisione, sceglie ciò che ha del singolare e del bizzarro, beve assurdità già confutate dallo Stagirita. Nè sempre alle migliori fonti ricorre; e sopra le origini italiche ormeggia Giulio Igino, autore senza critica, mentre neglige i venti libri di storia etrusca, che sappiamo aveva stesi l'imperatore Claudio.

Pure l'essersi perdute la più parte delle duemila opere da esso spogliate il rende prezioso; e senza la sua farragine, quanta parte dell'antichita ci rimarrebbe arcana! quanto minor tesoro possede-

remmo della lingua latina! (3).

Gagliardo e preciso nel dire, ma lontano dal semplice e corretto de'contemporanei di Cesare, casca nell' affettato e nell' oscuro. Lo spirito dell' antica repubblica animava lui pure, siccome Trasea, Elvidio, Tacito e gli altri migliori, e di là attinge spesso calore e fin eloquenza: ma il gusto peggiorato e la gonfiezza delle parole fuorviano l'energica elevatezza del suo ingegno; giudica e spiega i fatti a seconda delle personali prevenzioni e di una filosofia atrabiliare, che assiduamente accusa l'uomo, la natura, gli Dei, colla retorica aggravando la miseria umana, col raziocinio scoprendo i disordini di questo mondo, senza elevarsi alle armonie di un altro, l'indagar il quale egli non trova di verun interesse; nega affatto Iddio, o lo fa tutt'uno colla materia; e s'avvoltola nello scetticismo fin a considerare l'uomo come l'essere più infelice e più orgoglioso, e insultare la divinità che « nè può concedere all'uomo l'immortalità, nè togliere a

se stessa la vita, la quale facoltà è il dono più bello che essa abbia a noi lasciato » (4).

Mentre sbraveggia le religioni e la Providenza, indulge a superstizioni (pag. 136), crede come fatti incontestati (confessa, constat) a ermafroditi, a maschi cambiati in femmine, a fanciulli nati coi denti, o rientrati nell' alvo materno, alla longevità di chi ha un dente di più, alla disgrazia di chi nasce pei piedi, a cavalle fecondate dal vento, a donne che partorirono elefanti. Egli vi dirà d'una pietra, la quale, posta sotto il capezzale, produce sogni veritieri; che al morso di serpenti rimedia la saliva d'uom digiuno; che sputando nella mano si guarisce l'uomo involontariamente feritosi: un'abito portato ai funerali mai non è intaccato dalle tarme: un uomo morsicato da un serpente più non ha a temere di api o di vespe: le morsicature d'un animale si esacerbano alla presenza di persona morsicata da un animale della specie medesima. Nè è stupore che v'abbia mostri così strani in Etiopia, avendoli formati Vulcano, abilissimo modellatore, giovato da quel gran caldo (5).

L'attrazione verso il centro della terra era stata asserita da Aristotele, accettavasi come una verità comune dai Romani, e Cicerone la esprimeva con esattissima felicità (6). Plinio invece vi dirà che i gravi tendono al basso, i corpi leggieri all'alto; s'incontrano, e per la mutua resistenza si sostengono: così la terra è sorretta dall'atmosfera, se no lascerebbe il suo posto e precipiterebbe al basso. Non solo rifiuta il sistema mondiale pitagorico, ma trova pazzia il supporre altre terre ed altri Soli di là dal nostro, misurare la distanza

degli astri, seminare d'infiniti mondi lo spazio (7).

Chi volesse (nè ammanirebbe impresa difficile) riscontrare l'età che descriviamo col secolo precedente al nostro, troverebbe somiglianza fra Plinio e gli Enciclopedisti in quel copertoio scientifico dato all'ignoranza e alla credulità, in quell'armeggio di sapere o mostrar di sapere, in quel ripudiare la luce che viene dalla vera fonte e che pure gli illumina, in quel professarsi materialista, e tuttavia per buon cuore giungere a conclusioni benevole. Come gli Enciclopedisti, Plinio declama contro chi inventò la moneta; benedetti i secoli, ove altro commercio non si conosceva che di cambio; è un delitto la navigazione, la quale, non paga che l'uomo morisse sulla terra, volle mancasse perfino di sepoltura (8). Eppure intravede la persettibilità, e « quante cose non erano considerate impossibili prima che si facessero! confidiamo che i secoli avvenire si perfezionino sempre meglio » (9). Tuttochè materialista, al nome di Barbari sostituisce quello d'uomini; rinfaccia a Cesare il sangue versato; loda Tiberio d'aver totte di mezzo certe disumane superstizioni in Africa e in Germania; bofonchia contro quelli che il ferro ridussero in armi; della guerra rico-nosce i vantaggi, professando che l'Italia fu scelta dagli Dei per riunire gl' imperi dispersi, addolcire i costumi, ravvicinare in comunanza di linguaggio gl'idiomi discordi e barbari di tanti popoli, dare agli uomini la facoltà d'intendersi, incivilirli, divenir insomma la patria unica di tutte le nazioni del mondo (10). Di queste idee avanzate, di questa filosofia tollerante e cosmopolitica, egli non conosceva

o rinnegava la sorgente.

Plinio era di Como; militò in Germania, fu procuratore di Nerone nella Spagna, da Vespasiano ebbe il comando della flotta navale al Miseno: ma mentre colà dimorava, il Vesuvio eruttò fiamme per la prima volta; ed egli accorso sia per curiosità del fenomeno, sia per sovvenire ai pericolanti, fu preso da una sua ricorrente debolezza di stomaco, e caduto, restò affogato. Lasciò centottanta volumi in minutissimo carattere, fra cui tre libri di arte oratoria, trentuno di storia contemporanea, trenta delle guerre de'romani in Germania, altri del lanciar dardi, e perfino di grammatica, scritti « quando la tiran-

nia di Nerone rendeva pericoloso ogni studio più elevato ».

Giulio Solino, vissuto non si sa quando, ma forse due secoli più tardi, beccò da Plinio senza criterio, ed espose in istile ricercato notizie varie, massime di geografia, e il suo Polistore ebbe gran corso nel medio evo. Le conquiste e il commercio dilatarono la cognizione del mondo: pure vedemmo come Greci fossero quelli, di cui Augusto si valse per misurare e descrivere l'impero. E dalla Grecia vennero, nel tempo che discorriamo, i due maggiori geografi Strabone e Tolomeo. Il primo, dopo lunghi viaggi nell' Asia Minore, nella Siria, nella Fenicia, nell' Egitto fin alle cateratte, poi in Grecia, Macedonia, Italia, eccetto la Gallia Cisalpina e la Liguria, in diciassette libri diede la storia della sua scienza da Omero ad Augusto: e trattando delle origini e migrazioni dei popoli, della fondazione delle città e degli Stati, dei personaggi più celebri, sa portarvi la critica. L'altro descrisse l'universo in modo d'acquistar il nome di Tolomaico al sistema che, in opposizione coi Pitagorici e coi modermi, pone la terra per centro ai cieli; e creò la geografia scientifica, disponendo i paesi matematicamente per longitudine e latitudine (11). Il solo che in latino trattò di geografia, è Pomponio Mela spagnuolo (De situ orbis), in prosa concisa ed elegante compendiando il sistema d' Eratostene; all'aridità d' una nomenclatura provede coll' intarsiare graziose descrizioni e dipinture fisiche o storiche ricordanze: ma non vide cogli occhi propri, dà come sussistenti cose da gran lunga perdute, mentre non nomina Canne, Munda, Farsaglia, Leutra, Mantinea, famose per battaglie; nè Ecbatana, Persepoli, Gerusalemme, capitali importanti, nè Stagira patria d'Aristotele.

Carte geografiche sappiamo si usavano anticamente (12): in un tempio della Terra n' era dipinta una dell' Italia (13); una di tutto il mondo in un portico di Roma (14): d'altre ci parlano Frontino e Vegezio; ed entrante il m secolo, Giuliano Taziano avea stesa una descrizione di tutto l'impero, che andò perduta. D' un' altra, ordinata dall' imperatore Teodosio, abbiamo una copia o un' imitazione nella Tavola Peutingeriana, carta stradale in sola lunghezza, e molto ine-

satta.

I Romani tennero sempre in lieve conto le matematiche, nella loro albagia giudicando abietta una scienza che prestava servizio alle arti meccaniche, misurava il guadagno, teneva i registri. Allo studio MEDICINA 223

di essa Orazio imputa la depravazione del gusto; Seneca la ripudia come avvilente; nè sino a Boezio non si tradussero Euclide, Tolomeo, Archimede. Tanto scarsamente seppero di geometria, che i giure-consulti romani supposero la superficie del triangolo equilatero eguale alla metà del quadrato eretto sopra uno dei lati (15); e fu te-

nuto un portento Sulpicio Gallo che prediceva gli eclissi.

Vespasiano capitanò in Bretagna prima d'Agricola, poi su console, augure, amico di Plinio, lodato da Marziale; e sul morire dispose non gli si ergesse monumento, dicendo: — Abbastanza sarò ricordato se la vita mia lo meriti (16). Soprantendente agli acquedotti, diede la storia di queste memorabili costruzioni, veramente italiane. Lasciò inoltre quattro libri di Stratagemeni, compilazione fra militare e storica, povera di critica e d'eleganza, ma colla facilità sicura

di chi sa quel che n' è.

La medicina, fin ai tempi di Plinio, da verun Romano era stata coltivata; i medici erano la più parte schiavi o stranieri, e Giulio Cesare pel primo comunicò ad essi la cittadinanza. In bottega pubblica (jatreon) faceano salassi, strappavano denti, ed altre operazioni, fra i chiacchericci e le cronache. Altri s'applicavano a studiarla, e sopra gl'infelici clienti sperimentavano singolari novità e bizzarre teoriche, colla sicurezza che alletta le malate fantasie, e dà reputazione e danaro. Una delle loro scuole era chiamata medicina contraria, perchè nelle febbri lente ed ostinate il professore ad un tratto abbandonava i rimedi fin allora esperiti onde applicare i precisi opposti. Augusto malato a morte era curato con calefacienti, e Antonio Musa suo liberto lo guari sostituendovi di balzo i bagni freddi. Era il caso di dire con Celso: Quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. Un' altra volta sanò l' imperatore colle lattuche; onde questi gli concesse l'anello, e, per amore di lui, immunità a tutti quei della sua professione.

Asclepiade di Prusa in Bitinia, venuto ad esercitar questa a Roma un secolo prima dell' era vulgare, le disferenti malattie deduceva da viziosa dilatazione o stringimento de'pori, e la pratica riduceva a rimedì che producessero l'essetto contrario. Prenta, sicura, piacevole doveva essere ogni cura, limitandosi a dieta, ginnastica, fregagioni, vino, sbandendo ogni farmaco violento e interno, e frequentando i semplici. Colla quale blanda pratica riconciliò alla medicina i Romani, che n'erano disgustati dalla sanguinaria del chirurgo Arcagato, cui il soprannome di vulnerario su mutato in quel di carnefice, e sorse per questo aveva attirato alla sua arte le esagerate in-

vettive dell'antico Catone (17).

Alcuno volle ascrivere all'età d'Augusto Aurelio Cornelio Celso (18), del quale s'ignora la patria e i casi, e della cui Enciclopedia (Artium) non ci rimasero che otto libri intorno alla medicina, i quali forse sono mere traduzioni dal greco. Ippoeratico, cioè osservatore, pur appoggiandosi all'induzione, non crede importante nella medicina se non ciò che tende a risanare. Raccomanda di non prendere abitudini, nè ledere la temperanza; poi raccoglie quanto dissero i

precedenti, giudicandone con buon senso ed esponendolo con eleganza spigliata. Non disapprova l'uso di qualche medico d'allora, di sparare gli uomini vivi, ma non lo trova necessario, potendo le ferite de' gladiatori, de'guerrieri e degli assassinati offrir campo a studiare

le parti interne per rimedio e pietà, non per barbarie.

Di molti medici si vanta la Sicilia, a capo dei quali pongono il famoso Empedocle, introduttore della dottrina degli elementi. Acrone, di Agrigento come lui, giovò assai agli Ateniesi nella peste che proruppe durante la guerra Péloponnesiaca, e fondò la scuola empirica. Menecrate, contemporaneo di Filippo il Macedone, intitolavasi Giove, menavasi dietro come corteo i suoi guariti, principalmente gli epilettici; ma colla sua vanità buscò beffe. Erodico da Leonzio inventò la medicina ginnastica, curando con violenti esercizi, susseguiti dal bagno; ma Ippocrate lo accusava di uccider i malati col soverchio di passeggiate, di lotte, di fomenti. Scribonio Largo Designaziano, siculo o rodio del tempo di Claudio, cercò combinare le dottrine metodiche coll' empirismo, ed è notevole per aver insegnato a non isradicare il dente leso, ma levarne solo la parte guasta; e ancor più per avere applicato l' elettricità al mal di capo, suggerendo di tenervi una torpedine viva: rimedio adottato anche da Dioscoride.

Tanti altri medici greci, illustri a Roma e fondatori di varì siste131-201mi, preteriremo, ma non Claudio Galeno da Pergamo, che con ingegno vasto quanto Aristotele, altrettanta erudizione e maggior libertà, abbracciò tutte le scienze; e non pago de' sistemi dominanti e
dell' autorità, applicavasi alle indagini della natura e all' anatomia. A
Roma acquistò credito, malgrado gl' intrighi de'suoi colleghi; i quali
all' ignoranza univano l' invidia, fin al segno d'avvelenare alcuni suoi
aiutanti. Curò Marc' Aurelio, e piace trovare dal medico filosofo descritte alcune malattie del filosofo imperante. Sotto al coltello anatomico riconosceva i misteri della vita e la scienza divina; eppure non
seppe salvarsi dall' andazzo del suo secolo: Esculapio in sogno gli
suggerì un salasso, e lo stornò dal seguire gl' imperatori nella spedizione; alle incantagioni avea fede, e combatteva il cristianesimo come assurdo.

Dopo lui gravi guasti portò nella medicina la teosofia, pretendendo spiegar le malattie coi demoni e colle potenze segrete, medicarle con incanti, e col recar indosso pietre efesie iscritte colle misteriose parole che si leggevano sull'essigie di Diana, o le gemme abraxe con figure egizie, o simboli desunti dal culto di Zoroastro o dalla Cabala giudaica. Sereno Sammonico, maestro del giovane Gordiano, ci lasciò un poema sulla medicina, ove per la febbre emitrea suggerisce l'abracadabra (19). Sesto Placito l'apiriense scrisse un indigesto ricettario di medicamenti tratti dagli animali, anzi dalle parti più schife: insegna a guarir la quartana portando addosso un cuor di lepre; prevenire le coliche col mangiare lesso un cane appena nato; o quando prendono, sedersi sopra una seggiola dicendo, Per te diacholon, diacholon, diacholon. Marcello Empirico, medico di Teodosio, raccolse le ricette fisiche e filateriche, perchè i suoi figli potessero sarne carità: ma l'ottima intenzione non pallia l'assurdità dell'opera. A

CHIRURGIA 227

chi entrò nell' occhio un corpo straniero, bisogna toccarlo ripetendo tre volte: Tetune resongo bregan gresso, e ad ogni volta sputare; oppure: In mondercomarcos axatison. Per l' orzaivolo sull'occhio destro, tocchisi con tre dita della mano sinistra, sputando e dicendo tre volte: Nec mula parit, nec lapis lanam fert, nec huic morbo caput crescat, aut si creverit tabescat. Pel panereccio si tocchi re volte il muro, dicendo: Pu pu pu; numquam ego te videam per parietem repere. Per la colica si ripeta tre volte: Stolpus a caelo cecidit; hunc morbum pastores invenerunt, sine manibus collegerunt, sine igne coxerunt, sine dentibus comederunt. Prescrive i giorni appunto in cui preparar i farmachi, le preghiere da dirsi al capodanno e al primo cantar delle rondini, e come usare il rhamnus spina Christi, di miracolose proprietà, perchè fu stromento alla passione del Redentore.

Il cavaliere Pantoro napoletano, esaminati gli stromenti chirurgici trovati a Pompei, asserì che già conosceansi allora di quelli che si credono invenzione recente. All'accademia di medicina a Parigi furono dal signor Scoutetten presentati i seguenti stromenti, disotterrati a Pompei ed Ercolano: una sonda curva, una dritta pei due sessi e per bambino; la linea per togliere le asprezze ossee; lo specillo dell'ano e dell'utero a tre branche; tre modelli di aghi da passar corde o setoni; la lancetta ed il cucchiaio, di cui i medici si servivano costantemente per esaminare la natura del sangue dopo il salasso; uncini ricurvi di varia lunghezza, destinati a sollevar le vene nella recisione delle varici; una cucchiaia (curette) terminata al lato opposto da un rigonsiamento a oliva, all' uopo di cauterizzare; tre ventose di forma e grandezza diversa; la sonda terminata da una lamina metallica piatta e fessa, per sollevare la lingua nel taglio del frenulo; molti modelli di spatule; scalpelli a doccia piccolissimi per segare le ossa; coltelli dritti e convessi; il cauterio nummolare; il trequarti; la fiamma dei veterinari per salassare i cavalli; l'elevatore pel trapanamento; una scattola da chirurgo per contenere trocisci e diversi medicamenti; pinzette depilatorie, pinzette mordenti a dente di sorcio, una a becco di grua, una che forma cucchiaio colla riunione delle branche; molti modelli di martelli taglienti da un lato; tubi conduttori per dirigere gli stromenti cauterizzanti.

Lautissima professione il medico. Manlio Cornuto promise ducentomila sesterzi a chi lo guarisse dal lichene, malattia della faccia, introdottasi sotto Tiberio: Carmi fecesi pagare altrettanto un viaggio in provincia: in pochi anni Alcmeone ammassò dieci milioni di sesterzi. Quinto Stertinio lodavasi agli imperatori di esiger da essi non più di cinquecentomila sesterzi, mentre la sua clientela in Roma gliene produceva seicentomila: l'egual salario ricevette suo fratello da Claudio, sicchè essi poterono abbellir molto Napoli, e in eredità lasciarono trenta milioni di sesterzi: dieci milioni ne lasciò Crina marsigliese, dopo spesone altrettanti a rialzar le mura della sua patria (20).

Tante volte avvertimmo che la coltura fra i Romani non ebbe nulla di spontaneo, nè derivò da slancio o da amor del bello; ma da imitazione, da ostentazione. De'grammatici nominati da Svetonio, due terzi

sono stranieri: fra tanti architetti che si richiesero per mutar Roma da laterizia in marmorea, due soli romani cita Vitruvio: i macchinisti erano alessandrini: greci i mimi, i commedianti, i pedagoghi. Come gli Scipi aveansi empita la casa di Greci, così al tempo imperiale ognuno volle, tra i servidori, avere anche il pedante greco, esposto ai vilipendi, di eui anche in tempi a noi più vicini si trovavano bersaglio l'abbate o il maestro. Luciano, nella Vita de' cortigiani, ci

dipinge un di costoro, comunque in caricatura:

— Per pochi oboli, nell' età in cui, se tu fossi nato schiavo, era tempo di pensare alla libertà, ti sei, con tutta la tua virtù e sapienza, da te stesso venduto, ponendo in non cale quei molti discorsi che il bel Platone e Crisippo e Aristotele hanno composto in lode della libertà e dispregio della servitù. Nè vergogni di startene fra i piaggiatori, i barattieri, i buffoni, ed in tanta moltitudine di Romani trovarti solo col mantello greco, e parlare malamente e con barbarismi la loro favella, e cenare a tavole tumultuose e piene di gente diversa e la maggior parte cattiva; ed in questi conviti lodare importunamente, e bere fuor misura; e la mattina levandoti a suon di campanello, perduto il sonno più dolce, correre insieme cogli altri di su di giù, portando ancor sulle gambe le zacchere del giorno innanzi? Cotanta carestia avevi tu dunque di lupini e di cipolle campestri? mancavanti fontane d'acqua fresca e corrente, che caduto sei in tanta

disperazione?

"Perchè tieni lunga barba e non so che di venerevole nell' aspetto, e ti cingi in cappamagna alla greca, e sei conosciuto da tutti per professare di lettere, oratore o filosofo, al signore par bello di mescolare uno di tal genia a quei che uscendo fannogli corte, e sembrar così amante della disciplina e delle lettere greche, ed apprezzatore dei dotti. Talchè tu, o valent'uomo, corri rischio di avere appigionato, in luogo de' tuoi magnali discorsi, il mantello o la barba. Se sopragiunge altri più nuovo, sei rimandato indietro, e vi rimani relegato in un dispregiatissimo cantone, testimonio di ciò che si porta e si toglie di tavola; e se pure i piatti giungono fino a te, roderai le ossa come i cani, e dolcemente per fame ti succierai una foglia secca di malya, avanzata ad un ripieno. Non ti mancheranno altri obbrobri: nè solamente non avrai le ova, non essendo necessario che abbi sempre ad essere trattato come un forestiero, e sarebbe in te impudenza il pretenderlo; ma non devi avere tampoco un pollo simile agli altri; e mentre al ricco si serve grasso e polputo, a te si dà un mezzo pulcino o un colombo vecchio da razza, per segno di spregio. Per caso un convitato sopraviene improvisamente? il famiglio, susurrandoti all'orecchio Tu sei di casa, ti toglie quanto hai dinanzi per servirne l'arrivato. Si trincia in tavola o un cervo o un porcellino da latte? ti bisogna aver propizio lo scalco, o contentarti della parte di Prometeo, le ossa cioè col midollo. Non ho detto che, bevendo gli altri un vecchio e soavissimo vino, tu buschi soltanto del cercone; e n' avessi almanco a sazietà, chè domandandone, molte volte fingerà il ragazzo di non udire. Se alcun servo ciarliero riferirà che non hai lodato il fanciullo della padrona mentre ballava o sonava la chitarra, IL PEDANTE 229

passerai rischio non piccolo: per la qual cosa t'è giocoforza gracidare come un ranocchio assetato per essere distinto tra quei che applaudono, e far da capocoro a' più fervorosi, e molte volte, standosi gli altri in silenzio, ripetere qualche encomio meditato, che senta a dieci miglia di adulazione. Ti convien poi tenerti col volto basso come nei conviti persiani, sul timore che qualche eunuco non ti veda adocchiare alcuna concubina.

"Questa è la vita ordinaria della città. Che ti avverrebbe viaggiando? sovente piovendo, e giungendo tu per ultimo al posto che t'ha destinato la sorte, non essendoci più vetture, ti caricano su col cuoco e col parrucchiere della padrona sopra un baroccio, senza pur

metterti paglia che basti.

« E se tu non lodi, passerai per malevolo ed insidiatore alle latomie di Dionisio. Conviene che i padroni sieno sapienti ed oratori; cadano pure in soleciami, i loro discorsi devono saper sempre d'Imetto e dell' Attica, e far testo di lingua per l'avvenire. Ma passi ancor per ciò che fanno gli uomini: le donne (perocchè anche le donne ora affettano d'avere al loro soldo ed al seguito della loro lettiga alcun famigliare dotto) alcuna fiata gli ascoltano mentre si adornano e si arricciano i capelli; ed assai volte, mentre il filosofo fa le dimostrazioni, ne viene la cameriera, e reca i viglietti del drudo. Egli allora per prudenza sospende i discorsi, ed aspetta che essa ri-

torni ad ascoltarlo, dopo risposto al bertone.

« Alla fine, ricorrendo i Saturnali e le Panatenee, ti si manda un mantellaccio o una tonaca logora, e devi allora farne gran pompa. Il primo che ha subodorato tal pensiero del padrone, corre ad annunziartelo, e vuole non piccola mancia. La mattina tel vengono a portare in tredici, de' quali ciascuno decanta le parole che ha detto di te, e come, avutone l'incombenza, ha cercato scegliere il meglio, e partonsi tutti regalati da te, e brontolando che non abbi dato di più. Il salario ti si paga a sospiri, e a due e a quattro oboli; se domandi, passi per noioso ed impronto: laonde per averlo ti bisogna supplicare e piaggiare e leccare il maestro di casa, con modi di cortigianeria i più variati. Ne è da trascurarsi anche il consigliero e l'amico; ed intanto di ciò che ricevi già ne vai debitore al sarto, al medico, al calzolaio; sicche non restandotene nulla, quei doni non sono per te doni. Altre volte vieni accusato o di aver tentato il fanciullo, o, malgrado la tua vecchiezza, violentata una cameriera della signora, o altra corbelleria. E così di notte imbacuccato entro il mantello, sei pel collo trascinato fuor di casa, miserabile ed abbandonato da tutti, non restandoti per compagna della vecchiezza che la podagra, avendo dimenticato dopo tanto tempo ciò che sapevi, grullo e col ventre maggiore della borsa, tormentato di non potere nè riempirlo nè fargli intender ragione ».

Commessa a così fatti, qual doveva riuscire l'educazione? Questa erasi conformata ai nuovi ordinamenti; e mentre i fanciulli in prima si affidavano a qualche onesta matrona che ne coltivasse l'ingegno ed il cuore, allora si lasciavano fin ai sette anni a schiavi o greche fante-

sche, poi si mettevano al greco, indi al latino sotto i grammatici su descritti, i quali, oltre legger e scrivere, gl'istruivano a capire i poc-Li, e gli esercitavano in composizioncelle. Che se è sempre infelice cosa un maestro di mestiere, infelicissima erano coloro, la cui cura principale consisteva in affinare gli allievi nella mitologia, e nel sapere come avesser nome i cavalli d'Achille, quale la madre d' Renba, di che colore i capelli di Venere. Intanto altri maestri gli addestravano al ballo, alla musica, alla geometria, in quanto ritenevanci necessarie alla retorica, che vedemmo essere stata sempre arte principalissima fra i Romani, gran parte della vita loro, loro gioria e guasto. Valendosi d'una lingua fatta per comandare, non fermandosi alla soavità dell' atticismo greco, ma lanciandosi alle procelle popplari. aveano anche in ciò espresso la maestà patria; e l'eloquenza fu detta una delle maggiori virtù (21), e l'uomo eloquente un dio rivestito di corpo mortale. Allora poteva la grammatica esser considerata la più sincera delle scienze, la dolce compagna de l'ritiro, la ricreazione dei vecchi (22), insegnando essa a render corretto, chiare, ornato il discorso. Allora da insigni oratori, Cicerone, Antonio, Ortensio, erano coltivati i giovani men coi precetti che coll' esempio, e col farsi vedere invocati dai cittadini, dalle provincie, dai re, come tutela e scampo, levati a cielo dal popolo sovrano. Allora l'eloquenza studiavasi non come scienza distinta; ma con la guerra, il culto, la giurisprudenza facea parte dell'educazione necessaria alla vita devendo ogni famiglia, per patrocinare i propri clienti, avere un valcote oratore, occorrendo di favellare in tutte le magistrature, occorrendo alla guerra. Ma dacchè l'eguaglianza aprì a ciascuno gl'inpieghi e i comandi, fu impossibile che lo stesso uomo attendese a tutto. Uno abbondava di coraggio? dibattuta la prima cansa in tribenale, cingeasi la spada. Un altro avea facile la parola? travagliavai alle battaglie forensi, appena congedato dalle campali. V'era cui se bastasse l'animo d'affrontar le une nè le altre? sospendeva un leure alla porta, e dava consulti; diventando così tre vie distinte l'esercito, la giurisperizia, l'eloquenza.

Ma un popolo senza emulazione, un senato senz'autorità, una de ventù senza libertà nè speranze, che altro cercavano nell'eloquem se non un nuovo spettacolo ? Equato il diritto, concentrata nell'inperatore la cosa pubblica, i giudici non potendo scostarsi dei cosulti dei prudenti, più non restava nè a faticare sull'interpreta della legge, ne a patrocinare provincie o regni o la patria; sichi rostri ammutolirono, la curia consumavasi in complimenti, il fired esinaniva in anguste applicazioni degli editti. I retori, gente di della filosofia, delle leggi, della società, si proponeano d'am al pesante ed anfanato ingegno de' Romani l'infantile e parchie di Greci, smaniosi di arringare. d'improvisare, di disputare, di mi luppare con argomenti capziosi; sofisticavano i classici sul zione o sulla verità; della filologia faceano un giuoco di sottigio della storia un'accozzaglia di particolarità, entro cui sel quel vero che avrebbe dato ombra ai tiranni; della logica ma schi maglia d'argomentazioni onde mutare il falso in vero; delle i

ri

una ostentazione di virtù esagerate. Sbalzata fuor della pubblicità che è suo elemento, trastullavano l'eloquenza in esercitazioni vane e stravaganti, e a spese dell'erario avvezzavano i figliuoli dei grandi all'enfasi senza scopo, alla declamazione a vuoto, a concinnare ben sonanti blandizie ai Cesari qualvolta questi si degnassero consultare

il senato sopra ciò che avevano già deliberato.

Per tali scuole di declamazione s'inventò un interminabile codice di convenevoli. Allorchè (così insegnavasi) l'oratore si presenta alla tribuna, potrà fregarsi la fronte, guardarsi alle mani, schioccar le dita, e coi sospiri mostrare l'ansietà del suo spirito. Tengasi ritto della persona, col piede sinistro alquanto innanzi, le braccia alcun che disgiunte dal torso; ed esordendo, sporga un poco la destra mano dal seno, però senza arroganza. Infervorato nell'arringa, pronunzii con artifiziosa negligenza i periodi più elaborati, mostri esitanza laddove sentesi più sicuro della sua memoria. Non ricolga il fiato a mezzo della proposizione, non muti gesto che ogni tre parole, non cacci le dita nel naso, tossisca o sputi il men possibile, eviti di dondolare per non parere in barca, non caschi in braccio ai clienti, se pure non sia per reale sfinimento; nè si soffermi dopo pronunziato una frase efficace, chè non sembri attendere i battimanì. Verso il fine poi, si lasci cadere scompigliata la toga, gran segno di passione.

Plozio e Nigidio, Quintiliano e Plinio discordano fra loro se o no convenga tergere il sudore e scarmigliarsi. Essi vi diranno come convenga vestire per essere uomo eloquente: la tunica dia poc' oltre il ginocchio davanti, e dietro fino al garetto; chè più lunga sarebbe da donna, più breve da soldato: l'avviluppar di lana e fasce il capo e le gambe, è da infermo; da furioso l'avvolgere la toga al braccio manco; da affettato il gettarne il lembo sulla spalla diritta; da zerbino il declamare colle dita cariche di anelli. Della voce poi sanno denominare appuntino ogni gradazione (25), e qual s'addica a

ciascun sentimento.

Di quest' erba trastulla si pascolava la gioventù romana per emulare Gracco e Cicerone! Talmente è antico stile nei cattivi governi, non d'abolire il sapere, ma di soffocarlo tra futilità e regole indeclinabili! Quintiliano stesso racconta di Porcio Latrone, insigne professore, che chiamato ad arringare ad un'assemblea vera in piena aria, restò sbigottito, e implorò che l'udienza si trasportasse in un palazzo vicino, non potendo sopportar il cielo, egli abituato alla soffitta. Ben dunque, allorchè un imperatore lagnavasi che tante sue cure non ritardassero il deperimento dell'eloquenza, un sincero gli rispose : — Chiudete le scuole, ed aprite il senato ».

Nè le cose erano meglio delle forme. Tolti alla realtà e ai supremo giudizio del pubblico, ridotti a finger cause ed occasioni d'arringhe, i retori proponevano temi bizzarri e stravaganti, privi di convincimento e di moralità. Le suasorie volgeansi sul lodare la virtù, l'amicizia, le leggi, e sopra simili argomenti di facile prova, o talora di sofistica finezza: le controversie discuteano di vari punti, per lo più giudiziali; e suddivideansi in trattate, ove il retore dava soggetto e traccia, e colorate, dove l'alunno da sè trovava e l'orditura e la ma-

teria,poi compostole e dal maestro corrette, se le metteva a mente e

le recitava alle pazienti assemblee.

Distogliere Catone dall'uccidersi, esortar Silla a smettere la tirannide (24), Annibale a non impigrirsi in Capua, Cesare a stender la mano a Pompeo acciocche Roma opponga ai Barbari i due più grandi generali; se Cicerone deve chiedere scusa a Marc' Antonio; se dar al fuoco i suoi scritti qualora questi gli lasci la vita a tal condizione... erano i temi proposti; poi si fa tragitto a quistioni più attuali, ed ove dalla giurisperizia sia puntellata l'eloquenza. Una incestuosa precipitata dalla rupe Tarpea, raccomandandosi a Vesta, campa la vita: le sarà ritolta? — Marito e moglie giurarono di non sopravvivere l'un all'altro; egli, sazio della donna, parte e le fa credere d'esser morto; ond'ella balza dalla finestra; ma guarita, e scoperto l'inganno, il padre di lei dimanda il divorzio; essa non vuole: uno patrocini il padre, l'altro la moglie. — Tizio raccoglie fanciulli esposti, li mantiene, ad uno rompe il braccio, all'altro una gamba, e gli invia a mendicare, e s' arricchisce: accusatelo e difendetelo. — Uno che in battaglia perdè le braccia, sorprendendo la moglie in adulterio ordina al figlio d'uccidere il complice; quegli non obbedisce e fugge: il padre avrà diritto di diseredarlo? — Uno sale ad una rocca per guadagnare il premio proposto a chi uccide il tiranno; e nol trovando, ammazza il figlio di esso, e gli lascia in petto la spada; il tiranno, tornato e visto il caso, cacciasi in seno la spada stessa: l'uccisore del figliuolo domanda il premio come tirannicida. — Essendo sfidati dai medici due gemelli, fu chi promise guarir l'uno se potesse esaminare gli organi vitali dell' altro; il padre consente; uno è sventrato, l'altro guarito; ma la madre accusa il consorte d'infanticidio: gravarlo e difenderlo. — Un padre perdè gli occhi nel piangere due figliuoli, e sogna che ricupererà la vista se anche il terzo figlio morrà; palesò il sogno alla moglie, questa al figliuolo che appiccossi : il padre riebbe gli occhi, ripudiò la moglie, la quale si appella d'ingiusto ripudio. — Uno invaghito della propria figlia, la dà a custodire ad un amico, pregandolo non la restituisca per quanto gliela chieda; dopo alcun tempo gliela chiede, e, avutone rifiuto, s' appicca : vien denunziato l'amico come causa di tal morte. — Uno accusato di parricidio, fu assolto; ma impazzito, cominciò ad esclamare, — O padre, t'ho ucciso »; il magistrato lo manda al supplizio come confesso: ma è accusato d'omicidio. — Un povero ed un ricco erano amici; muore il ricco, chiamando erede universale un altro, coll'ordine di dare al povero altrettanto quanto questo a lui avea lasciato in testamento; s'apre il testamento del povero, e si trova lo avea costituito erede di tutti i suoi beni; onde questo domanda tutta l'eredità: l'erede scritto non vuol dare se non tanto quant'è il possesso del povero. — È legge (inventata da questi pedanti) che a chi batte il padre, si tronchino le mani: un tiranno ordina a due figliuoli di maltrattar il padre; il primo, per non farlo, si precipita dalla rôcca; l'altro, spinto dalla necessità, oltraggia il genitore, ed incorre nella pena decretata; però chiamato in giudizio perchè gli siano mozze le mani, il padre stesso lo difende: arringate per lui e contro di lui.—

Un'altra legge del codice stesso lascia alla fanciulla violentata la scelta fra voler morto il rapitore o sposarlo senza recargli dote; qualcuno ne rapì due, e l'una vuole ch'egli muoia, l'altra che la sposi : quistionate per le due parti. — Un'altra legge infligge al calunniatore la pena sofferta dal calunniato; un ricco e un povero, nemici capitali, aveano tre figli; ed essendo il ricco eletto generale, il povero l'accusò di tradimento, di che infuriato il popolo ne lapidò i figliuoli; il ricco tornato, chiede si uccidano i figli del povero; questo esibisce sè solo alla pena: per chi sentenziate?

In tali bizzarrie (25) pervertivasi il gusto e si forviava l'immaginazione dei giovinetti romani, distaccandoli dalla vita comune e dall'abituale forza delle umane passioni, per avvezzarli al cavillo e all'esorbitanza. A diritto dunque esclamava Petronio che « nelle scuole i garzoni si rendono affatto sciocchi, perocchè non vedono, non odono nulla di ciò che comunemente suol accadere, ma solo corsali che stanno incatenati sul lido, tiranni che comandano ai figli di troncar il capo ai genitori, oracoli che in tempo di peste ordinano d'im-

molare tre o più vergini » (26).

Così all' eloquenza politica era succeduta la scolastica; e se non bastava il viluppo della quistione, si aggiungeano difficoltà d'arte, prefiggendo, per esempio, il vocabolo con cui cominciare o finire il periodo; poi tutto si dovea sorreggere per figure di parole e di con-

cetti, per luoghi comuni, ed altre abbaglianti nullità.

Formato per tal guisa un oratore, suprema meta di lui era il vedersi prescelto a stendere un panegirico all'imperatore; se pure non si mettesse a quella lucrosa e sanguinolenta eloquenza, che, conservando l'antico costume quando tutto era così mutato, ordiva invettive sul tono onde Tullio investiva Catilina e Marc'Antonio, esagerava gli orrori dell'alto tradimento, tirava alla peggior interpretazione i fatti e i detti più semplici, e facea condannare Cremuzio, Trasea, Elvidio, per ingrazianirsi Tiberio, Nerone, Vespasiano.

Appena si potesse trar fiato, i buoni s'accordavano a far guerra a questa eloquenza, ancella della calunnia: Plinio tonò contro i delatori ; Giovenale flagellava i retori ; Tacito, fra le cause dell'eloquenza corrotta, adombrava anche questa; e la combattè pure Marco Fa-42-420? bio Quintiliano, il primo che desse lezioni a pubbliche spese. Spagnuolo allevato a Roma, l'imperatore Domiziano gli confidò l'educazione de' suoi nipoti, destinati a succedergli; e sotto gli auspizi di questo dio, com' esso lo chiama, scrisse le Istituzioni, dirette a formare un oratore. È caro, al petulante greculo o al venale grammatico opporre l'immagine d'un maestro che conosce quanto sacro uffizio sia, nel momento che la gioventù sceglie fra il piacere e il doyere, l'avviarla co' migliori precetti, coi più belli esempi, e questi poter tutti dedurre dalla storia nazionale; e alle sante credenze, alle gloriose idee, alle coraggiose imprese, alla lotta contro le basse passioni, allo sprezzo del dolore e del guadagno, all' amor della gloria, al frugale disinteresse poter soggiungere i nomi degli Scipioni, dei Fabl, degli Scevola, dei Catoni, patres nostri. Vide Quintiliano a quale infelicità fossero ridotte le lettere dagli esempl massimamente

di Seneca, il quale, essendo in favore come maestro del principe, avea messo in disistima lo stile sincero degli antichi per accreditare quel suo, tutto fronzoli ed arguzie, senza riposo, con cui a forza d'abilità corruppe l'eloquenza, a forza d'arte guastò il gusto de'Romani. — Seneca (così egli) era allora il solo autore che fosse in mano « de' giovani, ed io non poteva soffrire ch' e' fosse anteposto ai mi-« gliori, cui egli non cessava di biasimare, perchè disperava di pia-« cere a coloro a cui quelli piacessero. I giovani lo amavano sola-« mente pe' suoi difetti, e ognuno ingegnavasi di ritrarne quelli che « gli era possibile; e vantandosi di parlare come Seneca, veniva con « ciò ad infamarlo. Per verità egli fu uomo di molte e grandi virtù. « d'ingegno facile e copioso, di continuo studio e di gran cognizio-« ni, benchè alcuna volta sia stato ingannato da quelli a cui commet-« teva la ricerca: molti ottimi sentimenti vi si trovano, e assai mo-« ralità: ma lo stile n'è comunemente guasto, e più pericoloso per-« chè i difetti ne sono piacevoli. Se di alcune cose egli non si fosse « curato, se non fosse stato troppo cupido di gloria, se troppo non « avesse amato ogni cosa propria, nè co'raffinati concetti snervato «i gravi e nobili sentimenti, avrebbe l'universale consenso dei dot-« ti, anzichè l'amor de ragazzi. Un ingegno tale, potente a qua-« lunque cosa volesse, degno era certo di voler sempre il me-« glio » (27).

Accorciammo questo giudizio, nel quale Quintiliano non dà ferita senza medicamento, al modo de' giudizi officiosi; e colla cautela si spinge fino a non lasciarti ben comprendere se lodi o biasimi. Fatto sta che egli affaticossi di richiamare verso i classici, e far preferire la nuda forza alla sdulcinata leggiadria, il naturale al parlar continuo per figure (28). Pure, nel concetto di lui, eloquente significava poc' altro che buon declamatore: diresti non s'accorga mai di ciò che è mancato a Roma dopo i suoi grandi oratori, il fòro e la libertà; la sublime destinazione dell' eloquenza o non ravvisa o paventa, e si trastulla in guardarla siccome un'arte ingegnosa e difficile, che s'acquista coll' unire alla naturale disposizione lo studio e la probità, e

saper lodare anche i tempi infelicissimi.

E d'adulazioni egli fu prodigo: poi, sebbene cercasse uno stile ricco, delicato, vigoroso, ed evitare la negligenza e l'affettazione che guastano il dritto ragionamento (29), all' opera sua occupò poco meglio di due anni, e questi nella ricerca delle cose e nella lettura d'infiniti autori, anzichè a forbire lo stile: intendeva poi rifarvisi sopra dopo raffreddato il primo ardore della composizione (30), ma le reiterate istanze del libraio lo distolsero dal prudente proposito. Questa confessione, colla quale tanti altri dopo d'allora intesero palliare la propria negligenza, temperi certi eccessivi ammiratori, i quali non solo in Quintiliano vedono tutt' oro, ma pretendono infallibili canoni di gusto quei ch' egli medesimo confessa non abbastanza meditati.

Arringò anche, e le sue dicerie erano ricopiate, per venderle lontano (51): ma come egli stesso si fosse lasciato guastare da quei temi artifiziosi, dove il sentimento si esagerava, e badavasi all' effetto e all' arte, non all'espressione più sincera dell'affelto, appare fin nel passo più eloquente del suo libro, quello ove deplora la morte della

moglie diciannovenne e di due figliuoli già grandicelli (32).

Eppure egli era dei più buoni maestri; riprovava questo esercitarsi sopra tesi simulate; con opportuna censura reprimeva il giovanile rigoglio, e col leggere i migliori autori, cosa omai disusata, e col moderare l'idolatria dei classici, avvertendo che « non s' ha a reputare perfetto quanto uscì loro di bocca, giacchè sdrucciolano talora, o soccombono al peso, o s' abbandonano al proprio talento, o si trovano stanchi; sommi, ma uomini ». Sopratutto insiste sulla necessità d'essere probo uomo chi voglia essere buon oratore: il che, se in un trattato de' nostri giorni sarebbe nulla meglio che un'esercitazione di moralità triviale, veniva a grand'uopo allora, quando spie ed accusatori valevansi dell'eloquenza per sollecitare o giustificare la crudeltà dei regnanti; onde si vuole sapergli grado d'aver conosciuto il nesso fra la controversia nella scuola e il litigio nel fòro, ed accennato almen quel tanto che poteva, egli stipendiato da un

brutale imperatore.

Ci venne purdianzi alla penna Marco Cornelio Frontone numida. giudicato da alcuni neppur secondo a Cicerone (35), e superiore a tutti gli antichi per gravità d'espressione, ma che per reggersi in credito avea bisogno che un erudito non venisse a disotterrarne i frammenti. Sostenne magistrature primarie, e se vogliam credere al ritratto ch'egli fa di sè stesso in una di quelle congiunture in cui pare che l'affetto non sopporti la menzogna, meritò veramente colle sue virtù di diventare maestro di Marc' Aurelio (34), e di conservarsegli amico anche dopo imperatore. Nelle loro lettere, lasciando che altri ricerchi pedagogici avvertimenti, noi caveremo particolarità sull' Italia nostra. — Visitammo (scrive in una) Anagni; poca cosa « oggi, ma contiene gran numero d'anticaglie, principalmente mo-" numenti sacri e ricordi religiosi. Non v'è angolo che non abbia un « santuario, una cappella, un tempio; v' ha libri lintei di materie sa-« cre. Uscendo, leggemmo sui due lati della porta, Flamine, prendi " il samento. Chiesi a un natio che volesse dire questa parola; e mi rispose che in lingua ernica dinota un pezzo di pelle della vittima, che il flamine si mette sul berretto quand'entra in città». E altro-« ve: — Siamo a Napoli: cielo delizioso, ma estremamente variabi-« le ; ad ogni istante più freddo, o più caldo, o procelloso. La prima « metà della notte è dolce, come una notte a Laurento; al cantar « più tardi il cielo si scalda come a Tuscolo; a mezzodi fa la caldo-« ra di Pozzuoli ; poi come il sole declina nell'oceano, il cielo s'ad-« dolcisce e si respira come a Tivoli: questa temperatura si sostiene « la sera e le prime ore mentre la notte si precipita dai cieli ».

Frontone, vecchio e scarco dalle magistrature, soffrente di gotta, apriva sua casa ai letterati, che egli affaticavasi di revocare dalle ampolle e dal neologismo verso la semplicità anteriore a Tullio. Opera difficilissima giudicava il riuscir eloquente; biasimava coloro che credono bellezza il rivoltare in diversi modi il concetto medesi.

mo, come Seneca, come Lucano che i sette primi versi strascina in dire di voler cantare le più che civili guerre; domanda che l' autore sia ardito senza eccesso, e scelga bene le parole. Ma in queste raccomandava di cercar le meno aspettate e le maravigliose, cura che di necessità deve condurre all'affettazione (35). Troppo anch'agli seconda il suo secolo allorquando suggerisce di dire e fare secondo al popolo piace, metodo che torrebbe ogni norma certa al gusto (36). Forse per indulgenza a questo piacevasi tanto nel rintracciare immagini, e le raccomandava'a Marc'Aurelio, che gli scriveva come lieta notizia d'esser riuscito a trovarne dieci (37). Ma allorchè questi diceva,—Quando parlai ingegnosamente, mi compiaccio di me stesso », e' gli replicava:—Più parlerai da galantuomo, più parlerai da cesare ».

61-115

Il letterato più degno d'attenzione in quel tempo è Cajo Plinio Cecilio comasco, nipote di Plinio naturalista, del quale ereditò le sostanze e la passione per gli studi. Giovinetto fu educato da Virginio Rufo, insigne romano, che preferì all'impero del mondo la quiete decorosa. Cresciuto da lui con precetti ed esempi di virtù, nella scuola di Quintiliano si fece all'eloquenza; e di quindici anni patrocinò, poi sempre trattò cause gratuitamente, talvolta discorrendo fin sette ore di seguito, senza che la folla si diradasse. Eucrate filosofo platonico, elegante e sottile nella disputa, calmo di volto, austero di costumi come di parola, ostile ai vizi non all'umanità, incontrato da Plinio nella Siria, l'innamorò della filosofia, e gl'insegnò che il più nobile scopo di questa è far regnare tra gli uomini la pace e la giustizia.

Quando il gusto del bello, del giusto, del generoso, del patriotico più sembrava dileguarsi, consola l'imbattersi in quest'uomo, appassionatissimo per la gloria e devoto alla virtù. Immacolato sotto pessimi imperatori, talvolta levossi ad accusare i ministri e consigliatori di loro iniquità; maneggiò la giustizia col nobile orgoglio del galantuomo, eppure ottenne cariche e rispetto; e non si trovò impreparato quando sorsero tempi migliori. Al cessare del regno delle spie e de' carnefici, fu invitato ad onorare e guidare la rigenerantesi società; e gli troviamo le cariche di augure, questore di cesare, legato d'un proconsole, decemviro a giudicar le liti, tribuno della plebe, pretore, flamine di Tito, seviro de' cavalieri, curatore del Tevere e della via Emilia, prefetto all'erario di Saturno e almilitare, governatore della Bitinia e del Ponto. Eletto console l'anno 100, recitò il panègirico a Trajano imperatore, ossia un ringraziamento. Questa lunga sua fatica aveva egli, come solea sempre, letta a diversi amici, che lodavano più le parti ove minore studio aveva adoperato: di ciò stupivasi egli, senza arrivar a comprendere quanto bisogno avesse di naturalezza. E davvero quel suo discorso, tronfio di parole e frasi studiate, forbite, compassate, è un perpetuo scostarsi dalla maniera semplice di pensare e d'esprimere, per sorreggersi in una forzata elevatezza, con pompa d'acuto ingegno, con pretensione di novità; e antitesi e raffronti inaspettati. Agli inesperti sembra conciso pel suo periodare frantumato, mentre in realtà, al pari di Seneca,

gira rapidamente intorno alle idee, ma a lungo intorno alla stessa. Il nostro secolo che non sa più ammirare, si stomaca di lodi buttate in faccia a un vivo e potente: ma anche senza di ciò Trajano era tal imperatore da potersi lodare meglio che con vuote generalità; e un console, un augure, davanti al popolo poteva usar altro che adulazioni, convenienti a schiavo verso un tiranno. Trajano serbò amicizia per Plinio, anche giunto al fastigio della fortuna; e le lettere che gli diresse mentre governava la Bitinia, sono un' importante rivelazione de' migliori tempi del concentramento imperiale. E lettere moltissime conserviamo di Plinio stesso (58):a troppo gran pezza dalla cara ingenuità delle ciceroniane, mostransi destinate al pubblico ed alla posterità; ma anche in quel loro tono accademico e declamatorio ci rivelano un ecceliente naturale, e c' introducono nella vita, massime letteraria d'allora.

Plinio era legato con quanto allora vivea di meglio; e con lui amiamo incontrare Italiani, ben differenti da quelli con cui ci famigliarizzarono Tacito e i satirici; un Caninio comasco, che donò una somma per imbandire un annuo convito al popolo; Calpurnio Pabato, onorato di somme dignità, che la patria Como abbellì di un portico, e diè danaro per ornarne le porte; Pompeo Saturnino, uom giusto, bel parlatore, poeta da emulare Catullo, che a Como stessa lasciò un quarto della propria eredità; Virginio Rufo, che quattro volte console, generale dell'armi romane, vincitore di Giulio Vindice, ricusò l'impero del mondo, preferendo la quiete della sua villa d'Alsio nel Milanese. In Aristone suo tutore Plinio ammirava la frugalità, la prudenza, la sincerità, lo zelo nel patrocinare altri. Sua moglie Calpurnia alle doti del cuore univa quelle dello spirito, leggeva avidamente i libri del marito, ne riponeva in mente i versi e vi adattava le armonie, andava ascoltarlo quando parlasse in pubblico. Da Spurina Plinio imparò non solo la giurisprudenza, ma l'ordine e la compostezza; nella casa di questo buon vecchio ammirando quella regolare occupazione, quella serenità d'uomo che si accosta al sepolcro. Gloriavasi che la posterità saprebbe che fu amico di Tacito: —Come l'avvenire dirà che noi ci amammo, che ci siamo compre-« si! Aveano l' età stessa, egual grado, egual rinomanza, dirassi, e a « tante cause d'emulazione la loro amicizia resistette. E come già « ci collocano l'un presso all' altro! già siamo inseparabili nella pubblica opinione: chi preferisce te a me, chi me a te: ma venire do-

A sette ore si svegliava, e subito ripassava i casi di ieri: alle otto era levato, e faceva una corsa a piedi: dopo l'asciolvere, ritiravasi nel gabinetto a compor in greco o in latino poesie piene di gusto e brio. Fra giorno discorreva, leggeva, faceasi leggere, raccontava i fatti di cui era stato testimonio. Alle due prende il bagno, poi passeggia al sole: quindi giuoca alla palla, per un pezzo combattendo così la vecchiaia: gettasi poi s'un lettuccio, ed accoglie gli amici. Ha tavola ricca e frugale, con argenterie massiccie che ranmentano i vecchi tempi. Durante il pasto discorre e legge, spesso si fa venire buffoni, commedianti, ballerine, sonatrici inghirlandate d'ama-

ranto. Così dopo le fatiche del foro, del senato, del campo, il nobile vecchio a settantasette anni conservava ancora la vista, l'udito, la

vivacità, la facile parola.

Protetto dai grandi, Plinio proteggeva amici ed inferiori; molti giovani, la cui principale prudenza era la passione dell'istruirsi. sercitava nell' eloquenza, e aiutava ne' primi passi verso gl' impieghi : dotò la figlia di Quintiliano per gratitudine di scolaro, e quella di Rustico Aruleno che « coll' anticipargli elogi aveagli insegnato a meritarli in avvenire »: fornì lautamente Marziale, reduce nella Spana; alla nutrice diede un terreno che valeva centomila sesterzi, e gliel faceva amministrare da Vero, suo amico, scrivendogli: — Ricordatevi che non sono gli alberi e la terra che vi raccomando, ma il bene di quella che da me li tiene ». Corellio avea sollecitato i primi impieghi per Plinio, e raccomandatolo a Nerva, e morendo diceva a sua figlia:—Spero avervi fatto degli amici; contate sopra di essi, ma più di tutti su Plinio »; e Plinio ne prese la difesa in una cansa. Sotlentrò a tutti i debiti del filosofo Artemidoro, affinchè tranquillo partisse da Roma quando Domiziano proscrisse i filosofi (40). Molti servi affrancò, agli altri permise di far testamento; per gli àbitanti di Tiferno, ove sua madre possedeva e che lo avevano adottato, eresse un tempio; largheggiò cogli Etruschi. Governando la Bitinia, lasciò dapertutto tracce di sua munificenza; mutò in città il villaggio di Calcedonia, riparò Crisopoli (Scutari), a Libina rialzò la tomba d'Annibale: in Nicomedia guasta da incendio fece ricostruire il palazzo civico e il tempio d' Iside, ed aprire una piazza, un acquedotto, un canale, e pensava riunir quel lago al mare: riparò i bagni di Nicea, e vi pose ginnasio e teatro; un acquedotto a Sinope, uno a Bitinio, bagni a Tio: a Como mandò pel tempio di Giove una preziosa statua antica; vi istituì scuole pei garzoni, contribuendo il terso della spesa; assegnò cinquecentomila sesterzi per mantenere fanciulli ingenui, venuti al meno; fondò una biblioteca presso le terme; ed altri benefizi, la cui lode sarebbe anche maggiore, s' egli medesimo non si fosse troppo compiaciuto di narrarceli. Ma sarem noi così rigorosi a tal vanità?—Se non meritiamo che di noi si parli (diceva egli stesso), siamo rimproverati; se meritammo, non ci si perdona di parlarne noi stessi (41) ».

Manon soltanto lodi sapeva tesser Plinio, e's'infervorò contro i delatori appena il costoro regno crollò. Aquilio Regulo, già sollecitatore
di testamenti, che poi in una sola denunzia guadagnò tre milioni di
sesterzi e gli ornamenti consolari, e che avea causato la morte di Elvidio, si vide da lui ridotto a perdere non solo la reputazione, ma
metà dell' oro, passione sua. Allora Plinio badò meno all' eleganza
che alla forza: ma nello stendere quell' accusa rileggeva di continuo
l'arringa di Demostene contro Midia (42): eppure, potenza del danaro, poco poi avendo Regolo perduto un figlio, ecco tutta Roma accorrere a portargli condoglianze in Transtevere, nella casa improntata d'infamia dall'avarizia e dalla ricchezza del sordido vecchio.
Avea dunque ragione Giunio Maurico allorchè, alla tavola di Nerva
rammentandosi un Catulo Messalino, spia e provocatore del regno-

precedente, e domandando l'imperatore che ne sarebbe se fosse ancor vivo, con franchezza soldatesca rispose:—Perdio, sarebbe qui a cena con noi ».

Gli antichi ebbero scarso il sentimento delle bellezze della natura: il paesaggio tra essi non fu meglio che decorazione; i più gentili quadri di Virgilio traggono vita dalle figure onde sono popolati. Ma Plinio mostrasi compreso dalle vaghezze del suo lago e della villa che v'aveva, e con esso ci dilettiamo ancora cercare que' platani opachi, quell' insensibile pendìo che guidava alla sua campagna, quel canale protetto d'ombre ospitali, dov'esso veniva a cercar riposo dalla assordante operosità di Roma. Là pesca, là caccia ne' boschi popolati di cervi e di damme; là comprendeva che non solo Diana, ma anche Minerva ama le foreste. Arricchito, volle avere più ville su quel lago, ed una intitolò Commedia perchè dimessamente situata. quali gli attori comici sul socco, mentre l'altra elevavasi come i tragici sul coturno, onde la nominò Tragedia: e quella è lambita dalle acque, questa le domina. Ivi erano appartamenti per l'inverno e per l'estate, pel giorno e per la notte ; ivi bagni; ivi una fontana intermittente (43), che cascava romoreggiando in una sala decorata di statue, e perdeasi nel lago, sul quale vogando, suo padre gli raccontava le storielle de' luoghi, e gli mostrava il terrazzo da cui una donna. avendo il marito ammalato di incurabil ulcera, volle mostrargif come si possa sottrarsi ai dolori, precipitandosi essa nelle onde e seco traendolo. E questa miserevole disperazione al filosofo parea degna di monumento quanto la costanza di Arria moglie di Trasea Peto (44).

Vieniù comoda eragli la villa di Laurento a diciasselte miglia da Roma, fra pascoli di pecore, di bovi, di cavalli, in clima d'elerna, primayera e di calma ridente, ove il sole non si mostra in estate che a mezzo il dì. Spazioso portico a vetriate, riparo contro la cattiva stagione, introduce all'abitazione, e attorno praterie sempre verdi, boschi fantastici, impenetrabili dai raggi solari. La sala da pranzo si sporge sul mare, e lo prospetta da tre lati, mentre apre s' un verziere, arricchito di mori, di fichi pompeiani, di rose tarantine, di legumi d' Aricia, d'erbe per la cucina : a mezzo della galleria trovasi la camera da letto, vicino all'incessante mormorio d'una fontana : poco lungi è lo studio, al gran sole, rivestito di marmo e colle lucide pareti adorne d'uccelli, fiori, fronde, e coi libri che mai troppo non si leggono e rileggono. La sala è ricreata da una nappa d'acqua, e l'inverno da un tepidario nascosto ne' muri. Una scala conduce nelbagno a sole aperto, un altro all'ombreggiato. Nè vi mancano il giuoco della palla, la cavallerizza, una galleria sotterranea dove ripararsi dalla canicola, una esposta che conduce ad una fuga di camere si ben collocate da evitar il sole dall' una all' altra (45). E le cerchiate di platani connessi dall'edera e dal flessibile acanto, e i vialiorlati di bosso o di rosmarino, e i sedili di marmo caristio, e glizampilli d'acqua riuscenti in vasca di bronzo, e il labirinto verde, e il tempietto di marmo, e le statue, i mobili, i libri, i cavalli, gli argenti, gli schiavi, ci fanno meravigliare come tanto potesse avere un

privato, che non era de' più ricchi, e che pur possedeva una casina a Tusculo, una a Tivoli e a Preneste in commemorazione di Tullio e d'Orazio.

Compose anche versi : e tuttochè onest' uomo e di spirito grave e dignitoso, scrisse endecassillabi lascivi, dei quali si scusa con troppi esempi. Forse egli, come molti oratori, credeva necessario l' esercizio poetico per formarsi alla prosa; ma Quintiliano diceva; — La « poesia è nata per l'ostentazione, l'eloquenza per l'utilità.- Noi o-« ratori siam soldati solto le armi, e non ballerini di corda: combat-« tiamo per interessi rilevanti, per vittorie serie. L'armi nostre de-« vono brillare e colpire al tempo stesso; avere il lustro terribile « dell' acciaio, non la brunitura dell' oro e dell' argento. Via quell'ab-« bondanza lattea, che annunzia uno stile infermiccio; parlate con « sanità ». E nitidezza avea sempre Plinio, non sempre forza. Giornalista officioso della letteratura di quel tempo, egli c'informa della sutilità di quelle consorterie, che invitate come si trattasse d'aprire un testamento, si raccoglievano per applaudire non per consigliare, per divertir se, non per giovare al poeta. Claudio, Nerone, Domiziano vi assisteano non solo, ma vi leggeano tra obbligati applausi. Un codice nuovo erasi combinato per codeste letture, dove s' insegnava: — Il lettore dapprincipio appaia modesto, gli uditori indulgenti. « A che con letterarie sofisterie farsi nemico quello, cui veniste a « prestar le orecchie benigne? Più o meno meritevole ch' e' sia, lo-" date sempre. Il leggente presentisi con dissidenza rispettosa, qual " l' uso impone; abbia disposto un complimento, una scusa: — Sta « mane fui pregato di arringare in una causa: non vogliate imputar-« mi a dispregio questa mescolanza degli affari colla poesia, giacchè " io soglio preferire gli affari ai piaceri, gli amici a me stesso" (46).

L'autore è di sgraziata voce ? affida la recita ad uno schiavo (47). Declama egli stesso ? è tutt' occhi all' impressione che produce sugli uditori, e tratto tratto fermasi. palesando timore d'averli noiati, e lasciandosi pregare di proseguire. Ai passi belli, e ancor più alla fine sorgono gli applausi, divisì anche questi artatamente in categorie. Nell' una il triviale Bene! benissimo! stupendo! nell'altra si battono le mani; nella terza balzasi dal sedile, percotendo del piede la terra; nella quarta si agita la toga; e così via crescendo. Gli uditori appariglieranno il leggitore ai sommi; il poeta non dimenticherà un complimento pel giornalista, e dirà Unus Plintus est mihi; e Plinio giornalista domani publicherà: — Mai non ho sentita meglio

l'eccellenza de'tuoi yersi ».

Una di queste letture è descritta da Plinio ad Adriano: — Io son a persuaso, negli studi come nella vita, nulla convenga all' umanità meglio che il mescolare il giocoso col serio, per paura che l'uno degeneri in malinconia e l'altro in impertinenza. Per questa ragione, dopo travagliato intorno alle più importanti cose, io passo il mio tempo in qualche bagatelle. E per far queste comparire ho pigliato tempo e luogo proprio, onde avvezzar le persone oziose a sentirle a mensa: scelsi però il mese di luglio, in cui ho piena vacanza; e disposi i miei amici sopra sedie a tavole distinte. Accad-

« de che una mattina vennero alcuni a pregarmi di difendere una « causa, allorchè io men vi pensava: pigliai l'occasione di fare aghi « invitati un piccolo complimento, e porger insieme le mie scuse, se, « dopo averli chiamati in piccol numero per assistere alla lettura di « un' opera, io l' interrompeva come poco importante, per correre al « foro dove altri amici m' invitavano. Gli assicurai ch' io osservava « il medesimo ordine ne' miei componimenti, che davo sempre la « preferenza agli affari sopra i piaceri, al sodo sopra il dilettevole, a' miei amici sopra me stesso. Del resto l'opera, di cui ho fatta lo-« ro parte, è tutta varia non solamente nel soggetto, ma anche nella « misura dei versi. E così, diffidente come sono del mio ingegno, soglio « premunirmi contro la noia. Recitai due giorni per soddisfare al desi-« derio degli uditori : nondimeno, benche gli altri saltino o cancellino umolti passi.io niente salto e niente cancello, e ne avverto quelli che « mi ascoltano. Leggo tutto, per essere in grado di poter tutto emen-« dare, il che non possono far coloro che non leggono se non alcuni ∝ squarci più forbiti. Ed in ciò danno forse a credere agli altri d'aver « meno confidenza ch'io abbia nell'amicizia de' miei uditori. Biso-« gna in realtà ben amare, perchè non si abbia tema di noiar coloro « che sono amati. Oltreciò, qual obbligo abbiamo a' nostri amici, se « non vengono ad ascoltarci che per loro divertimento? Ed io stimo ∠ ben indifferente ed anche sconoscente colui che ama più il trovar « nell' opere de' suoi amici l'ultima perfezione, che di dargliela egli « stesso. La tua amicizia per me non mi lascia punto dubitare che tu « non ami di leggere ben presto quest' opera, mentre ch' ella è nuo-« va. Tu la leggerai, ma ritoccata; non avendola io letta ad altro fi-« ne che di ritoccarla. Tu ne riconoscerai già una buona parte: quan-« ti luoghi o sieno stati perfezionati, o come spesse volte succede, « a forza di ripassarli sien fatti peggiori, ti sembreranno sempre « nuovi. Quando la maggior parte d'un libro è stata variata, pare « insieme mutato tutto il rimanente, benchè non sia » (48).

L'avvocato Regolo lesse composizioni famigliari, un poema Calpurnio Pisone, elegie Passieno Paolo, poesie leggeri Sentio Augurino, Virginio Romano una commedia, Titinio Capitone le morti d'illustri personaggi, altri altro. Plinio si consola o duole secondo che codeste recite sono popolose o deserte: — Quest' anno abbiam avuto « poeti in buon dato.In tutto aprile quasi non è passato giorno,in cui « taluno non abbia recitato qualche componimento. Qual piacere " prendo che oggidì le scienze sieno coltivate, e che gl'ingegni della « nostra età procurino darsi a conoscere: quantunque a stento gli « uditori si raccolgano; la maggior parte stanno in panciolle nelle « piazze, e s'informano di tempo in tempo se chi deve recitare è « entrato, o se ha finita la prefazione, o letta la maggior parte del « libro; allora finalmente giù giù vengono allo scanno assegnato; nè « però vi si trattengono tanto che la lettura si finisca, ma molto prima svignano, chi con finta cagione ed occultamente, e chi alla li-« bera senz'ombra di riguardo. Non fece così Claudio Cesare, il qua-« le, secondo vien detto, un giorno mentre andava passeggiando pel « palazzo, sentendo acclamazioni, ed avendo inteso che Novaziano

recitava non so qual volume, subito ed alla sproveduta entrò nel circolo degli ascoltanti. Oggi ciascuno, per poche faccende che abbia alle mani, vuol esser molto pregato; e poi o non vi va, o andandoci, si lamenta d'aver perduto il giorno, perchè egli non l'ha perduto. Tanto più degni di lode sono coloro che non rimangono di scrivere per la dappocaggine o superbia di questi tali » (49).

Da gente che componeva per recitare, recitare a gente adunatasi per ascoltare, potevasi egli attender nulla di virile e d'efficace? Nessumo leggeva allora libri fuorchè l'aristocrazia, onde all'autore non restava la fiducia di crearsi il proprio pubblico. Nè la scelta società poteva, come oggi, comprare tante copie d'un libro, che l'autore ricevesse compenso proporzionato al merito o alla fama. Ciascon signore teneva servi apposta per trascrivere e legar i libri; il grosso del popolo non ne usava se non qualcuno preparatogli dagl' imperatori nelle biblioteche o al bagno: laonde lo scrittore, mentre insuperbivasi di esser letto ovunque arrivassero governatori o comandanti romani, si trovava costretto a mendicar il pane e le sportule da un patrono, dall'economo di un mecenate, o dal distributore de pubblici donativi (50). E come conseguirli altrimenti che lodando? è come lodar dei mostri padroni o de vigliacchi obbedienti, senza abbassarsi ad adulare? Quando poi lo scrivere franco menava al patibolo, quando il segnalarsi eccitava la gelosia degl'imperatori, si trovò più comoda, più utile l'adulazione, e vi s'andò a precipizio. Il poeta Stazio blandisce non solo Domiziano, ma qualunque ricco; Valerio Massimo e Vellejo Patercolo storici esaltano le virtù di Tiberio: Quintiliano retore, la santità di Domiziano e, ciò che al suo gusto dovea costare ancor più, il talento di esso nell'eloquenza, e lo chiama massimo tra i poeti, ringraziandolo della divina protezione che concede agli studi, e d'avere sbandito i filosofi, arroganti al segno di credersi più savi dell'imperatore. Marziale bacia la polvere da Domiziano calpestata, e gli par troppo poco il collocarlo a paro coi numi; Giovenale satirico adula; adula Tacito severo storico, come adulavano i papagalli che ad ogni atrio d'illustre casa salutavano il sagacissimo Claudio e il cavalleresco Caligola. Plinio giuniore non sa che adulare Trajano; Plinio maggiore adula Vespasiano; Seneca adula Claudio, e per invitare Nerone alla clemenza, gli accorda la podestà di uccider tutti, tutto distruggere, mettendo in certo modo a contrasto la forza di lui colla debolezza dell'universo, onde ispirargli la compassione per via dell' orgoglio.

D'altra parte a cotesti stranieri accorrenti da ogni plaga del mondo a Roma per godere le munificenze, a cotesti liberti traforatisi nel senato a forza di strisciare innanzi ai loro padroni, quali rimembranze restavano di più franchi tempi, quali tradizioni repubblicane da svegliare? Vedevano l'oggi, e bastava per divinizzare i padroni del

mondo.

Allattata da queste mammelle, come doveva dimagrare la poesia! la quale, come le altre cose romane, svoltasi non per ispirazione, ma per l'imitazione de' Greci, somigliò ad un manto maestoso che, gettato daprima sopra una bella statua greca, le dà aria grande; casca

Moscio e sfiaccolato quando si ravvolge a spalle scarne. Sopita sotto i primi cesari, sotto Nerone si ridesta col furore d'una moda; dotti e indotti, giovani e vecchi, patrizi e parassiti, tutti fanno versi; versi ai bagni, a tavola, in letto; i ricchi s'attorniano di una turba a cui recitarli, e ne pagano gli applausi o col patrocinio o coi pranzi o colle sportule; a Napoli, ad Alba, in Roma sono istituiti concorsi annui o quinquennali, e basta che i versi vadano giusti della misura per esser trovati, o almen decantati, migliori di quei d'Orazio e di Virgilio. Tanto si era già lontani dal sentimento delle bellezze ingenue, eminente in questi; e l'esagerazione delle idee traeva da quella giusta misura, di cui essi erano immortali modelli.

Stazio napoletano, non passò anno dai tredici ai diciannove, che, nelle gare letterarie della sua patria, non fosse coronato; poi riportò palme nemee e pitie ed istmiche (51): laonde i grandi lo chiamarono dalla scuola a popolare i loro pranzi, ch' e' ricambiava con versi per tutte le occasioni. Quando vide in Roma venir alle mani i fautori di Vitellio con quei di Vespasiano, e andar in fiamme il Campidoglio, esultò d'occasione sì opportuna a sfoggiare poesia, e da'suoi contemporanei fu ammirato che la rapidità della composizione di quel suo

poema eguagliasse la rapidità delle fiamme.

Il genio paterno si trasfuse nel figlio Publio Papinio. V' è nozze? 01-96 v' è bruno? morì ad uno il delizioso o la moglie (52), all'altro il cane o il papagallo? (53) Stazio ha in pronto l'ispirazione. Un ricco va superbo di bellissima villa; un altro, d' un albero prediletto; l'etrusco Claudio, di magnifici bagni: Stazio descrive appuntino quella villa, que' frutti, que' bagni; e secolari genealogie di dovisiosi, che pur ieri ascesero dall' ergastolo ai palazzi. Non y'è accidente così frivolo, per cui non scendano Dei e Dee: Citerea verrà a dar benigno il **mare** ai capelli d'un eunuco che tragittano in Asia; Fauni e Najadi torranno in cura il platano di Atedio Miliore. Corrono i Saturnali? Stazio ridurrà in versi la nota di tutti i bellarii che ricambiaronsi gli amici, e di quelli che a gara profusero a Domiziano, loro padre e dio. Il mansueto leone di Domiziano fu ucciso da una tigre, condotta pur ora d' Africa ; Abascanzio **propose che il senato ne portasse so**lenni condoglianze all'imperatore; e il poeta nostro ne canta i meriti, e col popolo e col senato compiange il mondo d'aver perduto la tiera imperiale (54). Ecco per quali modi Stazio meritava corone di pino nei giuochi, oro da Cesare, applausi alla recita. Non usciva egli mai che nol seguisse un codazzo d'amici; ed era una festa quand'esso mandava inviti d'udire i suoi versi (\$5). Crispino, il più caloroso de suoi ammiratori, allestisce ogni cosa, invita, infervora, s'abbaruffa coi tiepidi, dà il segno degli applausi, li rattizza se languiscano; mentre il poeta tira qualche fiacco suono dalle poche corde che la tirannide lasciò sulla cetra romana.

E qual premio avrà Stazio dal si lodato verso? l'imperiale aggradimento e l'alto onore di baciar il ginocchio del Giove terrestre: ma se vorrà saziar la fame, converrà venda una sua tragedia al comico Paride, poichè ballerini e commedianti hanno ricchezza e potere, essi creano i cavalieri ed i poeti, e danno quel che non san dare i ricchi.

Gli applausi inebriano Stazio a segno, che non s'appaga delle Selve de' suoi componimenti, ma vuol compaginare un poema, anzi due. E vi riesce, se basta l'avere in dodici libri da ottocento versi l'uno. quanti ne conta la sua Tebaide, fatto l'introduzione all'altro poema dell'Achilleide, ove intendeva forse presentarci compito quel Pelide che in Omero gli pareva solo schizzato; come chi pretendesse sminuzzare in una serie di bassorilievi il concetto del Mosè di Michelangelo.

A Stazio lodano qualche invenzione di stile; uscì anche talvolta dai luoghi comuni, e seppe trovare caratteri veri, e delinearli con semplicità e vigore: ma al sorreggerli sino al fine nuoce la facilità sua, per la quale in due giorni compose l'epitalamio di Stella; di ducensettantotto esametri. Così svaporava la potenza d'un ingegno, bello senza dubbio e colto, ma sagrificato ai vizi del suo tempo, e alla sciagurata abitudine del contentarsi il pubblico di cose improvi-

sate, l'autore degli applausi del pubblico.

Epigramma, come indica la voce stessa, dapprima fu l'iscrizione che poneasi a qualche statua o monumento; e tali noi ne trovammo sulle tombe degli Scipioni, di Ennio, di Nevio (V. I, pag. 136). Ma già fra i Greci era passato ad esprimere pensieri lievi, arguzie, riflessioni commoventi o esilaranti. Di tal modo ne fecero molti i Latini d'ogni tempo; ma il più fecondo e per ogni occasione fu Marco 49-103 Valerio Marziale. Da Bilbili di Spagna venuto a Roma, si volse per pane a Domiziano, e metà de' suoi mille cinquecento Epigrammi, distribuiti in quindici libri, sono fetide adulazioni al tonante Romano, e variate guise di chiedergli danaro, vesti, pranzi, un rigagnolo d'acqua per la sua villa (56); riducendosi alla condizione di abietto parassita, e rinnegando sempre quella dignità morale, che sola decora i begli ingegni. Giove è posposto a Domiziano perpetuamente, quasi l'iddio fosse scaduto tanto di reputazione, da sembrare poco l'essergli paragonato. Parla del ricostruito Campidoglio? lo dice così suntuoso, che Giove stesso, mettendo all'incanto l'Olimpo ed ogni avere degli Dei, non potrebbe raccorre il decimo del costo. Altrove esorta Domiziano a salire tardi alla nettarea bevanda; che se Giove vuol bearsi di sua compagnia, venga al convito di lui (57).-

Eppure queste e peggiori piacenterie non pare rimediassero alla povertà di Marziale, il quale, colla vesta rifinita e carico di debiti, va pregando qualche lira, e vende i regali per satollarsi di pane, e fa versi su tutte sorta di vivande per esser invitato ad assaggiarne alcuna (58). E in tali angustie sostener il peso della fama! e trovarsi inoltre tribuno onorario, cavaliere onorario, e padre onorario, cioè senza nè militare, nè esser censito, nè avere tre figliuoli! Perseveri dunque a cantare, ad esaltar ogni minimo bene che Domiziano faccia o che non faccia: poi quando questi è ucciso, lo bestemmii, e preconizzi Nerva d'essersi conservato buono sotto un principe ribaldo (59), e faccia Giove meravigliarsi delle disastrose delizie e del

grave lusso del re superbo (60).

Le lascivie, di cui bruttò i suoi versi (61), vengono dal medesimo bisogno di adulare; d'adulare non un uomo solo, ma i pravi costu-

MARZIALE

mi di tutta la città; e quand' anche egli volge in altrui l'arzillo epigrammatico, il fa con libertinaggio plateale, quasi da altro allora non potesse eccitarsi il riso, se non da vizi che dovevano far arros-

Eppure costui sembra fosse capace, come Stazio, di gustare la vita domestica, e di comprendere che la felicità non consiste nell'oro e nello splendore. — Sai tu quali cose rendono beato? Una sostanza « acquistata senza fatica e per eredità, un campo non ingrato, il foco-« lare sempre acceso, nessuna lite, pochi patroni, quieta mente, na-« turali forze, corpo sano, cauta semplicità, conformi amici, facile convito, mensa senz' arte, notte non ubriaca ma scarca di pensie-«ri, talamo non disaggradevole eppure pudico, sonno che renda « brevi le notti, amar ciò che sei, non agognare di meglio, nè teme-

« re nè bramare l'ultimo giorno » (62).

Questo medesimo epigramma che pure è de' suoi migliori, quale povertà accusa di poesia in quella enumerazione fredda senza immagini! Egli stesso diceva de' suoi versi: — C' è del buon, del mediocre, e assai del male » (63); e gli encomì prodigatigli dai commentatori indicano quanto si passioni per l'autore chi invecchiò nel trovargli meriti che non aveva (64). Nè in Marziale si riscontra mai sentimento profondo; e a quel continuo frizzo o triviale o scipito o lambiccato nessun reggerebbe, se non fosse la lingua che per lo più va corretta ed espressiva, quanto poteasi là dove ogni spontanea ispirazione era sbandita dalla paura di spiacere ad ombrosi regnanti, o a schizzinosi protettori.

Pure la natura de'suoi lavori, istantanei di concetto come d'esposizione, lo salva da uno dei difetti più usuali a'suoi coetanei, il farsi pallidi riflessi degli scrittori del secolo d'Augusto. Nella baldanza della sua immaginativa, inventa modi nuovi ed efficaci, e innesta felicemente ciò che gli stranieri introducevano nell'idioma della dischiusa città: ed estendendosi alla vita reale e a tutto il mondo romano, ci porge preziose indicazioni sui tempi, sui caratteri, sulle u-

sanze.

Di Spagna venne pure a Roma Marco Anneo Lucano, ed ebbe tutte 38-65 le fortune desiderabili, nipote di quei Seneca che davano il tono alla società letteraria, allievo di que' grammatici e retori che perverti-vano la felice disposizione degl' ingegni. Seneca lo esercitava a comporre ed amplificare senza pensieri nè sentimenti, fomentandone la lussureggiante facilità, invece di sfrondarla, ed esponendolo a quelle pubbliche recite, ove, recando noia, si buscavano applausi. Nerone suo condiscepolo lo fece questore prima del tempo, legato, augure; ma Lucano, avvezzo da fanciullo ai trionfi, osò competere coll'imperatore e vincerlo: Nerone gli proibì di più leggere in assemblee, e il poeta indispettito tenne mano alla congiura di Pisone. Scoperto e preso, denunziò gli amici e la madre; ma invano colla viltà tentato conservare la vita, la lasciò eroicamente (pag. 100).

Il trovarsi perseguitato dispensavalo dalle uffiziali codardie e dalle accademiche fanciullaggini: chiuso nel suo gabinetto, poteva comporre originale: e di fatto egli ritrae del suo tempo più di quegli altri

Cantu, St. degli Ital. - II, 16

imitatori, ma non ne palesa che la depravazione del gusto, lo siancamento delle credenze.

Chi attribuisce l'inferiorità della Farsaglia all'avere scelto un soggetto troppo vicino, che impediva al poeta le finzioni, essenza della poesia, trae storte deduzioni da arbitrari principi. Buon soggetto d'epopea sono le guerre tra nazioni forestiere, mentre le lotte di dinastie e le guerre civili e le interne commozioni di Stati convengono meglio alla rappresentazione drammatica. In Lucano non ci è presentato che il medesimo popolo, diviso in due; due protagonisti troppo vicini e somiglianti ; sicchè i fatti non han più una distinzione abbastanza evidente. Vuolsi inoltre che l'epopea presenti una lotta più d'entusiasmo che di calcolo, e che trovi la ragione e la sequela nella storia universale, come quella de' Greci contro gli Asiatici, de' Cristiani contro i Turchi, de' Portoghesi contro gl' Indiani: e qui pure difetta Lucano, poichè la guerra fra Pompeo e Cesare da lui cantata, è lotta di due sistemi meramente accidentali; e vinca l' uno o l'altro, l'umanità non n'ayrà che vantaggi speculativi. Il che viepiù risalta dacche Lucano non seppe nei due capi personificar la parte che ciascuno sosteneva, e darvi quell' individualità viva, per cui tutte le azioni esterne son ricondotte al carattere interno, alla coscienza, alla risoluzione. Egli poi frantese il soggetto fin a credere che una battaglia avrebbe potuto ristabilire l'antica repubblica, cioè rassodare la tirannide de'patrizi sopra la plebe. Qual eroe di poema cotesto Pompeo, mediocre sempre, più ancora nell'ultima guerra. ove misurava sè stesso dalle adulazioni che lo avevano abbagliato? Cesare, forse il più grande de'Romani, insignemente poetico per l'infaticabile ardimento e per la popolarità, è da Lucano svisato; e per rappresentarlo come un furibondo ambizioso, il quale nel dubbio s' appiglia sempre alla via più atroce (65), ricorre a particolarità insulse quanto bugiarde: in Farsaglia fa che esamini ogni spada, per giudicare il coraggio di ciascun guerriero dal sangue ond' è lorda; spii chi con serenità o con mestizia trafigge; contempli i cadaveri accumulati sul campo, e neghi ad essi i funebri onori; e imbandisca sur un'altura per meglio godere lo spettacolo dell'umano macello. Ma può far con questo che Cesare non appaia il protagonista dell'azione? e di Pompeo vede altro il lettore se non le blandizie onde lo careggia il poeta, col tono stesso onde piaggiava Nerone?

Lavorando di partito non di giudizio, impicciolisce le grandi contese coll' arrestarsi attorno ad accidenti momentanei; come nelle gazzette, tu vi ritrovi esaltate le piccole cose, non capite o vilipese le maggiori, trattenuta l'attenzione su particolarità inconcludenti, e sviata da ciò che è capitale; nè vi riconosci il cuor dell'uomo colle mille sue rinvolture, colle infinite gradazioni fra cui ondeggia la natura umana, ma inflessibili virtù o mostruose tirannie. Quasi non basti l'orrore d'una guerra più che civile, devono vedersi le serpi andar in frotta pei libici deserti; le piante d'una selva non cadranno pebben recise, tanto son fitte; nelle battaglie, stranamente micidiali, a ruscelli scorrerà il sangue, i morti resteranno in piedi tra le file serrate, piaghe apriransi come l'antro della Pitia, il grido dei com-

LUCANO 247

battenti tonerà più che il Mongibello. Al modo dei retori, moltiplica descrizioni e digressioni di tenuissimo appiglio: e per verità in queste soltanto si mostra poeta; ma scarso di giudizio e di gusto, al difetto di varietà vorrebbe supplire coll' erudizione, all' entusiasmo e alla dignità colla ostentazione di massime stoiche, al sentimento della natura morale colle particolarità della materiale. Spesso ancora il pensiero è appena abbozzato o incomprensibile: uniforme il color negro, talora esercitato sovra particolarità schifose, sopra analisi di cadaveri in decomposizione, sopra una maga che stacca un impiccato dalla forca, snodandone la soga coi denti, e ne fruga gli intestini, e resta sospesa pei denti a un nervo che nol si vuol rompere (66). Il verso, talora magnifico, più spesso va duro e contorto: soverchie le particolarità, dalle quali se egli mai si solleva al grande, dimentica l'arte di arrestarsi e travalica. Chi di noi non si senti infervorato a quel suo ardore di libertà, alla franchezza stizzosa delle parole? ma se ti addentri, non vi trovi nulla meglio di quel che tutti i Romani colti d'allora provavano, aborrire le guerre civili per ignavia o spossatezza; ribramare l'antica repubblica, non per intelligenza dello istituzioni sue, ma perchè come esercizi di scuola i pedanti proponevano gl'innocui elogi di Bruto e di Catone ai futuri ministri di Nerone e Domiziano.

Era frutto naturale delle costoro discipline un poema dove o si vituperassero gli Dei imputandoli delle sventure della patria, o s'imprecasse alle discordie cittadine, osservate nel loro aspetto più superficiale, l'uccidersi cioè tra padri e fratelli; salvo a lodare le intempestive virtù di Catone che a quelle tanto contribuì, e proporre il giudizio di lui alla decisione degli Dei (67). E agli Dei, cui Roma più non credeva, non era possibile attribuir un'azione in quell'epopea, onde il poeta vi surrogò un soprannaturale del genere più infelice: ed ora la patria, in sembianza di vecchia, tenta rimover Cesare dal Rubicone; ora i maghi resuscitano cadaveri per cavarne oracoli; ora indovinamenti di Sibille, o presagi naturali; è mentre s' impugna la providenza (68), adorare la fatalità, che esclude e la rassegnazione e la speranza; incensar la Fortuna, diva arbitra degli umani avvicendamenti, al fondo de' quali non v'è che la desolazione e il nulla. E conseguente se preconizza la morte come un bene che dovrebbe concedersi solo ai virtuosi (69), un bene perchè assopisce la parte intelligente dell'uomo, e lo conduce non nel beato Eliso ma nell'oblioso Lete (70).

Ci dicono ché bisogna scusarne i difetti perchè morte gli tolse di dar l'ultima mano. Ma la lima avrebbe potuto mutare il generale concetto? dargli i dolci lampi d'un' immaginazione vera, d'un affetto sincero? ma pari sventura non era accaduta a Virgilio? Però la lingua epica che Virgilio aveagli trasmessa di prima mano, fu da Lucano pervertita, come la prosastica da Seneca; ciò che il primo avea detto con limpida purità, egli contorce ed esagera; affoga tutto in una pomposa miseria di voci, d'antitesi e di ampolle, dove sempre la frase è a scapito del pensiero, l'idea è sagrificata all' immagine, il buon senso all' armonia del verso.

Eppure di fantasia e di facoltà poetica era meglio dotato che Virgilio: ma questi ebbe l'accorgimento di gettarsi su tradizioni non discusse, e care ugualmente a tutta la nazione; Lucano si fermò ad un fatto, su cui discordavano opinioni e interessi. Virgilio adulò, ma più Roma ancora che i suoi padroni; Lucano, rassegnato ad obbedire a Nerone, esaltava uno che non era l'uom del popolo, e che al più destava simpatie patrizie. Virgilio fece egli stesso il suo poema; quel di Lucano fu fatto da quelle conventicole d'amici e compagnoni, che guastano colle censure e colla lode. Virgilio covò nel segreto l'opera sua, e tanto ne diffidava, che morendo ordinò di darla alle fiamme: Lucano, ebro degli applausi riscossi ad ogni recita, assicurava sè stesso che i versi suoi, come quelli d'Omero e di Nerone, sarebbero letti in perpetuo (71), e morendo li declamava, quasi per confermare a sè stesso chè, chi gli toglieva la vita, non gliene torrebbe la gloria. Virgilio rimarrà il poeta delle anime sensitive: Lucano sarà il precursore di quella poesia satanica, che vantasi invenzione del secol nostro, nudrita di sgomenti e di disperazione, di tutto ciò che spaventa o desola, e che compiacesi di scandagliar le piaghe dell' anima, dell'intelligenza, della società per istillarvi il veleno della beffa e della disperazione.

E noi tanto rigore gli usiamo perchè quei difetti sono pure dell'età

nostra, e perdettero e perderanno altri eletti ingegni.

Nè più che qualche lode di stile concederemo ad altri epici, i quali sprovisti del genio che sa e inventare ed ordinare, sceglievano i soggetti non per impulso di sentimento, ma per reminiscenza e per erudizione, e sostenevansi nella mediocrità coi soliti ripieghi dell' entusiasmo a freddo, e colle descrizioni, abilità di chi non ha genio. Tut--111 to ciò che è mestieri ad un poema, tu trovi negli Argonauti di Cajo Valerio Flacco padovano, nulla di ciò che vuolsi ad un poema bello; non il carattere dei tempi, non l'interesse drammatico, non la rivelazione del grande scopo di quell'impresa, degna al certo d'occupare una società forbita e positiva. Non lascia sluggir occasione di digressioni; accumula particolarità di viaggi, d'astronomia; con erudizione mitologica portentosa sa dire appuntino qual dio o dea presieda alle sorti di ciascuna città od uomo, quanti leoni figurino nella storia di Ercole, in qual grado di parentela stia ogni eroe coi numi, e la precisa cronaca degli adulteri di questi; e l'espone senza nè l'ingenuità de' primi tempi che fa creder tutto, nè la critica degli avanzati che investiga il senso recondito. Anche nello stile barcola fra le reminiscenze de' libri e l'abbandono famigliare, che però non lo eleva alla naturalezza. Messosi sulle orme del greco Apollonio da Rodi, corre più franco ed elegante quando se ne stacca (72).

Più accortamente Cajo Silio Italico, di Roma o d'Italica in Spagna, scelse a soggetto la Guerra punica; ma sfornito d'immaginazione, farcisce in versi ciò che da Polibio fu narrato sì bene, e da Livio in una prosa senza paragone più ricca di poesia che non l'epopea di Silio. Il quale, ligio alla scuola, v'aggiunse di suo un soprannaturale affatto sconveniente, e finzioni inverosimili che per nulla rompono il gelo perpetuo, mal redento dall'accuratezza di alcune descrizioni.

Conosceva a fondo i migliori; di Cicerone e di Virgilio era tanto appassionato, che comprò due ville appartenute ad essi, ed ogni anno solennizzava il natalizio del cantore di Enca: ma il suo era culto di divinità morte, e sacrificava la propria intelligenza per pigiarla in emistichi tolti ai classici, faceva nascere i pensieri a misura delle parole, e a forza d'erudizione e di memoria riempì la languida vanità di quell'opera (73), la quale non ha tampoco i difetti che abbagliano ne'suoi contemporanei, e che da alcuni sono scambiati per bellezze. Plinio Cecilio, amico e lodator suo, confessa che scribebat carmina majore cura quam ingenio, e che acquistò grazia appo Nerone facendogli da spia, ma se ne riscattò con una vita virtuosa, e tornò in buona fama. Console tre volte, proconsole in Asia sotto Vespasiano, colle mani monde di latrocini ritirossi in Campania, comprando libri, statue, ritratti, curiosità di cui era avidissimo: ma preso da malattia incurabile, si lasciò morire, come allora parea virtù.

Terenziano Mauro fece un poema sulle lettere dell'alfabeto, le sil-labe, i piedi e i metri, con tutto l' ingegno e l'eloquenza di cui si ritrosa materia poteva essere suscettibile; e giovò a farci conoscere la prosodia latina, giacchè al precetto accoppiando l' esempio, usa man mano i versi di cui parla. Lucilio giuniore, amico di Seneca, cantò l'Eruzione dell'Etna. Conosciamo sol di nome i lirici Cesio Basso, Aulo Settimio Severo, Vestrizio Spurina; e forse sono di quell'età i distici morali (Distica de moribus ad filium) di Dionisio Catone, che nel medio evo ebbero molto corso. Le egloghe danno a Giulio Calpurnio Siculo il secondo posto fra i bucolici latini, ma ad immensa distanza da Virgilio; non come questo introduce pastori ideali, sibbene veri mietitori, boscajuoli, ortolani semplici e rozzi, cui imita fin nei modi di dire. Ha interesse storico la settima, ove un pastore, tornato da Roma, narra i combattimenti che vi ha veduti nell'anfi-

leatro.

Ma in tanti poeti cerchereste invano uno di quei passi sublimi o patetici, che accelerano il battito del cuore, o dilatano il volo dell'immaginazione; qualche giusta e viva pittura di caratteri e di situazioni reali della vita e del cuore. In abbondanza, in dovizia di sentimenti vincono talvolta quelli del secol d'oro: ma esalano in sentenze ed immagini, anzichè tener dietro al progresso d'una passione; pongono l'arte nel voltare e rivoltare l'idea sotto tutti gli aspetti ond'è capace, vincere le difficoltà descrivendo ciò che non si ha bisogno; e dove la parola propria o qualche calzante epiteto basterebbero, sfoggiano scienza ed anatomia, che guastano l'effetto dell'immaginazione, e tolgono il bello col mostrare d'andarne in caccia.

Il prediletto spettacolo erano ancora il circo e la ginnastica, portati all'eccesso; Caligola, Caracalla, persin Adriano scesero nell'arena; Comodo assaliva colla spada gladiatori armati di legno; si vollero atleti che si colpissero alla cieca; Domiziano sece lottare nani e donne; sotto Gordiano III, duemila gladiatori ricevevano stipendio dal pubblico; nel circo offrironsi battaglie d'interi eserciti, ed una navale da Elagabalo in canali ripieni di vino. Di mezzo a questi sanguinosi clamori poteva prosperare l'arte drammatica? Meglio su savo-

rita la pantomima, ove gl'imperatori non aveano a temere i folmini

della parola.

Alcune tragedie, gonfie di declamazioni, e vuote di quel che appunto costituisce il dramma, cioè l'azione, la vita animata, corrono sotto il nome di Seneca: ma sono opera d'uno o più Stoici, d'immaginazione senza giudizio, d'ingegno senza gusto, i quali fan parlare e morire la vergine Polissena e il fanciullo Astianatte come un Catone in Utica; eppure vi spruzzolano le empietà di moda, proclamando che tutto finisce colla morte (74). Passione falsa, contradittoria, sempre esagerata e nel bene e nel male; preferita la dipintura del furore, i caratteri atroci, i colori strillanti alla tranquilla armonia de'quadri e al graduale procedere delle passioni; fin dal cominciamento lo spettatore deve restare attonito, atterrito, nè mai trovar riposo. Le domne medesime hanno musculatura maschile, forsennati furori, amer materiale, tanto che Fedra invidia Pasifae, esclamando, — Almene ella era amata! »

Destinate alle solite declamazioni non al teatro, in quelle tragedie non sono nè concatenate le scene,nè variati i caratteri,nè giustificate le situazioni; bensì tragicamente coloriti i racconti, e sparsi di modi e pensieri arditi e franche sentenze, che quantunque ivi si trovino per lo più fuor di posto, parvero degne d'imitazione a Corneille, a Racine, ad Alfieri, a Weisse. Forse da esse venne alle moderne tragedie quell'aria di declamazione che tanto le slontana dai greci modelli, e quelle risposte concise ed epigrammatiche che dappoi sembrarone bellezze (75).

Non l'espressione de'sentimenti dell'anima, come nella lirica; non la magnifica esposizione, come nell'epopea; ma un'idea generale del bene, applicata argutamente a particolarità moderne, costiluisce la satira. Era perciò eminentemente propria de'Romani, che dietro sè aveano un'età, popolarmente dipinta come sobria e pudica; sicchè viepiù risaltava il disaccordo fra la morale astratta e il mondo reale.

Ma la pericolosa abilità della satira rado o non mai giova, produce nemici, e trae spesso a saettare ciò che maggiormente rispettar si dovrebbe, la virtù, le profonde convinzioni, la disinteressata attività. Solo un cuore benevolo e la evidente intenzione del miglioramento possono acquistarle lode: or questo trovasi ne' satirici latini? Essi meritano speciale attenzione, perchè un tal genere più d'ogni altro risente l'influsso del tempo, da cui trae la materia, i colori, la vita. All' età di Mario, quando gran parte ancora conservavasi dell' antica rozzezza, comunque la digrossassero le mode greche, e al vizio, irruente coll'allettamento della novità, si opponeva la sdegnosa repressione delle antiche virtù, comparve Lucilio, che con modi plebei e festività plateale e sali caustici più che lepidi, attaccò men tosto i difetti che le persone di qualunque grado o stirpe. Al tempo d'Orazio, la civiltà greca era prevalsa col corredo de' vizi eleganti, e colla conseguenza delle guerre civili, delle proscrizioni, del cambiamento di repubblica in impero. Dove era riuscita inefficace la disciplina dei censori, poteva il satirico lusingarsi di porre un freno alle voluttà, al lusso, all'ingordigia? Orazio, il cui fino gusto comprendeva che la

SATIRE 251

cosa da evilare di più è l'inutilità, s'accontentò di porgere verità di esperienza, precetti parziali di qualità casalinghe, lezioni minute che s'imparano solo coi capelli bianchi: ma ingegnoso a scorgere i difetti, arguto a dipingerli, non si propone di farli aborrire; vuol trovare di che ridere, anzichè condurre altrui all'austerità; imitando Augusto nel lodare le virtù vecchie e abbracciare i vizi nuovi, alla corruzione fa omaggio col mostrare d'abbandonarvisi egli stesso a capofitto. In lui trapela il sereno d'una società, che si rallieta dopo lunghi patimenti, si riposa da fiere convulsioni, e promettesi lunga durata; e Orazio, non mordendo, ma solleticando, vuol piuttosto smascherare quelli che si danno aria di virtuosi, e avvezzare ad un viver tranquillo e gaio, a sprezzar le ricchezze, la potenza, tutti quei desideri che turbano la calma; accontentarsi del proprio stato, e cogliere fiori in sulla via.

I tempi erano peggiorati col sistema imperiale, e alla corruttela traboccante non poteasi opporre che il ferreo argine dello stoicismo, irreconciliabile col vizio, armato di inflessibili sentenze. Decimo Giu-42-422? nio Giovenale, ispirato dal dispetto, non ride, ma si corruccia; non saltella da cosa a cosa, ma fila la sua tesi a modo de' retori, severo per proposito fin nella celia. Se però t'addentri, sotto la generosa indignazione scopri un declamatore, onesto se vuoi, ma che calcola sempre, non sente mai; protesta vigorosamente contro la corruzione, ma quando sotto Trajano nella franchezza non v'era pericolo; e sentenzia di pazzo chi per compiere una grande azione mette a repentaglio la sicurezza prodotta dall'oscurità o dalla scempiaggine: e quel suò finire una violenta declamazione con una comparazione arguta o con una lambiccata (76), ti lascia in dubbio s' e' parli da senno o da beffa.

Nelle sedici sue Satire intende abbracciare tutto quel che gli uomini pensano, fanno, patiscono (77). Nella prima lamentasi che sia tolta l'antica libertà della parola; ond'egli, per cansar pericolo, l'accoccherà solo a morti. La seconda rimorde i filosofi, severi all'esterno, corrotti dentro; e i grandi, modelli di depravazione. Delle più vive è la terza, ove ritrae gl'impacci di Roma e gli scomodi d'una città grande. Una mette in canzonella i senatori, gravemente convocati da Domiziano per decidere sul migliore condimento d'un pesce: una le donne vane, imperiose, dissimulate, libertine, avide, superstiziose: una chi ripone la nobiltà nei natali, non nel merito. Or invitando un amico a cena, gli porge la distinta dei cibi, per elogio della frugalità e rimprovero del lusso; or festeggia un amico scampato dal naufragio, e perchè non si creda simulata la gioia, annunzia che quello ha figli, donde si fa passaggio a ritrarre gli artifizi con cui si uccellava alle eredità de' celibi (78).

Egli ci mostra Roma piena di Greci, che vi capitarono con un carico di fichi e prugne, poi si posero ad ogni mestiero; grammatici, retori, geometri, pittori, medici, auguri, saltambanchi, maghi, adulatori e striscianti, lodano i talenti d'uno scemo, mutano in Ercole uno sciancato, encomiano vilmente e son creduti, e si vendicano della vinta patria col corromperne la vincitrice. Al cliente, coricato al de-

sco col patrono, tocca la continua umiliazione di veder a questo il pan buffetto e il vin pretto o l'acqua limpida; a sè una focaccia di farina muffa e acqua fangosa, e il profumo dei frutti e delle delicature e le celie del signore, per corteggiar il quale egli innanzi l'alba lasciò moglie e figlie, e venne a batter la borra sul freddo lastrico del palazzo. Il ricco ammira il poeta, gli presta la sala per leggere i versi, e i liberti per applaudirlo, ma poi lo rimanda a dente secco; lo storico riceve poco più d'uno scrivano: al grammatico è decimato il salario dall'aio o dall'economo. È di moda l'avvocato che si fece fare il busto e la statua, che ha otto portinat e non so quanti anelli, e la lettiga dietro e un codazzo d'amici: mentre l'altro, il quale non è che onesto, riceve in premio delle sue fatiche un prosciutto secco, cattivi pesci, e vino colla punta; o se tocca una moneta, dee dividerla coi mediatori che gli procurarono l'avventore.

Tutto ciò espone Giovenale in tono di predica e febbricitando d'indignazione, con amara beffa e stizzoso flagello. Ingegno nello scegliere le circostanze, robustezza nel colorire non gli mancano; nelle composizioni d'età matura va più pacato, e lascia prevalere il riso allo sdegno; adopera linguaggio dotto, copioso, non mai vulgare. Chi però volesse da lui desumere la vita privata de'Romani, per far riscontro alla pubblica dipinta da Tacito, resterebbe illuso da quest'onesto mentitore, che vede da falso punto, ed espone iperbolico e declamatorio. I tempi chiedeano ben altro che il riso d'un poeta: nè riformarli poteva uno che, mentre si querela della negletta religione, la toglie in beffe (79); che a turpissimi vizi oppone aforismi cattedratici d'una virtù assoluta, generica, vaga (80); che per consolazione ai patimenti non sa suggerire se non il forte animo ed il disprezzo della morte. Messe a nudo le miserie del povero, proprie di tutte le età o speciali di quella, qual voto fa egli? che tutti i poveri antichi si fossero da sè esigliati da Roma (81). Non ne potevano dunque restar giovati i coetanei suoi : quantò ai posteri, leggendo si consolano d'esser fatti tanto migliori, ma tornano ad Orazio, de' cui mezzi caratteri trovano spesso il riscontro ne' mezzi uomini contemporanei.

Dopo che Orazio diede un esempio inarrivabile di scrivere la satira con modi piani e popolari (sermones per humum repentes), ai
successivi fu rituale uno stile rotto e manierato: ma Giovenale nel
verso, nelle frasi, nelle parole stesse sorpassa tutti per originale rigidezza, acquisita con assiduo studio; non voce, non passaggio inutile, non verbo che non cresca vigore, non imitazione che sacrifichi
il pensiero alla frase; nulla di semplice, di affabile; non lingua appresa dalla moltitudine, ma decretata dai grammatici e dai retori.

Era egli nato ad Aquino, fu educato nelle solite scuole di declamatori, e fin a quarant' anni attese ai tribunali: avendo poi recitato ad alcuni amici una satira contro di Domiziano e di un poeta a lui ligio, gli applausi che ne riscosse lo drizzarono a questo genere. Adriano, credendosi preso di mira in alcuni frizzi di lui, lo mandò in Egitto già ottagenario, dandogli per celia il comando d'una coorte. Ivi morì di noia e di rammarico.

31.62 Aulo Persio Flacco, orfano di famiglia equestre volterrana, a dodi-

PERSIQ · 255

ci anni venne a Roma sotto i soliti sciupateste; ma a ventott'anni mori. Anneo Cornuto suo maestro ne pubblicò le satire, sopprimendo ciò che credette cattivo o pericoloso; ed eccitarono viva ammirazione, forse per quel sentimento che tante speranze fa sorridere dalla tomba d'un giovane. Ma l'esperienza e le correzioni avrebbero potuto togliervi l'affettata pienezza, o dargli l'immaginazione senza cui

poesia non è?

Sarebber esse a dire un sermone solo, trinciato poi dal suo raffazzonatore in sei prediche sopra soggetti morali, oltre una prefazioncella. Nella prima, burla il ticchio di far versi e il mal gusto in giudicare: nella seconda, dardeggia la frivola incoerenza de'voti onde i
mortali sollecitano gli Dei: nella terza, i molli giovani aborrenti da
ogni seria occupazione: la quarta morde la presunzione onde tutti
credonsi capaci di tutto e principalmente di governar gli Stati: nella
quinta, esamina qual uomo sia veramente libero, e conchiude il savio: l'ultima punge gli avari, che negandosi il necessario, accumula-

no per eredi scialacquatori.

Giovenale non meno di Orazio avea dedotto le sue satire dall' osservazione propria, dalla conoscenza della vita; Persio invece soltanto dalle scuole. Guasto nel midollo dallo stoicismo di questa, sprezza non solo il superfluo, ma il necessario (82); fa colpa del più innocente atto, se la ragione non vi assenta (83); all'uomo intima non esser lui libero, perchè ha passioni; condanna i raffinamenti della civiltà, il vestir bene e l'usar profumi. Ah! ben altri vizi correvano al suo tempo; infamia di delatori, avvilimento del senato, insolenza di liberti, stravizzo e bassezza di tutti; tali per certo da rivoltare qualunque anima sentisse. Ma Persio non sapeva nulla di ciò, perchè nulla gliene avevan detto nella scuola; solo udito in generale che il secolo era corrotto, si prefigge di manifestare il suo ribrezzo con aerea e filata discussione da gabinetto, sovra argomenti prestabiliti, non su quelli che, cadendogli sott'occhio, lo stizzissero od ispirassero. Con quella superba generosità vede e parla esagerato; insiste sulla medesima tesi, comunque simuli arditi passaggi e dure inversioni; cerca minuzie e sottilità e figure retoriche e tropi, anche quando sembra passionato.

Orazio, uom di mondo, urtante e riurtato dagli uomini, è sempre l'autore del momento, nè diresti avesse già pensato ieri a quel che getta sulla carta allorche il vizioso o il malaccorto gli dà tra' piedi; ti porta sul luogo; al vizio attribuisce persona e nome, sicche tu lo conosci, e le particolarità sfuggono meno alla mutata posterità. Persio invece sta sulle generali, con pitture vaghe e costumi e scene e personaggi indeterminati; argomenta scolasticamente ove gli altri due discorrono saltuariamente; e le poche volte che cerca il drammatico andamento di Flacco, diventa oscuro ancor più dell' usato; talche l'attribuire le botte e le risposte a quest'interlocutore piuttosto che a quello, è laborioso indovinamento de'commentatori. Ai quali pure diè fatica quel suo stile ambizioso, ove mancando sempre d'immagini, e non sapendo vestire i concelti filosofici reconditi, la sterilità delle idee dissimula sotto una lingua bizzarra, congegnata di parole

piene pinze. Il suo verso è sonoro, ma spesso ambiguo: e se Lucilio imitò i Greci, e Orazio imitò Lucilio, Persio imita Orazio, catena nella quale egli rimane troppo dissotto; perocchè in Orazio troviam sempre begli argomenti, trattati con arte squisita, varietà somma, digressioni felici, e l'arte di coprir l'arte. Quindi egli è sempre venusto, Giovenale austero, Persio arcigno; egli pien di lepidezze, Giovenale di sarcasmo, Persio d'ira; l'uno persuade, l'altro scarifica, il terso fisosofeggia: sicchè amiamo il primo, temiamo il secondo, il terso compassioniamo.

Oltre queste satire, e quella che Sulpicia moglie di Galeno scrisse de corrupto reipublicæ statu quando Domiziano cacciò d'Italia i fisosofi, ne correano in Roma altre democratiche, libera espressione di sdegno le più volte, d'applauso talora, progenitrici delle odierne pasquinate, e i cui autori restavano incogniti, ma più nazionali che le

poesie letterarie (84).

Altri colori a dipinger la vita domestica de' Romani somministra •66 Petronio Arbitro marsigliese nel suo Satyricon, misto di prosa e di versi (pag.114). Suppongono costui fosse ministro delle voluttà di Nerone, e le descrivesse; ma, più d'un secolo dopo, pare che qualche curioso nel leggerlo trascrivesse i passi che più gli piacevano e che soli a noi arrivarono, sconnessi, oscuri, aggrovigliati, donde non trapela altra intenzione se non di abburattare libertinamente il libertinaggio del suo tempo, corrompendo con aria di riprovar la corruzione, ed esultando nell'orgia ubriaca. Trimalcione, uom di dovizie splendidissime, tronfio quanto baggeo, in cui altri crede adombrato Claudio, altri il successore di esso, noi più volentieri l'ideale dei tanti ricchi lussurianti nella Roma d'allora, v'è circondato da parassiti, da filosofi, da poeti, dall'infame voluttà dei grandi. Eumolpo tolto a mostrare ai convitati qual deva essere il poeta vero, insegna non bastar a ciò il tessere belle parole in versi armoniosi, ma volersi generosi spiriti, evitare ogni bassezza d'espressione, dar rilievo alle sentenze; e propone ad esempio un suo componimento sopra le cause della guerra civile, forse per appuntare Lucano che non le accenna.e con gravi parole tassa il deterioramento dei costumi.—Già il ro-« mano teneva soggiogato tutto il mondo, nè però era satollo; ricer-« cando scorrevansi i seni più reconditi; e se alcuna terra vi fosse « che mandasse oro, aveasi per nemica. Non piacevano i gaudi noti « al vulgo, o la voluttà comune colla plebe; traevansi dall' Assi-« ria l'ostro, dalla Numidia i marmi, le sete dai Seri, dagli Arabi i ≈ profumi; nelle selve dei Mauri cercavansi le fiere; correvasi fin nel-« l'Ammone, estremo dell'Africa, per averne l'avorio; e le tigri cari-« cavano la nave per bevere umano sangue fra gli applausi del popo-« lo a modo de'Persiani. Deh vergogna! si recide agli adolescenti la « pubertà, acciocchè sia prolungata la fuga de'celeri anni; ma piacio-« no le bagasce, e il rotto portamento del corpo snervato, e i cascanti « capelli, e i nuovi nomi delle vesti disdicevoli ad uomo. Una mensa « di cedro svelto dalle terre africane, e turme di schiave, e splendi-« do ostro si pone; e vuolsi ornare l'oro istesso. Ingegnosa è la gola: « lo scaro si reca vivo sulla mensa, immerso nel mar Siculo, e con« chiglie svelte dai lidi Lucrini: già l' onda del Fasi è deserta d' au« gelli, e nel muto lido le sole arie mormorano fra i deserti rami. Nè
« minore è la rabbia in campo, ed i compri Quiriti volgono a guada« gno i suffragi; venale è il popolo, venale la curia dei padri, pagasi
« il favore; anche ai vecchi cadde la libera viriù, e il potere e la mae« stà giaciono corrotti dalle ricchezze: talchè Roma ruinata è merce
« di sè stessa, e preda senza riscatto ». Allora trae fuori un macchinamento della fortuna e dell'inferno che predicono i mali avvenire, e
della discordia che abbaruffa Cesare e Pompeo.

Il Satyricon è il primo romanzo latino che conosciamo: maggior fama levò quello di Lucio Apulejo, la cui vita stessa è un romanzo. Nato bene a Medaura colonia romana in Africa, al tempo degli Antonini, studiò a Cartagine, in Grecia, a Roma (85); viaggiò, aggregandosi a varie fraternite religiose (86), e recitando dapertutto arringhe, secondo l'andazzo d'allora. Alcune di queste (Floride) ci arrivarono, copiose d'erudizione quanto tapine di critica e credule all'ec-

cessso; eppure gran nome gli acquistarono, e perfino statue.

A forza di-spendere, non avanzò danaro per farsi consacrare al servizio d'Osiride. Riguadagnò col piatir cause, ma meglio collo sposare Pedentilla vedova di quarant'anni e di quattro milioni di sesterzi. I parenti di questa gli diedero accusa d'averla innamorata con sortilegi; ma citato davanti al proconsole d'Africa, si scolpò con un'apologia, che ci rimane bizzarro testimonio de' pregiudizi correnti. Magie e siffatte superstizioni più tardi egli derise, ma senza deporle; e sebbene nella Metamorfosi od Asino d'oro ne faccia la satira, credeva che i demoni potessero immediatamente sull'uomo e sulla natura.

Il concetto dell' Asino d'oro è derivato da Luciano, ch' esso pure lo dedusse da Lucio di Patrasso: ma il nuovo episodio d'Amore e Psiche è degno di stare fra quanto ci lasciò di più squisito l' antichità. Appunto perchè oscuro, quel romanzo fu interpretato in mille guise: i Pagani fecero d' Apulejo un semidio miracoloso da opporre a Cristo: nel medio evo s'andò a cercarvi il segreto della pietra filosofale: indi i metafisici vi trovarono indicato l' avvilimento prodotto nell' anima dal peccato, finchè la Grazia non la sollevi: molti vi attribuiscono l' intenzione di dar risalto ai misteri, caduti in discredito, eppure ne rivela le abominazioni; quantunque per verità l' x1 libro esponga nella loro bellezza quelli d'Iside e Osiride, dandocene informazioni preziose.

Ricco di cognizioni storiche, non raggiunge a gran pezza Luciano per fecondità di genio o acume nel cogliere il senso de'sistemi filosofici e trovarne il lato ridicolo; tanto meno poi nell'accuratezza dello stile: anzi in uno scrivere prolisso, oscuro, pretensivo, vacillante tra parole arcaiche e nuove, lascia sentire quanto fosse imbarbarita la

romana lingua.

Le opere non solo più importanti, ma anche migliori di quest' età sono le storiche. Cornelio Tacito, nato a Terni nell' Umbria di fami-54-134? glia plebea, entrò nella milizia, poi si fece avvocato, e scrisse molte arringhe; sostenne la questura e la pretura sotto Domiziano, vide la

Germania e la Bretagna, fu anche console, e menò lunga vita, più tranquilla che non parrebbe dalla severa scontentezza de'suoi scritti.

In mezzo a quei vivi contrapposti di buoni e cattivi signori, all'agonia del bene e del male, egli contemplava in silenzio una lotta senza vigore; e prima d'esporsi al pubblico sguardo, aspettò la maturanza degli anni. Passava i quaranta allorche per gratitudine scrisse la
vita d'Agricola suo suocero, sollevando la biografia alla dignità di storia, coll'introdurvi gli eventi d'un popolo nuovo, cioè il britannico, del

quale sa cogliere le particolarità più significanti.

Vi mandò dietro la descrizione della Germania, quasi volesse metter in vista quelle genti rozze ma integre, che sovrastavano minacciose alla depravata civiltà dell'impero. Poche pagine, eppure è uno dei lavori più importanti dell' antichità, ed incomparabile modello dell'arte di dir molto in breve. Le cose vide egli stesso o le udi da suo padre; e vuole opporre alla viziosa decrepitezza del suo secolo la vigorosa integrità di genti nuove. Ignaro della lingua teutonica, dovette frantendere troppe cose; riscontrò gli Dei di Grecia e di Roma ne'germanici; le imperfette cognizioni che ne acquistò, tradusse cogl'inesalti equivalenti d'una civiltà affatto diversa. La studiata brevità poi non basta a gran pezza a significare ciò che lo storico concepisce, o converte la parola ad uso diverso dal comune. Ciò scema, non toglie a Tacito il merito di offrir le prime pagine della storia moderna.

Sperimentate le sue forze, diede mano alla storia di Roma in trenta libri da Galba a Nerva, il regno del quale e di Traiano, come tema più ricco e più sicuro, serbava per istudio di sua vecchiezza. Ma poi trovò più conforme al suo genio il descrivere in forma di annali le atrocità o le follie dei primi quattro successori d'Augusto (pag.106). Gran parte del lavoro andò perduta; nè delle Storie ci restano che quattro libri e il principio del quinto, in cui è abbracciato poco più che l'anno 69: degli Annali ne avanzano dodici con molte lacune; perito quanto si riferiva al restante regno di Tiberio, a quel di Caligola e gran parte di Nerone; poi ci vien meno affatto quando gli avrebbe dato tanta importanza il mostrare il cambiamento di dinastia.

Nessuno mai valse a drammatizzar meglio il racconto, ove minutissimamente espone la vita politica, e le relazioni de'principi col popolo romano. Storico filosofo, gran conoscitore del cuore, e dipintore inarrivabile de'caratteri, la grave moralità lo rende indignato col suo tempo, che egli anatomizza senza remissione come un cadavere; e se tra l'indagine gli casca sotto al coltello una parte ancor vitale, la manda al taglio medesimo; e il supplizio dei Cristiani descrive come quello di tant'altre vittime, spettacolo al tiranno o al popolo. Di religione non si briga, pur riferendo tante superstizioni; ma ammette una potenza superna, moderatrice delle cose e delle azioni umane, non senza dubbi però (87): come tutti i pensatori, predilige la forma repubblicana d'una volta, ma vede la necessità del principato, poco sperando fin ne'governi temperati (88): protestando contro il suo secolo anche collo scrivere, sbandisce ogni modo naturale e semplice di concepire e di esporre, e si forma uno stile artifiziale, tutto suo, or di

vivace rapidità, ora di calma maestosa, semplice nella grandezza; qualche volta sublime, originale sempre, da non dire una parola dipiù, nè un fior d'espressione, nè lusso d'immagini, nè cadenza e periodo, come chi non ambisce di piacere, ma vuol che si pensi, che ogni frase istruisca, ogni parola porti un senso, e a tal fine sia precisa per l'oggetto e vaga per l'estensione. Senza modello, rimase senza imitatori. Gli toccò la fortuna di godere della propria gloria, sebbene forse la dovesse piuttosto ai versi e alle orazioni, che andarono perdute, al par di una sua raccolta di facezie. Tra i posteri fu caro a chiunque legge meditando, a chiunque in pubbliche calamità ha bisogno di fremere e rinvigorir la coscienza contro i terrori e la seduzione.

Cajo Svetonio Tranquillo, oltre le vite dei Dodici Cesari, di cui già 70-421? parlammo (pag.105), scrisse quelle de'retori, de'grammatici e forse de' poeti, e sui giuochi dei Greci, sulle parole ingiuriose e sul vestire dei Romani, sempre con istile corretto, senza fronzoli nè affettazione.

Vellejo Patercolo, campano, narrò la storia universale dall'origine -31? di Roma fino al suo tempo; ma ci rimane quel solo che concerne la Grecia a Roma, dalla rotta di Perseo al decimosesto anno del regnodi Tiberio. Caldo di patriotismo, attento alle persone più che alle cose, devoto a Tiberio come un soldato al suo generale, fino ad alterare e sopprimere i fatti. Germanico per lui è un infingardo, un eroc Sejano; nella cui disgrazia dicono che Vellejo andasse ravvolto, noni come complice, ma come amico (89).

In generale gli storici latini mostransi più parziali quanto più dominati dallo spirito romano: ma procedendo l'impero, crescono in umana giustizia. Tacito da un capitano barbaro fa esporre vivamente l'ambizione romana (90), sebbene poi egli stesso si diletti alla strage de'Brutteri (91): Vellejo è il primo a confessare che Roma distrusse Cartagine per odio, e mostra compassione pei vinti Italiani (92). Purgato nello scrivere, ma oratorio e in tentenno, vuol conchiudere ogni fatto con sentenze concettose, sfoggiare colori poetici, antitesi, voltar e rivoltare il medesimo pensiero: poi, lodi o biasimi, è declamatore, e dopo narrata la morte di Cicerone, esce contro Antonio in un'invettiva da scuola, che a forza d'esser veemente riesce ridicola.

Dalla caduta di Sejano cominciò Valerio Massimo una raccolta di Fatti e detti memorabili in nove libri, senza giudizio raccolti, senza critica disposti, senza gusto narrati. Predilige gli esempi che tengono del prodigio, e le circostanze che più sentono di strano; ne scapitino pure il vero e la semplicità storica. Perciò piaeque ne' mezzitempi, e fu ricopiato assai volte e carico di glosse. La bassa lega del suo stile, quella declamazione inalterabilmente fredda e severa, fecero ad alcuno supporre che l'opera qual oggi l'abbiamo sia un compendio, o piuttosto un estratto fattone da non so quale Giulio Paride. Il prologo a Tiberio nausea per adulazione.

Giustino diresse a Marc'Aurelio (93) un compendio delle Storie di Trogo Pompeo, dette Filippiche perchè dal settimo libro innanzi trattavano dell'impero macedone. Daremo colpa agli abbreviatori

d'aver fatto perdere gli originali, o merito d'averne almen parte conservato? Per verità mal possiamo chiamare compendio questo di Giustino, pieno di digressioni, e sempre largo nel raccontare; se non che ommette ciò che non gli sappia di curioso o d'istruttivo, confonde la cronologia, non sa connettere le parti, e beve in grosso; colpa forse

del suo originale, di cui potrebbe esser merito il bello stile.

Di Lucio Anneo Floro, probabilmente spagnuolo, i quattro libri della Storia romana dalla fondazione della città fin quando Augusto chiuse il tempio di Giano, son piuttosto un panegirico in istile poețico, ove trascura la cronologia, esagera i colori, tutto rinforza coll'enfasi e coll' interrogazione che comanda d' ammirare. Ingegnosi sono molti de'suoi pensieri, ed espressi sovente con forza e precisione; ma l'eccesso di sentenze e i tumori poetici rendono freddo e stucchevole il racconto. I Galli, dopo distrutta Roma, sono assaliti alle spalle da Camillo, e uccisi in tal numero che « coll'inondazione del loro sangue vien cancellato ogni vestigio degl'incendi ». Le navi di Antonio erano sì vaste, che « non senza fatica e gemito il mar le portava ». L'Oceano pare si faccia tranquillo e propizio allorchè la flotta reca le prede a Roma, « quasi confessandosi inferiore »: e in vece sembra aver fatto accordo con Lucullo per debellare Mitradate. Fabio Massimo. occupate le alture, di là scaglia armi sui nemici; « e fu bello il vedere quasi dal cielo e dalle nubi avventati fulmini sugli abitatori della terra ». Bruto spira sopra l'ucciso Arunte, « come volesse l'adultero perseguire sin nell'inferno ». Le guerre dei Galli servivano ai Romani di cote, onde affilar il ferro del loro valore. Narra la spedizione di Decimo Bruto lungo la costa Celtica? v'assicura che non arrestò il vittorioso cammino finchè non vide il sole calar proprio nell'oceano, anzi udi il friggere del suo disco al toccar delle acque.

Vuolsi però che alcune delle sue gonfiezze sieno interpolate. Certamente ha l'arte, così importante ne' compendi, di scegliere i punti principali, e lasciar da banda le particolarità inconcludenti, benchè spesso non offra che i contorni: credulo poi e superstizioso, accetta prodigi assurdi, piglia grossolani errori di fisica e di geografia. Da Livio si scosta spesso; e introduce un'idea che s'avvicina a ciò che ora chiamiamo filosofia della storia, attribuendo all'impero romano tre età, d'infanzia, adolescenza, giovinezza; questa suddividendo

in due secoli, a cui aggiunse come corona l'età d'Augusto.

A questi tempi vien collocato da alcuni Quinto Curzio Rufo, da altri con Costantino; e poichè nessun antico ne fa menzione, v'ha chi lo crede un frate moderno: tanto manca di carattere proprio. Chi l'accetti come un romanzo, e non s'offenda della gonfiezza e dell'indefesso sentenziare, lo troverà limpido narratore e descrittor fiorito. Anzichè i migliori biografi d'Alessandro, ormò i più creduli e favolosi; della cronologia o di conciliare i fatti contraddittori che raccoglie, nè di indagare se alcun vero poteva sotto le favole celarsi, non si briga. Poco seppe di greco, pochissimo d'arte militare, nulla di geografia e d'astronomia: il monte Tauro confonde col Caucaso, lo Jassarte col Tanai, mentre distingue il mar Caspio dall'Ircano; fa eclissar la luna quand'è nuova (94). Nelle parlate vuol far pompadi

belle parole e sentenze, convengano o no; e gli Sciti sfoggiano teoremi del Portico greco, e gli eroi spavalderie da scena. Detto a quali indegnità Alessandro adoperasse l'eunuco Bagoa, soggiunge che le

voluttà del Macedone furon sempre lecite e naturali.

Altri storici son ricordati: Lucio Fenestella; Servilio Noniano; Fabio Rustico, spesso citato da Tacito: la greca Pamfila sotto Nerono fece una storia universale in trentatrè libri: Svetonio Paolino, un dei migliori generali di Nerone, descrisse la sua spedizione di là dell'Atlante nell'anno 41, adoprata spesso da Plinio maggiore; il quale per le cose d'Oriente appoggiasi a Licinio Muciano, che raccolse ancora i discorsi, gli atti e le lettere degli antichi Romani, e che portava indosso una mosca viva, come preservativo della vista (95). Sono interlocutori nel dialogo Della corrotta eloquenza Giulio Secondo che narrò la vita di non so quale Giuliano Asiatico, e Vipsanio Messala che descrisse la guerra tra Vespasiano e Vitellio ed altri fatti. La vita di Nerone e le guerre civili che precedettero il regno di Vespasiano espose Cluvio Rufo, perduto, ma servì di fondamento ai successivi. Vivendo in tempi che l'amministrazione era ridotta nei misteri dei gabinetti, dovettero starsi alle pubbliche dicerie, e tacere ciò che potesse sgradire ai tiranni.

Gli autori della Storia Augusta, vissuti sotto Diocleziano o poco dopo, biografi meglio che storici, sul modello di Svetonio, c'informano dei vizi e delle virtù degli imperatori, dell' educazione, del vitto, del vestire, anzichè sulle grandi rivoluzioni che allora si compivano; poveri anche di stile e d'ordine, ti pare nei loro racconti si rilevi la confusione che cresceva sempre più nel romano impero. Forse il solo Flavio Vopisco fu testimonio oculare; gli altri narrano per udita o per lettura, variando stile e pensare secondo le fonti; imbeccati da un autore, passano all'altro e ne ricavano i fatti medesimi, senza dar segno d'accorgersi della ripetizione, che talvolta è fin tripla. Qual fiducia avervi? Eppure da essi soltanto teniamo moltissimi fatti e particolarità di costumi pei censettantott' anni abbracciati da quelle trentaquattro biografie, le quali pare siano state trascelte da alcuno, al tem-

po di Costantino, fra le molte che esistevano (96).

A Roma concorreano per trovar pane e onori, o per istudiare uomini e cose, i sapienti e i letterati d'ogni paese; e i Greci benchè non avessero cessato di disprezzare la lingua e la letteratura di Roma, benchè pochissimi di loro degnassero adoprarne la lingua, quali Fedro, Ammiano, Macrobio, pure trovavano degno tema la politica e gli eroi di essa. Il più famoso retore greco Dione Crisostomo dissuase Vespasiano dall'accettar l'impero, osò dire la verità a Domiziano; e Trajano, quand'entrava trionfante in Roma, vistolo tra la folla, il fece montar seco sul carro. Vespasiano e Tito protessero specialmente Giuseppe, ebreo di Gerusalemme, perciò intitolato Flavio, il quale nei sette libri delle Guerre giudaiche celebrò le loro vittorie sopra la sua patria. Appiano alessandrino era stato colpito di meraviglia nel veder venire ambasciatori per offrire nazioni nuove a Roma, e questa ricusarle, desiderosa omai di conservarsi, non di crescere; onde acrisse una storia, dove non restringe lo sguardo a sola Roma.

Del suo lavoro ci rimangono le guerre puniche, quelle di Mitradate dell'Illiria, cinque libri della civile, e alcun che delle celtiche, prezioso monumento. Conobbe gli artifizi della guerra, e narrò col modo schietto che s'addice alla verità, sebbene siasi valso fin delle parole, non che dei sentimenti degli autori a cui si appoggiava. Erodiano ci lasciò otto libri della storia degli imperatori, dalla morte di Marc'Aurelio a quella di Massimo e Balbino, assicurando di riferire ciò solo di cui fu testimonio oculare. Negligendo geografia e cronologia, con felice brevità e buon giudizio sceglie i fatti che più servono a rivelare un'età infelice, ove la politica non poteva che obbedire alle circostanze, e la pazienza dei Romani infondeva baldanza ai soprusi dei loro padroni.

Di ben altra levatura è Cassio Goccejo Dione, bitinio di Nicea, da Comodo e dai successivi imperadori cresciuto d'onorificenze. Per ordine ricevuto in sogno, ridusse in otto decadi la storia di Roma, cominciando da Enea, molto particolareggiato sino alla morte di Elagabalo, pei affatto compendioso fino ad Alessandro. Esatto nelle cose che egli stesso vide, nel resto compila, rinzeppa il racconto di miracoli e sogni: vi sa dire che il sole apparve or più grande or più piccolo avanti la giornata di Filippi; Vespasiano guari un cieco colla saliva; una fenice volò per l'Egitto nel 790 di Roma. Malmena Cicerone, Bruto, Cassio, Seneca, altri grandi perchè repubblicani; e quasi unico fra gli antichi, parteggia per Cesare ed Antonio, e adopra a legittimare il dominio degl'imperatori. Espone accuratamente l'ordine dei comizi, lo stabilimento dei magistrati, e le vicende del diritto pubblico: onde è dolore che tanta parte ne sia perduta, come pure la sua storia dei Persiani e dei Goti.

Plutarco da Cheronea in Beozia, il più divulgato fra gli scrittori antichi, nelle Vite parallele degli uomini illustri pone a confronto un Greco con un Romano. Ignorava le lingue, e perfino la latina, sebbene fosse vissulo in Roma; onde s'espose a falli grossolani. I ducencinquanta autori che cita non assimilò, ma continuamente citandoli trabalza di asserzioni in asserzioni contraddittorie e non risolute; non ordinando per tempi gli avvenimenti, lascia confusione, cresciuta dalle allusioni frequenti ed oscure, e da viziose digressioni morali. Senza sentimento del passato, dipinse tutti gli eroi col colore medesimo, di qual età, patria, condizione si fossero, senza le gradazioni e misture che offrono la vera fisionomia d'un uomo; non vedendo man mano che il suo personaggio, non gl'importa di contraddirsi nella vita d'un altro; lo segue dapertutto, al campo, sui trono, in casa, tra gli affari, accogliendo aneddoti senza scelta nè temperanza: eppure è ben lontano dal presentarceli interi; Cesare e Pompeo ci delinea tult'altri che nella storia; di Cicerone narra i sogni, le lepidezze, non i fatti pubblici, nè tampoco ne lesse le orazioni.

Egli, che qualificano di giudizioso, crede all' oroscopo di Pirro, ai sogni di Silla, ai corvi che cascano per il fragore degli applausi, a teste di bovi sagrificati che sporgono la lingua e lambono il propriò sangue. Tu aspetti che ti spieghi le cause d' un gran fatto; ed uscirà a narrarti o di serpenti che si annidano nei talami, o d' uccelli-che

PLUTARCO 261

volano in sinistro, o di portenti paurosi, e tutto con una schiettezza o dabbenaggine, che mostra quanto l'uomo rimpicciolisca nelle ub-

bie al mancare della religione.

Ne' paralleli, più ingegnosi che solidi, ben discosto dalla grandezza, dall' industria, dalla profondità di Tacito, s' arresta a somiglianze superficiali; propende pei Greci, onde mostrare che non sempre furono sì abietti come al suo tempo. Senza concetto determinato e fecondo, si anima delle passioni de'contemporanei o degli autori da cui attinge, presenta come eroismo l'oblìo dei sentimenti naturali, levando a cielo Timoleone e Bruto che uccidono fratello e figli, esaltando in Catone quel che ogni onest' uomo deve riprovare. Eppure si concilia i lettori, persuadendoli che dice loro quel che veramente pensa; non mira ad ingannarli anche quando s' inganna egli stesso; non pretende dettar dalla cattedra: la stessa semplicità de' suoi riflessi, non gravidi di pensieri come quei di Tacito, ma consentanei al buon senso generale, alletta i leggitori, contenti che anche alla mente loro già si fosse presentato ciò che lo storico suggerisce.

Dovendo noi ricordarne ciò solo che concerne la storia italica, nomineremo le sue Quistioni romane, ove cerca l'origine d'alcuni usi di quel popolo: perchè nelle nozze dicesi alla sposa di toccar l'acqua e il fuoco, e s'accendono cinque ceri nè più nè meno? perchè i viaggiatori creduti morti, tornando a casa, non devono entrar per la porta, ma calarvisi dal tetto? perchè si copre il capo nell'adorar gli Dei? perchè l'anno comincia in gennaio, e le tre parti del mese non si compongono dell'egual numero di giorni? perchè non s'intraprende viaggio il giorno delle calende, delle none e degli idi? perchè le donne baciano i parenti in bocca? perchè proibite le donazioni fra marito e moglie? Le risposte, se spesso scipite, talvolta illustrano i costumi. Pose anche a parallelo avvenimenti greci con romani, per provare che quelli mal si reputano favolosi se trovano riscontro nella storia vera; assunto eccessivo e mal sostenuto. Trattando Della fortuna dei Romani e di quella d'Alessandro, fa opera da sofista onde dimostrare che i primi dovettero tutto alla fortuna, l'altro alla propria virtù.

Mentre questi componevano, altri autori criticavano o raccoglievano, non già per diffondere l'istruzione fra la classe che n'ha bisogno, bensì per risparmiare fatica a quella gioventù ben nata, che per condizione doveva saper molte cose, e non avea voglia di studiare. Grammatici e filologi acquistarono in ciò importanza; e alla mediocrità fu dato immortalar il nome di alcuni geni, che altrimenti sareb-

bero periti. Trista considerazione!

Un Gellio, o A. Gellio (chè neppur il nome se n'accerta), vivente sotto Marc' Aurelio, nelle Notti attiche compilò ad uso de' suoi figli quanto udi o lesse di meglio; e sebbene insacchi senza gusto nè discernimento, ci ha conservato rilevantissime notizie e documenti antichi, simile a' musei che si formano coi frammenti ricavati da città che più non esistono. Specialmente importa il libro vigesimo, ove digredisce sulle XII Tavole. Secondo gli autori da cui ritrae, varia di stile; robusto talora, talora anche bello, ma già vi si sente il trasfor-

marsi della latina favella, l'affettazione dell'arcaismo, deplorabile segno di decadenza, come il rimbambire de' vecchi. Racconta egli che, eletto dai pretori a decidere d'alcune minute differenze fra privati, gli si presentò uno, asserendo aver prestato una somma a un altro che negava. Non v'avea testimoni, non scritta; ma l'attore godeva onesta fama, sinistra il convenuto. Gellio trovavasi impacciato nel caso; i compagni suoi sostenevano non potersi condannar uno senza prove; Favorino gli citò Catone che, in un' evenienza somigliante, diceva doversi far ragione della virtù dei due contendenti: ma Gellio non seppe prender partito in un caso, a parer suo, tanto intralciato.

(1) Orosio, vii. 16.

(2) Tacito lo rammenta più volte, e così Filostrato, iv. 12, v. 1; Plinio Cecilio, Epist. 111. 11; Origene, Contra Celsum, 111. 66; san Giustino, Apolog. 11. 8. — Vedi Burigny, Mémoires de l'Académie des Inscriptio tom, xxx1.

(3) La prima edizione certa di Plinio fu fatta da Giovanni di Spira in Venezia il 1469: fino al 1480 se n' erano fatte sei ristampe, ma tutte scorrette in modo, che Erasmo diceva, chi pigliasse a restituire Plinio, si torrebbe sulle braccia tanta briga, quanta chi prende una nave o una moglie. Le edizioni di Plinio finiscono alla parola Hispania quacumque ambitur mari. Nel 1831, in un manoscritto di Bamberga, Luigi De Jan professore a Schweinfurt trovò la fine dell'opera, che da un quadro comparativo della storia naturale ne' paesi posti sotto zone diverse, loda l'Europa meridionale e specialmente la Spagna « ove la dolcezza di un clima temperato dovette, giusta il dogma de primi Pitagorici, aiutar di buon' ora la stirpe umana a spogliare la rozzezza selvaggia ». A Gotha nel 1855 si fece un' edizione sopra un codice che dà il titolo vero dell'opera: Call Plinii Secundi naturae historiarum, lib. x1. x11. x111. x1v. xv. fragmenta edidit e codice rescripto saeculi quarti D.r Fridegarius Mone.

Pel paragone che facciamo qui sotto, potrebbero contrapporsi il gonfio elogio che di Plinio fece Buffon nel secolo passato, e il severo giudizio che nel nostro ne portò Isidoro Geoffroy Saint-Hilaire(Essais de Zoologie generale, par. 1. 1. 5) dicendo: — Passare da Aristotele a Plinio è un ricadere da tutta l'altezza che separa l'invenzione e il genio dalla compilazione florita e dal discorso spiritoso... Plinio è un mero compilatore, forse più elegante, ma altrettanto meno scrupoloso... Aristotele quattro secoli prima aveva ridotte al giusto valore queste inezie vulgari ».

(4) Hist. nat., m. 7; vm. 55; n. 7. (5) Ivi, vn. 2. 3. 6. 46; vm. 66. 67; xxvm. 2. 3. 4; v. 30.

(6) Terra solida et globosa undique in sese nutibus suis conglobala. - Omnes ejvs partes medium capescentes nituntur æqualiter. De nat, Deorum, H. 39 e 45.

(7) 11. 5 e 1.

- (8) xxxiii. 1. 3. 4. 13; xix. 1. 4.
- (9) vi). 1. 7; ii. 13. 1. (10) xxx. 4; iii. 6. 2.
- (11) I classici riboccano d'inesattezze geografiche. Cicerone, nel Sogno di Scipione, mostrossi ben addietro di quel che già si conosceva, Orazio dà per estremi della terra la Bretagna e il Tanai. Virgilio fa scorrere il Nilo per l'India (*Georg.*, iv. 293; e vedi pure Lucano, x. 292). La Bretagna su appuntino descritta da Giulio Cesare; eppure Tacito dice che Agricola scoperse ch' era isola, le dà la forma d'uno scudo o di una ascia, e soggiunge che all'oriente ha la Germania, a mezzodì la Gallia ad occidente la Spagna, a mezza strada incontrando l'Irlanda. Per Plinio la Scandinavia è un' isola, e comunque raccoglitore appassionato, sembra ch' e' non abbia conosciuto Strabone, osservatore tanto più arguto di lui. Tolomeo è inesattissimo nella geografia dell'Italia; colpa sua o degli scrivani: nel solo breve tratto riferibile all' alta Italia, pone fra i Cenomani Bergamo, Mantova, Trento, Verona, appartenenti agli Euganei, ai Levi, ai Reti, ai Veneti; fa nascere il Po presso il lago di Como: la Dora presso il lago Penino, poi piegare verso quel di Garda; dopo le foci del Po colloca quelle dell' Atriano (il Tartaro?), dimenticando l'Adige; pone come città mediterranee nei Carni Aquileja e Concordia, e nei Veneti Altino ed Adria che erano a mare; a occidente della Venezia colloca i Becuni, nome ignoto, che forse accenna i Camuni o i Breuni, genti ad ogni modo di poca importanza ecc. Floro dà Capua per città marittima, e fa due monti diversi il Massico e il Falerno. Plinio critica Dicearco d'aver detto che il più alto dei monti sia il Pelio, di mille ducencinquanta passi, mentre « non s' ignora che alcune cime delle Alpi si elevano fin a cinquantamila passi ».

(12) ... Disco, qua parte fluat vincendus Araxes,
Quot sine aqua Parthus millia currat eques.
Cogor et e tabula pictos ediscere mundos;
Qualis et hæc docti sit positura Dei;
Quæ tellus sit lenta gelu, quæ putris ab æstu;
Ventus in Italiam qui bene vela ferat.

Properzio, iv. 3.

(13) VARRONE, De re rustica, lib. i. c. 2.

(14) Plinio, Hist. nat., iii. 3. 14.

(15) Invece di fare questa superficie  $=\frac{a}{4}$   $\sqrt{3}$  ( se si chiami

a il lato), Columella la suppose =  $\frac{13a}{30}$ ; il che dà  $\sqrt{3} = \frac{26}{15}$ , ossia  $\sqrt{675} = 26$ . Vedi lib. v. c. 2.

(16) PLINIO, Epist., IX. 61.

(17) Che scriveva a suo figlio: Jurarunt inter se Barbaros necare omnes medicina. Et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit, et facile disperdant. Nos quoque dictitant Barbaros, et spurcius nos quam alios Opicos appellatione fædanti. Interdixi de medicis. Ap. Plino, xxix. 1.

(18) Bianconi, Lettere Celsiane, 1769. Brillanti e false.
(19) Inscribas chartæ quod dicitur Abracadabra
Sæpius; et subter repetas, sed detrahe summæ;
Et magis atque magis desint elementa figuræ

Singula, quæ semper rapias et cætera figes, Donec in angustum redigatur litera conum. His lino nexis collum redimire memento.

(20) PLINIO, Hist. nat., xxvi. 1; xxix. 1. — A Vicenza un' iscrizione ricorda un oculista: Q. clodivs Q. libertys niger nedicys ocylabivs sibi et Q. CLODIO Q. L. SALVIO PATRONO.

(21) Est eloquentia una quædam de summis virtutibus. Cicerone, De

oratore.

- (22) Jucunda senibus, dulcis secretorum comes. Quintiliano, Instit. orat., lib. 1. 4. Egli raccomanda assai la grammatica, la quale insegna il modo di scrivere e parlare corretto, secondo la ragione, l'antichità, l'autorità e l'uso. Da lui attingiamo queste particolarità sull'educazione, e dal dialogo De corrupta eloquentia, attribuito da chi a Quintiliano, da chi a Tacito, da nessuno con bastanti ragioni. L'unico riscontro forse che militi per quest' ultimo, è un certo fare a lui proprio: per esempio quel vezzo di sinonimia nova et recentia jura, vetera et antiqua nomina, incensus ac flagrans animus ecc. ricorre in esso dialogo, ove troviamo memoria ac recordatione, veteres ac senes, vetera ac antiqua, nova et recentia, conjungere et copulare; ma è piuttosto moda del tempo che dell' autore.
- (23) Quintiliano (Instit. orat.xn) dice: Si ipsa vox fuerit surda, rudis, immanis, rigida, vana, præpinguis, aut tenuis, inanis, acerba, pusilla, mollis, effeminata... Ornata est pronuntiatio, cui suffragatur vox facilis, magna, beata, flexibilis, firma, dulcis, durabilis, clara, pura, secans,

aerea et auribus sedens.

Et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos Consilium dedimus Sullae, privatus ut altum. Dormiret,

dice Giovenale, Sat. 1. 15; e non parrà vero che altrettanto abbiam fatto

noi nelle scuole del secolo xix.

(25) Le abbiam dedotte dalle Deliberazioni e dalle Controversie di Seneca, e parte da Luciano.

(26) *Satyricon*, cap. 1. (27) Instit. orat., x.

(28) Si antiquum sermonem nostro comparamus, pæne jam quicquid

loquimur figura est.

(29) Plerumque nudae illae artes, nimia subtilitatis affectatione frangunt atque concidunt quicquid est in oratione generosius, et omnem succum ingenii bibunt, et ossa delegunt, quae ut esse et astringi nervis

suis debent, sic corpore operienda sunt. (30) Quibus componendis paullo plus quam biennium, tot alioqui negoliis districtus, impendi: quod tempus, non tam stylo, quam inquisitioni instituti operis prope infiniti et legendis auctoribus qui sunt innumerabiles, datum est... Usus deinde Horatii consilio, qui in Arte Poetica suadet ne praecipitetur editio, nonumque prematur in annum, dabam iis otium, ut, refrigerato inventionis amore, diligentius repetitos tamquam lector perpenderem.

(31) Non paiono sue quelle che ora ne portano il nome.

(32) Abbastanza avea di che gemere un cuor paterno, buono come quello di Quintiliano; eppure egli non sa dimenticarsi gli artifizi di scrittore, se non altro per rinegarli (non sum ambitiosus in malis, nec augere lacrimarum causas valeo); esce in vane querimonie colla sortuna, e dopo aver detto così affettuosamente: — Questo fanciullo era tutto carezze per me, mi preferiva alle nutrici sue, alla nonna che assisteva alla sua educazione, a quanto piace in quell' età », vi respinge la lagrima dagli occhi col soggiungere che questo era un lacciuolo tesogli dal destino per viepiù martoriarlo, e colle esagerate proteste di non voler più a lungo soffrire la vita. Illud vero insidiantis, quo me validius cruciaret, fortunae fuit, ut ille mihi blandissimus, me suis nutricibus, me aviae educanti, me omnibus qui sollicitare illas aetates solent, anteferret. Tuosne ego, o meae spes inanes, labentes oculos, tuum fugientem spiritum vidi? Tuum corpus frigidum exsangue complexus, animam recipere, aurumque communem haurire amplius potut? dignus his cruciatibus, quos fero, dignus his cogitationibus. Te-ne consulari nuper adoptione ad omnium spes honorum patris admotum; te avunculo praetori generum destinatum; te omnium spe atticae eloquentiae candidatum, superstes parens tantum ad paenas, amisi! Et, si non cupido lucis, certe patientia vindicet te reliqua mea actate; nam frustra mala omnia ad fortunae crimen relegamus: nemo nisi sua culpa diu dolet... Introd. al lib. vi.

- (33) Eumenio lo dice eloquentiae romanae non secundum, sed alterum decus. Vedi indietro, pag. 188.
- (34) Essendogli morto un nipotino, scrive a Marc' Aurelio una lunga lettera di sfogo, che è tra le scoperte del Maj: Me consolatur aetas meu, prope jam edita et morti proxima. Quae cum aderit, si noctis, si lucis id tempus erit, caelum quidem consalutabo discedens, et quae mihi conscius sum protestabor. Nihil in longo vitae meae spatio a me admissum; quod dedecori aut probro aut flagitio foret; nullum in aetate agunda avarum, nullum perfidum facinus meum extitisse: contraque multa liberaliter, multa amice, multa fideliter, multa constanter, saepe etiam cum perículo capitis consulta. Cum fratre optimo concordissime vixi; quem patris vestri bonitate summos honores adeptum gaudeo, vestra vero amicitia satis quietum et multum securum video. Honores quos ipse adeptus sum, nunquam improbis rationibus concupivi. Animo potius quam corpori juvando operam dedi. Studia doctrinae rei familiari meae praetuli. Pauperem me, quam ope cujusquam adiutum,postremo egere me quam poscere malui. Sumptu numquam prodigo fui, quaestui interdum necessario. Verum dixi sedulo, verum audivi libenter. Potius duxi negligi quam blandiri, tacere quam fingere, infrequens amicus esse, quam frequens adsentator. Pauca petii, non pauca merui. Quod cuique polui, pro copia commodavi. Merentibus promptius, immerentibus audacius opem tuli. Neque me parum gratus quispiam repertus segniorem effecit ad beneficia quaecumque possem prompte impertienda. Neque ego unquam ingratis offensior fui.

(35) Esprime tal suo pensiero massimamente nel giudicar Cicerone: Eum ego arbitror usquequaque verbis pulcherrimis eloculum, et ante omnes alios oratores ad ea quae ostentare vellet, ornanda, magnificum fuisse. Verum is mihi videtur a quaerendis scrupulosius verbis abfuisse, vel magnitudine animi, vel fuga laboris, vel fiducia, non quaerenti etiam sibi, quae vix aliis quaerentibus subvenirent, praesto adfutura. Itaque videor, ut qui ejus scripla omnia sludiosissime leclitaverim, cetera eum genera verborum copiosissime uberrimeque tractasse, verba propria, translata, simplicta, composita, et quae in ejus scriptis amaena: quam tamen in omnibus ejus orationibus paucissima admodum reperias insperata alque inopinata verba, quae nonnisi cum studio atque cura, alque vigilia, alque veterum carminum memoria indagalum. Insperatum autem atque inopinatum verbum appello, quod praeter speix atque opinionem audientium aut legentium promitur; ita ut si subtrahas, alque eum qui legat quaerere ipsum jubeas, aut nullum, aut non ita ad significandum adcommodatum verbum aliud reperiat.

Opponiamo a questa dottrina Cicerone stesso, il quale diceva nell'oratore: Rerum copia verborum copiam gignit; e altrove: Res atque sententiae vi sua verba parient, quae semper satis ornata mihi quidem

videri solent, si ejusmodi sunt ut ea res ipsa peperisse videatur.

- (36) Te, domine (scrive a Marc' Aurelio), ita compares, ubi quid in caetu hominum recitabis, ut scias auribus serviendum; plane non ubique, nec omni modo... Ubique populus dominatur et praepollet. Igitur ut populo gratum erit, ita facies atque dices. Hic summa illa virtus oratoris atque ardua est, ut non magno detrimento rectae eloquentiae auditores oblectet... Vobis praeterea, quibus purpura et cocho uti necessarium est, eodem cultu nonnunquam oratio quoque amicienda est. Facies istud, et temperabis et moderaberis optimo modo ac temperamento.
- (37) Ego hodie a septima in lectulo nonnihil legi;nam Elxavas decem ferme expedivi. Eppure Frontone avea fama di secco e robusto, onde Macrobio (Saturn., v. 1) scrive: Quatuor sunt genera dicendi; copiosum, in quo Cicero dominatur; breve, in quo Sallustius regnat (e non Tacito?); siccum, quod Frontoni adscribitur; pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam, et nunc nullo veterum minor Symmachus luxuriatur.
- (38) La prima edizione, fatta in Bologna nel 1498, ne contiene poche; le altre furono ritrovate in Francia dall'architetto fra Giocondo, e da Aldo Manuzio pubblicate in Venezia il 1508.

(39) Lib. vii. 20.

(40) Quest' Artemidoro, giunto in Atene, cerca qualche casa; e gliene indicano una grande e bella eppur deserta, perchè ogni mezzanotte vi si sentiva fracasso di catene, poi compariva un vecchio, scarno, arruffato, coi ferri ai piedi e alle mani. Artemidoro, spirito forte, compra la casa a poco prezzo, vi si alloggia, mettesi a scrivere; ma a mezzanotte ecco lo spettro, che gli fa segno col dito. Artemidoro gli accenna che aspetti, ma l'altro raddoppia il fragore, sicchè il filosofo si alza, prende la lucerna e segue il fantasma. Era l'ombra d'uno quivi trucidato, che chiedeva le estreme esequie; fatte le quali, Artemidoro godè tranquillamente la sua casa.

Voi credevate simile storiella inventata dai frati nell'ignorante medio evo; e potete leggerla in Plinio, *Epist.* vii. 27.

(41) Epist. 1. 8. (42) Epist., VII. 30.

- (43) Sul lago di Como è ancora una fonte intermittente alla villa che appunto da ciò dicesi Pliniana; ma non v'è il minimo vestigio di antichità: mentre la Commedia vorrebbe collocarsi a Lenno, la Tragedia a Rellagio.
- (44) Altri suicidi sono menzionati con lode da Plinio. Il suo tutore Aristone, sentendosi preso da febbre, disse a Plinio: Sentite il mio me« dico, io non sono insensibile alle preghiere di mia moglie, alle lacrime
  « di mia figlia, all' inquietitudine de' miei amici, ma non voglio patimen« ti inutili »; e Plinio gli promise d'avvertirlo quando fosse opportuno
  uccidersi, ma fortunatamente guarì. Rufo, fratello di Spurina, uomo d'alta ragione, preso dalla gotta, disse a Plinio che avea stabilito di lasciarsi morire, nè preghiere di parenti o d'amici valsero a stornarlo.

(45) Quando si tratta di delineare qualunque sia edifizio degli antichi, s' incontrano mille difficoltà. Forse venti diversi piani si fecero della villa di Plinio, diversissimi tra loro. L'architetto francese L. P. Hudebourt scrisse nel 1858 Le Laurentin, maison de campagne de Pline le Jeune, restituée d'après la déscription de Pline; e può dar idee delle

ville romane, per riscontro al Palais de Scaurus (Vedi V. I, pag. 600).

(46) Epist. vi. 17.

(47) GIOVENALE, V. 82-93.

(48) Epist. viii. 21.

(49) Epist., 1. 13.
(50) Omnis in hoc gracili xeniorum turba libello
Constabil nummis qualuor emta tibi.
Qualuor est nimium; poterit constare duobus,
Et faciet lucrum bibliopola Triphon.
Hæc licet hospitibus pro munere disticha millas,

Si tibi tam rarus quam mihi nummus erit.

Marziale, XIII. 3.

(51) Ille tuis toties præstrinxit tempora sertis
Cum stata laudato caneret quinquennia versu . . .
Sit pronum vicisse domi. Quid achea mereri
Præmia, nunc rami Phæbi, nunc germine Lernæ,
Nunc Athamantæa protectum tempora pinu?

Così suo figlio (Sylv. v. 3), che non dubita paragonarlo ad Omero e a Vir-

gilio. Adulava il padre come adulava i tiranni.
(52) . . . Me fulmine in ipso

Audivere patres: ego juxta busta profusis Matribus, atque piis cecini solatia natis. Sylv., 11. 1.

(53) Psittace, dux volucrum, domini facunda voluptas, Humanæ solers imitator, Psittace, linguæ, Quis tua tam subito præclusit murmura fato?

Ivi, 4.

(54) Sylv., 11. 3. Per quel leone Marziale fece dieci epigrammi.

(55) PLINIO, Epist. vi. 17.

(56) — Dianzi io pregava Giove a darmi poche migliala di lire, ed egli « mi rispose: Te le darà quegli che a me dà i tempi. Tempî diede egli « a Giove, ma non a me le mille lire; eppure avea letto la mia petizione « così benigno, come quando concede il diadema ai supplichevoli Geti, « e va e torna per le vie del Campidoglio. O Pallade, segretaria del to- « nante nostro, dimmi: se egli negando ha tal volto, qual l'avrà nel con- « cedere? — Così io; ma Pallade rispose: Stolto! credi tu negato ciò « che non fu concesso ancora? Epigr. vi. 10. E nel iv. 92: — Se a cena « m' invitassero contemporaneamente Cesare e Giove, quand' anche le « stelle fossero vicine, lontana la reggia, risponderei ai numi: Carcate « chi voglia essere convitato dal tonante; me tiene in terra il Giove « mio ».

(57) Lib. 1v. 4; viii. 39.

(58) Vedi il libro xuı, intitolato *Xeni*a. -

- (59) Tu sub principe duro,
  Temporibusque malis, ausus es esse bonus.
  Lib. XII. 6.
- (60) Miratur scythicas virentis auri Flammas Jupiter, et stupet superbi Regis delicias, gravesque luxus. Ivi, 15.
- (61) Delle oscenità scusavasi cogli esempi: Sic scribit Catullus, sic Marsus, sic Pedo, sic Gelulique. Pref. al lib. 1.
  (62) Lib. x. 47.

(63) Sunt bona, sunt quædam mediocria, sunt mala plura. (1. 16). (64) Per rimpatto, Andrea Navagero ogn' anno in determinato giorno

bruciava alcune copie di Marziale, olocausto al buon gusto.

(65) Cæsar in arma furens, nullas nisi sanguine fuso Gaudet habere vias.

Lib. 11.

(66) Immergitque manus oculis...

... Et siccæ pallida rodit Excrementa manus; laqueum nodosque recentes Ore suo rumpit; pendentia corpora carpsit.

. . . Percussaque viscera nimbis

Vulsit . .

Stillantis tabi saniem . . .

Sustulit, et nervo morsus retinente pependit.

Lib., vi.

(67) Causa Diis victrix placuit sed victa Catoni.

(68)

Sunt nobis nulla profecto

Numina, cum cœco rapiantur sæcula casu.

Mentimur regnare Jovem . . .

Mortalia nulli

Sunt cura Deo.

Lib. VIL.

(69) Mors utinam pavidos vitæ subducere nolles, Sed virtus te sola daret.

Lib. IV.

(70) Parlando del guerriero resuscitato dalla maga Tessala:

Ah miser, extremum cui mortis munus iniquæ
Eripitur, non posse mori!...
Sit tanti vixisse iterum, nec verba, nec herbæ
Audebunt longæ somnum tibi rumpere Lethes
A me morte data.

Lib. vı.

(71) Nam si quid latiis fas est promittere musis
Quantum smyrnæi durabunt vatis honores,
Venturi me, teque legent (Nerone): Pharsalia nostra
Vivet, et a nullo tenebris damnabitur ævo.

Lib. IX.

(72) I primi libri dell' Argonautica furono trovati dal Poggio fiorentino nel convento di San Gallo; gli altri dappoi. Giambattista Pio ne fece un' edizione nel 1519, supplendo del suo quel che manca del libro viii, e il ix e x.

(73) Il Petrarca tentò poi il soggetto medesimo nella sua Africa, o persuaso che il poema di Silio fosse perduto, o, come altri malignarono, credendo possederne egli l'unica copia. Durante il concilio di Costanza, il Poggio scoperse il poema intero.

(74) Dopo aver detto nel 1 atto delle Trojane:

... Felix Priamus
... nunc Elysii

Nemoris tutis errat in umbris Interque pius felix animas Hectora quærit;

nel n soggiunge:

Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil . . ? Quæris quo jaceas post obitum loco? Quo non nata jacent. (75) In Tieste, Atreo imbandisce a questo i figli, e gli dice:

Expedi amplexus pater; Venere, natos ecquid agnoscis tuos?

Tieste risp onde:

Agnosco fratrem.

Medea tradită, esce al bel principio furibonda, e fra l'altre cose esclama:

Parta jam, parta ullio est;

Peperi;

e quando la nudrice la compiange perchè più nulla le sia rimasto, non congiunti, non ricchezze, essa risponde:

Medea superest.

Nell' Ippolito, Teseo chiede a Fedra qual delitto creda dover colla morte espiare; essa risponde:

Quod vivo.

Il coro di Corinti nella Medea parve profezia del grande ardimento di Cristoforo Colombo, annunziato così da uno Spagnuolo quattordici secoli prima che la Spagna lo aiutasse e punisse:

Venient annis sæcula seris, Quibus occanus vincula rerum Laxet, et ingens pateat tellus, Tethysque novos detegat orbes, Nec sit terris ultima Thule.

(76) Nella Sptira 1 esclama: — Chi può tenersi dallo scrivere satire « al cospetto d' una città iniqua? chi è tanto ferreo da frenarsi allorchè « incontra la nuova lettiga dell' avvocato Matone riempiuta dalla pingue α sua pancia? E che? tanti vizì non li flagellerò io co' miei versi? Chi può α dormire fra' questi padri che corrompono le nuore avare, fra sposi inα fami e adulteri giovinetti? Se natura me lo niega, la collera detta i α versi alla meglio come li facciamo Cluvieno ed io ».

Ecco l'impeto patriotico sfumare in un frizzo personale. Nerone matricida è un Oreste, ma peggior di quello perchè montò sul teatro. Narrando di un Egiziano di Copto divorato da quelli di Tèntira per diversità di numi, sta a dimostrarvi l'atrocità del misfatto, perchè le serpi non mangiano serpi, e l'orso vive sicuro coll'orso; e finisce col riflettere cosa n'avrebbe detto Pitagora, il quale neppur tutti i legumi permetteva.

(77) Quidquid agunt homines, volum, timor, ira, voluptas, Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.

(78) Certi precettori e certi verseggiatori d'oggi che cosa diranno all'udire che Giovenale, sedici secoli fa, già trovava assurdo l'uso della mitologia nei versi?

Nota magis nulli domus est sua, quam mihi lucus Martis, et æoliis vicinum rupibus antrum Vulcani; quid agant venti, quas agat umbras Æacus etc.

Sat. 1.

(79) Vedi la *Sat.* x....

(80)

. . . Semita certa Tranquillæ per virtutem patet unica vitæ... Nesciat irasci, cupiat nihil, et potiores Herculis ærumnas credat, sævosque labores Et Venere, et caenis, et pluma Sardanapali. Sat. x.

(81) . . . . Agmine facto,

Debuerant olim tenues migrasse Quirites. Sat. III.

- (82) Messe tenus propria vive; et granaria, fas est.
  Emole. Quid metuas? occa, et seges altera in herba est.
  Sat. vi.
- (83) Nil tibi concessit ratio: digitum exsere; peceas; Et quid tam parvum est?

Sat. v.

(84) Svetonio conservò un buon dato di queste satire. Allorchè Cesare introduceva molti Galli in senato, cantavasi per le vie:

Gallos Caesar in triumphum ducit, idem in curiam; Galli bracas deposuerunt, latum clavum sumpserunt.

E quando faceva lui ogni cosa, togliendo la mano al collega Bibulo:

Non Bibulo quidquam nuper, sed Caesare factum est;

Nam Bibulo fieri consule nil memini.

Solto le sue statue si lesse:

Brutus quia reges ejecit, consul primus factus est; Hic quia consules ejecit, rex postremo factus est.

Allorche Augusto, nel tempo della proscrizione, ambiva i vasi corinti, alla sua statua fu scritto:

Pater argentarius, ego corinthiarius.

E alludendo alla sua smania dei giocare:

Postquam bis classe victus naves perdidit, Aliquando ut vincat, ludit assidue aleam.

E quando Livia, dopo tre mesi di matrimonio, gli partori Druso:

Tois ευτυχοῦσι καὶ τρίμηνα παιδία cine: Ai fortunati nascono sin i fanciulli di tre mesi.

Quando egli imbandì quel banchetto di lasciva empietà:

Cum primum istorum conduxit mensa choragum
Sexque deos vidit Mallia, sexque deas:
Impia dum Phaebi Caesar mendacia ludit,
Dum nova divorum caenat adulteria:

Omnia se a terris tunc numina declinarunt, Fugit et auratos Jupiter ipse thoros.

Più violento su questo contro Tiberio:

Asper et immitis, breviter vis omnia dicam? Dispeream, si te mater amare potest.

E contro lo stesso:

Non es eques. Quare? non sunt tibi millia centum;
Omnia si quaeras, et Rhodos exsilium est.
Aurea mutasti Saturni saecula, Caesar:
Incolumi nam te, ferrea semper erunt.
Fastidit vinum, quia jam sitit iste cruorem:
Tam bibit hunc avide, quam bibit ante merum.
Adspice felicem sibi, non tibi, Romule, Sullam;
Et Marium, si vis, adspice, sed reducem;
Nec non Antoni, civilia bella moventis,
Nec semel infectas adspice caede manus.
Et dic, Roma perit, regnabit sanguine multo
Ad regnum quisquis venit ab exilio.

Il matricidio di Nerone ferivano i seguenti:

Nερου, Ορέστης, Αλκμαίων, μητροκτονοι.
Νεονύμφου Νέρων, ιδίαν μητέρ απέκτεινεν.
Quis negat Æneae magna de stirpe Neronem?
Sustulit hie matrem, sustulit ille patrem.
Dum tendit citharam noster, dum cornea Parthus,
Noster erit Pasan, ille εκατηβελέτης.

Sull'immensa fabbrica del Palazzo aureo:

Roma domus fiet; Vejos migrate Quirites, Si non et Vejos occupat ista domus.

Lo stesso diede Poppea a Otone da custodire col titolo di sposo e null'altro; e avendone quegli voluto usurpare i diritti, lo sbandì. Allora fu

scritto:

Cur Otho mentito sit, quaeritis, exsul honore?
Uxoris maechus caeperat esse suae.

Non ho potuto consultare i Versus ludicri in Romanorum Caesares priores olim compositi; collatos, recognitos, illustratos edidit G.H. HeinBichius. Ala 1810.

(85) Medaura era colonia romana; eppure Apulejo, figlio d'uno dei primi magistrati (duumviro), non intendeva parola di latino quando venne a Roma: così il figliastro suo non parlava che il punico, e intendeva un po di greco in grazia della madre tessala: Loquitur nunquam nisi punice; et si quid adhuc a matre graecisat: latine enim neque vult, neque potest. Apolog. Ciò smentisce chi crede il latino fosse comune in tutte le colonie. Aggiungiamo che ad Apulejo l'imparar il latino in Roma senza maestro parve fatica portentosa: Quiritium indigenum sermonem aerumnabili labore, nullo magistro praeeunte, aggressus excolui. Metam.

(86) Sacris pluribus initiatus, profecto nosti sanctam silentii fidem. Metam. E nell'Apolog.: Sacrorum pleraque initia in Graecia participavi; eorum quaedam, in signa et monumenta tradita mihi a sacerdotibus, sedulo conservo... Ego multijuga sacra, et plurimos ritus,

et varias caeremonias, studio veri et officio erga deos didici.

(87) Mihi in certo judicium est, fato ne res mortalium et necessitate

immutabili, an sorte volvantur. Annal. vi. 22.

(88) Cunctas nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt: delecta ex his et consociata reipublicae forma laudare facilius quam evenire; vel si evenit, haud diuturna esse potest. Annal. 1v. 53.

(89) JACOBS, Des Vell. Paterculus röm. Geschichte übersetz von etc.

Lipsia 1793.

Morgenstern, De fide historica Vell. Paterculi, in primis de adulatione ei objecta. Ivi, 1800.

(90) In *Agricola*, 30 e 31.

(91) De moribus Germanorum, 33.

(92) 1. 12; 11. 15.

(93) Credo interpolato quel capitoletto ne' manoscritti, e lo stile l' annunzia posteriore.

(94) Luna desicere cum aut terram subiret, aut sole premeretur. 14.

10. Gli errori ne rilevò Le Clerc in calce alla sua Ars critica.

(95) Plinio, *Hist. nat.*, xxviii. 2.

(96) Vite comprese negli Scrittori della Storia Augusta.

| Principi                 |   |   |   |   |   |   |   |   | A | lutori presunti    |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
|                          | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Elio Šparziano     |
| Adriano<br>Antonino Pio. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Giulio Capitolino  |
| Elio Vero                |   |   |   | • |   |   |   |   |   | Sparziano          |
| End vero                 | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | Capitolino         |
| Marc' Aurelio.           | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Capitolino         |
| Avidio Cassio            | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Vulcazio Gallicano |
| Comodo                   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Elio Lampridio     |
| Pertinace                | ٩ | • | • | • | • | • | • | • | • | Capitolino         |
| Didio Giuliano           |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | `                  |
| Settimio Severo          |   | } |   | • |   | • | • | • | • | Sparzi <b>ano</b>  |
| Pescennio Nigro          | 0 | J |   |   |   |   |   |   |   | -                  |

## NOTE AL CAP. XLI.

| Clodio Albino                      | •   | •   | • | • | • | •.  | • | • | •              | Capitolino          |
|------------------------------------|-----|-----|---|---|---|-----|---|---|----------------|---------------------|
| Caracalla                          |     |     |   |   |   |     |   |   |                | Sparziano           |
| Geta                               | •   | •   | • | • | • | •   | • | • | •              | Spir ziano          |
| Macrino                            | •   | •   | • | • | • | •   | • | • | •              | Capitolino          |
| Diadumeno 🕽                        |     |     |   |   |   |     |   |   |                |                     |
| Elagabalo }                        | •   | •   |   | • | • | •   | • | • | •              | <b>Lam</b> pridio   |
| Alessandro )                       |     |     |   |   |   |     |   |   |                | -                   |
| I due Massimi                      | ni  | 1   | ) |   |   |     |   |   |                |                     |
| I tre Gordiani                     |     |     |   | • | • | •   | • | • | •              | Capitolino          |
| Massimo e Bal                      | bin | o J | ) |   |   |     |   |   |                | · -                 |
| 1 due Valerian                     | i 🕽 |     |   |   |   |     |   |   |                |                     |
| I due Gallieni                     | • { |     |   |   |   |     |   |   |                | Trebellio Pollione  |
| I Trenta Tiran                     | ni? | •   | • | ٠ | • | •   | • | • | •              | Trebellio Politione |
| Claudio II                         | - 1 |     |   |   |   |     |   |   |                |                     |
| Aurelian <b>o</b>                  | P   |     |   |   |   |     |   |   | ١              |                     |
| Taeito                             |     |     |   |   |   |     |   |   | 1              |                     |
| Floriano                           |     |     |   |   |   |     |   |   | /              |                     |
| Probo                              |     |     |   |   |   |     |   |   | •              |                     |
| Firmo, Saturnino, Proculo e Bonoso |     |     |   |   |   |     |   |   | Flavio Vopisco |                     |
| Caro                               | ,   |     | - |   | - | . • |   | - | <u>.</u>       |                     |
| Numeriano                          |     |     |   |   |   |     |   |   | •              |                     |
| Carino                             |     |     |   |   |   |     |   |   | }              | ,                   |
|                                    |     |     |   |   |   |     |   |   | •              |                     |

## CAPITOLO XLII.

## Belle arti. Edilizia.

Dall'arte espressa colla parola è ovvio il passaggio all'arte espressa coi colori e colle formole materiali.

Non è costume d'annoverare i Romani fra gli artisti, avendo essi trovato più comodo e più dignitoso l'arricchirsi colle spoglie d'altri paesi. Anticamente è menzionato un Fabio Pittore: ma pochissimi artisti romani accenna Plinio; Cicerone affetta di dimenticare fin il nome di Policleto (1), e quasi si scusa d'avere, tra le indagini d'avvocato, risaputo il nome di Prassitele (2), e protesta di non intendersene punto, d'esser ignorante come gli altri Romani sopra materie cui i Greci attaccano tanta importanza; nè la boria nazionale rattiene Virgilio dal cedere agli stranieri la gloria del ben dipingere, scolpire, arringare (3), purchè si serbi a Roma il vanto di domare i popoli e di dar leggi.

Da principio ogni lavoro d'arte era etrusco, o fatto da Etruschi, pel cui mezzo soltanto forse i Romani conobbero quelle particolarità che noi chiamiamo greche, com' è il triglifo dorico sormontato da dentelli ionici al sepolcro di Scipione Barbato, del 456 di Roma. L'acquedotto della via Appia, costruito nel 310, non porge forme architettoniche, andando sotterraneo; ma di quel tempo attorno al fôro si

fecero portici per gli argentieri e banchieri.

Una seconda età comincia quando, conosciuta la coltura greca, si cercarono arti da Siracusa, da Capua, dal vinto Oriente. Il tempio dell' Onore e della Virtù, dedicato nel 205, fu il primo che si ornasse di fregi greci, tolti a Siracusa; e fu alzato da Cajo Muzio sopra un pensiero di Marcello, che li volle attigui in modo, che non si entrasse al primo se non passando per l'altro: concetto simbolico. Allora al rozzo tufo vulcanico, detto peperino (lapis albanus), si vennero surrogando il travertino e il marmo: il fòro fu decorato suntuosamente: nel 147 colle spoglie macedoniche, portate da Metello, si eressero il magnifico tempio di Giove Statore periptero, opera di Ermodoro da Salamina; e quel di Giunone, prostilo, cinto da gran cortile a colonne.

Durante la seconda guerra punica venne innalzato un tempio a Giunone Ericina, uno alla Concordia; poi quello dell' Onore fuori porta Capena; indi quelli di Giunone Sospita, di Fauno, della Fortuna Primigenia; poco stante due altri a Giove in Campidoglio, e quello alla dea Madre ed alla Giovinezza; posteriormente il tempio a Venere Ericina, e uno alla Pietà nel circo Massimo.

Il Tabulario, archivio e tesoro, eretto il 78 avanti Cristo sulla pen-

dice del Campidoglio, è a grandi portici, i cui archi esternamente si aprono tra mezze colonne doriche; alle quali probabilmente sovrastava un ordine di corintie. Il tempio della Fortuna Virile, ora Santa Maria Egiziaca, prostilo pseudoperiptero ionico, mostra forme vigorose, come il tempietto funerario di Publicio Bibulo sul clivo orientale del Campidoglio. Superò ogni anteriore magnificenza il tempio della Fortuna a Preneste eretto da Silla, e de'cui rottami si fabbricò Palestrina. Vi si ascendeva per sette vasti ripiani, il primo e l'ultimo de' quali erano ricreati da serbatoi di acqua: al quarto serviva di pavimento il musaico che ora fa il vanto del palazzo Barberini a Roma, e che Plinio dice il primo lavorato in Italia.

Silla stesso fece rinnovare il Giove Capitolino, Mario il tempio dell' Onore, Pompeo quel di Venere Genitrice. Il Panteon, fatto costruire da Vipsanio Agrippa 26 anni avanti Cristo, è una rotonda illuminata soltanto dall'apertura della cupola, la quale ha l'altezza e il diametro di quarantatrè metri, ed è ammirata singolarmente pel pronao di sedici colonne corintie, di trentasette piedi in altezza sopra cinque di diametro, ciascuno d'un pezzo solo di marmo; e tanti secoli

non le smossero (4).

Sotto Augusto, fu circondato di portici il suntuoso circo Flaminio, e sersero il portico d'Ottavia, la piramide di Cestio, il teatro di Marcello, il tempio di Giove Tonante. Il mausoleo d'Augusto nel campe Marzio innalzavasi a vari piani, verdeggianti d'alberi; in sulla cima la statua dell'imperatore; davanti alla porta terrena due obelischi egizi, e all'intorno boschetti e viali, serpeggianti fra il Tevere, la via Flaminia e porta Popolo. Dappoi la magnificenza degli imperatori e de'ricchi moltiplicò occasioni agli artisti, che crearono un nuovo stile grandioso e caratteristico, improntato della romana magnificenza,

benchè essi fossero greci tutti o i più.

De' quali alcuni furono portati schiavi a Roma; qualche altro vi venne libero, come Arcesilao, Zopiro, un Prassitele che scrisse su tutti i lavori di belle arti allora conosciuti; una Lala di Cizico, ritrattista nella galleria di Varrone; Valerio d' Ostia, che inventò di Coprire gli anfiteatri. Le monete romane, grossiere dapprima, dopo il 700 di Roma emulano quelle di Pirro e d'Agatocle; ma gli artisti erano nostrali? Che se Antioco Epifane chiamò in Atene l'architetto romano Cossazio pel tempio di Giove Olimpico, ed Ariobarzane re di Cappadocia si valse dei due fratelli romani Cajo e Marco Stallio per rifabbricare l'odeone d'Atene rovinato nell'assedio di Silla, chi ci assicura che in queste commissioni non avessero parte l'adulazione o la raccomandazione de' potenti? Degli altri architetti romani perirono fino i nomi; e così i libri di Fusisio, di Varrone, di Settimio.

Anche nell' età più splendida si ricorreva ad artisti greci; greci furono gli architetti, mediante i quali Augusto, secondato da Agrippa, mutò il campo Marzio in città marmorea; nella Grecia Pomponio Attico fece lavorare gli ermi pel suo Tusculano (5), e comperò statue per le ville di Cicerone; Verre fece fondere molti vasi di tutto

oro a Siracusa.

Il costui nome rammenta il modo più consueto onde i Romani ac-

FURTI 275

quistavano capidarte, rapendoli ai vinti o ai sudditi. Lucio Scipione recò in vasi mille quattrocentoventiquattro libre d'argento, e mille ventiquattro in oro: ducentottanta statue di bronzo e ducentotrenta di marmo abbellirono il trionfo di Marco Fulvio sopra gli Etoli: Silla ridusse Atene a uno scheletro, espilò i tre più ricchi tempi d'Apollo in Delfo, d' Esculapio in Epidauro, di Giove in Elide, del quale portò a Roma fin le colonne e la soglia di bronzo della porta: Fulvio Flacco scoperchiò il tempio di Giove Lacinio presso Crotona per collocarne i tegoli di marmo sul tempio della Fortuna Equestre: Varrone e Murena fecero a Sparta tagliar le pareti per trasportare degli affreschi (6): le sfingi e gli obelischi d' Egitto, le statue di Grecia, i soli di Babilonia venivano ad abbellire Roma: Agrippa pagò un milione ducentomila sesterzi due tavole d'un artista greco per ornare i suoi bagni: Lucullo fece trasferire da Apollonia in Campidoglio un Apollo alto trenta cubiti, ch' era costato cencinquanta talenti: Lentulo vi collocò due busti: Ortensio fabbricò un tempio sol per riporvi gli Argonauti di Fidia, comprati cenquarantaquattromila sesterzi: Augusto comprò statue da disporre sulle piazze e nelle vie; pose nel foro due quadri della guerra e del trionfo; nel tempio di Cesare un Caé store e Polluce e una Vittoria, opere di Apelle; nella curia due freschi di Nicia e di Filocare (7); raccolse anche musei di varie rarità, de' quali uno era stato già unito da Scauro figliastro di Silla, sei da Cesare, uno da Marcello di Ottavia.

Quando si pensi che questo arricchirsi della patria nostra faceasi a desolazione dell'altrui, possiamo congratularcene noi Italiani? Viene alle nazioni come agl' individui l' ora del compenso, e noi ripa-

gammo e ripaghiamo le violenze esercitate dai nostri padri.

Tanti tempi sono ricordati nella sola città; ma niuno ne paragoni la mole al San Pietro di Vaticano e ai nostri duomi (8): e quanto fossero piccoli lo attestano i ruderi della Sibilla Tiburina, del Giove Clitunno nella campagna di Roma; quelli di Vesta e della Fortuna Virile sono ben minori del Panteon, il quale ognun sa che fu sollevato per cupola a San Pietro; in Campidoglio, sopra spazio minore di quel che oggi occupi il Vaticano, ergevansi sessanta tempi; moltissimi attorniavano il fòro; e il Giove Feretrio, se crediamo a Plinio, non era lungo più di quindici piedi. Nè di vasti recinti era mestieri là dove il popolo non veniva ammesso a vedere le funzioni sacre, serbate a sacerdoti o a matrone; bastando che alla soglia deponesse le ghirlande o i donativi.

Sparsi per la città e sui fondi privati v'avea pure sacelli ad Ercole, a Nenia, alla Pudicizia, agli Dei Lari, con un altare e talvolta la statua della divinità. I serapei forse servivano anche a cure salutari, come quello di Pozzuoli, parallelogrammo di sessantacinque su cinquantadue metri all'esterno, simmetricamente disposti in molte cellule attorno a un cortiletto porticato, in mezzo al quale sorgeva una rotonda aperta sovra colonne, e che sembra destinata alla purificazione per acqua. La schiera di sedie forate nelle due camere agli angoli, forse serviva ai bagni a vapore.

Entro quei tempi erano altari ed are (9) stabili e ornati, e foculi

mobili. Si ornavano di emblemi e delle fronde sacre al Dio, come il pino per Pane, l'ulivo per Minerva, il pioppo e le mazze per Ercole, mirto e colombe per Venere, aquile e quercia per Giove, pampani a tirsi per Bacco. Variava pure il sagrifizio che agli Dei si facea; buoi a Giove, tori a Nettuno, vacche a Latona, cinghiali a Bacco, troje a Cerere; e in generale vittime bianche agli Dei celesti, nere agli infernali; e quelle col capo alzato e ferendole dall'alto in basso, queste col capo chino e colpite da sotto in su, per modo che il sangue sgorgasse non sull'altare ma in una fossa. Ne' tempi si sospendeano i voti, come dai naufraghi vesti e tavolette a Nettuno, dai guerrieri armi a Marte, dai gladiatori spade ad Ercole, dai poeti ciocche di ca-

pelli ad Apollo.

Nel teatro di Emilio Scauro, preparato nel 694, tre ordini di colonne sovrastavano uno l'altro; dietro di esse, pareti di marmo al primo piano, di vetro al secondo, al terzo di tavolette dorate; tremila statue di bronzo compivano l'addobbo, più ricco che di buon gusto, e che dovea durare il solo tempo che Scauro rimaneva edile. Perocchè un senatoconsulto del 597 vietava i teatri permanenti, e primo Pompeo nel 697 ne fece uno di pietra, capace di quarantamila spettatori. Cesare, che abbellì il Campidoglio, e fabbricò un fôro ricchissimo, costrui la prima naumachia, cioè un' arena pei conflitti navali ; ed Augusto una maggiore, avente seicento metri di lungo sopra quattrocento di largo; una terza Trajano. Statilio Tauro eresse nel campo Marzio il primo anfiteatro di pietra. Il circo, equivalente allo stadio e all'ippodromo greco, era traversato per lo lungo da una spina, ornata di statue, colonne, obelischi, attorno alla quale volgeansi le corse de' cavalli e de' cocchi, finchè toccassero le mete, colonnette finite in cono. Il circo Massimo, che risaliva all' età dei Re, fu ampliato da Cesare, poi da Trajano: di quel di Caracalla rimangono le rovine. ampio trecensettanta metri sopra sessantuno.

Quantunque della volta si trovi vestigio in edifizi non solo della Grecia e dell' Italia prisca, ma fin dell' Indie e dell' Egitto, pure nemmeno i Greci ne' bei tempi seppero trarne gran profitto; di modo che le fabbriche non erano più grandi di quanto il comportavano i tetti piani di pietra; e le colonne, parte principale e caratteristica, distando appena la lunghezza d' un' imposta di marmo o d' una trave, non

era possibile avventurarsi a vasti edifizi, nè variare le forme.

Roma sin dal nascere imparò dagli artisti nazionali la volta, che fa già buon uffizio nelle nostre città pelasgiche, e che curvossi sopra ai meravigliosi acquedotti e alle cloache, bastanti a mostrare tutt'altro che bambina la città de' Tarquini. E l'arco diventò distintivo dell' architettura romana: progresso importante, giacchè con esso possono concatenarsi piloni e pareti ben più distanti, coprire vaste aree con tetti solidi quanto facili, ottenere variato movimento di linee all'interno ed all' esterno. Archi posero dovunque fabbricarono i Romani: or al fondo d'una piazza quadrata o attorno ad una circolare aprirono emicicli, coperti da mezze cupole; ora di intere ne formarono con archi concentrici; ora a vari piccoli archi ne circoscrissero uno maggiore, o gl' incrociarono in direzioni differenti; voltarono la

cupola sopra spazi rotondi od ottagoni; fecero aperture sopra aperture. E l'architettura romana appunto trae un carattere proprio, force e potente, dall'accoppiare la volta italica al colonnato greco. Anche quando, alla greca, sostennero i portici colle colonne, dall'una all'altra gettarono l'arco, mascherandolo con un finto architrave. Pertanto al colonnato non diedero perfezione intrinseca, nè seppero unificarlo colla volta; mentre il rispetto agli esempi greci toglieva di fare che tutte le linee si volgessero in alto, armonizzandosi meglio, co-

me poi fecero nell' architettura gotica.

Gli architetti, sebben venuti di Grecia, secondarono l'indole romana così, da uscirne un'arte originale, dove le parti dedotte dalla greca da essenziali riducevansi ornamentali. Colonne e fregi acquistavano le vittorie? commettevasi agli architetti d'accordare queste parti antiche col concetto di nuovi edifizi. L'architrave mai s'affaceva coll'arco, nè il tetto angoloso colla convessità della cupola: i triglifi e i dentelli perdevano significato, dentro non essendovi le travi. di cui figurassero lo sporgere. Il frontone, che tra i Greci seguitava continuo, presentando la retta e il pinacolo formato dalle estremità del tetto, qui cambia destinazione, e talvolta appare sotto al cornicione, o sovrasta ad una porta, a una finestra, a una nicchia; invece di un grandioso, facendosene molti piccoli, talora spezzati, o rotondi, o soverchiati da più grandi. La colonna, che ne' Greci era l'indice assoluto non solo per misurare l'edifizio, ma per caratterizzarlo, non restò più che un ornamento, destinato ad interrompere la continuità del muro che dovea sostener il peso perpendicolare e insieme la pressione obliqua della volta. Potè dunque alzarsi sopra un piedistallo, talora altissimo, come negli archi di trionfo, sminuendo di figura come d'importanza: nel Panteon la troviamo posta nell'interno d'un arco, indipendente da esso e dal cornicione, sicchè non sostiene che questo, e questo non sostiene nulla. Talora si attaccò e si affondò nei pilastri, adoprati non solo come teste al modo greco, ma tutt' al lungo della parete: o, come vedesi a Pompei, le colonne erano mutate da un ordine all' altro col rivestirle di stucco, senza curarsi dell' alteramento delle proporzioni.

E poichè l'ordine dorico era troppo severo per piegarsi al capriccio o al bisogno, di rado i Romani l'adoperarono, attribuendo questo nome ad uno cui ne aveano tolto i tratti caratteristici: al capitello ionico levarono la diversità tra la fronte e i lati della voluta: ai due terzi inferiori del capitello corintio sovrapponendo il capitello ionico, formarono il composito: l'ovolo fu tronco in alto, e i dentelli schiacciati al basso: i capitelli vennero ornati con varietà; or alle volute e ai caulicoli sostituendo aquile ed encarpi, come in uno della villa Mattei; ora sulle pieghe delle foglie facendo posare dei grifi, come in uno a San Giovanni Laterano; o riempiendolo di frutti, come in uno a San Clemente; o di trofei e vittorie, come in uno a San Lorenzo; o facendo da genietti alati sorreggere un festone sormontato dall'aquila, come in uno del palazzo Massimi. Gli ordini stessi si mescolarono, come nel teatro di Marcello ove il cornicione ionico

Cantù, St. degli Ital. - II, 18

imposta su colonna dorica, come nel Coliseo ove i tre ordini sormontano l'uno all'altro.

Venne ad estendersi l'ordine toscano, che, spoglio di scolture e di fregi, con capitello e base semplicissimi, cede in ricchezza ed eleganza ai greci quanto li vince in solidità. D'altra parte si formò l'ordine composito o trionfale, ricchissimo, che alle leggere volute alzantisi dal fogliame del corintio surroga le robuste dello ionico, allunga la colonna fino a sei diametri, ed orna la cornice di dentelli; le membrature della trabeazione richiede più varie ed ornate, con mensole e modiglioni, sporgenti per sostenere il fastigio. Il tempio di Milasso nella Caria, ad onore d'Augusto e della dea Roma, è per avventura il primo esempio d'ordine composito e delle decorazioni eccessive di cui quell' età cominciò a compiacersi : del qual genere serbiamo il tempietto di Vesta a Tivoli.

Vitruvio move lamento che, mentre i Greci non si scostavano mai dal possibile e dal concetto originale della capanna di legno, accademica origine delle costruzioni, i Romani non volessero brigarsi di queste minute convenienze, e nelle cornici inclinate de'loro frontoni mettessero i dentelli sotto ai modiglioni, il piacevole preferendo al sistematico. E da Vitruvio impararono i pedanti a chiamar difetto ogni deviazione da regole prestabilite: ma l'arte romana varieggiò assai più che non la greca colle linee rette, le superficie piane e le forme angolose; anche imitando v' improntò il genio proprio, sia coll' ingrandire, sia coll' atteggiarle a potenza e solidità. Di rimpatto vi mancano la perfezione delle linee, le delicate relazioni delle parti, l'armoniosa simmetria del tutt' insieme: e fin nel Panteon, ch'è dei

più corretti, all'angolo del frontone si desidera la dolcezza con cui i

Greci sapevano unire le due lince superficiali del triangolo (10).

Non si tardò a traviare; e già l'arco che Tiberio ergeva al suo antecessore, è sregolatamente largo, sostenuto da piloni di muro, con due magre colonne, e da una all'altra un frontone mal impostato: quel di Trajano ad Ancona pecca dell'eccesso contrario, pigiato fra i pilieri, oltrechè gli altissimi basamenti si straccaricarono di inette modanature: in quel di Tito le colonne alzansi fin a nove diametri e mezzo. Ben presto vi si sbizzarri di mescolanze, s'allungarono le colonne fino al doppio, s'introdussero stravaganti ornamenti, si profusero colori luccicanti, che non devono più parere un imbarbarimento dopo che si trovarono ne'monumenti migliori di Grecia. Ludio le pareti delle case caricava di paesaggi e vendemmie e scene campestri, unendovi ghiribizzi architettonici; del che restano esempi ne'bagni di Tito, e in molte pareti di Pompei. Il gusto degli imperatori dovette pregiudicare alle arti: Tiberio piacevasi di oscenità; Caligola abbatteva le teste degli Dei per sostituire la propria, e fece ritagliare da due quadri la faccia di Giove per inserirvi quella d'Augusto; Nerone dorava le opere di Lisippo e i propri palazzi. Pure conservasi una testa di lui e di Poppea, carissime di pensamento e di condotta: e il busto di Seneca del museo Borbonico, probabilmente contemporaneo dell'originale e fatto a Roma, ove abitualmente quel filosofo visse, è una delle più belle fusioni.

Augusto, nel tempio da Giulio Cesare eretto in Campidoglio, collocò la Venere Anadiomena di Apelle, trasferita da Coo, e stimata cento talenti, modello della bellezza perfetta. Il Palazzo d'oro di Nerone (pag. 100) abbracciava parte del colle Palatino, del Celio e dell' Esquilino: cominciava da un vestibolo, cinto da tre lati di portici d'un miglio ciascuno, che chiudevano prati, vigne, foreste: dapertutto oro, pietre, perle: alle sale da mangiare faceano soffitta tavole d'avorio mobili e versatili, per poterne far piovere fiori ed acque odorose; e la più grande e rotonda girava di e notte come il mondo: cinquecento statue di bronzo vi furono portate dal solo tempio di Delfo (11), tra le quali forse apparivano le famose dell'Apollo di Belvedere e del Gladiatore Borghese: il colosso dell'imperatore era opera d'Atenodoro. Vespasiano trasse molte statue di Grecia, e i magnifici ornamenti del tempio di Gerusalemme per arricchire quello della Pace.

Affinchè il popolo non vi oziasse, nei teatri dapprima non si faceano gradini da sedere: ma Pompeo li fece tollerare col mettervi in cima un tempio di Venere, sicchè il popolo avea l'aria di sedere sulle scalee di questo. Più nazionali erano gli anfiteatri; e il Coliseo o Colosseo, fabbricato forse dagli Ebrei che Tito menò schiavi, forina un'elissi, svolgentesi nell'interno per ducentotrentanove metri. col ricinto esterno appoggiato sopra ottanta archi, che in quattro ordini architettonici sovrapposti elevansi fino a quarantanove metri; tutto marmo estatue. Dentro girano quaranta file di sedili, pure marmorei, da capirvi quasi novantamila spettatori: sessantaquattro vomitori danno sfogo alla moltitudine: corridoi e scale erano distribuiti di maniera che ognuno potesse, giusta il proprio grado, arrivare agevolmente ai posti assegnati. Un velario proteggeva all'uopo dal sole e dalla pioggia: zampilli di fontane rinfrescavano, e spesso profumavano l'aria: altr' acqua era guidata nell'arena in rigagnoli imitanti la delizia dei giardini, o dilagavasi per opportunità di conflitti navali: di sotto, per serbare le fiere, s'aprivano vastissimi sotterranei, che ai di nostri furono scoverti, ma tosto richiusi per le fetide esalazioni dell'acqua stagnante. Roberto Guiscardo, mille anni più tardi, temendo non divenisse cittadella contro di lui, demolì la metà del Coliseo; il resto servì di petraia pe'successivi edifizi, e massime pei palazzi Farnese, di Venezia e della Cancelleria: eppure quelle sublimi ruine ancora rendono attoniti (12).

La colonna coclite di Trajano, la cui altezza di quarantaquattro metri indica di quanti il monte Quirinale si fosse spianato per formare il foro circostante, è la prima di tal genere che si conosca, imitata da tutte le seguenti, e basterebbe a rendere famoso quel periodo dell'arte. Dorica, del diametro di metri 3. 63, è in trentaquattro rocchi di marmo lumachella, fissati con arpioni di bronzo: al terrazzo, che sulla sommità circonda la statua dell'imperatore, si ascende per centottantadue scalini à chiocciola ricavati nel vivo, e rischiarati da quarantalrè finestruole. La grossezza dei massi e la solidità dei gradini mostrano come si ebbe riguardo alla durata; e il tempo ne fece ragione. La fasciano ventitrè spire d'un bassorilieyo, su cui con-

tarono duemila cinquecento figure, alte due piedi, che, con pensiero unico, raffigurano le due spedizioni di quell'imperatore contro i Daci, e illustrano i costumi di Roma e de' suoi alleati e nemici: capolavoro di composizione, ove sono espresse all'occhio le operazioni militari più importanti, come marcie, accampamenti, battaglie, oppugnazioni; in tanta moltiplicità e piccolezza facendo variatissime le fisionomie, e ciascun popolo distinto per vestire ed armi particolari, oltre all'espressione di trionfo o di sconfitta. Il piedestallo è adorno di trofei, aquile ed altri fregi, tutto così naturale e finito, e con tale armonia delle particolarità coll'insieme, che formò la meraviglia e lo studio di Rafael Sanzio, di Giulio Romano, di Polidoro da Caravaggio (13).

La piazza era attorniata da fabbricati insigni, fra cui un arco di trionfo, e la basilica Ulpia. A questa, dopo cinque gradini di giallo antico, si entrava da mezzodi per tre porte, ciascuna con portico: quattro file di colonne la divideano in cinque navi: il pavimento di marmo giallo e violetto; le mura incrostate pur di marmo bianco; la soffitta di bronzo, e attorno statue. Architettolla Apollodoro di Damasco, al quale pure attribuiscono l'arco di Ancona portante la statua equestre dell' imperatore, e il famoso ponte sul Danubio da noi

altrove descritto.

Adriano, passionato per le arti, in cui egli medesimo esercitavasi, trasportava o faceva copiare quanto vedeva negl'incessanti suoi giri; di molti edifizi abbelli Roma e la Grecia, e d'un anfiteatro Capua. La Mole Adriana, ora Castel Sant'Angelo, unita al ponte Elio, era vestita di rame, con quarantadue colonne, ciascuna delle quali sosteneva una statua, e sulla sommità una quadriga coll' effigie dell'imperatore, di tali dimensioni, che un uomo entrava nel cavo dell'occhio d'un cavallo. Aggiungono fosse d'un pezzo solo; il che però è a mettere a fascio col miracolo di Detriano architetto suo, che dicono trasportasse da luogo a luogo il tempio della dea Bona e il colosso di Nerone, ritto in piedi e sospeso, per forza di ventiquattro elefanti. Singolarmente si piacque Adriano di abbellire la villa di Tivoli, che abbracciava un giro di dieci miglia, con due teatri: il marmo v'era profuso, formandone persino letto al lago, nel quale rappresentavansi navali conflitti: simbolo materiale dell' eclettismo d'allora, v'erano copiate le situazioni meglio gradevoli e i più grandiosi edifizi di Grecia, oltre un' immagine degli Elisi; statue d' ogni paese, divinità babiloniche, sfingi egiziane, numi greći, idoli etruschi, vasi corinti; chi sa se anche bassorilievi indiani e porcellane della Cina?

Sull'esempio di questi imperatori, privati e città s' abbellirono di edifizi: e i più degli insigni che onorano quasi ogni città provinciale, vanno ascritti a quell'età; come gli anfiteatri di Otricoli, Cagliari, Agrigento, Alba, Verona, Capua, Pola d'Istria; i tempi di Assisi, di Todi, di Foligno, di Padova, di Rimini, e quello scoperto poc'anzi a Brescia; l'acquedotto di Spoleto, il ponte di Narni. Buoni monumenti di allora sono il Marc'Aurelio a cavallo, posto sulla piazza del Campidoglio, e la colonna Antonina, quantunque scapiti da quella di Trajano per la distribuzione dei gruppi e per l'esecuzione delle fi-

gure, mal compensate da alcuni concetti felici, com' è la Fama che, scrivendo le gesta sopra uno scudo, separa le guerre germaniche dalle marcomanne. Per imitazione si eseguirono statue di stile greco antico, altre di granito rosso all'egiziana: ma che si sapesse disegnare egregiamente bastano a provarlo le due statue di Antinoo, oltre quella del Belvedere, cui forse a torto il costui nome si attribuisce. Piene di vita e nobiltà sono le teste nelle monete de' Giulì e de' Flavî, e ingegnosi e ben eseguiti i rovesci.

Dopo quel momentaneo lustro ricaddero le belle arti. Gli Antonini le neglessero per la filosofia: però il Pio dispose a Lanuvio una villa, della cui splendidezza ci dà saggio una chiave d'argento per l'acqua dei bagni, pesante quaranta libbre. Alessandro Severo s'ingegno di rifiorire le arti, cinse di statue il foro Trajano, eresse molte fabbriche e le terme, dipingeva egli stesso, e inventò l'intarsiare

marmi di vario genere (14).

Degli archi trionfali, genere ignoto ai Greci, il primo fu eretto a onore di Fabio, vincitore degli Allobrogi e degli Arverni, 139 anni avanti Cristo: dappoi per vittorie, per benefizi, per adulazione si moltiplicarono; quali ad una sola apertura, come quel di Tito a Roma e di Trajano ad Ancona; quali a due o a tre, come quelli di Costantino e di Settimio Severo. Mirabile semplicità mostra quello di Susa per Augusto; e forse all' età di questo va riportato quel di Pola, probabilmente funebre. Altri ne sono sparsi per Italia (15). I bassorilievi su quello di Settimio Severo, detto il Settizonio, sono mal condotti, sebbene lodevolissima la sua statua di bronzo, ora nel palazzo Barberini.

I ritratti romani faceansi dapprima in figura di erme, cioè colla sola testa, poi si variarono; e talvolta sono busti armati con corazze adorne di trofei, viltorie, leoni, quali di Lucio Vero del Vaticano e uno della villa Albani; talaltra togati, come il Claudio nel braccio nuovo del Vaticano, l'Augusto negli Uffizi di Firenze, oltre il Genio d'Augusto nella rotonda del Vaticano, e il Caligola della villa Borghese, aventi la toga sul capo. Ve n' ha a cavallo; ve n' ha in trono, come la statua di Cervetri e il Tiberio del museo Chiaramonti; ve n' ha di foggiati da eroi e semidei, nudi e stanti, come il bellissimo Pompeo del palazzo Spada, al cui piede vuolsi fosse trafitto Cesare, il Marco Agrippa de' Grimani a Venezia. Al dechino delle arti prevalsero i busti con aggiunte le spalle e parte del torace, alcuno anche colla mano e qualche panneggiamento, e finiscono in linea circolare. La gonfiezza vi appare, massime in quelli delle imperatrici: han barba e capelli inanellati col trapano, e alcuna volta con marmo differente, come le vesti, e con occhi riportati, ed accessori studiati con affettazione, mentre l'espressione del viso casca nel triviale. Eppure i ritratti sono quel che di meglio ci tramandò la scoltura romana, conservando l'individualità.

Le stesse medaglie, che al principio di quest'età erano migliori delle greche, riduconsi rozze e grossolane: pure ne restano di bellissime, massime di Gallieno e di Postumo, e un medaglione di Triboniano Gallo. Avendo sott' occhio tanti eccellenti modelli, poteva

quando a quando taluno porre studio in quelli per modo d'emularli; fatto isolato, e che nella storia dell'arte convien distinguere bene dal

vero progresso.

Insomma se la Grecia nocque a Roma per la filosofia e pei costumi, ben altro fu per le arti. Mentre la scoltura romana è pesante, fredda, secca, copiaronsi con felicità gli originali greci; e v'ha chi crede che i capolavori tramandatici dall'antichità, salvo i modernamente scoperti, sieno copie eseguite a Roma, e che colla perfezione dell'originale vi sì senta l'inferiorità del copista. Non conservavasi nè la grandezza a Fidia, nè la grazia a Prassitele, quali apparvero nellaVenere di Milo o nei marmi del Partenone: nell'Apollo del Belvedere fu cancellata la natura e scomparvero i muscoli, mentre insigne è il concetto: la Venere Capitolina da certe configurazioni si conosce modellata sopra una romana, ma avendo presente l'opera d'un greco. E per verità, se fra noi ammiransi tanto le opere romane, chiunque viaggiò la Grecia e l'Asia Minore sa come colà vengano neglette a fronte delle indigene.

All' intento governativo de'Romani meglio si confacevano le opere che noi ascriviamo al genio civile, e massime intorno alle acque. Già 115 anni avanti Cristo, Emilio Scauro asciugava le paludi del Po con canali tra Parma e Piacenza; vaste operazioni si intrapresero per sanare le Pontine, e Augusto vi scavò un canale parallelo alla via Appia; a tacere i lavori fuor d' Italia, sotto Tiberio si divisò di voltare nella Chiana l' Arno, che prima affluiva nel Tevere e cagionava piene: ma fa meraviglia come i Romani non prevedessero a incanalare questo fiume, che spesso allagava la loro capitale, e fin dodici volte nell' anno 22. Nerone cominciò un cavo arditissimo, che per censessanta miglia dal lago d' Averno doveasi congiungere da un lato col lago Lucrino e il golfo di Baja, dall' altro con Roma per le paludi Pontine (16). Cesare tentò, Claudio compì lo scolo del lago Fùcino nel Liri per l' emissario più grandioso d' Europa, traverso a montagne e terreni calcari, sostenuto con muri ed archi, e dove lavoraro-

no trentamila persone.

Roma era sostenuta sopra un labirinto di fogne, onde urbs pensilis la chiamava Plinio; mentre file immense di archi reggeano le doccie che da molte miglia lontano guidavano l'acqua, e che ancora colle loro ruine interrompono pittorescamente la spopolata campagna romana. Il primo acquedotto, fatto a studio di Appio Claudio il 311 avanti Cristo, portava l'acqua da otto miglia lontano: per quarantatremila passi, sorretto da settecentodue archi, la portava quel di Cajo Dentato, di quarant' anni posteriore: poi Marcio Re condusse da Subiaco, per sessantunmille passi, l'acqua Marcia, alla quale si congiunsero poi la Tepula e la Giulia. Frontino, che al tempo di Trajano descrisse gli acquedotti, conta che per 13,594 tubi distribuivano 1,320,600 metri cubici d'acqua ogni ventiquattr'ore. L'acqua Vergine, dovuta ad Agrippa, venendo sopra settecento archi fuor di terra, con quattrocento colonne marmoree e trecento statue, alimentava centrenta cisterne (17). Era uno sfoggio eccedente di forza. quasi l'acqua non dovesse giungere ai trionfanti che sopra archi TERME 283

trionfali; nè a torto Frontino anteponeva queste opere alle piramidi egiziane. Di simili restano vestigia in altre città dell'impero; e delle più insigni era l'acqua Claudia che, per cinquanta miglia, dal Principato Ulteriore provedeva molte città e Napoli, e finiva alla Piscina Mirabile presso il capo Miseno, gran serbatoio per le navi.

Più di ottocento bagni contava Roma sotto gli Antonini, di cui erano principali quelli d'Emilio, Cesare, Mecenate, Livia, Sallustio, Agrippina. Plinio rammenta Sergio Orata contemporaneo di Crasso, che inventò d'introdur nelle camere acqua calda, per modo che evaporando scaldasse. Di Ninfei, grandi cupole con zampilli, erano sparse

le rive dei laghi d' Albano, di Nemi, Lucrino, Fucino.

Talmente estese erano le terme, che Ammiano Marcellino le paragona a provincie (in modum provinciarum extructa lavacra); ed occupano ancora grandissimo spazio quelle di Caracalla, alimentate dall' acqua Marcia che passa sull' arco di Druso. Oltre i bagni, servivano ad esercizi ginnastici, giuochi, accademie, altre riunioni: le ornavano preziosi capidarte, e vi furono trovati l' Ercole di Glicone. la Flora, il toro Farnèse, il torso di Belvedere, il musaico del Laterano, e quantità di vasi e d'altre preziosità. La colonna che sta in piazza Santa Trinita a Firenze, è una delle otto che sorreggeano la sala di mezzo. Più vaste erano le terme di Diocleziano, con portici e sale capacissime, di cui una copre cinquantanove metri per ventiquattro, e luoghi di divertimento ed un museo. Il Panteon formava solo un membro delle terme d'Agrippa; e i rabeschi di Rafaello nelle loggie Vaticane imitano quelli delle terme. Baja ed altre vicinanze di Napoli offrivano terme naturali; e bellissimo avanzo n'è il Truglio, rotonda di venti metri di diametro interno, a volta elittica.

Mediante gli archi furono agevolati anche i ponti, che talvolla erano decorati di statue e d'archi trionfali: ed otto ne avea la sola Roma (18). Poco capaci erano i porti, destinati a navi ben più piccole delle nostre; ma fari, canali, bacini, cantieri, cale, piscine formavano un complesso di edifizi maestoso. Cesare propose, Claudio eseguì un porto alla foce del Tevere, cui Trajano aggiunse un bacino esagono di ducensessanta metri il lato, cinto di colonnette di marmo numerate, per attaccarvi le navi. Attribuiscono ad Augusto il porto di Miseno e quello di Ravenna con magnifico faro. Quel che chiamano ponte di Caligola, sono avanzi del molo a traforo che dovea proteg-

gere l'antico porto di Pozzuoli.

All'unità, cui Roma aspirava, d'importanza suprema riusciva il costruire strade; e alcune avanzano tultora ad attestare quanto meritassero l'antica rinomanza (pag. 201). l'artendo dal miliario aureo, collocato in mezzo al fôro Romano, si spiegavano queste fin alle Colonne d'Ercole, all'Eufrate e al Nilo, vincendo difficoltà d'ogni sorta, spropriando i possessori, colmando valli, accavalciando fiumi, spianando alture, forando montagne, perchè questa gran catena connettesse alla metropoli le provincie. Cinque metri eran larghe le maggiori: per fondo gettavansi frantumi di pietre, legati con calce e pozzolana; poi un miscuglio di calcina, creta e terra, e talvolta anche di ghiaia e calcistruzzo; indi ciottoli o pietre poligone informi, e nelle

città cubi regolari: a Pompei ed Ercolano sono di lava, connessi con calce e pozzolana, e le vie sono tirate a filo e con marciapiedi.

Magnifiche erano in Roma la Sacra e la Trionfale: la prima, cominciando ad oriente del foro Romano, dal Coliseo radeva il tempio d'Antonino e Faustina, e per gli archi di Costantino, di Tito e di Settimio Severo saliva al Campidoglio. Entravano dall' altra i vincitori lungo i campi del Vaticano e del Gianicolo; poi dal ponte e dalla Trionfale venivano alla via Retta, al campo Marzio, al teatro di Pompeo, al circo di Flaminio, ai teatri d'Ottavia e di Marcello, e al circo Massimo; piegando quindi sulla via Appia, pel Coliseo uscivano sulla via Sacra, donde al Campidoglio. Le statue rapite alle nazioni vinte, quelle dei re trionfati, de' grand' uomini e degli Dei contornavano

que' magnifici cammini.

La via Appia, finita sin dal 311 avanti Cristo da Appio Claudio Cieco censore, in grandi macigni, moveva da porta Capena, or sostenuta sovra un terreno limaccioso, ora tagliando l'Apennino. Cesare la ristaurò cominciando a disseccare le paludi Pontine; gl'imperatori seguenti la compirono e migliorarono. Col nome di via Campana prolungata da Capua ad oriente d'Aversa, qui bipartivasi: la mediterranea pel monte Cauro scendeva a Pozzuoli; la marittima si dirizzava a Cuma lungo i paduli di Linterno: da Cuma poi, uscendo per l'arco Felice, un altro ramo toccava Pozzuoli, e congiungevasi colla mediterranea per isboccare a Napoli, traverso alla grotta di Posilipo. Dalla via Flaminia, aperta dal console Flaminio Nepote nel 223, diramavasi presso Ponte Milvio la Cassia, dritta per Viterbo all'Etruria. Gl'imperatori ne aggiunsero altre molte per portare gli ordini e gli eserciti alle estremità dell'impero; e quarantotto ne contava la sola Italia, nove la Sicilia, sei la Sardegna, una la Corsica.

L'ispezione delle strade spettava ai censori, che spesso vi diedero il proprio nome; dappoi ai tribuni della plebe; più tardi a curatori speciali: le spese erano decretate dal senato, o da individui che ne trassero vantaggio, o volessero gratificarsi il popolo. Caio Gracco avea fatto collocare pietre miliari, indicanti la distanza da Roma o dai punti principali; e lungh'esse situavansi pure i sepolcri, in vista, anzichè sotterranei come que' de' prischi Italioti. V'erano anche cauponæ e tabernæ, ma forse ad uso soltanto della poveraglia: del resto quando Orazio peregrinò a Brindisi, nella città di Mamurra gli prestarono Murena la casa, Capitone i cuochi; prima d'arrivare al ponte di Campania, pernottò in una villa, dove i proveditori imperiali lo fornirono di legna e sale, secondo il loro dovere; in un'altra villa presso Trivico fu affumicato da fascine verdi, e deluso da una fanciulla (19).

Alle città in generale davasi la forma dell' accampamento, cioè un parallelogrammo, per lo più di un quadrato e mezzo, tagliato pel lungo e pel traverso da una o due strade; e tali possono riscontrarsi i primitivi piani di Como, Piacenza, Parma, Pavia, Aosta, Torino; Verona forma un quadrato.

L'unione di case private, disgiunte dalle vicine, costituiva un'isola; il complesso di alquante isole, un vico; e molti vichi, una regioCASE 785

ne. Solo i gran ricchi potevano abitare un' isola intera, massime da che il crescente lusso delle fabbriche incarì i terreni. Molti dunque appigionavano le case; e Marziale abitava a un terzo piano (20); Silla, non ancora famoso, pagava lire seicento l'anno di pigione: ma Cicerone parla fin di trentamila sesterzi o seimila lire per un appartamento.

Nelle case de' Romani, modellate fra l'antica italiana e la greca. erano due parti distinte; una per uso particolare del padrone, una pel pubblico. Un vestibolo oblungo (protyrum) menava dalla strada in un cortile interno (cavedium), scoperchiato nel mezzo. Le acque pioventi erano raccolte sul tetto sporgente, e per lo spazio scoperto (compluvium) cadevano in un bacino rettangolare (impluvium). spesso decorato d'una fontana. A destra ed a manca del cavedio disponevansi le camere di fronte, una sala aperta verso la corte (tablinum) conteneva gli archivi e i ritratti di famiglia, e il padrone vi riceveva i clienti, che aspettavano il suo arrivo passeggiando nel cortile o seduti in salotti (alæ): corridoi (fauces) mettevano all'interno della casa. Parte principale erano gli atri, ignoti ai Greci; e distinguevansi in toscant quando i tetti fossero sostenuti solo da travi murate; tetrastili quando avessero quattro colonne poste sotto ai punti d'intersezione delle travi; corinti quando le colonne fossero di più; displuviata quando il tetto pioveva all'infuori; testudinata se affatto coperti.

Il limitare della porta guardavasi con rispetto superstizioso; guai l'inciamparvi! vi si scriveano parole di felice augurio, o teneansi pappagalli e gazze che le ripetessero. Sovra la porta collocavansi ornati e segni del mestiero che vi si esercitava, od iscrizioni. I battenti talvolta erano di marmo o di bronzo, e con bottoni, mascheroni ed altri capricci; in occasione di nozze o di solennità ornavansi di ghirlande e festoni; gli amanti vi sospendeano fiori; i cipressi indicavano la morte. Eccetto quelle dei tribuni, stavano chiuse, nè vi s'entrava senza bussare: nelle case ricche tenevasi il portiere, incatenato come i nostri cani. Oltre la principale, s'avea qualche porta di dietro (postica), che riusciva negli angiporta o vicoli. Di rado si trovano scale, e queste di pietra o di legno come oggi, fissate nel muro e per lo più buie; onde la frequente frase d'ascondersi in sca-

La casa in generale non aveva finestre o pochissime, e queste piccole ed alte; talora chiuse con pietre speculari, o con vetri molto grossi e non trasparenti (22). Le parti interne comunicavano tutte fra sè mediante il cortile, da cui le camere riceveano luce per mezzo delle porte: le camere spesso non erano divise che da traversi o da cortine. Nella biblioteca poneansi le effigie degli autori, d'oro, argento, bronzo, cera (25).

Da principio il fuoco ardeva nell'atrio, ove e cocevasi e mangiavasi, e attorno a quello si raccoglievano i numerosi schiavi : dappoi nell'atrio si tenne un foculo o braciere, dove mettere incensi ai lari (24): talvolta riscaldavansi le camere con tubi chiusi nelle pareti o sotto al pavimento. Per cercare il fresco e meriggiare si aveano 100

appartamenti sotterranci, che ne' palazzi erano estesi, con molti corridoi e pitture a fresco e fregi a stucco, i quali da ciò appunto tras-

sero il nome di grotteschi.

Ornavansi i palazzi con giardini. Di grandiosissimi n'ebbe Mecenate; e forse a quei di Lucullo presso Napoli servivano la Piscina Mirabile di Miseno, e la nuova grotta, riaperta or fa poch'anni nel promontorio di Coroglio, lunga più di mille metri, alta e larga meglio che quella di Posilipo. L'arte industriavasi a procurarvi ombre, variare l'esposizione, intrecciare labirinti. distribuir acque, e nel ridurre le piante e i cespugli, massime di càrpino e di bosso, in figure d'animali o di lettere (ars topiaria); della quale invenzione si attribuiva il merito a Cajo Matio cavalier romano, famigliare d'Augusto. Altre volte i giardini erano pensili, e Seneca inveiva retoricamente contro questo dover gli alberi cacciare le radici ove a stento avrebbero innalzate le chiome (25).

Ai giardini aggiungevansi un viale d'alberi dove passeggiare discorrendo (gestatio), e l'ippodromo per le corse a cavallo. Nè ignoti erano i tepidari, dove correnti d'acqua calda mantenevano una temperatura tale che, malgrado del verno, vi facessero i gigli bianchi e rossi, le viole tusculane, le vigne, i popponi, e gli alberi da frutto. Coltivavansi pure delle piante bulbose, il croco, il narciso, il giacinto, le iridi. A taluno erano unite uccelliere, e Alessandro Severo ne ebbe una che conteneva ventimila piccioni, oltre fagiani, pernici, altra selvaggina. Entro piscine conservavansi pesci vivi, con ingenti

spese.

Non dimentichiamo che a nessun palazzo mancava l'ergastolo, destinato a chiudere i gladiatori, gli atleti, gli schiavi. I primi erano ben nudriti, onde è a credere fossero anche ben alloggiati; ma gli schiavi si cacciavano la sera in tane sotterranee, senza distinzione di sessi. Altri ergastoli, come indica il nome, servivano pei lavori forzati, e in città n' avea di molti; e talora i passeggieri venivano colti, e gittati a lavorare in quelle tane, senza che più se ne sapesse.

Le minori strade metteano sopra le vie, cioè le più grandi, le sole mantenute a pubbliche spese, e che legalmente doveano farsi larghe non più di otto piedi romani, che sono due metri e mezzo, e costeggiate da marciapiedi rialzati, da due in quattro piedi; ben necessari ove l'angustia appena permetteva il cambio de' carri, e dove piovendo correva il rigagno. Sulla via s'aprivano le botteghe, e spesso in una tutte quelle d'un esercizio, come a Roma nel fòro i banchieri; nel vico Tusco e nel Velàbro i conciatori, profumieri, droghieri, mercanti di stoffe; nella via Sacra i venditori di minuterie domestiche, di ossetti d'avorio, di tavolette da scrivere, di stipi di legno prezioso, dadi e tavole da giocare. Nel 175 avanti Cristo i censori Fulvio Flacco e Postumio Albino fecero selciare di pietroni le vie interne di Roma, di ghiaia le esterne, e con margini rialzati (26).

La primitiva Roma occupava sul colle Palanzio appena un miglio quadrato, colle porte Rumena, Capena, Magonia. Numa Pompilio estese quel recinto, inchiudendovi il colle Capitolino e la parte più prossima del Quirinale, e aggiungendo la porta Carmentale, detta

Scellerata dacchè ne uscirono i trecentosei Fabl. Tullo Ostilio cinse anche il Celio per istanziarvi i vinti Albani; poi Anco Marzio collocò i Latini sull' Aventino, murandolo. Tarquinio Prisco asciugò il Velabro, palude nell' avvallamento tra il Palatino, l' Aventino e il Campidoglio; e meditava una nuova cerchia di mura, che fu poi compita da Servio Tullio, aggregando il resto del Quirinale e i colli Viminale ed Esquilino, sicchè vi furono compresi sette colli; mentre il Gianicolo ergevasi di là dal Tevere a guisa di cittadella.

La mura, invasa anch' essa dalle abitazioni, serpeggiava sul ciglio dei colli: cominciando sulla sinistra del Tevere al foro Olitorio presso il teatro di Marcello, e seguendo il lato settentrionale della rocca Capitolina, scendeva al sepolcro di Cajo Bibulo, quindi per la valle che separa il Campidoglio dal Quirinale, saliva in vetta di questo verso le Quattro Fontane, donde secondava il colle lungo il circo di Flora, piegando poi incontro alla moderna porta Salaria. Quivi cominciava l'aggere su cui fondata era la mura, e continuava per l'altura sovrastante ai colli Quirinale, Viminale ed Esquilino, fin all'arco di Gallieno, ove esso argine terminava. Allora, sceso l'Esquilino, la mura rimontava sul Celio presso il Laterano; indi per la sommità. meridionale del colle, dove ora sta Santo Stefano Rolondo, scendeva a valle tra il Celio e l'Aventino; coronati i quali, tornava a raggiungere il fiume là dov' erano e sono tuttora le conserve del sale. Di là dal Tevere le mura staccavansi dal fiume in due linee rette per congiungersi colla cittadella gianicolese di Anco Marzio. Vi attribuisco-

no il giro di otto miglia, cioè 12,500 metri (27).

Ventitrè o ventiquattro porte le aprivano: la Flumentana presso il fiume; la Trionfale, donde entravano i vincitori pigliando la via Sacra verso il Campidoglio; la Carmentale; la Rumena alle falde del Campidoglio; una di nome incerto, sull'altura occidentale del Quirinale; un' altra sul colle medesimo presso il palazzo pontifizio; la Salutare in vetta ad esso colle, ove ora le Quattro Fontane; una presso gli orti Sallustiani; la Collina, da cui partivano le vie Salaria e Nomentana, e fuor della quale stava il campo Scellerato; la Viminale nella villa Negroni; l' Esquilina presso l'arco di Gallieno, donde moveano le vie Prenestina, Labicana, Tiburtina; la Mezia, poco discosta, la Querquetulana sulla via Labicana presso i Santi Pietro e Marcellino; la Celimontana presso San Giovanni in Laterano; la Ferentina sul Celio presso Santo Stefano Rotondo, donde si usciva al bosco della dea Ferentina, oggi Marino, convegno dell'assemblea dei popoli del Lazio; la Capena, da cui partivano le grandi strade Appia e Latina, aprivasi nella gola fra il Celio e l' Aventino, ed era il corso vespertino degli eleganti; la Nevia, al crocicchio delle vie Aventina e di Santa Balbina, menava ai boschi Nevi, ricovero de' malfattori; la Radusculana sotto la chiesa di san Saba, alla falda meridionale dell' Aventino; la Lavernale sull' Aventino; la Mavale accanto al bastione di Paolo III; la Minucia sulla sommità dell' Aventino; la Trigemina, ove è l'arco della Salaria, così detta perchè avea tre fornici. Ouelle del lato occidentale sono incerte.

Dentro e fuori restava uno spazio sacro, detto Pomerium, che

non potevasi nè edificare nè coltivare. Silla e Cesare estesero il Po-

merio, ma non dilatarono la mura.

Augusto parti l'antico recinto di Servio Tullio in quattordici regioni, che erapo: 1ª al mezzodi la Capena, ove il tempio dell' Onore, quello di Marte Estramurano, le terme di Severo e di Comodo; nº la Celimontana sul monte Celio, ove la casa de' Laterani, la Mica Aurea fondata da Domiziano, le scuole de'gladiatori, e il piccolo campo Marzio; ma la Moneta nella valle fra il Celio, il Palatino e l'Esquilino, dové le terme di Trajano e di Tito, la Casa Aurea di Nerone, le grandi vie Suburra e Carina, il Colosseo; iva la Sacra fra l'Esquilino. il Palatino e il Quirinale, dove i tempi della Pace, di Roma, d'Antonino e Faustina, il colosso di Nerone, gli archi trionfali di Tito e di Costantino, la via Scellerata, la Sandalaria abitata da'librai, la Sacra dove Orazio solea passeggiare meditando e invanendo (28); va le Esquilie chiudeano parte dell' Esquilino e il Viminale, coi monumenti del Castrum prætorianum, la casa e i giardini di Mecenate, l'arco di Gallieno, il vivario delle belve per l'anfiteatro; via l'Alta Semita sul Quirinale abbracciava le terme di Diocleziano e di Costantino, i tempi di Quirino, del Sole, di Flora, della Salute, i giardini di Lucullo, di Sallustio, d'altri; vii la Lata, fra il Quirinale e il campo Marzio, aveva il foro Suario, il portico di Costantino ed altri monumenti; l' vina regione era il fòro Romano fra il Capitolino, il Palatino e il Tevere, e suoi monumenti il Miliario Aureo, il Comizio, la curia Ostilia, il tempio di Castore, la basilica Porzia, la colonna Mevia, il tempio di Vesta, i nuovi rostri, il tempio di Saturno, il Campidoglio, la cittadella, i fôri di Cesare, d'Augusto, di Trajano, ecc.; ixa il circo Flaminio nella parte più settentrionale, col mausoleo d'Augusto, il Panteon, il teatro di Balbo, l'anfiteatro di Statilio Tauro, il teatro di Marcello, la curia di Pompeo, la Villa pubblica, dove faceasi il censo e si riceveano gli ambasciatori stranieri ; xa la Palatina col palazzo imperiale; xia il circo Massimo fra il Palatino e l'Aventino; xua la Piscina pubblica fra l'Aventino e il Celio; xuua l'Aventino, ove faceasi la rivista degli armati (armilustrium); infine il Transtevere, ove i giardini di Nerone, la Mole Adriana, le terme d'Aureliano. Siffatta divisione durò fino ad oggi.

Cresciuta Roma di magnificenza e d'estensione sotto gli imperatori, Aureliano la cinse di nuove mura laterizie, quali in molti luoghi si vedono tuttora, all' uopo principalmente d'inchiudervi i nobilissimi edifizi circostanti al campo di Marte. Staccandosi dalla sinistra del fiume presso porta Flaminia, la nuova mura ambiva verso oriente il Pincio, poi il Quirinale, il Viminale, l'Esquilino, il Celio, l'Aventino, e allargandosi per abbracciare monte Testaccio, toccava il fiume; di là dal quale tornava molto più in fuori dell'odierna porta Portense, donde salendo il fianco meridionale del Gianicolo. fiedeva alla porta San Pancrazio, per scendere alla Settimiana. Non fu quindi più la città de' sette, ma dei dieci colli: il Vaticano fu ricinto soltanto da papa Leone IV, formando la città Leonina.

Nella nuova cerchia Roma ebbe da quindici miglia di giro, con trentasette porte, che mettevano ad altrettanti sobborghi, e da cui

partivano trentuna strade militari. In quel ricinto contavansi ventotto biblioteche, otto ponti, otto campi, dieci terme, venti acque, diciotto vie, due campidogli, due circhi, due anfiteatri, tre teatri, tre ludi, cinque naumachie, quindici ninfei, due colossi, due colonne cocliti, sei obelischi, ventidue grandi cavalli, sette Dei d'oro e settantaquattro d'avorio, trentasette archi di marmo, quattrocentoventitrè vichi, quattrocentoventidue palazzi (ædes), mille settecentonovanta case maggiori, quarantaseimila seicentodue isole, col qual nome, se pure la cifra non fu letta in fallo, non potrebbero intendersi che le case minori; ducentonovanta granai, ottocentocinquantasei bagni, mille trecencinquantadue pozzi, ducencinquantaquattro forni, quarantasei lupanari, quattrocento cloache, cenquarantaquattro latrine.

Dei diciassette fòri o piazze, quattordici servivano per mercati diversi (venalia), gli altri per gli affari (civilia et judiciaria). Il più antico era il Romano, ove si teneano le arringhe sulla tribuna ornata dei rostri tolti alle navi cartaginesi. Il fòro di Cesare, presso campo Vaccino, costò un milione di sesterzi. Augusto nel suo fece il tempio di Marte Vendicatore, intorniato di doppia galleria, colle statue dei re latini da un lato, de' re romani dall'altro. Domiziano cominciò quello di Nerva, dove poi Alessandro Severo pose colossi degli im-

peratori e colonne di bronzo.

Alla vita pubblica d'allora si addicevano i portici, formati di colonne che sostengono un soppalco, disposte a più schiere; talvolta
erano indipendenti da qualunque altro edifizio; da poi si chiusero
con ricinti, e presero nome di basiliche. La prima basilica pubblica
si edificò sotto la censura di Porcio Catone il 569 di Roma, onde fu
detta Porcia; e tanto piacque che in venti anni se ne costruirono tre
nuove, vicino al fòro, poi altre altrove, e anche per tutta Italia. Servivano ad usi pubblici, come di borsa e di tribunale, a tal uopo finendo in un semicircolo o abside, dove collocavasi il pretore sulla
sedia curule, circondato dai numerosi giudici e dagli avvocati. Dieci
n'aveva in Roma, la Giulia, la Vestilia, la Nettunia, la Matidia, la
Marciana, la Vascolaria, la Floscellaria, quelle di Paolo e di Costantino, e di tutte più famosa la Ulpia, opera di Trajano, che abbiamo
pur dianzi descritta.

Noi ci badammo su questi particolari perchè, oltre essere la metropoli del mondo, Roma serviva di modello anche alle altre città dell'impero; sebbene non sia dimostrato quel che taluni asseriscono, che in ciascuna vi avesse e foro e teatro e circo e ginnasio e bagno e campidoglio, colle forme e coi nomi medesimi della capitale,

E più ne sapremmo se degli scrittori d'arte ci fosse restato altro che il solo Marco Vitruvio Pollione. Di patria e di casa ignoto, e probabilmente schiavo greco, se argomentiamo dal suo scrivere cattivo e ingombro di grecismi, da Augusto fu adoperato alle macchine militari: ma de' fatti suoi nulla si saprebbe se egli stesso non avesse scritto. Più maestro che artista, più ingegnere che architetto egli si mostra, nè di gran valentia dà saggio la basilica in Fano, unica che si ricordi da lui architettata.

Molti avendo scritto d'architettura ma confusamente, egli pensò

ridurre in corpo compiuto tutta quella scienza, e ciascuna parte in singoli libri. E secondo si esprime ne' preamboli, nel primo spiega i doveri dell' architetto e le cognizioni a lui necessarie; nel secondo i materiali; nel terzo la disposizione de' tempi coi vari ordini, e la distribuzione delle parti; nel quarto tratta specialmente dell' ordine ionico e del corintio; nel quinto reca la disposizione degli edifizi pubblici; nel sesto delle case private; nel settimo degli intonachi onde abbellire ed assodare gli edifizi; nell' ottavo del trovare e condur l'acqua; nel nono di differenti processi pratici e di cose utili alla vita, come il peso specifico, la costruzione delle meridiane, i rapporti del diametro col circolo, del lato colla diagonale del quadrato; il decimo discorre delle macchine sì per fabbrica, come per clevar l'acqua e per la guerra.

Ma il Trattato d' architettura qual oggi l'abbiamo, è probabilmente una compilazione poco diversa da quella di Plinio, fatta da
qualche mal pratico che non avea visto co' proprì occhi i monumenti di Grecia. Nell'esecuzione spesso confonde i soggetti, ed è pecçato che le figure che accompagnavano il testo siano perdute (29).
Scarso di critica e filosofia, di stile vulgare, arido e spesso oscuro
anche per minutezza di particolari, a tacere i guasti venutigli dagli
amanuensi, va consultato con grande cautela, e confrontato cogli edifizi ancora riconoscibili: ma se sarebbe servilità il prostrarsi a' suoi
precetti, è certo che, oltre le squisite notizie, di ottimi egli ne dà,
desunti dall'osservazione. Sopratutto raccomanda all'architetto la
lealtà e il disinteresse; ed egli medesimo si fa amare per la candida

intenzione con cui scrive.

Turpilio, cavaliere della Venezia ai tempi di Plinio, è il solo nobile romano che coltivasse la pittura, la quale da Plinio stesso è definita arte morente (30), benchè ad alcuni egli sia cortese d'encomi, come loda Amulio per una Minerva, la quale guardava l'osservatore dovunque si mettesse (31); meschina lode! Quinto Pedio, d'illustre famiglia, era muto, e perciò Messala l'oratore d'accordo con Augusto stabilì di fargli imparar la pittura; e riusciva bene se morte non

l'avesse rapito.

Primeggiava tra i loro colori il cinabro, che Plinio pretende fatto col sangue di un drago schiacciato da un elefante morente, in modo che i due sangui si mescolassero (32); e probabilmente era succo d'una palma. Il minio era stato scoperto quattro secoli avanti Cristo nelle cave d'argento d'Efeso: e per carezza e nobiltà gareggiava con esso il purpurissimo, composto col liquore estratto dai murici che pescavansi in riva al Mediterraneo. Sul golfo di Napoli manipolavansi minerali indigeni e importati per uso di colori, quali l'azzurro denominato fritta di Pozzuolo, e la porpora.

Si dipingeva per lo più sul legno; talvolta sulle pareti. Per animali e fiori e dove occorresse maggior illusione, usavasi l'encausto; cioè (se pure fra tante discrepanze possiamo prometterci lume di vero) con ferro caldo tracciavansi i contorni sopra tavolette d'avorio, o stendeasi la cera colorata sopra il legno o l'argilla, ovvero con un pennello tinto in cera e pece si dipingevano tavole. La piltura a fre-

sco non pare fosse conosciuta, male colla calce fresca accoppiandosi le lacche, il bianco di piombo, il minio, l'orpimento, colori consueti

degli antichi.

Composizioni storiche ricorrono frequenti negli archi e sulle medaglie, ma rare ne' dipinti; e di tanti che n' ha il museo Borbonico, soli Sofonisba e Massinissa, e la Carità Greca tengono alla storia. Le scene di vita domestica e civile sono sempre accompagnate da esseri simbolici, come Amore, la Vittoria, Minerva. Altre volte figuravansi sacrifizi, o processioni sacre, o giuochi ginnastici, e spesso oscenità.

Il marmo di Luni, che oggi diciamo di Carrara, è un calcare bianco, leggermente cristallino, senza fossili, e se l'aspetto esteriore lo facea credere di formazione antichissima, dappoi si conobbe essere un'iniezione dall'interno del globo fra roccie preesistenti, calcinatasi insieme con tutte le sostanze, onde apparterrebbe al periodo secondario del calcare giurassico. Se non per durezza, per candore supera i più belli d'Egitto e di Grecia, non eccettuato il marmo pario, a detta di Plinio, che lo asserisce scoperto poco prima, e fu adoperato a tutte le opere grandiose, ove prima usavansi il gabinio, l'albano, il tiburtino.

Il porfido, così detto dal suo colore di fuoco, è d'un rosso bruno mischiato, constando di silice combinata coll'allumina e la potassa, e molto ferro ossidato, e cristalli di quarzo. Non si sapea donde gli antichi lo traessero; ma gl'inglesi Burton e Wilkinshon nel 1823 ne scopersero le cave in Egitto, a circa venticinque miglia dal mar Rosso all'altezza di Licopoli (Syouth), non lungi dal porto di Myoshormos, in montagne intitolate Porphirites da Tolomeo, ed oggi Gebel Dokhan, cioè del fumo di tabacco. Il nome di porfido fu poi esteso ad altre pietre di simile impasto e durezza, e di colore diverso. Del rosso, tanto difficile a scalpellare, fecero poco o punto uso gli Egiziani nè i Greci: i Romani ne presero passione al tempo di Claudio, e sotto Costantino moltissimo se ne lavorava, probabilmente per mano di condannati; e non che colonne, statue, urne, riuscirono a trarne anche oggetti fini e galanterie.

Plinio e Vitruvio fanno lamento del lusso de' marmi, ornandosi gli appartamenti con porfido, serpentino, agate, diaspri d'ogni qualità, e rilevandone lo splendore con macchie artifiziali, e coprendo le pareti di encausto; di modo che non rimaneva campo alla pittura.

Nelle gemme i Romani imitarono i Greci, ne adottarono i soggetti, o se li desunsero dai fasti patri, vi diedero espressione allegorica. Forse ad artisti greci vanno attribuite quelle del tempo imperiale, che sono i più insigni vanti delle gliptoteche: tal è quella del gabinetto di Vienna, rappresentante la famiglia di Augusto; tale quella del gabinetto di Parigi, rappresentante Tiberio da dio colla parentela sua; e la sardonica del re d'Olanda, che offre il trionfo di Claudio in sembianza di Giove; e la tazza del museo Borbonico. Anelli, sigilli, coppe attestano la finitezza della gliptica in quei tempi.

Le arti belle però anch' esse vengono a confermarci la diffusa imnioralità. Cessato ogni pudore nella società, ogni scrupolo cessava nell'arte; i tempi erano adorni di lubrici atteggiamenti, i vasi delle mense foggiavansi in figure disoneste, e ciascuna stanza maritale doveva ornarsi d'un dipinto osceno. Ovidio ogni tratto rammenta le tavolette impudiche; Orazio dicono ne tenesse tappezzata tutta la camera; a Properzio stesso facea scandalo il trovarne dapertutto (33). Arte convertita in mestiero, nè ad altro ispirantesi che al gusto dei committenti; e, come sempre, la depravazione de' costumi depravava l'arte, impicciolendone lo scopo, degradandone le tradizioni, agevolandone la riuscita.

Di capi d'arte abbondava la Sicilia, e lungamente si disputò se vi fossero venute di Grecia, o colà stesso lavorate. Il dubbio non può sussistere quanto alle architetture; e poichè queste sono più antiche delle greche, e vanno ornate di preziosi bassorilievi e di cariatidi, è ragionevole presumere che anche le altre opere fossero eseguite da

Siciliani, o almeno da Greci stabiliti in quell'isola.

Di statuette d'argilla una dovizia dissotterrarono a Catania, a Gela, a Camarina, a Tindaro, ad Acre, a Centuripa, relative le più al culto di Cerere e della dea Madre. Il Giove palliato, rinvenuto a Solunto, collo scettro nella sinistra, coi calzari ornati di foglie di quercia, e con due chimere che ne sostentano il trono; la Venere, uscita dalle campagne di Siracusa, premente col piede sinistro la conchiglia e il delfino, appartengono all'arte più squisita; la Venere Callipiga, al parere di alcuni, vince perfino la Medicea. Aggiungi due Ercoli dalle ruine di Catania, il Giove Olimpico di Girgenti, i busti di Saturno, di Trittolemo, di Minerva.

Quante statue metalliche possedesse la Sicilia, il provano le espilazioni de' Cartaginesi, di Marcello, di Verre, e più tardi degli imperatori romani e bisantini. Pausania ricorda un Ercole in lotta coll'Amazone equestre, consacrato in Messina da Evagora di Zancle; e come essendo naufragati trentacinque giovinetti col maestro e col sonatore di piva, che i Messeni spedivano a Reggio per una solennità, in memoria furono poste altrettante statue di bronzo. Quattro arieti dello stesso metallo diceansi congegnati da Archimede in guisa, che il vento entrandovi facea uscire dalla loro bocca una specie di belato, che indicava da qual plaga esso vento spirasse: da Siracusa furono trasportati nella reggia di Palermo, ma per quanto si studiasse, mai non si trovò una disposizione che riproducesse quel fenomeno, sinchè ne' furori del 1848 furono spezzati.

Vi abbondavano pure bassorilievi e sarcofagi, molti de' quali ornano oggi le chiese, benchè portino scene bacchiche o mitologiche (34). Pietre intagliate si trovano spesso, e specialmente a Centuripa; e poichè alcune vedonsi solo preparate per l'intaglio o non finite, ne siamo confermati a credere a quella scuola di gliptica, che asseriva esistervi Eliano da Cirene. Lo stile di queste apparterrebbe all'età imperiale; segno della durata di tale artifizio: alcune portano le sembianze di Cicerone, di Ovidio, di Comodo in veste d'Er-

cole (35).

Ricchissima di marmi e di pietre fine è la Sicilia; di berilli i contorni di Castel Gratterio, di alabastri le falde del monte di Calatrasi e la terra di Gibellina, di coralline e cotognine ed altre mischie l'Er-

ta, di agate molti paesi, e principalmente le sponde dell'Acate donde trassero il nome, e le vicinanze di Alicata. Un' agata siciliana, delle cui macchie erasi tratto partito per disegnarvi Apollo e le Muse, fu legata in oro da re Pirro e tenuta in gran pregio. Diaspri variegati offrono i monti di Giuliana e le vicinanze di Palermo; diaspro tenero Trapani; Troina massi di porfido, de' quali vennero cavati i sepolcri dei re normanni e svevi.

Un' altra dovizia artistica insieme e letteraria ci offre l'impero romano, vogliam dire le iscrizioni e le medaglie, fonte di preziose cognizioni storiche e civili; tanto che i maggiori eruditi v'attesero, nè avvi forse città, di cui i numismi e le epigrafi non abbiano avuto un

illustratore particolare.

Le iscrizioni d'Italia alcune sono nelle lingue prische, alcune in greco, le più in latino. Delle italiche toccammo nel parlare de' primordi della nostra civiltà (V. I, pag. 122); e ad esse si riduce quanto ci arrivò di scritto intorno a quella. Le greche più antiche stanno sopra vasi; e sopra uno grossolano, trovato a Centorbi in Sicilia, sono caratteri vecchissimi scritti a bustrofedon, cioè andando da sinistra a destra poi da destra a sinistra come fa il bue arando, creduti anteriori fin all' iscrizione Sigea (36). De'tempi successivi ne abbondano i paesi della Magna Grecia e della Sicilia. Qualcheduna è bilingue, come nel monumento greco-latino di Eraclea ne' Lucani, ove si fa memoria che, rivendicatosi un fondo appartenente al dio Bacco, gli agrimensori posero i termini, e lo divisero in quattro porzioni, rilasciate a vita a quattro privati, che rendessero un canone annuo, aggiunto l'obbligo di piantar viti, ulivi, fabbricare capanne e stalle. Le greche tengono del dialetto dorico ne' paesi colonizzati dai Corinti, quali Siracusa, Camarina, Gela, Agrigento, Megara, Selinunte: e dello ionico in quelli derivanti dalla Calcide, come Nasso, Zancle, Gallipoli, Eubea, Mile, Leontini. Queste sono assai meno, pur bastanti a provare che ciascun paese scriveva come parlava; tanto più che a Taormina se ne leggono d'ambo i dialetti, perchè Já città d'origine calcidica ricevette poi colonie siracusane. Non così può dirsi delle romane, che, in qualunque paese siano, non si discernono per lingua; attesochè i cittadini, sparsi per ogni lido, teneansi a norme uftiziali per ogni atto, e così per la lingua. Nell'espressione seguono le vicende de'tempi, incondite le prime, poi sempre più eleganti, infine irte di neologismi e barbarismi, e che tutte insieme presentano una portentosa ricchezza, perocchè il campo dell'epigrafia latina estendesi quanto l'antico impero, cioè dall'Africa sin alla Bretagna, e dall'Oceano sino al lembo dell' India.

Infinite occasioni si presentavano da voler eternare con epigrafi; consagrazione e invocazione di divinità, voti, processioni dediche o sacrifizi, are, sacerdoti, magistrati civili o militari, dignità conferite, applausi, vittorie in guerra o ne'giuochi, trionfi, benemerenze di parenti o di benefattori, ricordi mortuari. Ai monumenti si poneva un' iscrizione, che, oltre commemorativa, era encomiastica o storica: le più vanno semplici, perfino nell'adulazione: talvolta le funerarie sono anche affettuose. Vi si univano figure rappresentanti l'arte del defunto, co-

Cantù, St. degli Ital. - II, 19

me il deschetto e le scarpe sulla lapide di un calzolaio a Milano; e una fabbrica di pane nel monumento di Euriface fornaio, scoperto a

Roma il 1838 fra le porte Prenestina e Labicana.

Quanto lume dalle iscrizioni potesse trarsi per la storia lo videro già il Petrarca e Cola Rienzi; poi rinato il genio dell'erudizione nel secolo xv, se ne trascrissero d'ogni parte in collettanee particolari, o si radunarono gli apografi stessi. Nacquero così i musei, poco usati dagli antichi, pei quali l'arte rimaneva intimamente collegata alla vita, per modo che i capolavori si trovano ne' palazzi, nelle terme; nelle basiliche, nelle ville, principalmente nei tempî, dove mistagogi noi diremmo ciceroni, mostravano le rarità e narravano le tradizioni relative a quelle. Nel portico di Ottavia eransi adunate molte statue: ne' circhi si ornava la spina con statue, obelischi, vasi tolti in diversi luoghi: e ad un museo poleva somigliarsi la villa d'Adriano a Tivoli. Neppur allora mancavano ciarlatanerie ed imposture: Plinio ricorda che a Roma furono portate da Joppe le ossa dell'orca marina a cui rimase esposta Andromeda, e il sasso dov' erano infisse le catene con cui essa fu legata; Procopio descrive la nave con cui Enea approdò in Italia, quale conservavasi a Roma.

Per iscrizioni il museo più importante è il Capitolino: ma non y'è quasi città che non ne possieda alcuno; e ne fecero la descrizione Scipione Maffei per Verona, il Rivautella per Torino, il Guasco pel Capitolino, il Gori per la Toscana, il Malvasia per Bologna, Olivieri per Pésaro, Morisani per Reggio, Bianchi per Cremona, Noris per Pisa, Labus per Mantova e Brescia, Boldetti e Lupi per le epigrafi cristiane, e così altri, e più insigne di tutti Ennio Quirino Visconti. A Palermo fin dal 1580 decretava il senato di affiggere al suo palazzo le epigrafi che si trovassero, meglio disposte poi nell'interno cortile, e illustrate dal Torremuzza: a Catania fece altrettanto il principe di Biscari: altri a Messina, Siracusa, Agrigento. Il quale Torremuzza, dopo altri, diede Siciliæ et objacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio, 1784. Infine vennero il Muratori col Tesoro delle iscrizioni, l'Orelli a Zurigo colla raccolta di oltre cinquemila bene scelte e ben lette, e Carlo Zell con un manuale (Eidelberga 1850) utilissimo perchè di piccola mole; aspettando chè una società di Francesi raduni tutte le antiche, aggiungendovi

le tante che vengono in luce ogni giorno.

Nelle monete, non considerandole qui che dal solo aspetto artistico, oltre la materia, sono a notarsi la grandezza o modulo, il tipo, l'iscrizione. Qualche moneta triangolare, rettangola, romboidale offrono i popoli dell'Italia centrale; alcuna ovale è forse dovuta a negligenza del fonditore; le più sono rotonde; nella Magna Grecia non ne mancano di concave, a guisa di coppe; quelle di Siracusa tirano allo sferico. L'ordinaria materia sono l'oro, l'argento, il rame o il bronzo. Le più antiche di Sicilia sono d'argento, seguono quelle di rame, ultime le auree appartenenti le più a Siracusa, altre a Gela, Agrigento, Taormina: alcune d'oro di Palermo portano lo stemma punico: Dionigi ne fece di stagno (37). Alcune sono di bronzo e piombo, rivestite poi di foglia d'oro o d'argento (bracteatæ): alcune son

Monete 295

lisce tutte, salvo un piccolo tipo stampato nel centro: altre contornate di un orlo di metallo più fino (contorniatæ). Le più grandi si dicono medaglioni, e forse non batteansi che per onoranza o per fregiare qualche divinità o per ricompensa in guerra, benchè, passata l'occasione, entrassero anch' esse in commercio. I tre sovrintendenti alla zecca in Roma erano intitolati AAAFF, cioè auro, argento, ære fundendo feriundo, dai tre metalli che s'adopravano, e dai due processi di fondere il metallo in una forma vuota portante le due impronte, o di fondere soltanto la botella, per improntarla stringendola

fra due morsi d'una tenaglia, o battendola con un punzone.

Prima ancora delle iscrizioni, sulle monete ponevasi un tipo od emblema, che poi si conservò sempre sul rovescio, sanzionato dalla pubblica autorità; fosse l'effigie del principe, o la figura simbolica della città, o lo stemma di questa, molte volte parlante, cioè figurante un oggétto, il cui nome somigliasse a quello della città. Le tre gambe disposte a triangolo significano la Sicilia, il petroselino per Selinunte, il granchio (ἄχραγας) per Agrigento, un gomito (ἄρχων) per Ancona, un muso di leone per Leontini, la luna per Populonia (popluna), un toro per Turio, per Camarina il chamærops humilis, cioè la piccola palma. Nel tipo s'incontrano spesso Vittorie alate in commemorazione d'una battaglia o d'un giuoco vinto; talora l'effigie del fiume vicino, come l' Aretusa pe' Siracusani, l' Ippari per Camarina, l' Amenano per Catania; ovvero del dio o dell' eroe titolare, come Ercole per Crotone, o di qualche cittadino illustre, come Timoleone pei Siracusani; sulle monete della Magna Grecia frequenta il bove colla testa umana, quanto i rostri sulle prime romane.

Fra le allegorie in queste la più frequente è la Vittoria, poi la Salute, o la Pietà, o Roma cogli attributi di Minerva. Nel chinare della repubblica crescono i tipi storici, talchè colle monete possono accompagnarsi gli eventi e poetici e positivi; e non esprimendo capricci d'individui, ma idee nazionali, vi s'indaga la storia de' costumi e delle opinioni, viepiù preziosi degli altri monumenti perchè non soffersero mutilazioni nè restauri. Spesso vi sono aggiunti altri tipi, variatissimi e a capriccio, principalmente nelle monete delle famiglie; e da settantamila ne conoscono i numismatici. Le spintrie ostentano le lascivie di Tiberio a Capri.

Sotto i consoli, ed anche imperante Augusto, i triumviri monetart poteano mettere i propri nomi sulle monete, che perciò diconsi di famiglia; e ne' tipi di queste compaiono spesso figure allusive al nome loro, Pan pei Pansa, un vitello pei Vitelli, un martello per Malleolo, le muse per Musa, un fiore per Aquilejo Floro, un Giove cornuto pei Cornifici. Delle città alcune continuarono a porre il nome e il tipo proprio sulle monete, anche dopo sottoposte a Roma. Sotto gl'imperatori non s'improntò più che l'effigie di questi; ma sul rovescio vedesi SC, il che fece credere che la monetazione fosse attribuita al senato. Bensì gl'imperatori vi posero anche l'effigie delle sorelle, delle mogli, delle figliuole loro, e di parenti naturali o adottivi.

296 MONETE

Al basso della medaglia, cioè nell' esergo, viene indicato il luogo ove furono battute: noma e romano si ha in moltissime anche forestiere, che forse faceansi a Roma; poi nel Basso Impero como o como che probabilmente significa COstantinopoli Moneta OBsignata.

La Sicilia è uno de' primi paesi di cui abbiansi monete, come se ne hanno le più belle e la maggior varietà, ogni città adoprandovi tipi distinti, secondo il genio municipale dei Greci. Le antichissime sono di Messina, e alcune anteriori al 560 avanti Cristo, e forse fino del 620. Filippo Paruta, segretario del senato di Palermo, diede pel primo in luce il medagliere siciliano nel 1612; ma la descrizione che dovea seguirvi, andò perduta. Alle imperfezioni di quello supplirono Leonardo Agostini, Marco Meyer, Sigeberto Hauercamp, il principe di Torremuzza, infine Federico Munter (38). Della sola Siracusa il Torremuzza pubblicò trentasei monete d'oro, censessantatrè d'argento, cenquarantanove di bronzo; e un buon terzo se ne aggiunsero dipoi.

Le prische monete italiane sono i nummi librati o æs grave, roton-de, a lente, con rilievo d'ambo i lati, e che indicavano e il peso e il valo-re d'un asse. Sono speciali dell' Italia, ma vi mancano segni per discernere a qual città appartengano, e i tipi rappresentano un cavallo, un delfino, una lira, un elefante, una troia, una testa di Giunone o di Cerere o dei Dioscuri, Romolo e Remo colla lupa, una Vittoria sulla quadriga, o simili. Quando Roma battè o piuttosto fece battere nella Campania danaro proprio, vi adoperò il tipo nazionale del Giano bifronte e la prora di nave. Plinio vorrebbe che solo nel 485 si battessero monete d'argento: il che vuol forse significare che quell'anno se ne ponessero le fabbriche. Fin a Pompeo Magno ben poco oro

fu coniato.

Gli avanzi di belle arti, guasti come sono dal tempo e dai casi, e disgiunti da quelle minute particolarità il cui accordo cresce significazione all' insieme, erano ben lontani dal porgere adequata idea di ciò che allora fossero le arti, la ricchezza, l' edilizia, e dal rivelare gli usi della vita pubblica e privata, imperfettamente dinotati dagli scrittori che, come in cosa nota, s'accontentano di allusioni. Per compiere l' istruzione, città intere uscirono dal sepolero. Il Vesuvio che, in tempi anteriori ad ogni memoria, avea vomitato fiamme, tacque per secoli, finchè, imperante Tito, rinnovò le sue eruzioni, colle quali più non cessò di minacciare i deliziosi contorni di Napoli. In quella prima rovina, fra altre borgate e ville, rimasero sepolte Ercolano e Pompei, ma in maniera differente: la prima da lava e lapilli infocati, che raffreddandosi acquistarono consistenza lapidea, sicchè vuolsi la mina per isfenderle; l' altra da polvere terrosa e scoria leggera, che basta il rimovere.

Ancor più che le lave, sedici secoli n'aveano cancellata la memoria, quando Emanuele di Lorena principe di Elbeuf, nel 1713, udito che un del paese avea tratto alcuni marmi da un pozzo, comprò il diritto di farvi scavi. Il pozzo dava appunto sopra il teatro di Ercolano, e ne levò fuori un Ercole, una Cleopatra, e sette altre statue, che spedite subito in Francia, destarono la meraviglia. Continuando, eb-

ERCOLANO · 297

be finissimi marmi d'Africa, poi scoperse un tempio rotondo con ventiquattro colonne e altrettante statue in giro. Carlo III di Napoli ricomprò da esso principe quello spazzo, e sterrando acquistò la certezza d'avere scoperta una città. Ma su questa venti metrì di lava eransi induriti, e sopra di quella edificate Portici e Resina, che sarebbonsi dovute demolire co' regi loro palazzi. Forza su dunque limitarsi a parziali escavazioni, e da ciascuna di esse trarre quel che si poteva, indi colmare di nuovo i vuoti per non iscalzare le città.

Anticaglie d'ogni genere uscirono così; affreschi, quadri, vasi, bassorilievi, fregi, rabeschi, le statue equestri dei consoli Nonio e Balbo, bronzi, tripodi, lampade, patere, candelabri, altari, istromenti di musica e di chirurgia, che or formano una ricchezza non rara ma unica del museo Borbonico. Molti estesi edifizi si riconobbero. tempî, un teatro, il fôro: tra il resto una bella casa di campagna, con giardino che stendeasi fin al mare, abbellito d'una peschiera che terminava in semicircolo alle due estremità; attorno ad essa scompartimenti come d'aiuole; e tutto circondato da colonne di mattone intonacate di gesso, su cui appoggiavano travi, infisse nel muro di cinta, formando così attorno allo stagno una pergola, sotto cui erano divisioni or triangolari ora a semicircolo, per lavare e per bagnarsi. Fra le colonne sorgeano busti di marmo e statue muliebri di bronzo, alcune grandi al vero, della fusione più perfetta: un canaletto d'acqua lambiva il muro di cinta. Annessa era la camera dove si trovarono i famosi rotoli di papiro, che svolti con ingegnosissima lentezza, ci regalano tratto tratto qualche novità, ma nulla finora di importante; e ciò ch' è notevole, un solo è in latino, frammento di un poema sulla guerra di Azio. Le sei danzatrici, il Fauno dormente, il Mercurio, sei busti creduti de' Tolomei, altri di Platone, Archita, Saffo, Democrito, Scipione Africano, Silla, Lepido, Cajo e Lucio Cesare, Augusto, Livia, Claudio Marcello, Agrippina minore, Caligola, Seneca, due incogniti, due daini, varie figurine, l'Omero, l'Aristide, ch' è delle migliori statue antiche, due busti di Bacco indiano, il preteso Silla, il Satiro colla capra, tutti di marmo, si trovarono in questo giardino, che pure apparteneva ad un filosofo privato. La Pallade, scoperta ad Ercolano stesso e dell'età di Fidia, va ben innanzi ai marmi eginetici: e antichissima è pure l'Artemisia, che l'esser fatta di marmo di Carrara ci lascia supporre eseguita in Italia (39).

In quel medesimo torno di tempo, l'aratro d'un villano urtò contro una statua di bronzo, e questa diede spia dell'altra città di Pompei (40). Lapilli e ceneri la ricoprono, talchè poco a poco ella potrà ritornarsi intiera alla luce: ma per non nuocere a tanti fini lavori e perchè nulla vada perduto, lenti procedono gli scavi, talchè un quinto appena della città è scoverto; ma è la regione principale, trovandovisi due teatri, un tempio d'Iside, uno d'Esculapio, uno greco, una porta della mura colla via delle tombe, il fòro, la basilica, in breve spazio raffittiti edifizi, che oggi basterebbero ad una grande città. All'altra estremità è l'anfiteatro; e mura pelasgiche la cir-

Le case si somigliano per distribuzione e ornamenti; a uno o due

condano.

piani; camerette di appena tre in quattro metri, ed alte da cinque a sei, malagiate di comunicazioni e disimpegni, con poche finestre e simili a feritoie, eccetto quelle che danno sul giardino, e che forse erano serbate alle donne. I cortili sono cinti da portici, anche nelle abitazioni di minore importanza, onde godervi il rezzo. Negli appartamenti non usavasi legname alle costruzioni, eccettochè per le imposte alle finestre ed alle porte; pavimenti a musaico; soffitta e pareti con medaglioni di stucco, e con pitture e musaici, rappresentanti vivande, libri, utensili, mobili, storie, secondo il genio e l'arte del padrone. Quella del poeta tragico, sullo spazio in largo di quindici metri e del doppio in lungo, è divisa in diciannove membri, compreso l'atrio: il musaico alla soglia rappresenta un mastino alla catena coll'iscrizione cave canem. Dal corridoio passi nell'atrio, cortile scoperto, sui quattro lati adorno di pitture, tratte dall' Iliade o allusive ad arte drammatica: all'intorno sonvi camere pe' forestieri. anch' esse a dipinti, spesso osceni: rimpetto all' ingresso il tablinio. o sala di ricevimento, porta la figura d'un poeta tragico che declama a due astanti, mentre sul pavimento a musaico è figurata la prova d'un' opera; esecuzione squisitissima. Vi succede il peristilio o seconda corte aperta, in cui un giardinetto cinto da portico di sette colonne doriche, esso pure dipinto. Al fondo sta il larario o cappella domestica, con un graziosissimo Fauno di bronzo; a manca un gabinetto di riposo, con Diana, Narciso al fonte e Amore che pesca; un altra cameretta è a paesi e marine, e sul muro principale sta dipinta una schiera di libri, che il tragico forse non possedeva se non col desiderio. In faccia trovate l'esedra, o sala di conversazione, decorata di ballerine, di frutti e d'animali, con Leda, Arianna abbandonata, il sacrifizio d'Ifigenia: da canto la cucinetta, con tutti gli attrezzi dipinti, oltre i reali, comunica col triclinio anch' esso pitturato: di sopra era il gineceo.

Diresti che quelle case ieri appena sieno state deserte. Nel tempio d'Iside hai disposti gli utensili delle cerimonie; gli scheletri dei sacerdoti, sorpresi tra quelle, ancor portavano gli abiti pontificali; i carboni stanno sull'altare; e candelabri, lampade, patere per le libazioni, lettisterni per la dea, purificatoi ornati a stucco, e un capace vaso di bronzo colle ceneri dell'ultimo olocausto, miste al grasso delle vittime. Ancora l'insegna invita al fondaco del mercante; leggendo alla soglia la voce salve, credi udirla dal padrone, cui il motto ben augurato non preservò; là pozzi in mezzo alla via, qua cloache sboccanti al mare; sull'angolo d'un crocicchio una spezieria coll'insegna del serpe che morde un pomo; altrove un altare coll'aquila di Giove, esposti in vendita; l'uffizio d'un pubblico pesatore; gli spacci di bevande calde, corrispondenti ai nostri casse; altrove una casa di bordello, indicata da priapi e dal motto nic felicitas, che rivela una filosofia gaudente (41). I pani hanno il marchio del fornaio; alcuni non cotti ancora, altri già rotti; nel pistrino hai macine singolari; nella madia, preparata la farina col lievito; nel forno, una torta entro la sua tecchia; altrove, fave, noci, olio, vino in fiaschi col nome dei consoli e che non doveva esser bevuto; biche di graPOMPEJ 299

no, il quale piantato spigò dopo mille settecento anni di sonno vitale. Entri negli appartamenti delle signore? eccoti scarpe (42), spilli, aghi, ditali, forbici, gomitoli, rocche, oricanni di balsami, e gli arnesi onde anche oggi si accresce o ripara la bellezza, e monete forate che recavansi al collo; in altre parti, dadi da giocare, palle e balloc-

chi da fanciulli. Ma in tante abitazioni, non carta, non libri:

S'una casa, poco lungi dalla porta, leggesi in rosso il nome di Sallustio, lo storico che qui appunto aveva una villa: colà si affiggevano i decreti de' magistrati, le vendite, le aste e simili avvisi: dentro era un portento di quadri, marmi rosei, musaici, anfore, vasi di immenso prezzo. La via del sobborgo, spaziosa e allineata, fiancheggiano case di campagna, tombe, sedili di pietra, ove gli abitanti venivano sulla sera fra i sepolcri degli amici e dei parenti per respirare il fresco e osservare i viandanti. Nel sobborgo sorgea la villetta, di cui tanto Cicerone si compiaceva; e là presso quella del liberto Diomede, benissimo conservata, colla porta aprentesi sopra un verone e fiancheggiata da due colonne; cortile quadrato, cinto da portici a colonne, sotto cui si aprivano gli appartamenti.

Non v'è abitare, ove non si trovino pitture. Queste sono opera di quadratari, ma probabilmente riproducono tavole famose; e certamente l'Ercole fanciullo e il sacrifizio d'Ifigenia sono desunti da quelli di Zeusi, come dalla scuola corintia proviene l'Achille in Sciro: talchè di là possiamo prender idea della disposizione delle pitture, con pose tranquille, figure non aggruppate, fondo d'un sol colore, e poche linee prospettiche. Anche qualche capolavoro doveva esser copiato a musaico; e quello che serviva di pavimento a un triclinio, e che figura la battaglia fra Alessandro Magno e Dario, è il

pezzo più insigne che l'antichità ci tramandasse.

Nè minor fasto spiegavasi nelle tombe. In quella eretta da Tuche vivente pei liberti e le liberte sue, sotto al ritratto di essa vedi l'iscrizione e un bassorilievo, portante da una faccia la famiglia, dall'altra l'effigie de' magistrati municipali; accanto sta scolpita una barca, simbolo del passaggio; e daccosto è il triclinio pei pasti funerei (43).

Se tale era una città di provincia, si argomenti qual doveva essere la metropoli. Pure ammirando la magnificenza e il gusto, abbiam troppo a congratularci delle maggiori comodità odierne. Gabinetti di meraviglioso lavoro mancavano di luce, ed era buio quello a Roma da cui uscì il gruppo del Laocoonte: gl' illuminavano lampade di elegantissime forme, ma dove neppur si era introdotta la corrente doppia, talché affumicavano le volte. Se stupende strade erano destinate a trasportare e trasmettere le contribuzioni agli eserciti, mancavasi però di quelle tante, che oggi mettono in comunicazione ogni minimo villaggio. Le vie di Roma furono sempre anguste e montuose (44); quelle interne di Pompei sono strette, allagate dalla pioggia, senza fogne. Indarno poi vi cercheresti uno spedale, un albergo de' poveri; e la plebaglia doveva esser confinata in catapecchie, che non resistettero al tempo, e disgiunte dalle abitazioni civili. Le camere stesse de' ricchi sono bugigattoli senz' aria nè luce, nè bellezza di specchi e di finestre: i ginecei delle donne somigliano a prigioni. Eleganti i sedili e i letti, ma duri; senza molle nè cinghie i carri, del resto ben rari, come lo prova l'angustia delle strade: ivi non lampioni per la notte, non pompe da aspirar l'acqua, non difese contro la pioggia e i fulmini, non tovagliuoli nè forchette a tavola, neppur bottoni e occhielli al vestito; non carte geografiche o bussola i viaggiatori, non colori a olio i pittori. Che diremo dell'infima classe, priva di quelle innumerevoli comodità oggimai a nessuno negate, libri, quadri, oriuoli, vesti di seta, camini, acquaiuoli, zuccaro e caffè, stoviglie ben verniciate, biancheria che dispensi dalla frequenza de' bagni, e macchine che scusino le più dure fatiche, e libertà di spendere come si voglia il danaro acquistato con libero lavoro?

Ammiriamo dunque, ma non invidiamo il passato, e figuriamoci che l'età dell'oro sta davanti a noi, non dietro, comunque sia vero che per arrivare al desiderato avvenire conviene afforzarsi nella scuola del passato.

(1) — Chiamansi le coesore, e sono di . . . di chi dunque? Ah sì! dicevano di Policleto ». In Verrem, de signis.

(2) — Statue, che potrebbero allettare non solo un intelligente come Verre, ma fin ignoranti, come chiamano noi : un Cupido di Prassitele; giacchè nell' indagine ho imparato anche nomi d'artisti ». Ivi.

(3) Excudent alii spirantia mollius aera, Credo equidem vivos ducent de marmore vultus, Orabunt melius causas. . .

Il cortigiano d'Augusto dovea passare sotto silenzio Cicerone. Veramente Orazio, *Ep.* 1. 4, cantava :

# Pingimus, atque Psallimus, et luctamur Achivis doctius unctis;

ma è notevole questo porre il dipingere a paro col sonare e lottare.

- (4) Il Panteon fu dedicato a Giove Ultore, e detto così perchè alle due statue di Marte e Venere erano aggiunti gli attributi di tutte le divinità. Guasto da incendì, fu restaurato da Adriano, poi da Settimio Severo nel 202 d. C.; e d'uno di questi restauri probabilmente sono colpa le colonne che dividono lo spazio interno, troppo esili a proporzione della grave cupola. Nel 600 venne dedicato a santa Maria ai Martiri. La copertura di bronzo della cupola fu tolta nel medio evo: quella del portico da Urbano VIII per far fondere la tribuna del Vaticano dal Bernino, del quale pure sono i due poveri campanili, che si vedono sul frontone postico.
  - (5) Cicerone ad *Attico*, lib. 1. ep. 4. 6. 8. 9.

(6) Vitruvio, 11. 8.

(7) Plinio, Hist. nat., xxxv. 4. 10. 11. 12.

(8) San Pietro di Roma copre 20,000 metri quadrati; invece il più grande della Roma antica, cioè quel della Pace, ne copre 6240, 5182 il Pan-

teon, 874 il Giove Tonante, 195 quel della Fortuna Virile; e fuor di Roma, 1426 il tempio maggiore di Pesto, 636 quel della Concordia ad Agrigento, 434 quel di Giove a Pompei.

> En quatuor aras; Ecce duas tibi, Daphni, duas altaria Phaebo.

Su questo passo di Virgilio pretesero che gli altari si consacrassero agli dei, a' semidei ed eroi le are; ma non sembra provato, nè soddisfa la distinzione che ne fece Raoul-Rochette nei Monuments inédits d'anti-

quité figurée, tav. xxvi. 2.

(10) — Benchè inferiore in semplicità ed armonia all'architettura gre-« ca (dice Hosking), la romana è evidentemente della stessa famiglia, di-« stinta per esecuzione più ardita, ed elaborata profusione d'ornamena ti. Il gusto delle due nazioni è espresso dal dorico pel primo, dal co-« rintio per l'altro: uno è modello di semplice grandezza, perfetto nela le particolari convenienze, e inapplicabile ad oggetto diverso; l'altro a è men raffinato, ma molto adorno; sfoggia nell'esterno la bellezza di α cui manca nell'interno; imperfetto in ciascuna combinazione, ma apa plicabile ad ogni proposito. In Grecia come a Roma il maggiore sfogα gio d'architettura e colonne faceasi ne' tempi; ma i Romani non aveaa no abitudine di costruirli peripteri, siccome i Greci. Da alcune ruine a pare che in qualche età fabbricassero tempi dipteri; ma i più usitati « erano i pseudo-dipteri, cioè colle colonne assisse al muro, gli apteri e α prostili: di amfi-prostili non abbiamo esempi. Gran proiezione i Romaa ni davano ai loro portici pel maggior effetto. I tempi circolari non eraa no comuni ai Romani. Insomma il tempio romano era distinto dal grea co per aspetto più grande, colonne più sottili, generalmente corintie, « e costruzione sopra un podio o basamento ».

(11) Pausania, x.

(12) Ecco il paragone d'alcuni di tali edifizi:

| -             | lunghezza |    |             | larg hezza | spettatori    |
|---------------|-----------|----|-------------|------------|---------------|
| Coliseo       |           | •• | 207         | 171        | 87,000        |
| Anfiteatro di | Caracalla | »  | <b>2</b> 26 | · 146      | 20,000        |
| <b>»</b>      | Marcello  | Þ  | 132         | 132        | <b>30,000</b> |
| <b>»</b>      | Verona    | ע  | 154         | 122        | 23,000        |
| Circo Massim  | 10        | 2) | 660         | 190        | 254,000       |

(13) Non è vero che le figure crescano regolarmente di grandezza nel-1'elevarsi. Nel 1588 alla statua dell'imperatore fu surrogata quella di san Pietro; due anni dipoi, Sisto V disotterrò il piedistallo; Napoleone fece demolire le umili costruzioni che ne ingombravano il contorno, e i papi successivi restituirono la grande piazza. Lo spagnuolo Ciacono nel 1616 scriveva che ancora vedeansi i piedi della statua di Trajano, c che dagli scavi fatti uscì la testa di bronzo, la quale conservavasi dal cardinale Della Valle: or s'ignora che ne sia avvenuto.

(14) Lampridio, in Alexandro, 27. 28.

(15) Rossini, Degli archi trionfali onorari e funebri degli antichi Romani, sparsi per tutta Italia. Roma 1736. Ecco un parallelo:

|                      | aı       | iczza | <i>tarynezza</i> | grussez |
|----------------------|----------|-------|------------------|---------|
| Arco in Roma di Tito |          |       | <b>16</b>        | 5       |
| b di Costantino      |          | 25    | <b>22</b>        | 7       |
| » di Settimio Severo |          | 24    | 21               | 7       |
| Arco di Benevento    | <b>)</b> | 25    | 17               | 3       |
| d' Augusto a Rimini  | "        | 16    | 16               | 9       |
| di Ancona            | <b>)</b> | 15    | 14               | 3       |

A Roma v' erano pur quelli di Orazio Coclite, Camillo, Druso, Tiberio,

Gallieno.

(16) Manentque vestigia irritae spei. Tacito.

(17) Dureau de la Malle (De la distribution, de la valeur et de la législation des eaux dans l'ancienne Rome. Parigi 1843) calcola che i condotti che menavano acqua a Roma, tirassero insieme 428,000 metri, di cui 32,000 sopra arcate; e sottraendone la derivazione fraudolenta, portavano 11,075 pollici d'acqua, di cui 4388 vendevansi ad usi privati. Rondelet, sopra Frontino, ragguagliò l'acqua venuta in Roma per gli acquedotti a un flume largo trenta piedi, prosondo sei, e della velocità di trenta pollici per secondo.

(18) Paragone dei ponti in Roma:

|                                | l | ungo       | largo | costrui <b>to</b> da |
|--------------------------------|---|------------|-------|----------------------|
| Milvio                         | • | 126        | g"    | Silla                |
| Senatorio o Rotto              |   | 25         | 13    | C. Scipione          |
| Salaro sul Teverone            |   | 77         | 9     | Tarquinio            |
| Sisto o del Gianicolo          |   | 70         |       | • ,                  |
| Fabricio o de' Quattro capi    |   | 25         |       |                      |
| Cestio o Ferrato               |   | <b>5</b> 0 |       | Valente              |
| Elio o Sant' Angelo            |   | 443        | 15    | Adriano              |
| Mammea presso Roma             |   | 60         | 9     | Antonino             |
| Di Rimini sulla Marecchia      |   | 46         |       | Augusto              |
| Sulla Narina fra Roma e Loreto |   | 194        | 34    | Augusto              |
| 10)                            |   |            | 7     |                      |

(19) Muraena praebente domum, Capitone cucinam. . . Proxima Campano ponti quae villula tectum Praebuit; et parochi, quae debent, ligna salemque.

(20) Scalis habito tribus sed altis. Epigr. v. 22.

(21) CICEBONE, pro Milone, 15; Philip. 11. 9; — ORAZIO, Ep. 11. 2. 15.

(22) Che si chiudessero con imposte doppie è chiaro da quel di Ovidio, Amor. 1. 3:

Pars adaperta fuit, pars altera clausa fenestrae.

Plinio parla d'una porta a vetri nella sua villa, la quale separava e riuniva due camere.

(23) Ex auro, argentove aut certe ex aere in bibliotheca dicantur

illi, quorum immortales animae in iisdem locis loquuntur. Plinio.

(24) Quanto ai camini, senza ricorrere al Manuzio nei Commenti alle epistole di Cicerone, al Filandro sopra Vitruvio, vii. 3, al Burmanno sopra Petronio, Satyr. 135, che lo negano, ed al Ferrario, Electorum lib. 1. 1. 9, che lo asserisce, può vedersi una dissertazione di Scipione Masseria nella raccolta d'opuscoli del Calogerà, tom. xlvii, p. 449, ove sostiene che gli antichi non aveano camini al modo nostro. Pure in Aristofane (Vespe, 1. 2) è accennata una canna di camino, in cui poteva star nascosto un uomo; Svetonio (in Vitellio) dice che, in un pasto dato da questo imperatore, la sala bruciò per suoco appigliatosi al camino (flagrante triclinio ex conceptu camini),

(25) Non vivunt contra naturam qui pomaria in summis turribus ferunt? Quorum sylvae in tectis domorum ac fastigiis nutant, inde or tis

radicibus quo improbe cacumina egissent? Ep. 122.

(26) Censores vias sternendas silice in urbe, glarea extra urbem substruendas marginandas que, primi omnium locaverunt. Livio, xli. 27.

Sopra tavole di rame si trovarono leggi, che il Corradi e il Mazzocchi credeano essere le Sempronie di Cajo Gracco, ma ora si asseriscono agli ultimi tempi della Repubblica, e portano regolamenti intorno alle strade:

— Chi ha o avrà, sia in Roma, o a un miglio in giro dal suo abitato, una casa, davanti a cui passi la strada pubblica, dovrà mantenere essa strada a requisizione dell'edile, cui spetta quel quartiere. L'edile veglierà perchè ciascun proprietario mantenga come deve la strada dinan-

zi la sua casa, sicchè l'acqua non s'impoz zi e non la renda incomoda.

« Gli edili curuli e plebei dovranno, fra cinque giorni dopo eletti, trarre a sorte le regioni della città, dove abbiano a sorvegliare la riparazione e il selciato delle strade pubbliche a Roma e ad un miglio in giro.

« Se la via passi fra un tempio od un luogo pubblico qualunque e una casa privata, l' edile farà conservare a spese dello Stato metà di questa

parte della via pubblica.

« Se un proprietario non intertenga la strada avanti la sua casa dopo l'intimazione dell'edile, questi l'affiderà a un appaltatore: ma dieci giorni prima l'annunzierà nel foro, e ne farà intimar l'avviso ad esso proprietario ed a'suoi procuratori; e l'aggiudicazione si farà pubblicamente nel foro, mediante il questore urbano.

a Esso proprietario o proprietari saranno scritti come debitori sui libri di finanza per una somma eguale all'aggiudicazione, e all'intraprenditore verrà assegnato un credito esigibile di pien diritto sui loro beni.

α Se, fra trenta giorni dall' assegnazione notificata al proprietario, esso non pagò l'imprenditore o non diede cauzione, dovrà pagare metà di più.

a Il proprietario che abbia davanti alla casa un marciapiede, lo manterrà tutt'al lungo di essa in pietre connesse, intere, ben piane, secon-

do ordinerà l'edile di quel quartiere ».

Le tavole trovate ad Eraclea nel golfo di Taranto il 1752, contengono molti ordini sul mantenere sgombre le vie, e proibiscono i carri dall'alba fin a decima, salvo poche eccezioni. Inoltre si obbligavano gli abitanti a conservar nette le vie scopando e anaffiando. Nauder, Sur la police chez les Romains. Mém. de l'Institut, vol. 1v.

(27) Dionigi d'Alicarnasso (lib. IV) dice disticile misurare il perimetro di Roma sopra le mura, attesochè son poco facili a seguire in grazia delle case che v'aderiscono da tutte parti. Secondo Paolo (Digest., lib. II) Roma esprimeva tutto l'indeterminato spazio dov'erano case, urbs il

solo ricinto legale del Pomerio, come oggi Londra e la City.

Di Roma abbiamo due descrizioni fatte sotto Valentiniano e Valente, riferite da Gaevio, Thesaurus antiquitatum rom., tom iii; ed una a mezzo il v secolo, in calce alla Notitia dignitatum utriusque imperii.

L'area della città occupava da cinque milioni di metri quadrati, dopo l'ampliazione d'Aureliano; sicche ogni casa teneva, per un di mezzo, centoquattro metri quadrati. Ciò mostra quant'erano piccole: eppure bisognerebbe mettere venticinque casigliani per ciascuna, se si volesse giungere a soli un milione ducentomila abitanti; che è assai meno di quel che alcuni suppongono. Londra ha la superficie di ventimila otto-

cento ettari, con ducensessantamila sabbricati.

Ginsto Lipsio dichiaro da quattro in cinque milioni la popolazione di Roma, e i successivi copiarono quest' indicazione: La Malle, dal calcolo dello spazio in paragone colle città moderne, non gliene dà più di cinquecentosessantamila. Si avverta però che la mura d' Aureliano non dovea comprendere quello spazio indeterminato che pur chiamavasi città; che con tanti schiavi, poteasi molto più affollare la popolazione, stivandoli anche sotto ai tempi e ai pubblici edifizi; e che Augusto dove proibire di alzar le case più di sette piani. Sappiamo che il grano d' Africa e dell' Egitto, destinato a pascer Roma, era in un anno sessanta milioni di moggia al tempo d' Augusto; cioè il bastevole per circa un milione d'abitanti. Forse tanti erano, contando metà di cittadini e metà fra schiavi e avveniticci. Scemò poi, e Sparziano (in Settimio Severo, viu. 25) riduce a settantacinquemila moggia il consumo giornaliero di Roma, cioè il consumo annuo in ventisette milioni ducensettantacinquemila; il che porta la popolazione a cinquecentomila.

(33)

(28) Forte ibam via Sacra, sicut meus est mos,
Nescio quid meditans nugarum, totus in illis

Nescio quid meditans nugarum, totus in illis.
(29) La prima edizione fu fatta a Firenze il 1496, poi a Venezia l'anno successivo. Dopo d'allora moltissime traduzioni e commenti; e la più illustre è l'edizione in otto vol. in-4° a Udine 1825-30, con trecentoventi tavole, commenti e dissertazioni dello Stratico di Zara e del Polini.

(30) Hist. nat., xxxv. 5.

(31) Spectantém aspectans quocumque aspiceret.

(32) *Hist. nat.*, xxxIII. 38.

Scilicet in domibus vestris, ut prisca virorum Artifici fulgent corpora picta manu, Sic quæ concubitus varios Venerisque figuras Exprimat, est aliquo parva tabella loco. Ovidio, Trist., II.

Utque velis, Venerem jungunt per mille figuras, Inveniat plures nulla tabella modos.

Ars am., 11.

Non istis olim variabant tecta figuris,

Tum paries nullo crimine pictus erat...

Illa puellarum ingenuos corrupit ocellos,

Nequitiæque suæ noluit esse rudes etc.

Properzio.

Sverono, in Horatio: Ad res venereas intempérantior traditur; nam speculato cubiculo scorta dicitur habuisse disposita, ut quocum-

que respexissel, ibi ei imago coitus referretur etc.

CLEMENTE ALBSSANDRINO, in Protrep.: Παρ' αύτας επὶ τὰς περιπλοκὰς ἀφορῶτινεἰς τὴν Αφροδίτην ἐκείνην, τὴν γυμνὴν, τὴν ἐπὶ συμπλοκῆ δεδεμένην, καὶ τῆ Λήδα περιπετώμενον τὸν ὄρνιν τὸν ἐρωτικὸν... Πανίσκοι τινὲς, καὶ γυμναὶ κόραι, καὶ σάτυροι μεθύοντες.

Abbiamo a Napoli un gabinetto puramente di lavori d'arte osceni, e n'è stampata la descrizione a Parigi, Cabinet secret du musée royal de Naples, con sessanta tavole a colori che rappresentano le pitture, i

bronzi, le statue erotiche d'esso gabinetto.

(34) Nel duomo di Màzzara e in San Francesco di Messina due col ratto di Proserpina; nella chiesa di Sclafani con Baccanti; e più bello il fonte battesimale di Girgenti colla storia di Ippolito.

(35) Ferrara, Storia di Sicilia, tom. viii. p. 112.

(36) Crispi, Opusc. di letteratura e archeologia, 1836.

(37) Aristotele, Econom. lib. 11. 1. 2. Nel Digesto, lib. 111. tit. 10, è ordinato: Ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo velit.

(38) Auctarium Siciliæ numismaticæ. Copenaghen 1816. Le città o repubbliche sicule, di cui si hanno medaglie, sono:

Abacænum, presso Tripi.
Abolla, presso Avola.
Acræ, presso Palazzolo.
Adranum, oggi Adernò.
Agrigentum.
Agyra.
Alantium, sul monte San Fratello.
Amestratum oggi Mistretta.
Apollonia Pollina.
Assorum » Asaro.

Atna, o Inessa presso Licodia. Calacta oggi Caronia, Camarina. Catania. Centuripa oggi Centorbi, Cephalædium Cefalù. · )) Drepanum n Trapani. **Emporium** Ŋ Castellamare. Enna 'n Castrogiovanni. Entella Erix Monte San Giuliano. Gela? Iccara, presso Carini. Leontinum Lentini. oggi Lilibæum. Macella Macellaro. Megara Augusta. D Menæ Mineo. n Messana, già Zancle, oggi Messina. Morguntium, nel golfo di Catania. Moiya, nell' isola San Pantaleo. Naxus al capo Schifò. *Neetum*, oggi Noto. *Nissa*, poi Petilia. Panormus, oggi Palermo. Segesta o Egesta, sul monte Barbaro. Selinus, oggi Selinunte. Siracusæ. Talaria P Tauromenium, oggi Taormina. Therm x.Tyndarium. Thracia o Trinacia, presso Polica.

Possono aggiungersi le vicine isole di Melita, Malla; Gaulus, Gozzo; Melingunis, Lipari; Lopadusa, Lampedusa; Cosyra, Pantellaria.

Non si creda però che qui sieno tutte le città siciliane; Vincenzo Natale, ne' Discorsi sulla storia antica della Sicilia (Napoli 1843), ne dà il catalogo ragionato, distinguendo le certamente sicane da quelle che il sono probabilmente: le prime sarebbero Camico, Inico, Onface, Crasto, Iccari, Eucarpia, Macara, Vessa; le altre, Indara, Ippana, Macella, Schera, Jete, Triocala, Scirtea, Cabala, Giorgio, Ambiche. Altre quaranta ne adduce, edificate dai Siculi, e poi divenute greche; e di tutte cerca la geografia, i fondatori, le vicende. In testa alle Antichità di Sicilia del duca di Serradifalco sta un Quadro comparativo de'nomi antichi emoderni delle città siciliane. Alla geografia di questo paese giovano immensamente le otto carte di Alfonso Airoldi, che la rappresentano nei tempi favolosi fin alle colonie greche e alla conquista de' Romani, sotto di questi, sotto gl' imperatori, sotto i Saracini, sotto i Normanni, sotto gli Aragonesi; e l' ultima le ricpiloga tutte, coi nomi che in ciascun' epoca portarono le città.

Le monete della restante Italia si classificano così: Italia superiore, Etruria, Umbria, Piceno, Vestini, Lazio, Agro Reatino, Samnio, Frentani, Campania, Apulia, Calabria, Lucania, Bruzi.

(39) Delle statue antiche convien ricordarsi che molte sono restaurate. A dir solo delle più celebri, nel Laocoonte, capolavoro, che l'espres-



sione esagerata del dolore colloca ai limiti ove l'arte comincia a decadere, è moderno il braccio destro del padre, e furono fatti dal Cornacchini l'antibraccio destro del figlio maggiore e tutto il braccio destro del minore: nel toro Farnese sono restauro la parte superiore di Dirce, le teste e le gambe di Zeto e Anfione: Michelangelo rifece le gambe dell'Ercole Farnese, che poi furono trovate: dell'Apollo di Belvedere son moderne le mani: alla Tersicore del Vaticano si sovrappose la testa di un'altra statua. Le statue di Ercolano e Pompei han questo insigne vantaggio d'essere state immuni da restauri.

(40) Nel 1755, e gli scavi cominciarono nel 1799. Domenico Fontana, che nel 1592 guidò le acque del Sarno alla Torre dell'Annunziata, dovette coi cunicoli incontrarsi ne' monumenti di Pompei che attraversa-

va : or come non nacque curiosità di scoprirli?

(41) Forse non era che un simbolo e un motto di buon augurio, che si ha pure nel musaico di Salisburgo, coll' aggiunta Nihil intret mali: ma

di un postribolo si ha a Pompel un' iscrizione, ch' è bello tacere.

(42) Le scarpe de' Romani somigliavano agli odierni coturni, giungendo fin al polpaccio, sparati davanti, e chiusi da coreggie o lacciuoli. Era vanto l'averli ben serrati; ma dallo sparo, nelle persone eleganti, lasciavasi trasparire la calza, per lo più bianca o rossa, e sostenuta da un legaccio. La suola talvolta era rialzata da sovero, che anche oggi trovasi così opportuno a tener asciutto il piede. La moda variò la forma e il colore del tomaio; le suole furono sin d'oro, ovvero ornate di gemme. Aureliano riservò alle donne le scarpe rosse, che del resto erano un distintivo degli imperatori.

(43) Delle tante opere relative agli scavi di Pompei il frutto vien ora raccolto in quella di Fausto e Felice Niccolini: Le case e i monumenti

di Pompei disegnati e descritti.

Una particolarità bizzarrissima di Pompei sono le iscrizioni, che graffivano sul muro ragazzi e soldati pelulanti, o amanti, o sollecitatori di voti. Un giovinetto scrisse:

Candida me docuit nigras odisse puellas;

e una donna, o fingendosi donna, vi soggiunse.

Oderis, et iteras non invitus ; Scripsit Venus Fysica Pompejana.

Un amante posposto scriveva: Alter amat, alter amatur, ego fastidio;

e un arguto vi soggiungeva: Qui fastidit, amat.

E molte ricorreano dichiarazioni amorose; per es.: Auge amat Arabienum; Methe Cominiæs atellana (commediante) amat Chrestum corde. Sit utreisque Venus Pompejana propitia et semper concordes vivant.

Spesso sono scherzi, come questa lettera: Pyrrus c. Hejo conlegæ sal. Moleste fero quod audivi te mortuum: itaque vale. Sul palazzo di giustizia uno scriveva: Quot pretium legi? « Quanto si vende la giustizia? »

Taluni sono manifesti di spettacolo:

Hic venatio pugnabit v kalendas septembris Et Felix ad ursos pugnabit.

Un venditore di zampetti assicura che, serviti che siano, i convitati leccano la pentola ove furon cotti:

Ubi perna cocta est si convivæ apponitur

Non gustat pernam, lingit ollam aut cacabum.

Ci sono assissi per trovare robe perdute, come questa:

Urna vinicia periot do taberna Si eam quis retulerit
Dabuntur
HS lxv, sei furem
Quis abduxerit
Dabit decumum (il doppio)
Januarius
Qui hic habitat.

### Ci sono annunzi d'affitti o di vendite:

In prædiis juliæ sp. felicis
Locantur
Balneum venerium et nongentum tabernae
Pergulae
Caenacula ex idibus aug. primis in idus
Aug. sextas
Annos continuos quinque
s q d l e n c a
Smettium verum ade.

Le quali ultime sigle devono forse leggersi: Si quis dominum loci ejus non cognoverit, adea . . . Ma sono strane quelle novecento botteghe in una sola città. Pergole chiamavansi i terrazzi dove i venditori esponeano le loro merci: i cenacoli equivalgono alle trattorie.

Un ghiotto esclama: Quae gula quaecumque in vino nascitur; un altro: Ad quem non caeno, barbarus ille mihi est. Uno schiavo liberato: Labora, Aselle, quomodo ego laboravi, et proderit tibi; uno impreca: Asellia tabescas; un altro taccia di ladro: Oppi embolari (facchino) fur furuncule; e con espressione più mercatina: Miccio cocio tu tuo patri cacanti confregisti peram.

Anche Cicerone (in Verrem, III. 33) ci sa sapere che contro l'amasia di Verre i Siciliani scriveano satire sin sopra le pareti del tribunale e la testa del pretore: De qua muliere versus plurimi supra tribunal et su-

pra praetoris caput scribebantur.

Quelle iscrizioni dieder modo di capirne altre, che prima non intendevasi alludessero all'abitudine di graffire sui muri con un aguto o con carbone o minio. Così a Forlimpopoli leggeasi: 1TA CANDIDATVS FIAT HONO-RATVS TVVS ET ITA GRATVE EDAT EVENT TVVS EVENT ET TO FELIX SCRIPTOR SI HOC NON SCRIPSERIS. Il tuo candidato giunga agli onori, e ti dia in compenso un combattimento, purchè tu non lo scriva qui; cioè desiderava non scrivesse su quella fabbrica il suo voto. E principalmente faceasi tal preghiera sui sepolcri che, come esposti lungo la via, erano prescelti per porvi le iscrizioni.

## PARCE OPVS HOC SCRIPTOR TITVLI QVOD LVCTIBVS VRGENT SIC TVA PRÆTORES SÆPE MANYS REFERAT

è la fine d'un epitafio di Mola di Gaeta, riferito da Mommsen (Inscriptiones regni napoletani): come quest'altra: inscriptor roço te vi transbas hoc monvmentum ast... an quojus candidati nomen in hoc monvmento inscriptum fuerit repulsam ferat neque honorem ullum gerat. Prego lo scribacchiante a lasciar intatto questo monumento: il candidato, il cui nome vi sarà scritto, possa esser reietto nelle elezioni, e non giunga ad onore alcuno.

Alle volte l'iscrizione è tale, che chi la legge imprechi a sè stesso; come la 4840 dell' Orelli: m. camvrivs hobanvs h. m. h. n. s. sed si hoc monvmento vilivs candidati nomen inscripsero ne valeam. Mal mi capiti se a questo monumento iscriverò il nome di qualche candidato; mentre la 4751 dello stesso dice: ita valeas scriptor hoc monvmentvu præteri. Ben t'avvenga se non scarabocchi questo monumento. E dianzi presso Narni fii trovata questa: ita candidatvs quod petit flat tvvs et ita perennes scriptor opvs hoc præteri hoc si impetro at felix vivas bene vale. Il tuo candidato divenga ciò che desidera, e tu abbi lunga vita; ma non scrivere su questo monumento. Se mel concedi, t'auguro salute e bene. Vedi Atheneum français, agosto 1855.

Pompei era città osca, e però gli annunzi e le indicazioni faceansi spesso in quella lingua. Ma ciò ch'è più notevole, essendo graffite le epigrafi da persone incolte, vi abbondano scorrezioni: così nel programma di un grammatico, Saturninus cum discentes rogat; versi di Virgilio, di Properzio, d'Ovidio (nessuno d'Orazio) sono riferiti con errori e varianti. E quegli sbagli molte volte servono di riprova a quanto altrove assumemmo, cioè alla coesistenza d'un parlar vulgare, e alla sua somiglianza col moderno italiano. Cosmus nequitiæ est magnissimæ, esclama uno; un altro: O felice me; un terzo: Itidem quod tu factitas cotidie...

Dopo altri, più compiutamente ne trattarono or ora Garrucci, Inscriptions gravées au trait sur les murs de Pompej; Fiorelli, Monumenta epigraphica pompejana ad fidem archetyporum expressa. Napeli 1854,

edizione di soli cento esemplari a spese di Alberto Detken.

(44) Roma in montibus posita et convallibus, conaculis sublata et suspensa, non optimis viis, angustissimis semitis. Cicerone, in Rullum, 33.

#### CAPITOLO XLIII.

### Da Comodo a Severo. Despotismo militare.

Di età la più felice del genere umano furono da alcuno qualificati gli ottantaquattro anni dalla morte di Domiziano a quella di Marc' Aurelio; e il nome degli Antonini restò così caro ai Romani, che i successori l'aggiunsero al propcio, non curando gran fatto di meritarselo. Anzi da quel punto si manifesta più apertamente e senz'ammanti di giurisdizione civile il despotismo militare; pessima fra le tirannidi, perchè soffoga le passioni che sono vita della società.

Lo aveva preparato Augusto coll'incarnare nello Stato la forza militare per mezzo delle guardie pretoriane. In onta dell'antica costituzione erano acquartierate in Italia; poi Tiberio, col pretesto d'esimere le altre città dagl' incomodi alloggi, e di mantener meglio la disciplina, stanziò le loro dieci coorti sui colli Quirinale e Viminale, in un campo fortificato donde padroneggiavano e minacciavano Roma; Vitellio le crebbe a sedicimila. Erano più che bastanti a tener in freno qualche milione d'inermi; ma guaste negli ozi d'un'opulenta città, vedendo dappresso i vizi del regnante e la fiacchezza del governo, si persuadevano che nulla resisterebbe alla loro forza, e come arbitri assoluti, davano e toglievano l'impero, non per altro sovente che per la speranza del donativo. Gl' imperatori per connivenza ne dissimulayano l'indisciplina, ne compravano il favore e il voto, che esse pretendevano poter dare come fiore e rappresentanti del popolo; i loro capitani nei casi di Stato sedevano giudici (1), col qual mezzo superarono di potenza i consoli stessi, e contribuirono a sfasciare il senato. Quando poi Comodo nel prefetto del pretorio um al militare comando un' autorità civile, come ministro di Stato e preside al consiglio del principe, quella dignità divenne la prima dell'impero, e se ne gloriarono Ulpiano, Papirio, Paolo, Modestino ed altri giureconsulti di primo grido.

Se la suprema podestà apparteneva alla forza, perchè anche le legioni di provincia non sarebbonsi arrogato di salutar imperatore
quello che fossero disposte a sostenere colla spada? Massime dopo
il tempo che descrivemmo, essendo gli eletti per lo più stranieri,
spesso contendenti un coll'altro, scelti fra soldati, e costretti a vivere nei campi, l'impero vestì sembianze affatto militari, e l'imperatore non fu il primo magistrato di Roma, ma il generale degli eserciti, e sua principale e quasi unica cura il contentar questi o frenarli. Ma attesochè l'estensione dell'impero obbligava a mantenere
molti eserciti, l'uno per gelosia chiarivasi nemico all'imperatore che
fosse eletto dall'altro. Dopo che, coll'estinguersi la famiglia dei Ce-

Cantù, St. degli Ital. - II, 20

sari e le succedutevi de' Flavi e degli Antonini, neppur un'ombra di legittimità sosteneva que' principi di ventura, i soldati sentirono di poterli fare e disfare, alzar sullo scudo o trafiggere colle spade.

L'esercito poi e nel fondo e nelle forme era ben altra cosa da quello che vinse il mondo. Augusto lo ridusse stabile, distribuito nelle provincie di frontiera, di cui egli riservossi il governo, sicchè lo stato civile rimaneva distinto dal militare: supremo difetto della costituzione imperiale. La nobile gioventù di Roma e d'Italia non aprivasi più la via alle magistrature col militare a cavallo, ma coll'amministrar la giustizia e le rendite pubbliche: se si applicasse alle armi, otteneva, non per merito o per anzianità, ma per danaro o nobiltà, il comando d'un'ala di cavalleria o d'una coorte di pedoni. Già Tiberio si lagnava non vi fossero volontari, e mal si soffrisse la disciplina. Trajano ed Adriano sistemarono la milizia quale si con--servò sino alla fine dell'impero; e sui loro regolamenti è fondato il compendio di Vegezio De re militari. Augusto aveva assegnato a ciascun pretoriano due dramme al giorno, cioè ottantadue centesimi; Domiziano portò la paga a novecensessanta dramme l'anno; sotto Comodo ne ricevevano mille ducencinquanta, se ben leggiamo un passo confuso di Dione al libro LXXII, discusso da Valois e Reimar. Quanto alle altre truppe, fra il 536 e il 703 di Roma ebbero venticinque centesimi il giorno, sotto Giulio Cesare cinquantuno, sotto Augusto quarantanove, quarantotto sotto Tiberio, quarantacinque sotto Nerone, quarantaquattro sotto Galba, quarantatre sotto Otone, quarantaquattro sotto Vitellio, Vespasiano e Tito, cinquantasette sotto Domiziano.

Delle venticinque legioni che erano sotto Augusto, sedici furono poi licenziate o incorporate nelle altre: ma Nerone, Galba, Vespasiano, Domiziano, Trajano, Marc' Aurelio ed Alessandro Severo ne formarono tredici altre. Ciascuna componevasi di cinquemila uomini; e al tempo di quest' ultimo imperatore, tre accampavano in Bretagna, una nell' Alta e due nella Bassa Germania, una in Italia, una nella Spagna, una nella Numidia, una fra gli Arabi, due nell'irrequieta Palestina, altrettante nella Mesopotamia, e così nella Cappadocia, due nella Bassa ed una nell'Alta Mesia, una nel Norico, una nella Rezia: dell'altra non sappiamo il posto. Il numero ne variò poi, e fin trentasette furono imperante Diocleziano. Ad alcuni paesi imponevasi d'offrire truppe ausiliari, che si esercitavano colla disciplina romana, ma nelle armi cui ciascuno avevano avvezzato la patria e l'educazione; il che metteva ogni legione in grado d'affrontarsi con qualsifosse altra gente, comunque armata. Inoltre si menava appresso un treno di dieci grandi macchine militari e cinquantacinque minori da avventare proietti; oltre l'occorrente per piantare un campo.

Corruzione agli uni e scoraggiamento agli altri recò la distinzione delle truppe in palatine e di frontiera; quelle destinate agli ozi cittadini, queste agli stenti del campo con soldo maggiore; sicchè mal sentivansi animate a respingere il nemico quando pensassero che i loro commilitoni marcivano in pingui riposi.

Le prime guerre Roma sostenne coll'armi proprie e dei popoli

obbligati a tributare un certo numero di cavalli e fantaccini, avi e marinai. Obbedivano questi a capi di loro nazione; e seble talvolta eguagliassero, talaltra eccedessero anche in quantità esercito romano, li teneva in rispetto l'essere scelti ciascuno da gente diversa, scevri dalle legioni, dipendenti dal generale supremo. Cesare pel primo assoldò Barbari; Augusto imitò ed estese l'esempio, e per sicurezza propria ne introdusse fra le guardie pretoriane. Progredendo, l'Italia si trovò esausta di forze, i socì ridotti a provinciali e privati dell'uso delle armi; onde fu necessario ricorrere ai Barbari. I Germani, gente robusta ed agguerrita, volentieri ponevano a servizio altrui il proprio valore, contenti di tenue soldo e scarsa prebenda; sicchè furono preferiti dagl'imperatori, cui sembrava anche vantaggioso il decimare così quei formidabili.

Però la tirannide uccide sè stessa. Coll' escludere dall'armi i provinciali e i cittadini, separavasi la forza dall'interesse d'adoprarla; ottenevasi per avventura la quiete, ma si spegneva il valore; nel mentre si rendevano più formidabili i nemici coll'aggiungere la disciplina al naturale coraggio. Costoro ben presto entrarono anche tra le privilegiate file legionarie; poi, non più bande, ma popolazioni intere vennero assoldate: infidi aiuti, che nel frangente ricusavano travagliarsi contro i propri fratelli; avidi, preferivano il sacco alla battaglia; capricciosi, costringevano il generale a far giornata quando e dove meno convenisse; infine torcevano le armi contro i

propri maestri.

Insomma le minaccie dei Barbari avean reso necessario l'esercito, e perciò l'onnipotenza imperiale; vero governo militare, parallelo al quale svolgeasi un'altra civiltà pacifica, quella opprimendo, questa costituendo leggi sapienti. Una serie d'insigni guerrieri portati all'impero ritardò per avventura l'invasione da ogni parte minacciata, ma recavano sul trono le dispotiche e feroci abitudini dell'accampamento e della guerra. Dalle spade alzati, da queste abbattuti, qualvogliasi riforma restava impedita dall'effimera loro durata, e dall'obbligo di vegliar sempre in armi contro gli stranieri, e più contro gli usurpatori, che con altrettanto diritto si sollevavano, e che si sostenevano col tenersi amici i soldati per gratitudine del passato e per apprensione dell'avvenire.

Comodo, figlio di Marc' Aurelio, ricco solo di forza, lussuria e codardia, fu il primo imperatore nato da padre regnante; ma si credè generato da uno dei gladiatori, che Faustina dalla sanguinosa palestra chiamava a contaminare il talamo di Marc' Aurelio. Gli esempt e le lezioni di questo non ne corressero l'indole; e a dodici anni trovando soverchiamente scaldata l'acqua del bagno, ordinò di gettar

nel fornello il bagnaiuolo.

Arrivato al trono di venti, benchè non avesse nè emuli da tor di 186 mezzo, nè ambizioni o memorie da sradicare, sbrigliasi a tutte le 17 mar. crudeltà che potevano suggerirgli il carattere atroce e fomenti malvagi: si compiace di veder uomini alla tortura; vantandosi esperto chirurgo, fa sue prove sopra infelici, cui costringe ricorrere a' suoi consulti; girando notturno per le vie, a chi taglia per celia un piede,

Caligola esser nati lo stesso giorno; un altro fende in due di netto, per mostra di sua gagliardia; vestito da Ercole compare in pubblico, onde intitolarsi vincitore de' mostri. Per ostentare al genere umano le sue virtù, scende ignudo nell'arena che i predecessori suoi avevano interdetta ai senatori, e non essendo mai rimasto ferito in settecentotrentacinque combattimenti, assume il titolo di vincitore

di mille gladiatori.

Di forza prodigiosa, trapassò fuor fuori un elefante colla lancia; uccise in un giorno cento leoni nel circo, ciascuno d'un solo trar d'arco; colle frecce levava di netto il colló a struzzi correnti, e trafisse una pantera senza toccar l'uomo con cui essa era alle prese. Perchè non mancassero belve all'imperiale trastullo, vietò agli Africani d'uccider leoni, nè respingerli qualora affamati si accostassero ai villaggi. Di tutto ciò si fa gloria, e vuole se ne tenga memoria nei giornali. Degli applausi del vulgo s'inebria, e per serbarselo amico, istituisce una compagnia di mercadanti e una flotta che rechi grano dall'Africa, se càpiti male quella d'Egitto; ma immaginatosi un giorno che il popolo lo schernisca, comanda un generale macello e l'incendio della città, e a gran pena il prefetto de' pretoriani nel dissuade. Non meno segnalato per lussurie, tenne a sua posta trecento concubine e altrettanti cinedi;violò le proprie sorelle; sul resto si tiri un velo (2).

A tante pazzie occorrevagli danaro: onde rincarì le imposizioni, trafficò delle cariche, per danaro assolse rei, e permise assassint e vendette. Lungo sarebbe ridire le vittime innocenti del forsennato, che ben presto, dato lo sfratto ai tutori impostigli da Marc' Aurelio, lasciò ogni arbitrio ai compagni di sue dissolutezze, salvo a disfarsene non appena il contrariassero. Perenne, entratogli in grazia col fomentarne le passioni, assisteva con esso ai giuochi Capitolini, quando un filosofo cinico compare nel teatro e grida a Comodo: — Mentre ti tuffi nelle voluttà, alla tua vita insidiano Perenne e suoi figliuoli ». Detto fatto, Perenne fece gettar nel fuoco colui: ma all' imperatore restò sospetto ch' egli aspirasse veramente a regnare perchè n' era capace; indi le legioni britanne deputarono mille cinquecento uomini che venissero a Roma chiedendo la morte del ministro; il quale, reo o no, fu ucciso colla moglie, la sorella e tre figliuoli: condiscendenza che rivelò la debolezza del governo all' esercito lontano.

Gli sottentrava Cleandro, che dalla Frigia nativa portato schiavo a Roma, appartenne prima a Marc'Aurelio, poi a Comodo, il quale gli diede una sua concubina a sposa e la libertà; poi non avendo a temerne nè l'abilità nè la virtù, gli concesse sconfinato potere. E colui ne abusava per vender cariche, provincie, éntrate, giustizia, vite d'innocenti. Fatto incetta de' grani, affamò la città per arricchirsi e per acquistar favore colle distribuzioni. Creò patrizi molti schiavi appena tolti alla catena, e gli assise in senato; e fin venticinque consoli elesse in un anno: chi osò portarne richiamo all'imperatore, pagò l'ardimento col sangue. Ma mentre celebravansi i giuochi circesi, ecco entrare una turba di fanciulli capitanati da una viragine, e mandar feroci grida contro Cleandro: il popolo vi fa eco,

COMODO 313

ed accorre al palazzo suburbano ove questi era coll'imperatore, è ne chiede la morte; a tegoli e ciottoli volta in fuga i pretoriani: e Comodo che, immerso in sozze lascivie, ignorava il caso, sgomentato fa gettare ai tumultuanti la testa del favorito, che con la moglie, i figliuoli, gli amici è trascinato per le vie.

Altro consigliatore de' suoi delitti era il liberto Antero di Nicomedia; e quando i pretoriani lo uccisero, l'imperatore se ne vendicò col mandar a male quanti di essi potè. Gli stessi prefetti del pretorio erano mutati si può dire ogni giorno; alcuni non durarono che sei

ore; i più colla carica perdettero la vita.

Scaricandosi d'ogni cura su cosiffatti, l'imperatore ricusava persino appor la firma a' dispacci; e appena sotto alle lettere degli amici scriveva il vale. Eppure questo basso infame nelle medaglie attribuiva a sè il titolo di felice, e al secolo suo quel di comodiano, di colonia comodiana a Roma; il senato piacentiero chiamò il luogo di sue assemblee casa di Comodo; i nomi dei mesi furono mutati in aggettivi a lode di lui; ed egli scriveva al senato: — L'imperatore « Cesare Lucio Comodo Elio Aurelio Antonino Augusto felice, leone, « pio, sarmatico, britannico, germamico, pacificatore, invincibile, er- « cole romano, padre della patria, pontefice massimo, console per « la vii volta, imperatore per l' viii, tribuno per la xvii, agli illustri » senatori comodiani salute ».

Mossa da privata ambizione, Lucilla sorella sua presunse di vol- 185 tare lo Stato congiurando coi principali senatori; ma il sicario, preso mentre vibrando il colpo diceva — Questo dono t'inviano i senatori », fu coi complici messo a morte; la principessa esigliata a Capri, ed ivi uccisa: dove pure fu relegata e morta l'imperatrice Crispina,

propostasi d'imitare le scostumatezze del marito.

Le parole del sicario, il quale seppe dire e non fare, invelenirono Comodo contro il senato; e se dapprima, feroce per inclinazione non per calcolo, sapeva anche perdonare, e sull'esempio paterno avea gittato al fuoco le rivelazioni offertegli da Manilio, segretario dell'usurpatore Avidio Cassio, allora fece rivivere i delatori e i processi di maestà e, solito corredo, i supplizi degl'innocenti e di quelli la cui virtù facesse raffaccio all'imperiale corruttela. Ricorderemo fra questi i due fratelli Quintili Massimo e Condiano della Troade, unanimi a segno che operavano come un uomo solo; insieme governavano le provincie e comandavano gli eserciti, insieme sostennero il consolato ed altri onori, insieme da Comodo furono uccisi.

Avesse almeno costui saputo usare la brutale valentia a tutela dei confini. Ma al primo arrivar al trono cedette quante fortezze serbava sul territorio dei Quadi, patto che questi si tenessero inermi e cinque miglia discosto dal Danubio, nè s'adunassero che una volta il mese in presenza d'un centurione. Anche da altri Germani comprò la pace, e lasciò che i Saracini (qui per la prima volta nominati) riportassero vantaggi sopra l'impero. Poi un semplice soldato, di nome Materno, che a capo di disertori avea messe a soqquadro Spagna e Gallia, vedendosi circuito d'ogni dove, sparpagliò i suoi, e con alquanti di essi si spinse fino in Italia col proposito di scannare 188

Comodo e farsi imperatore. Già alcuni suoi eransi mescolati alle guardie di questo, allorchè altri li tradirono, e il supplizio di Materno sedò il tumulto. Però il valore de'generali potè reprimere i Frisoni, e respingere i Caledoni che avevano superato la muraglia di Trajano; e Comodo menava trionfi, e intitolavasi imperatore senza veder mai gli accampamenti. Solo una volta mostrò voler passare in Africa; ma come ebbe raccolto danari assai, li sciupò in gozzoviglie.

Naturali infortunt aumentarono i mali del suo regno: tremuoti; peste, che fin due o tre migliaia d'uomini al giorno mieteva in Roma; andò in fiamme il tempio della Pace, dove erano riposte le spoglie della Giudea, le opere dei letterati, preziose spezie d'Arabia e d'Egitto; perfino al palazzo s'apprese l'incendio, e al tempio di Vesta, da cui fuggendo, le sacre vergini esposero per la prima volta

agli occhi profani il Palladio, salvaguardia dell' impero.

Marcia concubina di Comodo, Leto capitano delle guardie, ed Ecleto suo ciambellano, sapendosi designati a morte, avvelenarono Como
suo ciambellano, sapendosi designati a morte, avvelenarono Como
suo ciambellano, sapendosi designati a morte, avvelenarono Como
subredo, di appena trentun anno, dopo regnato quasi tredici. Il senato, che ver lui era disceso all'infimo dell'abiezione, come il vide morto, ripigliò coraggio, fece abbatter le statue, radere il nome suo dalle lapidi, negar sepoltura al vile gladiatore, al parricida, al tiranno più sanguinario di Nerone; ma fra poco Settimio Severo lo farà riporre fra gli Dei, istituirgli sagrifizì e solennità anniversarie pel suo natale.

I congiurati corsero alla casa di Publio Elvio Pertinace, vecchio senatore e consolare, ed allora prefetto della città, il quale udito chiamarsi di mezzanotte, suppose venissero per ordine di Comodo ad ucciderlo; onde fattili entrare, disse: — Da buon tempo vi aspettavo, giacchè io e Pompejano siamo i soli amici di Marc' Aurelio, lasciati sopravivere ». Pompejano era virtuoso marito della trista Lucilla sorella di Comodo, il quale ricusando assistere all'anfiteatro, nè veder il figliuolo di Marc' Aurelio prostituire la persona sua e la dignità, stava per lo più in campagna, pretestando malattie che cessarono solo nel breve regno del successore.

Pertinace era nato presso Alba del Monferrato, da uno schiavo carbonaio, che gl' impose quel nome per la pertinacia sua nel voler abbandonare il mestiero paterno, e mettersia Roma maestro di greco e latino. In questa professione poco vantaggiando, diede il nome alla milizia, divenne centurione, poi prefetto di una coorte nella Siria e nella Britannia. Marc'Aurelio per un' accusa il degradò, poi scopertala falsa, creollo senatore, e il mandò colla prima legione a guerreggiare i Germani. Ritolta a questi la Rezia, fu fatto console: poi regnando Comodo, si vide a vicenda alzato e depresso, in fine assunto governatore di Roma. Dabbene, assiduo agli affari, grave senza dispetti, dolce senza fiacchezza, prudente senz' astuzie, frugale senz' avarizia, grande senza orgoglio, amatore dell'antica semplicità romana, parve a Leto e ai congiurati opportunissimo a riparare ai guasti dell' ucciso.

Lo portarono dunque al campo de' pretoriani, i quali, sebbene affezionati a Comodo dalle largizioni, accettarono il nuovo imperatore

PERTINACE 315

perchè prometteva tremila dramme per testa, e il condussero con rami d'alloro al senato, perchè se n'approvasse l'elezione. Qui cogli applausi interrompendo i rifiuti di Pertinace, gli fu conferito il titolo d'augusto, di padre della patria, di principe del senato, e re- 3 genecitato dai consoli il panegirico. Egli non permise si chiamasse augusta la moglie sua che nol meritava, nè cesare il figlio sinchè non ne venisse degno. A questi cedette ogni suo possesso perchè non avessero ragione di chieder nulla allo Stato; poi, perchè l'accidioso fasto della corte nol guastasse, mandò il figliuolo ad educare presso l'avo materno.

Le virtù private conservò sul trono. Schietto nel vivere, usava come prima co' migliori senatori, e gl' invitava a cene famigliari, derise da quelli che preferivano le sanguinarie prodigalità di Comodo. Per risanguare l' erario fece voltare in moneta le abbattute statue del predecessore, vendere all' asta l' armi, i cavalli, le vesti di seta, i mobili, fra cui un carro che indicava l' ora e il cammino percorso (3); le concubine e gli schiavi, eccettuando solo i nati liberi e rapiti a forza; costrinse i favoriti del tiranno a rendere parte del male acquistato, con cui pagò, oltre i pretoriani, i creditori dello Stato, le pensioni maturate e i danneggiati; abolì i pedaggi nocevoli al commercio, e decretò per dieci anni immune chi rimettesse a coltura le sodaglie d' Italia; professò non accetterebbe legati a danno di legittimi eredi; ai banditi per fellonia restituì patria e beni, castigò i delatori, e impedì si apponesse il nome suo sugli edifizi dicendo: — Sono pubblici, non dell' imperatore ».

I buoni godeano di veder rivivere Trajano e Marc' Aurelio: ma troppi erano quelli cui giovavano il disordine e il silenzio delle leggi; e i pretoriani, temendo riformata la disciplina, ribramavano Comodo. Ottantasette giorni appena dopo la sua elevazione, alcune centinaia di essi precipitaronsi traverso a Roma nel palazzo, aperto dalle guardie e dagli infidi liberti. L'imperatore, vilmente abbandonato daiso mar. cortigiani, colla maestà della presenza e l'autorità della parola arrestò i furibondi, che già si ritiravano, quando un Gallo, o non avesse inteso il discorso, o fosse di passione più violenta, gli cacciò la spada nel corpo, dicendo: — Eccoti un dono de' tuoi soldati »; negli altri rinasce la sete di sangue; e l'imperatore, avvoltosi il capo nella toga, pregando il cielo a vendicarlo, spira sotto mille colpi, e

per la sgomentata città è portato dai pretoriani.

Così la forza militare sormontava il contrasto oppostole dall'impotente senato e dagli Stoici, e stabiliva il despotismo de'pretoriani in Roma, degli eserciti fuori. Lo rivelò una scena di beffa tremenda. Perocchè il popolo infuriato corse al campo de'pretoriani, assediandolo minaccioso: ma non avendo capi, non comparendo i consoli, non adunandosi il senato, la folla si disperse. I pretoriani non aveano ucciso Pertinace per alcun fine, o per inalzare qualc'altro; ma non trovando raccolto il senato per eleggere un successore, pubblicarono che l'impero era in vendita, si darebbe al miglior offerente. Sulpiciano, suocero dell'imperatore, ch'era stato spedito da questo nel campo a chetare il tumulto, non abborrì di concorrere a un seggio

stillante di tal sangue; altri competerono; finchè ne venne voce a Disdio Giuliano, vecchio e ricco milanese, che or favorito or disgraziato dagli imperatori, avea traversato senza rumore le principali dignità, e adesso nel lusso e ne' bagordi consumava una delle più sfondolate fortune. Stava allora spensieratamente banchettando cogli amici, i quali lo animarono a concorrere; ed egli va al campo, comincia a dirvi, promette ripristinar le cose come sotto Comodo, e dalle cinquemila dramme offerte per soldato, sale a seimila ducencinquanta (4300) lire), pagabili all' atto.

O Giugurta, Roma ha trovato il compratore!

Didio, a piene voci acclamato, è fra' pretoriani condotto per le deserte vie di Roma, indi nel senato, che uditolo enumerare i propri meriti e vantare la libertà della sua elezione, ossequiosamente si congratulò della pubblica felicità. Collo stesso corredo guerresco portato in palazzo, vide il trono di Pertinace e la frugal cena che si era disposto: eppure imbandì con più splendore che mai, e consumò la notte in banchettare, trarre ai dadi, e ammirar Pilade ballerino.

Ma il popolo non un applauso avea levato; anzi, qualvolta egli comparisse, gli avventavano ingiurie e sassi, indignati da quel turpissimo mercato; e provocavano a sempre nuove risse i pretoriani. Poi fra breve la folla si ammutina, ed avventatasi nel circo dove egli assisteva ai giuochi, gli rinnova le imprecazioni; ricorrendo anch' essa fatalmente alla forza armata come i tiranni, fa appello agli eserciti lontani perchè vengano a vendicare la prostituita maestà dell'impero. Quel grido d'angoscia trovò eco in tutto l'impero, e gli eserciti di Britannia, di Siria, d'Illiria, comandati da Clodio Albino, Pescennio Nigro e Settimio Severo, disdissero l'indegno contratto, fosse orgoglio, o invidia dei soldati, od ambizione dei capi.

Clodio Albino, nato nobilmente in Adrumeto d'Africa, avea scritto d'agricoltura, poi, abbandonato lo stilo per la spada, allora comandava l'esercito di Britannia. Mai non avea perdonato; crocifisso centurioni per colpe da nulla; uggioso in casa e con tutti; in un pasto logorò cinquecento fichi, cento pesche, dieci poponi, cento beccafichi e quattrocento ostriche. Ricusata obbedienza a Didio, si sosteneva nella Britannia senza assumere il titolo d'augusto, anzi esortando a ripristinare la repubblica, e asserendo non si acconcerebbero le cose finchè il potere civile non prevalesse al militare, e al se-

nato non fosser rese le antiche prerogative.

Di poca ricchezza e meno studio, ma ardito soldato e buon capitano, Pescennio Nigro d' Aquino era salito ai primi gradi della milizia; mantenitore della disciplina, non tollerava che gli uffiziali maltrattassero i soldati, fece lapidare due tribuni per avere sottratto alcun che della paga, e appena a suppliche dell'esercito perdonò la testa a dieci che avevano rubato del pollame; non permetteva il vino in campo; viaggiava a piedi e scoperto la testa; voleva i suoi servi portassero fardelli onde non parere oziosi nelle marcie. Nel governo importante quanto lucroso della Siria, procacciossi amore colla fermezza non discompagnata da affabile compiacenza: onde appena s'udi assassinato Pertinace, tutti l'esortarono ad assumere l'im-

pero, le legioni orientali si chiarirono per lui, per lui il paese dell'Etiopia all' Adriatico, e di là dal Tigri e dall' Eufrate gli vennero regie gratulazioni. Nella solennità dell' acclamazione proferendosi il
consueto panegirico, l'escennio interruppe l'oratore che il paragonava a Mario, ad Annibale, a non so quali altri capitani, dicendo:
— Narraci piuttosto quel che han fatto costoro d'imitabile. Lodare
« i vivi, e massime l'imperatore che può ricompensare e punire, è
« da adulatore. Vivo, desidero di piacer al popolo: morto, mi lode« rete ». Virtù moderate, pregevoli nel secondo posto, non sufficienti
al primo. Invece di difilarsi sopra l'Italia ov' era invocato, l'escennio
si rallentò nella voluttuosa Antiochia, persuaso che la sua elezione
non sarebbe nè contrastata, nè macchiata di sangue cittadino.

Eppure un emulo superiore sorgeva in Settimio Severo, di Lepti nell'Africa Tripolitana e di famiglia senatoria; sperto nell'eloquenza, nella filosofia, nelle arti liberali e nella giurisprudenza, sostenne magistrature e comandi; faticante di corpo e di mente, alieno dal fasto e dalla gola, violento e tenace nell'amore come nell'odio, provido dell'avvenire e dei mezzi onde profittarne, disposto a sacrificare fama e onestà all'ambizione, incline all'ingordigia e più alla crudeltà. L'astrologia, passione de' suoi nazionali, lo aveva lusingato dell'impero; sposò una Giulia Domna sira, perchè gli astri aveano promesso a costei, diverrebbe moglie d'un sovrano; e sotto Comodo ebbe

accusa d'avere interrogato indovini sul divenir imperatore.

In Pannonia, udita la morte di Pertinace, raduna i soldati, svela il turpe mercato de' pretoriani, e gli incita a vendetta con un'orazione eloquente e colla più eloquente promessa di un donativo doppio di quel di Didio: poi colla prontezza richiesta dal caso, scrive ad Albino promettendo adottarlo e chiamandolo cesare; non tentò Nigro, perchè sapeva nol potrebbe sedurre; e mosse senza riposo verso l'Italia, che con isgomento vide le legioni di Pannonia sbucare per

Aquileja.

Didio sgomentavasi; i pretoriani, buoni solo al tumulto, tremavano delle invitte legioni di Pannonia e d' un tal generale; e se dai teatri e dai bagni correvano alle armi, a pena sapeano maneggiarle; gli elefanti sbattevano dal collo gl' inesperti condottieri; la flotta di Miseno mal volteggiava; e il popolo rideva, il senato gongolava. Didio in tentenno, ora faceva pronunziare Severo nemico della patria, ora pensava associarselo all' impero. oggi gli spediva messi, domani assassini: ordinò che le vestali e i collegi sacerdotali uscissero incontro alle legioni, ma ricusarono: armò i gladiatori di Capua, e con magiche cerimonie e col sangue di molti fanciulli (4) fece prova di sviare il nembo.

Ma i soldati che custodivano l'Apennino, disertarono a Severo; disertarono i pretoriani, appena esso gli assicurò da ogni castigo, purchè consegnassero gli assassini di Pertinace. Avvertito che questi erano presi, il senato decretò morte a Didio, il trono a Severo, a Pertinace onori divini. Illustri senatori furono deputati a Severo, sicari a Didio, che piagnucolò purchè gli lasciassero la vita: — Che male fec' io i ho mai tolto di vita alcuno i » Ma dovette ripagare col san- 2 pie.

gue i sessantaquattro giorni di regno che coll'oro avea comprati. Severo, che in quaranta giorni avea coll'esercito traversato le ottocento miglia che corrono da Vienna a Roma, conseguì l'impero senz'altro sangue. Uccisi gli assassini di Pertinace, rese a questo segnalate esequie, e diede lusinghe al popolo e al senato. Prima d'entrare in Roma raccolse i pretoriani in gran parata, e ricinto de' suoi guerrieri, salito in tribunale, li rimbrottò di perfidia e codardia, e privandoli del cavallo e delle insegne, li congedò come felloni, e li sbandì a cento miglia.

In loro luogo ne elesse quattro tanti, cernendoli dai più prodi suoi, di qual fossero paese: onde a tutti i soldati fu aperta la speranza di entrare fra pretoriani. Questi cinquantamila uomini, fior degli eserciti, doveano dalle legioni essere considerati come loro rappresentanti, e togliere le speranze d'una ribellione. Il prefetto del pretorio crebbe d'autorità, non solo restando capo dell'esercito, ma e delle finanze e delle leggi. Per gratitudine o per politica condiscendenza Severo concesse ai soldati l'anello d'oro, aumentò le paghe, e con ciò il lusso, la mollezza, l'indisciplina, mentre l'Itala gioventù, stur-

bata da quel suo privilegio, si diede al ladro o al gladiatore.

Ciò più tardi: per allora, con truppe valorose e devote egli mosse ad assicurarsi l'impero non da' Barbari, ma dai due emuli, pari d'armi, di forza, d'artifizio. Prevalendo di rapidità e d'accorgimenti, appo Isso e Nicea sconfisse Nigro, e quando il seppe ucciso dai soldati presso Cizico, crudeli vendette esercitò sugli amici del vecchio e generoso amico suo; spense la famiglia di esso i senatori che l'avevano servito da tribuni o generali, gli altri sbandì, e i beni al fisco; molti di grado inferiore mise a morte; condannò coi padri i figli degli uffiziali che avea tenuti ostaggi; alle città fautrici dell'emulo tolse i privilegi; quelli che, buono o mal grado, l'avevano servito di danaro, ne dovettero il quadruplo a lui; lamenti scoppiassero pur di ogni parte, egli non v'ascoltava.

Nel caldo della vittoria passa l'Eufrate, vince gli abitanti dell'Osroene e dell'Adiabene che, fra l'ultime discordie, avevano trucidati i Romani e scosso il giogo; penetra nell'Arabia che avea parteggiato con Nigro, fa guerra anche ai Parti, conquista una porzione della Mesopotamia che riduce a provincia, assedia ed espugna Bisanzio, prin-

cipale baluardo contro i Barbari.

Sapendo che Albino era caro al senato quant' egli odioso, Severo non osava romperla seco apertamente, e gli scriveva lettere lusinghiere, ma al tempo stesso mandava per assassinarlo. Scoperta la slealtà, Albino la proclamò, assunse il titolo d'imperatore, e tragittato nella Gallia, vi fece nodo di autorevoli persone. Severo allora sacrifica una fanciulla per cercare nelle viscere di essa l'esito della guerra (5): presso Lione s'affrontano cencinquantamila Romani: dopo lunga e incerta battaglia fra eserciti di pari valore, Albino piagato a morte, spira ai piedi di Severo, che con barbara gioia il fa calpestare dal suo cavallo e lasciar ai cani sulla soglia della sua tenda.

La sicurezza non sopì in lui il desiderio di vendetta. La moglie ed Ligliuoli d'Albino, già perdonati, fe' trucidare e gettar nel Rodano,

come tutti i parenti e gli amici, coi beni de'quali arricchi i guerrieri suoi e sè stesso. Mandando al senato la testa d'Albino, si lamentò con lettera beffarda del bene che i senatori gli aveyano voluto, vantò il governo di Comodo, e - In questo teschio (soggiungeva) voi che l'amaste leggete gli effetti del mio risentimento ». Giunto poi, sciorinò in senato vilípendi contro Albino, lesse lettere a quello dirette, encomió le precauzioni di Silla, Mario ed Augusto, mentre Pompeo e Cesare erano periti per inopportuna clemenza. Conseguente alle parole, in pochi giorni quarantadue senatori, consolari o pretori immolò con altri assai alla vendetta, alla gelosia ed all'avarizia sua; fece deificare Comodo, uccidere Narcisso che l'aveva attossicato.

La disciplina era il suo scopo; la voleva come un generale d'esercito, dispoticamente; giusto coi piccoli per deprimere i grandi, valendosi de'giureconsulti per organizzare l'obbedienza, e associando la giurisperizia coll'assolutismo; i soldati viepiù voleva sottomessi. quantunque obbligato a condiscendere in parte ad essi perchè stromenti di sua elevazione e conservazione. Il popolo, contento di vederlo uccider ladri, masnadieri, prepotenti, prese a benvolergli; lo chiamava il Mario o il Silla punico, mentre gli Africani lo amavano come vindice dell'antica Cartagine, il cui nome ricompariva sulle medaglie che la nuova batteva in riconoscenza de' vantaggi da lui decretatile.

Mosso per nuove battaglie, da Brindisi fu nella Siria ed a Nisiba di Mesopotamia per respingere i Parti: varcato l'Eufrate, prese Seleucia 198 e Babilonia abbandonate, e la capitale Ctesifonte, dopo lungo contrasto e gravi malattie, causate da deficienza di cibo. A Roma è comandato esultare di questi trionfi, fra i quali esso dichiara augusti Caracalla e Geta suoi figliuoli. Riposato alquanto in Siria, visita l' Arabia e la Palestina, ove proscrive la religione ebrea o cristiana: vede i monumenti dell' Egitto, e raccolti dai tempi i libri di arcane dottrine, li chiude nella tomba d'Alessandro Magno, perchè nè quelli nè questa più fossero veduti.

Fra ciò non dimentica di spigolare, come dice Tertulliano, i fautori di Nigro e d' Albino e chi gli desse ombra: poi abbandonasi tutto 201 a Flavio Plauziano, prefetto del pretorio, cui ne' domestici ragionari e in senato lodava più che Tiberio non facesse di Sejano. Senatori e soldati offrivano a costui statue, voti, sacrifizi, come all'imperatore, e giuravano per la fortuna di Plauziano; solo per lui arrivavasi all'imperatore e ai posti; ed egli abusava dell'autorità, fino a mandar a morte illustri personaggi senza tampoco informarne Severo: il quale, credendolo un sant'uomo, il cresceva d'onori, e ne faceva sposare la 202 figlia Plautilla al suo Caracalla. Costei portò una dote che sarebbe bastata, dice Dione, a cinquanta regine; e cento persone di nobili case, alcuni anche padri di famiglia, furono fatti eunuchi per servirla. Ma non sempre spirò quell'aura. Ingelosito di Plauziano, Severo comandò s'abbattessero le statue erettegli: vero è che alcuni governatori, interpretandolo per segno di disfavore, essendosi affrettati di far altrettanto nelle provincie, furono tolti di posto o sbanditi, e Severo dichiarò che guai a chi facesse affronto a Plauziano. Caracalla, noiato del fasto di Plautilla, prese tal odio a lei ed al suocero, che ne

204 giurò la ruina; e nel regio appartamento avventatosegli, lo fece quivi stesso trucidare, dopo, fui per dire, un regno di dieci anni. La figlia e i confederati di esso furono relegati o morti, dicendosi che macchi-

nava assassinar l'imperatore.

Eppure Severo rifiorì il paese; corresse gli abusi introdotti dopo Marc'Aurelio; il tesoro trovato esausto, lasciò riboccante, e grano bastante per sette anni (6), olio per cinque, avendo disposto onde alquanto distribuirne in perpetuo a ciascun cittadino. Alzò nuovi monumenti, e riparò i vecchi a Roma e nelle maggiori città, sicchè molte presero il nome di sue colonie; largheggiò col popolo e negli spet-

tacoli: mantenne la pace interna.

Contro i Caledoni sollevati e vincitori accorse nella Britannia. traendo seco i due suoi figli per istrapparli dalle lascivie : e benchè gottoso e vecchio, inseguiva a foco e ferro i nemici ne' più fitti loro recessi, li costrinse alla pace, e per separare le conquiste nuove dal paese indipendente, tirò una mura sull'istmo tra il golfo di Forth (Bodotria æstuarium) e la foce della Clyde (Glota). Poco durarono in quiete i Caledoni, e saputo che Severo stava malato, irruppero, ond'egli mandò Caracalla che li guerreggiasse a sterminio. Costui, che già aveva tentato assassinar il padre in battaglia, ora a capo d'un esercito colori gli empi disegni, inducendo soldati e tribuni a disdire obbedienza al vecchio infermo. Severo rimbrottò l'esercito, fece decollare i più rei, ma al figlio perdonò; e l'unico suo atto di clemenza nocque al mondo più che tutte le sue crudeltà.

Limato dall'infame condotta di Caracalla, a York (Eboracum) sentendosi morire, Severo fece leggere ai due figliuoli il discorso che Sallustio mette in hocca a Micipsa per esortare i suoi eredi alla concordia: raccomandò quella ch'è principale arte de'tiranni, conciliarsi i soldati colle liberalità, poco curandosi del resto: fece trasferire la Fortuna aurea dalla sua nella camera di Caracalla, poi in quella di Geta, ed esclamò, — Fui tutto, e il tutto è nulla » (7): chiesta l' urna preparata per le sue ceneri, soggiunse, — Tu racchiuderai quello a cui la terra fu piccola ». Non reggendo agli spasimi, domandò veleno, e negatogli, mangiò tanto da soffocare.

Accostavasi ai sessantasei anni, e regnò diciassette e otto mesi. All'effigie cerea di lui, in Roma collocata sopra letto d' avorio e coltrici d'oro, per sette giorni fecero corteggio senatori in bruno e dame in bianco; i medici proseguivano regolari visite, annunziando i progressi del male, finchè il settimo pubblicarono la morte. Allora il feretro fu per la via Sacra portato a spalla di cavalieri nel fôro, accompagnato dai senatori e dalla gioventù che inneggiava l'estinto. Sul campo Marzio erasi elevata splendida piramide di legno, contenente quattro camere sovrapposte e decrescenti: nella seconda fu collocato il simulacro, sparso d'aromi e di fiori; e poichè i cavalieri ebbero attorno gareggiato in corse di cavalli, vi fu messo fuoco, e di mezzo alle vampe un'aquila, sciogliendo il volo, simboleggiò l'anima di Severo salente agli Dei.

Avea pubblicato leggi di grande, quantunque severa giustizia, cui dettava e faceva eseguire egli stesso come despoto; poichè, avvezzo ai campi e sapendosi esoso al senato, sprezzò e conculcò questo simulacro di autorità intermedia fra l'imperatore e i sudditi. Così svellendo gli ultimi resti della repubblica, insinuò colla dottrina e colla pratica il sistema despotico, e agevolò gli abusi de'suoi successori e il tracollo dell'impero.

(1) Lampridio, Vita di Alessandro.

(2) Sororibus suis constupratis, ipsas concubinas suas sub oculis suis stuprari jubebat, nec irruentium in se juvenum carebat infamia, omni parte corporis atque ore in sexum utrumque pollutus. Historia Aug., 47.

(3) Ivi, Vita di Pertinace. (4) Dione, in Giulio Didio.

(5) Suida, pag. 257.

(6) In ragione di settantacinquemila moggia l'anno.

(7) Omnia fui, et nihil expedit. Historia Aug., 71.

## CAPITOLO XLIV.

## l Trenta Tiranni. Diocleziano, Imperatori colleghi. Costituzione mutata.

Caracalla e Geta, uno di ventitrè, l'altro di ventun anno, all'indolenza di chi nasce nella porpora aggiungevano mostruosi vizi ed un reciproco esecrarsi. Il padre adoprò consigli e rimproveri per mitigare quell'accanimento; s'ingegnò di uguagliarli in tutto, fin, cosa inusata, nel titolo d'augusto: ma Caracalla tenevasi oltraggiato di ciò,

e del veder Geta conciliarsi il popolo e l'esercito.

Appena Settimio Severo chiuse gli occhi, i due augusti abbandonarono le conquiste per giungere a chi primo in Roma; e proclamati entrambi dagli eserciti, ebbero eguale dominio indipendente. Già in via non aveano mangiato mai insieme, mai dormito sotto il medesimo tetto; in città si divisero il palazzo, ch' era più grande di tutta Roma (1), fortificando la porzione dell'uno contro quella dell'altro, e postando sentinelle; nè mai s'incontravano che coll' ingiuria sul labbro, col pugno sull'elsa. Per ovviare l'imminente guerra fraterna, fu proposto di spartire l'impero; ma Caracalla tolse le difficoltà col tru-

27 seb. cidar Geta in grembo a Giuliá loro madre.

Fra rimorso e soddisfazione, quel mostro fugge al campo de'pretoriani, prostrasi agli Dei, e dicendosi scampato dalle insidie fraterne, protesta voler vivere e morire coi fedeli soldati. Questi prediligevano Geta, ma un donativo di mille settecento lire ciascuno sopì le mormorazioni. Caracalla non aveva udito da suo padre,—Tienti amici i soldati, e basta? » Del senato non restavagli a temere; per dare un osso al popolo, lasciò deificar Geta, dicendo, — Sia divo, purchè non sia vivo »; e consacrò a Serapide la spada con cui l'avea trafitto.

Ma le furie vendicatrici straziarono il fratricida, che tra le occupazioni, le adulazioni, le lascivie, vedevasi incontro i fantasmi del padre e del fratello. Per cancellare ogni memoria dell' estinto, ne abbattè le statue, e fuse le monete; a Giulia che lo piangeva, minacciò la morte; la diede a Fadilla, ultima figlia di Marc' Aurelio; ventimila persone fe' trucidare, come amici di esso. Ad Emilio Papiniano giureconsulto, già odioso a lui perchè Severo gli avea raccomandato l'amministrazione del regno e la concordia di sua famiglia, comandò di scrivere un'apologia del suo fratricidio, come Seneca avea fatto con Nerone; ma questi rispose: — È più facile commetterlo che giustificarlo », e con intrepida morte suggellò la fama acquistata colle cognizioni, colle opere e colle cariche.

Fattosi al sangue, Caracalla ne agogna sempre di nuovo, e bastava

323

per colpa l'esser ricco o virtuoso. Girò le varie provincie, massime 213-16 le orientali, sfogando l'ingordigia di supplizi contro tutto il genere umano. Oyunque fosse, i senatori doveano preparargli e banchetti e sollazzi d'immenso costo, ch'egli poi abbandonava alle sue guardie; ergergli palazzi e teatri, che o nè guardava tampoco o comandava di demolire. Per acquistare popolarità, vestiva secondo il paese; in Macedonia, attestando ammirazione per Alessandro, ordinò un corpo del suo esercito a modo della falange, attribuendo agli uffiziali il nome di quelli dell'eroe; in Asia idolatrò Achille; dapertutto buffone e carnefice; nella Gallia fece uccidere sino i medici che l'avevano guarito; per una satira ordinò di sterminare gli Alessandrini, e dal tempio di Serapide dirigeva la strage di migliaia d'infelici, tutti, come egli scrisse al senato, colpevoli.

CARACALLA

Del resto nessuna cura nè degli affari nè della giustizia; a giullari, cocchieri, commedianti, gladiatori profondeva oro; a liberti, istrioni, eunuchi dava i primi posti: che importavano i lamenti del mondo intero? « Tienti amici i soldati, e basta ». A costoro Caracalla largheggiò ancor più che suo padre, del quale poi non avea la fermezza per frenarli; settanta milioni di dramme all'anno distribuiva ad essi, oltre la paga aumentata; li lasciava poltrire ne' quartieri, e ne provocava la famigliarità, imitandone il vestire, i modi, i vizì. Dopo sprecato l'immenso tesoro di Severo, dovette fin battere moneta falsa, e a Giulia che nel rimproverava, rispose impugnando la spada: - Fin-

chè avrò questa, mai non me ne mancherà ».

Menò qualche guerra, ed essendosi i popoli di Germania sollevati di conserva, volendo o parte de'suoi tesori o guerra eterna, egli scelse il primo patto: non ricevette però gli ambasciatori, ma i soli interpreti, che subito fece ammazzare perchè non testimoniassero della sua vergogna. Assassinò il re dei Quadi; e chiamati i giovani della Rezia alle armi, li fece scannare. Avendo invitato Tiridate re dell'Armenia e dell'Osroene ad Antiochia, lo gittò in carcere, e l'Osroene ridusse a provincia; ma l'Armenia non potè. Senz'altra dichiarazione entrato sulle terre dei Parti, ne sterminò gli abitanti, fin collo sbandare bestie feroci: e sebbene non avesse visto nemico, si vantò vincitore dell'Oriente, e il senato gli aggiunse i titoli di Germanico, Getico e Partico, ed il trionfo. Elvio Pertinace, figlio dell'imperatore ucciso, disse che il solo soprannome di Getico gli conveniva, per allusione a Geta ucciso; e pagò il motto colla vita.

La prefettura del pretorio, che allora abbracciava tutte le funzioni del dominio, era stata divisa, pel militare ad Avvento, pel civile a Marco Opilio Macrino avvocato di Cesarea in Mauritania. Un africano indovino predisse a quest'ultimo l'impero: del che fu mandato avviso a Caracalla mentre in Edessa guidava un cocchio, ed egli consegnò il dispaccio a Macrino stesso. Questi vide inevitabile il morire o dar morte; onde comprò il centurione Marziale, che trafisse Caracalla

intanto che pellegrinava al tempio della Luna a Carre.

Giulia Domna sua madre, che Severo avea sposata perchè le stelle 8 apr. prediceanle regio marito, oltre bella, era di vivace immaginativa, di fermo animo, di squisito giudizio, ipsegnata nelle arti e nelle lettere,

e protettrice degli nomini d'ingegno, le cui lodi però non acpirent certi scandali. Sull'austero e geloso marito mai non avea preso ascendente, ma sotto il figlio amministrò con prudenza e moderazione; poi per non sopravivere alla dignità, lasciossi morir di fame.

Questo mostro è memorabile per avere dichiarato cittadini romani tutti i sudditi (2), non per generosità, ma per sottoporre anche i provinciali alla ventesima delle eredità, che pagavasi dai soli citta-

dini.

Tre giorni vacò l'impero del mondo: al quarto, i pretoriani non trovando a chi darlo, acclamarono Macrino, che se ne mostrava alieno ed accorato dell'uccisione di Caracalla, e che subito sparse doni, promesse, amnistia. Il senato, fin allora esitante, prodigò imprecazioni al morto, a Macrino più onori che a verun altro mai, cesare il figlio suo, augusta la moglie; e il supplicò di punire i ministri di Caracalla, e sterminare i delatori. Macrino gli permise d'esigliare e senatori e alcuni cittadini, crocifiggere gli schiavi o liberti accusatori de' padroni; poi all'esercito consenti la deificazione di Caracalla, che il sempre docile senato approvò.

Tentando riparare i disordini, annullò gli editti repugnanti alle leggi di Roma; punì col fuoco gli adulteri, chiunque fossero; gli schiavi fuggiaschi obbligava a combattere coi gladiatori; talvolta i rei lasciava morir di fame; condannava nel capo i delatori che non provassero l'accusa; se la provassero, lasciava loro l'ordinaria ricompensa d'un quarto dei beni dell' accusato, ma li dichiarava infami; i cospiranti contro la sua persona ora punì, ora perdonò. Questo rigore, e il surrogare talvolta nelle cariche a persone illustri gente sprovista di nobiltà e di merito, eccitò scontenti; trovossi indecoroso il vedere in trono uno che nè tampoco era senatore, nè con veruna qualità ricattava

la bassezza dei natali.

Giustizia o paura, l'imperatore rimandò i prigionieri rapiti da Caracalla: ma Artabano IV re dei Parti, che faceva armi per vendicare il costui affronto, pretese riedificassero le terre da Caracalla diroccate, restituissero la Mesopotamia, e un'ammenda per le sepolture dei re Parti oltraggiate; e non ottenendolo, assalì i Romani presso Nisiba, li ruppe, nè concedette pace che al prezzo di cinquanta milioni di dramme. Gli Armeni furono miligati col rimettere Tiridate in trono.

Causa principale delle rotte era l'indisciplina degli eserciti; onde Macrino, ingegnandosi di ristabilirla, dai molti quartieri delle città li trasferì alla campagna, vietando anzi d'accostarsi a quelle, e puniva irremissibilmente ogni lieve fallo: volle anche attenuare la paga ai soldati, che allora levarono il grido, rinfacciandogli l'oziare suo suntuoso in Antiochia, e l'ipocrisia onde avea finto piangere l'assassinio di Caracalla, opera sua.

Soffiava nel fuoco Giulia Mesa, sorella di Giulia Domna, scaltra come donna, e come uomo coraggiosa, alla quale Macrino avea lasciato le molte ricchezze, relegandola però ad Emesa in Fenicia, coi nipoti Vario Avito Bassiano di tredici e Alessandro Severo di nove anni, nati quello da Giulia Soemi, questo da Giulia Mammea sue figliuo-

acecdote, dai soldati del non tontano campo di Macrino si foco dere per dolcesta e all'abilità, tanto più dopo che Mesa sparae generato da Caracalla, e puntelló tal opinione con larghi donativi, indotti dai quali, il proclamarono imperatore col nome di Marco 211 Aurelio Antonino Elagabalo. Ulpio Giuliano prefetto del pretorio, apodito contro di esso, fu trucidato. Macrino, in tentenno fra il rigore o l indulgenza, alfine lo dichiarò nemico della patria, proclamò auguato il proprio figlio Marco Opilio Diadumeno, e promise a'soldati cinquemila dramme, al popolo cencinquanta per testa. Non ostante ció, i soldali si chiarirono pel giovinello; trucidavano gli uffiziali per succeder loro nei beni e nel grado com' era promesso; poi in battaglia ani confini della Siria e della Fenicia, Macrino con intempestiva fuga. decise della giornata. Cólto presso Archelaide in Cappadocia, mentro era condotto all'emulo, avendo inteso che il bilustre fighuolo Diadumeno era stato pubblicamente decollato, si precipitò dal carro, a lo guardie ne finirono i dolori e la vita. I pochí che resistettero, purirono in venti giorni cominciata e finita la rivoluzione.

erimo, detto Elugabalo, dal nome del dio Solo di cui cesa l'avon

Elagabalo consumò di molti mesi in frivolo viaggio e pomposo dalla Siria in Italia, eve intanto spedì le solite promesse, e il proprio ritratto in abiti sacerdotali di seta e d'oro, ondeggianti all'orientale, aul capo la tiara, monih è collane e gemme per tutto, le ciglia tinto in nero, le gote in rosso, talchè Roma dovette accorgerii che, dopola militare brutalità, le sovrastava il mollo despotismo orientale.

E veramente il sacerdote del Sole sorpassò in empietà, prodigalità, impudicista e barbarie i mostri che l'avevano precedulo. Fra le ani mogli che in quattro anni menò, e ripudiò od uccise, contò ancho una Vestale, colpa inaudita. Non d'altro che di stoffe d'oro coprivansi i suoi appartamenti . nudo guidava il cocchio tempestato di gumme, cui aggiogava donne seminude, e per guangere a quello non dovea calcare che poivere d'oro, d'oro i vasi a qualunque uso, e la notte distribuiva ai convitati quelli usati il giorno, le vesti, de' drappi piu fini, nè mai portà due volte la stessa, mai due volte un anello. Le peschiere empi d'acqua di rose, di vino il canale del conflitti navali un tadistinto di fiori ricreava le camere, le galleria, i letti suni: imbandıya pransı di sele lingut di payoni 6 rossignyoli, d'ova di romhi, cervella di papagalli e fagiani, talloni di camelli, mamme di cigni: non assaggiava pesci so non quando si trovasse lontanissimo dal mare, ed altora no distribuiva al vulgo quantità de' più fini e più. costosi al trasporto : nutriva i cani con fegato di paperi, i cavalli con uva, le fiere con fagiani e pernicl. Chi inventance qualche pruriginoso manicarello, a' avoa premio ; ma se non incontrasse il gusto dell' imperatore, era condannato a non mangiar altro che di quello, finché non ne scoprisse uno più avventuralo. Servivansi inoltra a quelle mense piselli misti con grani d'oro, lenti con pietre di fulmino, fave con ambra, riso con perfe , mescevas: mastice al vin di ross, apolveravansi d'ambra i tartufi e i pesci. D'argento erano le tavola, o i vasi in forme impudiche; di nardo ahmentavansi le lampado; rose 👁

Cours, Bt. degli Ral. - II, 21

giacinti piovevano sui convitati, alcuna volta in tal quantità da soffo-

carli, per divertimento dell'imperatore.

A infamie le più sozze, di cui il suo palazzo fu un ridotto, invitava gli amici, che chiamava commilitoni per l'indegno consorzio; e le salaci prodezze acquistavano agli amasi suoi le prime cariche dell'impero. Repente cacciò tutte le meretrici, e vi surrogò garzoni, e si fece sposare da un uffiziale e da uno schiavo, consumando le bestiali nozze al cospetto del mondo. Amò tanto il servo Ganni, che pensò sposargli sua madre e farlo cesare; ma avendolo questi esortato a maggior decenza, lo trucidò: altri assai mandò a morte nella Siria e altrove, come disapprovassero la sua condotta. Quando apparve la prima volta nella curia, volle sua madre fosse annoverata fra i padri coscritti, con voce al par di loro; anzi instituì, sotto la presidenza di lei, un senato di donne, che risolvessero sugli abiti dei Romani, i gradi, le visite, e siffatte importanze.

Pazzo pel dio al quale doveva il nome e il trono, e che era adorato sotto forma d'un cono di pietra nera, gli alzò tempio magnifico sul Palatino, con riti forestieri; Giove e gli altri Dei gli fossero servi; anzi a nessun altro che a quello si prestasse adorazione. Profanati adunque e spogli i tempi, al suo furono recati il fuoco eterno di Vesta, la statua della Gran Madre, gli scudi Ancili, il Palladio; e da Cartagine trasferita la dea Astarte con tutti gli ornamenti, la sposò al dio suo con nozze sfarzose. Pel culto di quello, non che astenersi egli medesimo dalla carne di porco e farsi circoncidere, sagrificava fanciulli, rapiti ad illustri famiglie. Menando in processione la rozza pietra s'un carro a sei bianchi cavalli, fece spolverar d'oro la via; egli, tenendo le briglie, camminava a ritroso per non torcere gli occhi dalla prediletta divinità. Nei sacrifizi suoi vini squisiti, rarissime vittime, preziosi aromi si consumavano, e tra le lascive danze che sirie fanciulle menavano al suono di barbarici stromenti, i più gravi personaggi di to-

ga e di spada adempivano ridicole ed abiette funzioni.

Mesa tentava indarno frenare quel forsennato; e prevedendo che i Romani, ossia i soldati, nol soffrirebbero a lungo, lo indusse a adot-221 tare il cugino Alessandro Severo, acciò, diceva, che gli affari nol distraessero dalle divine sue cure. Elagabalo, come vide costui non pigliar parte alle sue dissolutezze, e rendersi caro al popolo e al senato, tentò ucciderlo: ma i pretoriani si sollevarono, e uccidevano l'imperatore se a lacrime non avesse impetrato gli lasciassero la vita e lo sposo; onde sfogarono la loro indignazione sugli altri compagni di sue dissolutezze. Quando l'anno vegnente attentò ancora alla vita d'Alessandro, i pretoriani di nuovo tumultuarono, e avendo Elagabalo dovuto portarlo nel loro campo, a quello profusero applausi, a lui insulti. Irritato, comanda la morte di alcuni, ma i loro compagni li strappano al carnefice; si fa baruffa; Elagabalo si nasconde nelle fogne, ed 222 ivi scoperto è ucciso. Aveva diciolt'anni!

Alessandro Severo di quattordici fu gridato imperatore, augusto, padre della patria, grande, prima di pur conoscerlo (3). Egli, dolce e modesto, lasciossi regolare dalla madre Mammea (4), la quale gli pose attorno un consiglio di sedici senatori, e a loro capo il celebre

Domizio Ulpiano, affinchè risarcissero lo scompiglio del governo e delle finanze, rimovessero i tanti indegni impiegati, e formassero il

giovane imperatore.

Rispettoso ad essa e ad Ulpiano, aborrente dagli adulatori, Alessandro amò la virtù, l'istruzione, il lavoro. Sorto coll'alba, dopo le devozioni nella domestica cappella, adorna delle immagini d'eroi benefici, dava opera agli affari nel consiglio di Stato e alle cause private, donde ricreavasi coll'amena lettura e collo studiare poesia, filosofia, storia, massime in Virgilio, Orazio, Platone e Tullio, senza trascurare gli esercizi del corpo. Rimessosi poi agli affari, dava spaccio a lettere e memoriali, fin alla cena, frugalmente imbandita per pochi amici, dotti e virtuosi, la cui conversazione o la lettura gli tenesser luogo de' ballerini e de' gladiatori, condimento ai banchetti romani. Vestiva positivo, parlava cortese, a tutti dava udienza in certe ore, e un banditore ripeteva quella formola de' misteri eleusini: — Oua non entri chi non ha animo castigato ed innocente ». Avea scritto sulle porte del palazzo: — Fate altrui quel che a voi vorreste fatto ». Di Cristiani avea piena la corte, e v'è chi dice adorasse in secreto Cristo ed Abramo, e pensasse alzar tempi al vero Dio, se gli oracoli non avessero riflesso che ridurrebbe con ciò deserti quei degli altri. Come vedeva usato dai Cristiani nella scelta de' sacerdoti, pubblicava il nome de' governatori che eleggeva alle provincie, invitando chi avesse alcun che da opporre. Moderato il lusso, diminui il prezzo delle derrate e l'interesse del danaro, non lasciando al popolo mancare nè largizioni nè divertimenti. I governatori, persuasi che l'amore de' governati fosse il solo modo di piacergli, tornavano in lena le provincie; e così ricreavasi l'impero da quarant'anni di diversa tirannia.

Restavano, pessima piaga, i soldati, indocili d'ogni freno. Alessandro gli amicò coi donativi e con alleviarli da qualche peso, come dal portar nelle marcie la provigione per diciassette giorni; ne diresse il lusso sui cavalli e sulle armi; alle loro fatiche sottoponevasi egli stesso, li visitava malati, non lasciava alcun servizio senza memoria o compenso, e diceva premergli più il conservar loro che sè stesso, in quelli consistendo la pubblica salvezza.

Ma val rimedio a male incancrenito? Ai pretoriani venne a noia la virtù del loro creato, e tacciavano Ulpiano loro prefetto di consigliarlo alla severità; onde infuriati corsero Roma per tre giorni come città nemica, ficcando anche il fuoco, sinchè ebbero Ulpiano, che trucidarono sugli occhi stessi dell' imperatore, indarno buono. Egual ine minacciavano a qualunque ministro fedele; nè Dione storico campò, che con celarsi nelle sue ville di Campania. Le legioni imitarono il tristo esempio. e da ogni banda rivolte e uccisioni d'uffiziali attestavano che nulla più giovava la bontà in tanta sfrenatezza.

Al tempo suo una grande rivoluzione ristorò l'impero di Persia, e 223-26 Ardescir-Babegan o Artaserse, figlio di Sassan, re dei re, all'unità dell'amministrazione e del culto del fuoco secondo la dottrina di Zo-roastro ridusse quanto paese giace tra l'Eufrate, il Tigri, l'Arasse, l'Oxo, l'Indo, il Caspio e il golfo Persico. Erano nuovi tremendi ne-

mici all'impero romano; giacchè Ardescir disegnò ricuperar quanto avea posseduto Ciro; e senza riguardo ad Alessandro Severo, passò l'Eufrate, sottomise molte provincie contigue, ed all'imperatore
che s'avvicinava coll'esercito mandò quattrocento uomini, i più
atanti di loro persone, i quali dicessero: — Il re dei re manda ordi« ne ai Romani e al loro capo; sgombrino la Siria e l'Asia Minore, e
« restituiscano ai Persiani i paesi di qua dell'Egeo e del Ponto, pos« seduti dai loro avi ».

Alessandro s'irritò a quella tracotanza, e tolti ai messi gli orna233 menti, li relegò nella Frigia; la Mesopotamia senza battaglia ricuperò; e sconfisse Ardescir, che contava cenventimila cavalli, diecimila soldati pesanti, mille ottocento carri da guerra, e settecento
elefanti. Alessandro divise il suo esercito in tre corpi, che per diversi lati invadessero la Partia; e la concordia del ben disposto attacco avrebbe potuto fiaccare i Persi, se l'esercito romano non aves234 se ricusato le fatiche e trucidato gli uffiziali. Reduce a Roma, e vantate le sue imprese in senato, Alessandro trionfò condotto da quattro elefanti, ed ebbe il soprannome di Partico e di Persico: ma poco
stante Ardescir ripigliò quanto i Romani aveano acquistato, e in
quindici anni di regno consolidò la sua potenza minacciosa alla
romana.

Alessandro disponevasi a rinnovare le ostilità, da cui lo distrassero i Germani. Accorso al Reno, ne li respinse; ma l'arrestò lo
scompiglio de' suoi eserciti, intolleranti delle fatiche, della disciplina e del rigore ond'egli puniva qualunque oltraggio recassero nelle
marcie, lungo le quali faceva ripetere dagli araldi quel suo — Fate
come volete che a voi si faccia ».

Quando Alessandro, reduce d'Oriente, festeggiò nella Tracia con giuochi militari il natogli Geta, si presentò un garzone balioso, in barbara lingua implorando l'onore di concorrere alla lotta. La sua corporatura dava grand' indizio di vigoria; laonde, affinchè non avesse, egli barbaro, a trionfare d'un soldato romano, furongli opposti i più forzosi schiavi del campo: ma un dopo l'altro, sedici ne abbattè. Compensato con regalucci ed arrolato nelle truppe, al domani le divertì con saltabellare a modo del suo paese: e vedendo che Severo gli avea posto mente, tenne dietro al cavallo di lui in una lunga corsa, senz' ombra di stanchezza; al fine della quale avendogli l'imperatore esibito di lottare, accettò, e vinse sette robusti soldati. Alessandro il regalò d'una collana d'oro, e lo scrisse fra le guardie del suo corpo con paga doppia, l'ordinaria non bastando al suo mantenimento.

Costui chiamavasi Massimino, di padre goto, di madre alana: alto otto piedi, trascinava un carro cui non bastava un par di bovi, sradicava alberi, fiaccava la tibia di un cavallo con un calcio, spiaccicava ciottoli fra le mani, mangiava quaranta libbre di carne, bevea ventiquattro pinte di vino al giorno, quando non eccedesse. Nel trattare cogli uomini vide la necessità di frenare la natia fierezza; e sotto i succedentisi imperadori si conservò in grado: Alessandro il costituì tribuno della quarta legione; indi, per la disciplina che serba-

329

va, lo promosse al primo comando, lo ascrisse al senato, e pensava dare sua sorella a Giulio Vero figlio di lui, bello, robusto e corag-

gioso quanto superbo.

Tanti benefizi, non che ammansassero Massimino, l'invogliarono a tutto osare quando tutto potea la forza; spargeva cronache e risa su questo imperator siro, tutto senato, tutto mamma; e formatasi una fazione, lo assalì presso Magonza, e lo trucidò con Mammea, di 235 soli ventisei anni. I soldati uccisero gli assassini, eccetto il capo: popolo e senatori piansero Alessandro quanto meritava, e con annua festa commemoravano il suo natale. Massimino, gridato imperatore, si associò il figlio, cui i soldati baciarono le mani, le ginocchia, i piedi ; il senato confermò quel che non poteva disfare ; e tosto cominciarono le vendette e la crudeltà. Come chi da infima perviene ad alta fortuna, Massimino temeva il dispregio ed i confronti; quindi la nascita illustre o il merito erano colpa agli occhi suoi, colpa l'averlo vilipeso, colpa l'averlo sovvenuto nella sua povertà. Un sospetto bastava perchè governatori, generali, consolari fossero incatenati sui carri e portati all'imperatore, che, non sazio della confisca e della morte, li faceva o esporre alle fiere entro pelli fresche di bestie, o battere sinchè avessero fil di vita. Nè i Cristiani cansarono la sua ferocia. 236

A pari con questa andava in lui l'ingordigia; e incamerò le rendite indipendenti che ciascuna città amministrava per le pubbliche distribuzioni e per sollazzi, spogliò i templ, e le statue di numi e d'eroi volse in moneta. Dapertutto fu indignazione, in qualche luogo tumulto. Nell'Africa, alcuni giovani ricchissimi, spogliati d'ogni ben loro dal procuratore ingordo, armano schiavi e contadini, trucidano il magistrato, e gridano imperatore Marc' Antonio Gordiano procon- 237

sole di quella provincia.

Questo ricco e benefico senatore, discendente dai Gracchi e da Trajano, occupava in Roma il palazzo di Pompeo, adorno di trofei e pitture: aveva sulla via di Preneste una villa di magnifica estensione, con tre sale lunghe cento piedi, e un portico sorretto da ducento colonne de' quattro più stimati marmi: nei giuochi dati al popolo, non esibiva mai meno di cencinquanta coppie di gladiatori, talora cinquecento: un giorno fece uccidervi cento cavalli siciliani ed altrettanti cappadoci, e mille orsi, a non dire le fiere minori: e siffatti giuochi, essendo edile, rinnovò ogni mese; fatto console, gli estese

alle principali città d'Italia.

Qui tutta la sua ambizione; placido del resto da non eccitare la gelosia de' tiranni, attendeva alle lettere, e cantò in trenta libri le virtù degli Antonini. Toccava gli ottant'anni quando gli sopragiunge codesta sventura dell' impero; e poichè preci e lagrime adoprò invano a stornarla, vedendo non camperebbe altrimenti o dai soldati o da Massimino, accettò e pose sede in Cartagine. Imperatore con esso fu dichiarato suo figlio Gordiano, il quale avea raccolto ventidue concubine e sessantaduemila volumi: da ciascuna delle prime ebbe tre o quattro figliuoli; degli altri si valse per fare egli stesso libri, di cui qualcuno ci rimane.

Dando contezza al senato della loro elezione, i nuovi imperatori

protestavano deporrebbero la porpora se così a questo piacesse; dei decreti ordinavano la pubblicazione soltanto qualora il senato vi acconsentisse; richiamavano gli esuli, promettevano generosamente ai soldati e al popolo, invitavano gli amici a sottrarsi dal tiranno. La risolutezza del console vinse l'esitanza del senato, che dichiarò nemici i Massimini e chi con loro, e ricompense a chi gli uccidesse; e per tutta Italia si diffuse la rivolta, contaminata di troppo sangue. Il senato, avvilito a quel modo sotto il villano goto, ripigliava allora spiriti e dignità, disponeva la difesa e la guerra, per deputati invitava i governatori in aiuto della patria. Dapertutto erano i ben accolti; ma Capeliano, governatore della Mauritania e privato nemico de'Gorzio diani, fatto massa, aggrediva i nuovi imperatori in Cartagine. Il figlio periva combattendo; il padre all'annunzio si strangolava, regnato appena sei settimane: Cartagine fu presa, e torrenti di sangue saziarono la vendetta di Massimino.

Il quale, all'udire le prime nuove, infuriando a modo di belva, rotolavasi per terra, dava del capo nelle muraglie, trafisse quanti gli erano intorno, finche a viva forza gli si strappò la spada, poi mosse verso Italia. Proclamava intera perdonanza: ma chi si sarebbe fidato? Il senato, spinto dalla disperazione ad un coraggio che la ragione rinnegava, proclamò imperatori due vecchi senatori, Massimo Pupieno e Claudio Balbino, uno che dirigesse la guerra, l'altro che regolasse la città. Il primo, figlio d'un carpentiere, rozzo ma valoroso ed assennato, era salito di grado in grado fino ai sommi e alla prefettura di Roma. Le sue vittorie contro Sarmati e Germani, e il tenore austero di sua vita, non disgiunta da umanità, il faceano riverito dal popolo; come amato n'era Balbino, oratore e poeta di nome, integro governatore di molte provincie, ricco sfondolato e liberale, amico de' piaceri senza eccesso.

Ma appena costoro in Campidoglio compivano i primi sagrifizi, il popolo tumultua, vuol fare esso pure un' elezione, e che ai due s'aggiunga un nipote di Gordiano, fanciullo di dodici anni, anch'esso Gordiano di nome. Quelli accettarono il cesare, e rabbonacciato il tu-

multo, pensarono a consolidarsi.

Massimino, a capo dell' esercito col quale avea più volte vinto i Germani, e meditato stendere l'impero fino al mar settentrionale, movea sbuffando sopra l'Italia, che mai non avea vista dopo imperatore; e sceso dall'alpi Giulie, trovava il paese deserto, consumate le provigioni, rotti i ponti, volendo così il senato logorarne le forze sotto i castelli nel miglior modo muniti. Prima Aquileja gli abbarrò la marcia con risoluto coraggio, fidata nel dio Beleno, che credeva combattesse sulle sue mura. Se però Massimino si fosse lasciata alle spalle quella città, difilandosi sopra Roma, che cosa avrebbe potuto opporgli Pupieno, proceduto sin a Ravenna per tenergli testa? E che valevano i politici accorgimenti di Balbino contro gl'interni tumulti? Ma le truppe di Massimino, trovando il paese desolato e un'inattesa resistenza, s' ammutinarono; e un corpo di pretoriani, tremando per le mogli ed i figli loro rimasti nel campo d'Alba, trucidarono il tiranno col figlio e co' svoi più fidati

238 il tiranno col figlio e co' suoi più fidati.

Aquileja spalanca le porte, assediati e assediatori abbracciansi nella esultanza della ricuperata libertà, e in Ravenna, in Roma, per tutto la gioia, i mirallegro, i ringraziamenti agli Dei sono in proporzione del terrore eccitato dagli uccisi e dalla fiducia nei nuovi. Questi abolirono o temperarono le tasse imposte da Massimino, rimisero la disciplina, pubblicarono leggi opportune col consiglio del senato. e cercarono rimarginare le ferite sanguinose. Pupieno chiedeva a Balbino: — Qual premio aspettarci per aver liberato Roma da un mostro? — L'amore del senato, del popolo e di tutti », rispose Balbino; ma l'altro più veggente: — Sarà piuttosto l'odio dei soldati e la loro vendetta ».

E indovinò. Ancor durante la guerra, popolo e pretoriani si erano in Roma levati a stormo, innondate le vie di sangue, gittato il fuoco ne' magazzini e nelle botteghe. Il tumulto fu sopito, non estinto, talchè i senatori andavano muniti di pugnali, i pretoriani adocchiavano l'occasione di vendicarsi; tutti al pari beffandosi dei deboli argini, che gl' imperatori mettevano al torrente delle fazioni. Crebbe il fermento allorchè i pretoriani si trovarono riuniti in Roma; e fremendo che agl' imperatori da essi eletti fossero surrogate queste creature del senato, e che si pretendesse rimettere le leggi e la disciplina, trucidano gl'imperatori, e recano al campo il giovine Gor- 238

diano III, proclamandolo unico padrone.

Quel fanciullo pareva nato fatto per riconciliare i rissosi: egli bello, egli soave, egli rampollo di due imperatori, morti prima di divenire malvagi; egli detto figliuolo dal senato, come dai soldati; egli dalla plebe amato più che qualunque suo predecessore. Misiteo, suo maestro di retorica poi suocero e prefetto al pretorio, dato lo sfratto a' ribaldi confidenti del giovine imperatore, meritò la fiducia coll'onestà e colla valentia. Ma poco appresso morì; e il comando dei pretoriani fu commesso a Marco Giulio Filippo, che non contento di quel posto, brigò fra i soldati tanto, che obbligò Gordiano ad assu- 244 merlo compagno nel dominio, poi lo depose, infine lo trucidò a Zait mentre guerreggiava il re sassanide Sciapur o Sapore, figlio di Ardescir.

Filippo era nato a Bosra nell'Idumea, da un capo di carovane arabe, e v'è chi lo dice cristiano, sebbene le opere nol mostrino. Acconciatosi con Sapore, tornò in Antiochia, dove volendo assistere 245 alla solennità della Pasqua, il vescovo Babila lo dichiarò indegno, finchè non subisse la penitenza. Giunto a Roma, si conciliò il popo- 247 lo colla dolcezza, e celebrò il millennario della città con giuochi ove combatterono trentadue elefanti, dieci orsi, sessanta leoni, un caval marino, un rinoceronte, dieci leoni bianchi, dieci asini, quaranta cavalli selvaggi, dieci giraffe, oltre belve minori e duemila gladiatori. Sanguinose dovean essere le commemorazioni dell'eroica città.

Ma d'ogni parte rampollavano nuovi imperatori, il più fortunato de' quali fu Gneo Messio Decio di Sirmio, governatore della Mesia: marciando contro del quale, Filippo fu trucidato a Verona per mano 249 dello stesso Decio, dopo cinque anni d'impero.

Aveva egli lasciato progredire la religione cristiana, contro alla

guale invece Decio bandì severissimi editti; e chi ne faceva professione, era sturbato dalle case e dai beni, e tratto al supplizio. Rinnovaronsi allora gli orrori delle proscrizioni; fratelli tradirono i fratelli, figliuoli i padri; chi potea sottrarsi a quel furore, si riduceva nelle selve e negli eremi. V' era mosso Decio dall' amore dell' antica disciplina, che, attribuendo le sciagure dell'impero alla corruttela, tentò ripristinare. Avea pensato ripristinare la censura; quasi la rugginosa instituzione fosse applicabile quando su tutto il mondo incivilito sarebbesi dovuto estendere l'ispezione, e chiamare a giudizio inerme l'armata depravazione. Pure volendo che il senato eleggesse un censore, l'unanime voce acclamò Valeriano; e l'imperatore, conferendogli il grado, disse: — Te fortunato per l'univer-« sale approvazione! ricevi la censura del genere umano, e giudica « i nostri costumi. Eleggerai i meritevoli di seder nel senato, rende-« rai lo splendore all'ordine equestre, crescerai le pubbliche entrate « pur alleggerendo le gravezze, dividerai in classi l'infinita moltitu-« dine de' cittadini, terrai ragione di quanto concerna le forze, le « ricchezze, la virtù, la potenza di Roma. Al tuo tribunale sono sog-« getti la corte, l'esercito, i ministri della giustizia, le dignità del-« impero, eccetto solo i consoli ordinari, il prefetto della città, il re « de' sacrifizi, e la maggior vestale sinchè casta ».

Prima che al fatto apparisse ineseguibile quel disegno, lo interruppero i Goti, che invasero la Bassa Mesia, poi la Tracia e la Macedonia. Ora vincendo a forza, ora giovato dai tradimenti, l'imperatore li ridusse a tale estremità, che offrirono di rendere i prigionieri ed il bottino, purchè fosser lasciati ritirarsi. Decio, risoluto a sterminarli, s'attraversò sul loro passo. Mal per lui; giacchè, assalito in disperata battaglia, vide cadere trafitto il proprio figliuolo. Decio gridò ai soldati: — Non abbiam perduto che un uomo; sì lieve mancanza non ci scoraggi »; ed avventatosi ove più fervea la mischia,

vi trovò la morte.

Dell' esercito sbaragliato le reliquie si raggomitolarono al corpo di Vibio Treboniano Gallo, da lui spedito per tagliare la ritirata ai Goti. Questi, che forse avea colpa della sconfitta, finse volerla vendicare, e così amicossi l'esercito che l'acclamò imperatore: ed egli si associò Ostiliano figlio di Decio, e, morto fra breve costui, il proprio figlio Volusiano. Ma non appena il senato lo confermò, conchiuse vergognosa pace coi Goti, promettendo fin un tributo; serbatosi a manifestare il suo coraggio col perseguitare i Cristiani.

Nel suo regno d'un anno e mezzo, peste e siccità desolarono; Goti, Borani, Carpi, Burgundioni irruppero nella Mesia e nella Pannonia; gli Sciti devastarono l'Asia, i Persiani occuparono fino Antiochia. Il mauro Emilio Emiliano, comandante della Mesia, borioso d'aver i Barbari, e sprezzando Gallo che marciava a Roma ne' piaceri, si fa maggio salutar imperatore, e prima che questi ben si sdormenti, entra in Italia, e scontratolo a Terni, il vede ucciso col figlio Volusiano da'suoi stessi soldati. Ma l'esercito uccide lui pure presso Spoleto, dopo quattro mesi di regno, e s'accorda col senato e coll'esercito della Gallia e Germania che aveano acclamato Licipio Valeriano.

VALERIANO 353

Illustre nascita, modestia, prudenza faceano caro costui, che forbendosi dai vizì d'allora, applicava alle belle lettere i suoi riposi; devoto dei costumi antichi, aborriva la tirannide, talchè parea degno dell'impero. Ma come l'ottenne, si sentì inabile a tanto peso; nè altro aiuto seppe scegliere che il proprio figlio Egnazio Gallieno, effeminato e vizioso. Pure dava miti ed opportuni provedimenti, quando il chiamarono all'armi i popoli, che dal Settentrione e dall'Oriente irrompevano.

Valeriano, vittorioso dei Goti, combattendo Sapore nella Mesopotamia restò vinto e prigioniero per tradimento di Fulvio Macriano suo favorito. Il re dei re, invanito dell'opimo trionfo, il menò catenato per le città principali, sul dosso di lui metteva i piedi per montare a cavallo: morto dopo parecchi anni di prigionia, lo fece scorticare, e dedicarne la pelle in un tempio, perpetuo monumento di vergogna. Altri storici attestano che rispettò il prigioniero, a cui lo strazio peggiore fu il vedere suo figlio esultare d'una sventura che anticipavagli il regno. I Cristiani vi ravvisarono la punizione dell'aver perseguitato i Fedeli, come fece ad istigazione di Marciano, famigerato mago egizio, il quale gli persuase non potrebbe mai prosperare l'impero, finchè non annichilasse un culto, abbominato dai patri numi.

All'annunzio della sconfitta, tutti i nemici dell'impero quasi d'accordo l'assalgono, e invadono anche l'Italia. Dal pericolo ridesti, i senatori posero in essere la guarnigione pretoriana, arrolandovi i più robusti plebei, sicchè i Barbari diedero volta. Gallieno, rimasto solo all'impero, s'adombrò di quest'accesso marziale; onde interdisse ai senatori qualunque grado militare, e fin l'accostarsi ai campi delle legioni: esclusione, che i ricchi ammolliti accettarono come

un favore.

Gallieno procurò imbonire i Barbari anche con parentele, sposando la figlia di Pipa re dei Marcomanni, nozze sempre tenute per profane dalla romana vanità. Nell' Illiria sconfisse e uccise Ingenuo acclamato imperatore, e in vendetta mandò per le spade gli abitanti della Mesia, colpevoli o no. — Non basta (scriveva a Veriano Celere) che tu faccia morire semplicemente quelli che portarono le armi contro di me, e che avrebbero potuto perire nella zuffa: voglio che in ogni città tu stermini tutti gli uomini, giovani o vecchi: non risparmiare pur uno che m'abbia voluto male o sparlato di me, figlio, padre e fratello di principi. Uccidi, strazia senza pietà, a come farei io stesso che di propria mano ti scrivo » (5).

Al furibondo decreto davasi esecuzione, talchè i minacciati, per <sup>261</sup> disperazione, gridarono imperatore Nonio Regillo. Daco d'origine, e discendente da Decebalo che guerreggiò con Trajano, era prode a segno che, Claudio, futuro imperatore, gli scrisse: — Un tempo ti « sarebbe stato decretato il trionfo; ora ti consiglio a vincere con « maggior precauzione, e non dimenticare che v'è cui le tue vittorio « darebbero sospetto ». Questo valore lo portò al trono, ma non gliel conservò, e ben tosto fu ucciso dai propri soldati.

Un altro imperatore sorto nelle Gallie, Cassiano Postumio di bassa

259 nazione, ma sommo capitano, assediò in Colonia Salonino figlio di Gallieno, e l'uccise, ed ebbe omaggio dalla Gallia, dalla Spagna e dalla Bretagna, per otto anni conservandole la tranquillità, e facendosi amare.

Tanti tumulti interni lasciavano agevolezza al persiano Sapore di devastare a baldanza l'Oriente. Anicio Balisto, capitano del pretorio sotto Valeriano, raccolte le reliquie dell'esercito di questo, osa tenergli fronte, e supplendo al numero colla rapidità e l'arte, libera Pompejopoli, in Cilicia, fa macello de' Persi in Licaonia, molti rendendone prigioni, e tra questi le donne di Sapore; poi ritirandosf prima che questi il raggiunga, sharca come un lampo a Sebaste e a Corissa di Cilicia, sorprendendo e trucidando gl'invasori. Lo aveva soccorso Odenato di Palmira, sceico d'alcune tribù di Saracini, educato dalla puerizia a caccie e battaglie; e che respinto Sapore e toltigli i tesori, entrò nella Mesopotamia, e innoltrossi nel cuore dell'im-261 pero per liberare Valeriano. Vinto Sapore in campale giornata sulle sponde dell'Eufrate, lo chiude colla sua famiglia in Ctesifonte, e forse gli sforzi suoi erano coronati, se le rinascenti sedizioni dell'impero non avesserò resa impossibile qualunque impresa grande. In ricompensa de' segnalati servigi, nominato da Gallieno capo di tutte le 263 forze romane in Oriente, Odenato assunse il titolo di re di Palmira, città del deserto, che per la cintura delle solitudini isolata dal mondo, erasi serbata indipendente fra Roma e i Parti, straordinariamente arricchita dall'essere la posata delle carovane che andavano e veni-

vano fra l'impero romano e le Indie. Mentre quivi Odenato e Balisto faceano mirabili prove, Gallieno logoravasi fra meretrici: la crudeltà esercitava, non contro i senatori, ma contro i soldati, facendone morire fin tre e quattromila al giorno. Una volta menò ridicolo trionfo con finti prigionieri vestiti da Goti, Sarmati, Franchi e Persiani; onde alcuni, inopportunamente lepidi, si diedero a squadrare costoro, e chiesti che cosa esaminassero tanto minutamente, risposero: — Cerchiamo il padre dell'imperatore ». Gallieno li fece buttare nel fuoco, ottimo modo di aver ragione. Poi si dilettava a disputare col filosofo Plotino, e ideava di commettergli una città ove ridurre in atto la repubblica di Platone: faceya anche bei versi ed orazioni; sapeva con pari maestria ornar un giardino o cuocere un pranzo; iniziavasi ai misteri di Grecia, sollecitava un posto nell'areopago d'Atene; e nelle solennità d'immeritati trionfi o nel lusso di sua corte profondeva tesori, che la pubblica miseria e le grandi calamità reclamavano. Singolarmente memorabile fu il trionfo da lui menato a Roma il decimo anno di suo impero, e descrittoci da Trebellio. L'imperatore, corteggiato dal senato, dai cavalieri, dalle milizie biancovestite, preceduto dal popolo, da donne, da servi con torcie e candele, andò processionalmente in Campidoglio. Cento bovi colle corna dorate e con gualdrappe di seta, preziosa rarità, e ducento pecore bianche precedeano, ond'essere sagrificate. Vi fecero pur mostra dieci elefanti, milleducento gladiatori, carrette con ogni maniera di buffoni e commedianti, forze ciclopiche, seste e giuochi pertutto, infine alquante centinaia di persone

vestite da Sciti, da Franchi, da Sarmati, da Persi. Fra ciò, nessuna cura de' pubblici interessi: se gli si dice morto suo padre,—Sapeva ch'egli era mortale »; se gli annunziano perduto l'Egitto, — Faremo senza delle sue tele »; se occupata la Gallia, — Perirà Roma senza le stoffe di Arras? » se predata l'Asia dagli Sciti, — Non potremo noi lavarci senza le spume di nitro? »

Quest' indolenza suscitava d' ogni parte usurpatori, che nella storia sono conosciuti col nome di Trenta Tiranni, sebbene quel numero non si ragguagli col vero: ma come senza noia e confusione se-

guire tutti costoro nel breve tragitto dal trono alla tomba?

Fulvio Macriano, meritati i primi gradi della milizia, coll'appoggio di Balisto si fece gridar imperatore. Appena l'udì, Valerio Valente, proconsole nell' Acaja, prese il titolo stesso: lo imitò Calpurnio Pi-261 sone, speditogli contro. Era quest'ultimo d'illustre casa e di grandi virtù, talchè all'udirlo ucciso, Valente sclamò: — Qual conto dovrò rendere ai giudici infernali della morte d'uno che non ha l'eguale nell'impero! » Il senato ne decretò l'apoteosi, dichiarando non essersi mai dato uomo migliore nè più fermo.

Macriano sul confine della Tracia fu sconfitto e morto. Balisto, chiamatosi imperatore in Emesa, è da un sicario di Gallieno tolto di 264 vita. In Egitto un Emiliano fu pure sconfitto e spedito a Roma, e quivi strangolato in prigione, secondo il rito degli avi. Nell' Asia Minore gl' Isauri acclamarono Claudio Annio Trebelliano, e morto questo in campo, ricusarono sottomettersi, e devastarono l' Asia Minore e la Siria fin al tempo di Costantino. Cornelio Gallo, gridato augusto in

Africa, in capo a sette giorni è crocifisso.

Postumio nelle Gallie associossi Pianvonio Vittorino, resistendo a' replicati attacchi di Gallieno, e vincendo un Lucio Eliano, erettosi imperatore a Magonza: ma non volendo assentire ai soldati il saccheggio di questa città, fu trucidato col figlio. Servilio Lolliano che 266 gli successe, cadde ucciso per istigazione di Vittorino, che restò unico padrone delle Gallie, finchè un marito oltraggiato non lo scannò. Erasi egli destinato successore il figlio: però i Galli, sdegnando obbedire ad un fanciullo, elessero Marc' Aurelio Mario, armaiuolo di forza e valore straordinario; ma tre giorni dopo, un suo garzone gli confisse la spada nel cuore, dicendo: — Fu fabbricata nella tua fucina ». I soldati gli surrogarono Pesuvio Tetrico, senatore e consolare, che restò in possesso della Gallia, Spagna e Britannia. Questi efimeri erano elevati ed abbattuti da Vittoria madre di Vittorino, che a Gallieno opponeva virile coraggio e immense ricchezze.

Anche Odenato che, pel merito d'aver conservate le provincie orientali, era stato da Gallieno assunto socio all'impero, e che continuava prosperamente contro i Persi, mentre accorreva per riparare 267
alle invasioni dei Goti fu assassinato ad Emesa da un suo nipote; e
in nome dei tre figli che lasciava, governò la sua seconda moglie Zenobia, forse complice dell'assassinio, col titolo di regina d'Oriente e
colle insegne imperiali.

Acilio Aureolo, generale di Gallieno nell'Illiria, era stato obbligato dall' esercito ad accettare la porpora, e passate le Alpi, battuto l'e-

sercito imperiale sull'Adda fra Bergamo e Milano, ove gettò un ponte che ancora conserva il suo nome (Pons Aureoli, Pontirolo), occupò Milano. Quivi assediava Gallieno, quando una congiura tolse questo di vita il decimoquinto anno del suo regno, trentesimoquinto d'età. Sulle prime i soldati voleano vendicarlo, poi vinti a danaro il dichiararono tiranno; il senato lo pubblicò nemico della patria, fece trabalzare i suoi amici e parenti dalla rupe Tarpea, poco dopo lo deificò.

Il suo fu de' più infelici tempi che la storia ricordi; tutto incendio di guerra dal Nilo alle Spagne, dall' Eufrate alla Bretagna; orde di Barbari irrompevano, gli schiavi agricoli insorgevano, i tiranni faceano a chi peggio devastasse: e poichè ogni nuovo che saltasse su, doveva profondere coi soldati, bisognava smungesse il popolo; come in ogni Stato nuovo, commettea vessazione e crudeltà; poi rapidamente cadendo, avvolgeva nelle ruine l'esercito e le provincie. Talvolta ancora questi istantanei signori davano mano ai Barbari per sostenersi contro i rivali; sempre la loro disunione ne fomentava le correrie. La fame e la peste durata dal 250 al 65 faceano del resto; poi tremuoti, eclissi di sole, cupi muggiti della terra accrescevano lo sgomento dei popoli.

A un impero costituito sulle armi, dalle armi potea venire qualche ristoro: e ne arrestò di fatto il tracollo una serie di prodi imperatozio ri, venuti dall' Illiria dopo di tristi venuti d'Africa e di Siria. L'esercito acclama Marc' Aurelio Claudio, come il più degno di sostenere il nome e la dignità imperiale; e i senatori lo confermano, adunandosi nel tempio d'Apollo: — Augusto Claudio, gli Dei ti conservino per noi (ripetuto sessanta volte). Te o un par tuo noi abbiamo sempre desiderato (quaranta volte). Tu padre, tu fratello, tu amizo, tu senatore eccellente, tu vero imperatore (quaranta volte). Tetrico è un nulla avanti a te (sette volte). Liberaci da Aureolo, da Zenobia, da Vittoria (cinque volte).

Quest' illirico, acquistato il trono senza delitti, continuò l'assedio di Milano finchè vi prese Aureolo, e ne concesse la morte alla domanda del suo esercito; sconsisse i Germani inoltratisi fino al lago di Garda: ma Tetrico si sostenne nella Gallia anche dopo morta Vittoria. Claudio in Roma attese a ricomporre come meglio poteva i dissordini causati dai precedenti tumulti; agli amici e alla famiglia di Gallieno, dal senato condannati a morte, impetrò il perdono; e su soprannomato il secondo Trajano.

Mosso contro i Goti che, saccheggiate le provincie, ritiravansi per l'Alta Mesia, scrisse al senato: — Mi trovo al cospetto di trecento
« ventimila nemici. Se n' esco vincitore, confido sulla vostra ricono
« scenza: se l' esito non risponde alle speranze, vi ricordi che dal

« regno di Gallieno l'mpero restò snervato, colpa sua e de'tiranni che

« desolarono le nostre provincie. Nè lancie abbiamo, nè spade, nè

« scudi; le Gallie e la Spagna, anima dell' impero, sono in mano di

« Tetrico; gli arcieri, occupati contro Zenobia. Per poco che otte
« niamo, sarà già assai ». Pure, dopo alquanti giorni, potè scriver e di nuovo: — Abbiam disfatto i Goti e distrutto la loro flotta di due-

337

« mila vele ; i campi sono coperti di scudi e di cadaveri; e tanti pri-« gioni, che due o tre donne toccarono per clascun soldato ».

Faceva mestieri di vittorie così segnalate per puntellare il vacillante impero. Ma Claudio durò appena due anni: il senato gli decre- 270 tò divini onori, e sospese nelle sale delle adunanze uno scudo d'oro coll' effigie di esso; il popolo gli alzò una statua d'oro alta sei piedi, una d'argento pesante mille cinquecento libbre; e unanimi chiamarono a succedergli il fratello Marc' Aurelio Quintillo: il quale, dopo diciassette giorni, fu trucidato dall'esercito, o si uccise all'udire

che l'esercito aveva proclamato Lucio Domizio Aureliano.

Quest'umile pannone era segnalato per forza e valore, sicché i soldati il conosceano col soprannome di Mano al ferro, cantavano ad onor suo canzoni, il cui ritornello era Mille, mille, mille uccise, e diceano che in varie battaglie ammazzasse di suo pugno novecentocinquanta nemici. I Goti gli chiesero pace: ma Alemanni, Giutongi e Marcomanni malgrado suo penetrarono in Italia, e presso Piacenza voltolo in fuga, si difilarono sopra Roma. Lo spavento allora andò al colmo, si consultarono i libri Sibillini, e l'imperatore stesso si lagnò col senato perchè ne'riti religiosi procedesse a rilento. — E che? « (diceva) siete forse radunati in una chiesa cristiana, non più nel « tempio di tutti gli Dei ? Esaminate; e qualunque spesa, qualunque « animale od uomo vi ordinino i sacri libri, io ve ne fornirò ». Processioni di sacerdoti biancovestiti, tra cori di vergini e garzoni, che lustravano la campagna e la consacravano con mistici sacrifizi, ravvivarono il coraggio de' Romani, sicchè Aureliano, raccozzate le reliquie, presso Fano ruppe i Germani, poi in altre battaglie li sterminò. Anche i Vandali che avevano varcato il Danubio, furono da lui 271 sconfitti, e costretti a dare ostaggi i figli dei due loro re. Cercando però vantaggio reale, più che lusinghiera apparenza, abbandonò la conquista di Trajano di là dal Danubio.

Ripristinata la disciplina (6), ogni leggier fallo de' soldati puniva severissimamente; avendo un d'essi violato la donna dell'ospite suo, lo fece legare a due alberi piegati, e sparare. I soldati pertanto, in canzoni diverse dalle prime, cantavano: — Costui versò più sangue che altri non bevesse vino ». Se non che faceva sembrare meno pesante quella disciplina col sottoporvisi egli stesso. Anche in Roma dovette ricorrere ai partiti più rigorosi, e varì senatori mandò a morte per lievi accuse nè provate. Riparò la mura attorno alla città, per modo che ventun miglio circuiva: il che, se blandiva l'orgoglio romano coll' estensione, l'umiliava, avvertendo come la capitale dell' impero dovesse provedere con munizioni alla propria sicurezza.

Disposte le cose per la pace e la guerra, drizzò contro la regina Zenobia, che scaltra e coraggiosa restò padrona della Siria e della Mesopotamia, ebbe anche l'Egitto, prese gran parte d'Asia. Aureliano la vinse presso Antiochia ed Emesa, l'ebbe prigioniera, distrus-272 se Palmira di modo, che fin le immense sue rovine si ignorarono, finchè nel secolo passato ridestarono la maraviglia degli artisti e dei curiosi. Domo anche l'Egitto, la cui conservazione tanto importava per vettovagliare l'Italia, determinato il grano, il papiro, il lino, il vetro

che annualmente dovea tributare, Aureliano si volse all' Europa per recuperare Spagna, Gallia e Britannia dalle mani di Tetrico. Questo, che per cinque anni avea piuttosto obbedito che comandato a tur-275 bolenti soldati, venne a darglisi spontaneo, onde dopo tredici anni

quelle provincie si ricongiunsero all' impero.

Il trionfo d' Aureliano fu pomposo se altro mai. Precedeano ventielefanti, quattro tigri, oltre ducento fiere delle più rare e curiose dell'Oriente e del Mezzodi; poi mille seicento gladiatori destinati all'ansiteatro. Seguivano i tesori dell'Asia e della regina di Palmira in hell' ordine e disordine; e sopra carri innumerevoli, elmi, scudi, corazze, insegne militari. Gli ambasciadori di remotissime regioni, etiopi, arabi, persi, battriani, indi, cinesi, venuti al rumore delle sue vittorie sopra Palmira, attraevano gli occhi si per la stranezza loro, sì per la dovizia e la singolarità dell'addobbo. I prodotti di tutte le parti, e le corone d'oro, regalategli dalle città riconoscenti, attestavano l'obbedienza e la devozione del mondo a questa Roma sull'orlo del sepolcro. Seguivano lunghe file di Goti, Vandali, Sarmati, Alemanni, Franchi, Galli, Siri, Egizi incatenati; dieci guerriere gotiche, prese coll'armi alla mano, e intitolate nazione delle Amazoni; l'imperatore Tetrico, colle brache galliche, la tunica gialla e il manto di porpora, accompagnato dal figlio e dai gallici cortigiani; Zenobia regina, tutta gioie e con catene d'oro alle mani e al collo, sorretta da schiave persiane, con dietro il magnifico carro, in cui avea sperato salire trionfalmente al Campidoglio, e i due suntuosi di Odenato e del re persiano. Nel quarto stava Aureliano, tratto da quattro cervi o forse renni, tolti a un re goto. Senatori e illustri cittadini chiudea-no fra un suono di viva: poi giuochi scenici e circesi, battaglie di gladiatori, di fiere, di navi fecero memorabile quella solennità.

Sebbene l'esercito avesse a gran voci domandato in Siria la morte di Zenobia, Aureliano le donò assai terre nei contorni di Tivoli, dove vivere conforme al grado; collocò nobilmente le figlie di essa, e all'unico maschio sopravvissuto conferì un piccolo principato in Armenia. A Tetrico consentì il titolo di collega e il governo della Lucania, e gli diceva celiando che il governare una provincia d'Italia da-

va più onore che il regnar nelle Gallie.

A porre in qualche miglior assetto la pubblica cosa, bandì leggi contro l'adulterio e il concubinato, eccetto se fosse con schiave: i liberti e servi suoi puniva severamente, e se delinquessero li consegnava al magistrato ordinario. Cercò reprimere il lusso, principalmente la profusione dell'oro in ricami; e fin alla moglie e alla figliuola sua non soffriva gli abiti di seta, perchè questa vendevasi a peso d'oro (7): alzò in Roma il tempio del Sole, riboccante di metalli preziosi e di perle, con vasi d'oro pel peso di quindicimila libbre: il Campidoglio e altri tempi ornò con doni speditigli da principi stranieri, e assegnò stipendì pei sacerdoti e pel culto, ravvivato in ogni modo. Oltre l'olio e il pane, distribuiva al popolo carne di maiale; voleva aggiungere il vino, ma il prefetto del pretorio notò che presto il popolo avrebbe preteso anche polli. Rimise ogni debito dei privati verso l'erario, facendo bruciare le polizze, e ogni colpa di

TACITO 339

Stato. Ma una sollevazione, eccitata da non sappiamo quale riforma della moneta, e che fu a fatica soffogata in torrenti di sangue, ridestò l'indole severa di Aureliano, il quale empì le carceri e i patiboli, massimamente di senatori.

Non altro diritto conoscendo che la spada, trattava l'impero non altrimenti che paese di conquista. Perciò il senato recosselo in odioquanto l'amava l'esercito; eppure da questo trovò la morte. Mentre s'accingeva a vendicare in Persia Valeriano, Muesteo suo liberto e segretario, minacciato da esso per alcune estorsioni, prevenne il castigo col mostrare ai principali dell'esercito una finta lista di nomi proscritti, e persuaderli a fuggire la morte col darla all'imperatore. In fatto tra Eraclea e Bisanzio fu trucidato dalle sue guardie: sco-275 perta poi falsa la scritta, i congiurati gettarono Mnesteo alle fiere, ed eressero un tempio al restauratore dell'impero. E veramente inque'cinque anni Aureliano avea rimarginato le piaghe aperte dall'infingardo Gallieno, schermito l'Italia da' Barbari, tornato l'unità all'impero, ricevuto omaggio da Ormisda successore di Sapore; e se l'eccessivo rigore nol lascia noverare fra i principi buoni, sta fra gli utili, in tempo che la spada sola poteva rinfrancar un impero sulle spade fondato.

I primart uffiziali, trovandosi rei del sangue d' Aureliano, non osarono scegliere il successore, e scrissero al senato perchè esso medesimo eleggesse uno, pari al presente bisogno, e mondo di quell'assassinio. Marco Claudio Tacito, principe del senato, dissuase dall'accettar un incarico che susciterebbe turbolenze se la scelta spiacesse all'esercito: onde la rimisero a questo, e questo di nuovo ai senatori, e così fin a tre volte; sicchè otto mesi vacò l'impero. La quiete interna non ne pativa, ma prendevano baldanza i nemici dall'Eufrate al Danubio; onde alfine esso Tacito, discendente dallo storico, dolce di natura, ammiratore dell'antica semplicità, vecchio di settant'anni, si lasciò indurre ad accettar la primazia dello Stato e del mondo, decretatagli per autorità del senato, e meritata pel grado suo e per le

azioni.

Il suo patrimonio, del valore di un milione seicentomila sesterzi, vendette e cesse al pubblico (8); francò quanti schiavi aveva in Roma; e dalla sua temperanza e dal risparmio trasse di che fare liberalità. Chiuse i postriboli affatto, i pubblici bagni prima di sera; ordinò tempt e sacrifizi per gl'imperatori buoni; escluse gli schiavi dal testimoniare contro i padroni; vietò le dorature e l'amalgamare i metalli (9). Ai senatori rese le attribuzioni antiche; del che esultanti menarono processioni, e scrissero a tutte le città e popoli amici che a loro si dirigessero gli appelli dai proconsoli, non più all'imperatore nè al prefetto del pretorio: essi destinavano i proconsoli, e conferivano le magistrature con tale indipendenza, che negarono il consolato a un fratello di Tacito, da lui raccomandato; e davano forza agli editti imperiali coi loro decreti. Ultimo lampo dell'autorità senatoria.

Anche l'esercito si amicò Tacito con largizioni e col condurlo contro i nemici: ma da una parte la rigidezza del clima, dall'altra le-

in Cappadocia alla tomba, dopo appena sei mesi. Antonio Floriano suo fratello si fece vestire della porpora, ed ebbe obbedienza dalle provincie d' Europa e d' Africa: ma tre legioni d' Asia si chiarirono per Valerio Probo sirmiese; quindi guerra civile, sinchè, due mesi

dopo, il primo restò trucidato.

Probo, colle doti di gran principe, i Barbari invasori della Gallia rincacció sin oltre il Reno; costrinse Goti e Persi a chieder pace: soggiogò gl' Isauri, spargendoli fra le provincie più lontane; ruppe i Blemmi, stanziati fra l' Etiopia e l' Egitto; contro i Germani tese una linea, non più d'alberi e palizzate come Trajano, ma di muro vivo. che, dalle vicinanze di Neustadt e di Ratisbona sul Danubio, stendeasi traverso a monti, valli, fiumi e paludi sino a Wimpfen sul Neckar, e dopo ducento miglia riusciva al Reno. Costrinse anche i Germani a dare sedicimila dei loro giovani più robusti, che scompartì fra le truppe nazionali, cui ogni giorno più difficile riusciva il reclutare fra le ammollite popolazioni d'Italia e delle provincie interne. Nel trionfo suo del 281, Roma vide il circo mutato in selva, trasportandovi alberi colle loro radici, e quivi mille struzzi, altrettanti cervi, cignali, capriuoli, ibis abbandonati alla caccia del popolo: il domani poi cento leoni, cento leonesse, ducento leopardi, trecento orsi, coi ruggiti, cogli urli, colla morte divertirono la plebe, non meno che le trecento coppie di gladiatori.

Quando le guerre esterne e i rinascenti competitori gliel consentissero, Probo, non volendo i soldati mangiassero il pane a tradimento, gli adoprava in utili lavori, piantar di vigne le pendici della Gallia, della Pannonia e della Mesia, ricostruire più di dieci città diroccate, aprir canali: ma avendo detto che sperava fra poco metter pace dapertutto e far senza de'soldati, questi lo trucidarono, catastro-282 fe ormai consueta degl' imperatori, fossero ribaldi come Gallieno, o

prudenti, giusti e rispettati come Probo (10).

E gridarono Marc' Aurelio Caro, prefetto del pretorio, che nominò cesari i figli suoi Carino e Numeriano, sconfisse i Sarmati nella Tracia, assicurando così l'Illiria e l'Italia, indi mosse ai Persi una guer-

ra, divenuta omai di necessaria difesa.

Varane II, succeduto su quel trono, aveva già invaso la Mesopotamia; ma come udi che i Romani avanzavano, indietreggiò, e mandò a Caro ambasciadori. Questi il trovarono in abito guerresco con un rozzo manto di porpora, che assiso sull'erba cenava con un pezzo di lardo e pochi piselli; e quando ebbero esposto la legazione, egli, cavatosi un copolino con cui copriva la sua calvizie, rispose: — Se il vostro principe non si piega ai Romani, io ridurrò la Persia così nuda d'alberi, come vedete di capelli la mia testa ».

Perchè non paresse vuota millanteria, v'entrò vincendo; ma sul meglio morì a Ctesifonte, regnato sedici mesi. Il suo secretario Calpurnio scriveva al senato: — Il veramente caro nostro imperator « Caro giaceva malato nella sua tenda quando scoppiò un nembo, e « tutto fu tenebre: lampi e tuoni ci tolsero di conoscere quel che ac- « cadeva; ma al cessar di quelli odesi gridare L'imperatore è mor-

« to. Gli uffiziali di camera, desolati di tal perdita, miser fuoco alla « tenda, onde corse voce che l'imperatore fosse colpito dal fulmine: « a quanto possiam giudicare, non morì che della sua malattia ». Che che ne fosse, l'ebbe per sinistro augurio l'esercito, e costrinse Numeriano, figlio dell' estinto, a retrocedere dal Tigri, termine fatato alle conquiste romane. Era questo ricco di bellissime qualità, poeta e oratore: ma nella ritirata anch' esso fu ucciso.

Carino, dalla Gallia dove avea condotto la guerra non senza abilità, venne a Roma, ed occupò l'impero: in pochi mesi condusse e ripudiò nove donne, troppe più ne contaminò; in musiche, balli, oscenità logorava il tempo; amici e consiglieri di suo padre, e chiunque poteva esser rinfaccio à suoi vizi o gli era stato pari in privata fortuna, mandò a morte; superbo coi senatori, vantava voler distribuirne i poderi alla plebe, che trastullava colle feste, e tra la quale schiumò i favoriti, ministri e complici a un tempo, sopra i quali scaricavasi d'ogni cura, fin dell'apporre le firme.

Oziava e godeva sopra l'abisso; poichè l'esercito che con suo padre aveva combattuto in Persia, come nel ritorno fu giunto a Calcedonia d'Asia, acclamò imperatore Aurelio Diocleziano, comandante alle guardie del corpo, dalmato di bassa gente, prode in armi, lontano da ogni fasto e mollezza, destro agli affari, amico del bel sapere, benchè null'altro intendesse che guerra. Correndo qualche dubbio ch' egli avesse avuto parte all' assassinio di Numeriano, giurossene puro, indi fatto venire Arrio Apro, suocero dell' estinto, disse: — Costui fu l'assassino dell'imperatore », e gl'immerse la spada in petto. Con ciò intendeva di dare una prova all'esercito, che se n'accontentò, e adempiere la predizione fattagli da una druidessa, ch'egli diverrebbe imperatore quando uccidesse un cinghiale, che in latino dicesi apro. Perciò nelle caccie egli inseguiva sempre questi animali; e allora colpito l'emulo, sciamò: — L'ho pur ucciso l'aprofatale ».

L'esercito si dispose a sostenerne l'innocenza e l'augurio colla guerra civile; per assicurare l'esito della quale, Diocleziano fomentò il malcontento fra le truppe di Carino; ed essendo questo ucciso per 285 vendetta d'un tribuno, Diocleziano si trovò padrone dell'impero, ed ebbe la generosità o la politica di perdonare. Nei novantadue anni da Comodo a Diocleziano, di venticinque volte che vacò l'impero, ventidue fu per violenta fine di chi l'occupava; dei trentaquattro imperadori, trenta furono uccisi da chi aspirava succedere; elettori, carnefici, padroni di tutto i soldati: bisognava dunque un riparo, e Diocleziano vi pensò col mutare la forma dell'impero, e ridurlo, da comando soldatesco, a principato despotico.

Incominciò dall'associarsi Massimiano, contadino sirmiese, una 286 delle migliori spade d'allora, crudele però tanto, che Diocleziano po- 4 apr. tė comparire generoso interponendosi a moderarne gli atti severi, forse da lui medesimo suggeriti. Assunsero Massimiano il titolo di Erculeo, Diocleziano di Giovio: quegli rispettava per genio superiore Diocleziano; questi trovava necessario il valore del collega fra tanti nemici sbuffanti. Anzi per essere più pronti ad ogni occorrente,

Cantù, St. degli Ital. - II, 22

<sup>292</sup> Diocleziano suddivise ancora l'autorità, scegliendo a cesari due generali sperimentati; Galerio, detto Armentario forse dal prisco suo mestiere, e Costanzo Cloro, soldato venuto su col proprio valore, e che allora si volle far discendere da Claudio II. A Costanzo diede Massimiano una figlia. Diocleziano una a Galerio: e così questi quattro illirici spartirono tra loro, se non l'amministrazione, la difesa dell'impero. Gallia, Spagna, Bretagna furono affidate a Costanzo, che sedeva a Treveri od a York: a Calerio le provincie illiriche sul Danubio, la Mesia superiore, la Macedonia, l'Epiro, l'Acaja, facendone centro Sirmio: l'Italia, colle due Rezie, i due Norici, la Pannonia e parte dell' Africa a Missimiano: a Diocleziano la Tracia, l' Egitto e l' Asia. Nè per questo si scomponeva la monarchia, poichè riguardavano spontaneamente come primo e come un gran dio quel che gli aveva assunti; in concordia rara fra' potenti, unica fra quattro guerrieri diversi di patria, d'età, d'inclinazione, si assistevano di consiglio e di braccio: le provincie erano più da vicino guardate; le legioni imparavano a rispettare la vita dei capi, quando l'assassinio di un solo nulla avrebbe fruttato : e mentre capitani che proclamavansi augusti, Barbari che d'ogni parte irrompevano, faceano difficilissimo il governare, i quattro sovrani mantennero l'autorità sul Danubio come in Africa, nelle Spagne come in Persia. Ma se più pronti erano all'interna sicurezza e alla difesa esteriore, s'indeboliva il sentimento dell' unità, e preparayansi gli animi alla divisione dell' impero, che presto si effettuò.

Diocleziano dall' Egitto ai domini persiani estese una linea di campi, forti di buone armi; dalla foce del Reno a quella del Danubio, antichi accampamenti e nuove fortezze si ben custodi, che i Barbari non s'arrischiarono quasi mai a superarle. I prigionieri venivano scompartiti tra i provinciali, e massime dove le guerre avevano decimato la popolazione, adoperandoli alla pastorizia ed all'agricoltu-

ra, talvolta alle armi.

Meglio di Roma parve conveniente Milano per tener d'occhio i Barbari della Germania; popolosa, ben fabbricata, con circo, teatro, zecca, palazzo, terme, portici adorni di statue; onde fu munita di doppia mura, e Massimiano vi pose sua residenza. Per sè Diocleziano abbelli Nicomedia sul confine dell' Europa coll' Asia, e se ne compiaceva, quanto lo disgustavano di Roma la plebe insolente e il senato che ancora voleva arrogarsi qualche diritto, in mezzo all' onnipotenza del brando. Fuori dell' antica metropoli non v' erano memorie: onde nell'accampamento o ne' consigli delle provincie gli augusti potevano spiegare assoluta podestà; risolvevano co'propri ministri, senza nè render conto nè domandar parere al gran consiglio della nazione. Per istrappare a questo le ultime apparenze di considerazione, Diocleziano lasciò che il collega sbrigliasse il natural rigore col punire immaginarie cospirazioni. I pretoriani che, sentendosi fiaccare da questa robusta amministrazione, inclinavano a dar mano al senato, furono scemati di numero e di privilegi, surrogandovi nella custodia di Roma due legioni dell' Illiria col nome di Gioviani ed Erculei: i nomi di console, di censore, di tribuno più non parvero necessari per escrcitare con titoli repubblicani una potenza, da cui la repubblica era stata distrutta: e l'imperatore, non più generale degli eserciti patri, ma capo del mondo romano, fu intitolato dominus anche negli atti pubblici, con titoli e attributi divini.

E questa imperiale autorità. scaduta nell'opinione, rapina di viziosi, trastullo dell'esercito, Domiziano pensò ristaurarla dalla radice. Italiano egli non era, sicchè gli rincrescesse di togliere alla patria la primazia con tanto sangue acquistata: nei campi erasi avvezo alla disciplina indisputața e alle pompe allettatrici, sicchè tutto foggiò a sistema orientale. Alla semplicità d'abbigliamenti, di corte, d'udienze, serbata dagl'imperatori quando si consideravano come primi cittadini e nulla più, Diocleziano surrogò il fasto asiatico; si cinse il diadema ch'era costato la vita a Cesare; seta, oro, gemme coprirono dal capo alle piante la sacra persona; scuole di uffiziali domestici custodivano gli accessi del palazzo; e chi traverso a questi e ad infinite cerimonie s'accostasse alla maestà dell'imperatore, doveva prostrarsi in adorazione.

Tutto insomma dovea dirigersi a circondare la dignità suprema d'un gran fasto, a scapito dei poteri subalterni: l'imperatore dovea diriger ogni cosa cogli ordini, eppure non iscemare la dignità coi particolari dell'esecuzione e colle comunicazioni troppo immediate: i magistrati non doveano esser altro che esecutori: e poichè non si poteva accordare quell'immensa estensione con un governo temperato, bisognava studiare di renderlo forte insieme e dolce. Due imperatori e due cesari moltiplicavano queste appariscenze, e ministri del lusso, uffiziali, servi; e gareggiando di splendidezza, da una parte crebbero gl'intrighi, dall'altra le spese e in conseguenza i

tributi.

L'autorità eccessiva de' prefetti al pretorio fu ridotta a giusti limiti, introducendo i maestri della milizia, ispettori generali della cavalleria e della fanteria. Alla corte potea portarsi reclamo contro la decisione di qualsifosse magistrato. Le provincie furono suddivise, e perciò sminuita la potenza di quei che le reggevano: a cagion d'esempio, la Gallia che ne formava un solo, fu tagliata in quattordici governi. Conseguentemente cessava l'autorità del senato sopra le provincie; le cariche civili restavano separate dai comandi militari; represse le vessazioni causate dalla prevaricazione o dalla negligenza de' magistrati; tolte le ingiustizie che nascevano dai privilegi conceduti ad alcuni. Insomma il despotismo militare dava luogo al despotismo governativo, appoggiato sopra innumerevole quantità d'impiegati amministrativi.

Diocleziano, autore del nuovo sistema, conservossi moderato, continuò le distribuzioni al popolo, fabbricò splendidamente a Cartagine e Milano, oltre Nicomedia, e meravigliose terme a Roma, bastanti a tremila persone, alle quali uni la biblioteca di Traiano. E quando nel ventesimo anno di suo regno menò un trionfo, il popolo, vedendo portate le immagini di fiumi e città persiane non prima soggiogate, e de' figli e della moglie del persiano re, potè illudersi ancora sull'eternità del Giove Capitolino. Ma i Romani guardavano

di mal occhio chi gli avea tolti dall'esser capi del mondo; onde lanciavano motti, intollerabili all'autocrato, che mostrò il suo dispetto

abbandonando per sempre i sette colli.

Girando per le provincie illiriche, contrasse una malattia che il portò a fil di morte. Riavutosi, nè sentendosi la pristina vigoria per 305 reggere l'impero, risolse abdicare. In una pianura presso Nicomedia, salito sopra eccelso trono, dichiarò la sua intenzione al popolo ed ai soldati, nominando cesari Massimino Daza e Severo. Il giorno stesso Massimiano, per adempiere il giuramento datone già prima al collega, abdicava in Milano. Diocleziano ritiratosi in uno splendido palazzo a Salona, sopravisse nove anni in privata condizione, rispettato e consultato dai principi cui aveva ceduto l'impero. Spesso esclamava: — Ora vivo, ora vedo la bellezza del sole »; e quando Massimiano, ch' erasi ritirato nella Lucania, il sollecitava a ripigliarsi il governo, rispose: - Non me ne consiglieresti, se tu ve-« dessi i bei cavoli che ho piantato in Salona di mia mano ». Meditando sui pericoli di chi regna. — Quanto spesso (diceva) due o tre " ministri s' accordano per ingannare il principe, al quale, separato « dal resto degli uomini, rara o non mai giunge la verità! Non ve-" dendo o udendo che per gli occhi e gli orecchi altrui, egli confe-« risce i posti a viziosi o inetti, trascura i meritevoli, e benchè sa-« vio. è traviato dalla corruzione de' suoi cortigiani ».

Al lentarsi di quella mano robusta, le discordie ripullularono ad agitare per diciott' anni l'impero, disputato fra varì. Massimino Daza cesare, nipote di Galerio, rozzo di parole e d'atti, governò l'Egitto e la Siria; Severo, l'Italia e l'Africa: e Galerio, valoroso ma scaltrito e arrogante, dominando su queste sue creature e sul malaticcio Costanzo, confidava restare unico signor dell'impero, e tras-

metterlo alla sua famiglia.

Costanzo amministrò la Gallia, la Spagna e la Bretagna con generosa e modesta dolcezza, dicendo voler piuttosto ricchi i sudditi che lo Stato. Narrano che, avendo Diocleziano mandato a querelarlo perche non avesse danaro in cassa, Costanzo pregò i deputati tornassero fra pochi giorni per la risposta. In questo mezzo informò i primari delle sue provincie, accadergli bisogno di danaro; ed essi a gara gliene recarono. Mostrando allora quei tesori ai legati, li pregò a riferire a Diocleziano com' egli fosse il meglio provisto dei quattro dominatori, se non che lasciava quelle dovizie in deposito presso il popolo, considerando l'amor di questo come il più pingue e sicuro erario del principe. Partiti i messi, rinviò il danaro a di cui era. Quando infieriva la persecuzione, mossa da Diocleziano contro i Cristiani, egli die' loro ricetto, che perciò il lodarono a cielo, come fuor misura aveano denigrato Diocleziano.

Da Elena, donna oscura, egli avea generato Costantino; e per riguardo, o per timore della nuova regal moglie, l'avea mandato alla corte di Diocleziano. Questi lo fece educare, allettato dalle rare qualità del giovinetto, che bello di sua persona, generoso, affabile, temperava il giovanil ardore con virile prudenza, e facevasi amare al popolo ed ai soldati. Galerio ingelosito indusse Diocleziano a sce-

COSTANZO 345

305

gliere altri cesari, con vivo dispiacere del campo; poi fatto augusto, tenne sempre d'occhio Costantino, e l'avrebbe morto se non avesse temuto l'esercito a lui favorevole, o non gli fossero usciti a vuoto i tradimenti. Quando il padre lo ridomandò, esso gli frappose indugi, finchè il giovane fuggì, e raggiunto il padre, mosse con lui felicemente contro i Pitti e i Caledoni delle isole Britanniche.

(1) Erodiano. Bisognerà intendere compresi i giardini.

(2) Fecisti patriam diversis gentibus unam, Urbem fecisti quae prius orbis erat.

Rutilio, Itinerario.

V'è però chi ascrive questa legge a Marc' Aurelio (Mannert, Commentatio de Marco Aurelio Antonino, constitutionis de civilate universo orbi data auctore. Alla 1772). Forse v'avea posto restrizioni, che Caracalla levò.

(3) Non è senza pregio il riferire il processo-verbale della sua elezio-

ne, quale Lampridio lo trasse dagli archivì della città:

— Il giorno avanti le none di marzo, essendosi in folla raccolto il senato nella curia, cioè nel tempio sacro alla Concordia, e avendo pregato Aurelio Alessandro Cesare Augusto a intervenirvi, ed avendo egli ricusato perchè sapeva trattarsi di onori suoi, poscia essendo venuto, si acclamò: « O Augusto innocente, gli Dei ti conservino. Alessandro impearatore, gli Dei ti conservino. Gli Dei ti hanno dato a noi, gli Dei ti conservino. Gli Dei ti tolsero dalle impure mani, gli Dei ti perpetuino. Tu « pure soffristi l'impuro tiranno, tu pure ti dolesti di vedere quell'ima puro ed osceno; gli Dei lo svelsero, gli Dei ti conservino. Infame ima peratore, giustamente dannato! Felici noi dell'imperio tuo, felice la « repubblica! L'infame fu trascinato coll'uncino ad esempio spaventea vole; il lussurioso imperatore fu a ragione punito. Dei immortali, ad « Alessandro vita; di qui appaiano i giudizì degli Dei ».

E avendo Alessandro ringraziato, si acclamò : « Antonino Alessandro, « gli Dei ti conservino. Ti preghiamo ad assumere il nome d' Antonino. « Vendica tu l' ingiuria di Marco; vendica tu l' ingiuria di Vero; vendia ca tu l' ingiuria di Bassiano. Peggior di Comodo fu il solo Elagabalo, « nè imperatore, nè Antonino, nè cittadino, nè senatore, nè nobile, nè « romano. I tempi degli Antonini un Antonino dedichi; Il casto riceva il

a sacro nome, il nome di Antonino, il nome degli Antonini ».

E dopo le acclamazioni, Aurelio Alessandro Cesare Augusto proferi:

« Vi ringrazio, o padri coscritti, non ora primamente, ma e pel titolo di

« Cesare, e per la vita salvata, e per l'aggiunto nome d'Augusto, pel

» pontificato massimo, per la podesta tribunizia, pel comando procon
« solare, cose tutte che, con nuovo esempio, in un sol giorno mi confe
« riste ». E come ebbe parlato, si acclamò: « Queste accettasti; accetta

« ora il nome di Antonino ».Ed egli: « Non vogliate, vi prego, o padri co
« scritti, costringermi ad accettar un nome cui mi sarebbe difficile sod
« disfare, già gravi essendo questi insigni nomi. Chi intitolerebbe Cice
« rone un muto? chi un ignorante Varrone? Marcello un empio? »

Di nuovo fu acclamato come sopra, e l'imperatore disse: a Qual sia a stato il nome degli Antonini, ricordi la clemenza vostra. Se pietà, chi a più santo del Pio? se dottrina, chi più prudente di Marco? se forza, chi più robusto di Bassiano? » Di nuovo si acclamò come sopra, e l'imperatore soggiunse: a Certo vi ricorda come testè quel più laido di a tutti i bipedi non solo ma e de' quadrupedi, portasse il nome di Antonino, e in turpitudine e lussuria superasse i Neroni, i Vitelli, i Comodi, e quali erano i gemiti di tutti; e pei circoli del popolo e de' nobili una sola voce fosse, che sconvenientemente e' si chiamava Antonino, e che da tale obbrobrio era violato tanto nome ».

Mentre parlava si acclamò: « Gli Dei allontanino i mali; te imperan-« te, di ciò non temiamo; ne siamo sicuri te duce. Vincesti i vizì, vince-« sti i disonori, ornasti il nome d' Antonino. Certi siamo, ben presumia-« mo; noi te fin dalla puerizia approvammo ed oggi approviamo ». Allora l'imperatore: « Nè io esito ad assumer questo nome a tutti vene-« rabile, perchè tema che ne' vizì risolvasi la mia vita, o abbia a vergo-« gnarmene; ma mi spiace prima il prender il nome d'altra famiglia,

a poi credo di gravare me stesso ».

E di nuovo gli fu acclamato, ed cgli proseguì: « Perocchè, se accetto a il nome di Antonino, posso anche quello assumere di Trajano, di Tito, di Vespasiano ». È gli fu gridato: « Come Augusto, così anche Antonino ». Allora l'imperatore: « Vedo che cosa vi spinga a tale aggiunta. « Augusto è il primo fondator dell' impero, e nel nome di lui tutti suca cediamo quasi per adozione e per dritto ereditario: anche gli Antonia ni furono detti Augusti. Ma il nome fu ereditario in Comodo, affettato

« in Bassiano, ridicolo in Aurelio ».

E gli fu acclamato: a Alessandro Augusto, gli Dei ti conservino. Alla a verecondia tua, alla prudenza, all' innocenza, alla tua castità. Di qui comprendiamo qual diverrai; tu farai che il senato ben elegga i prinacipi. Sii vincitore! sii sano! regna per molti anni ». Alessandro soggiunse: a Vedo, o padri coscritti, d'avere ottenuto quel che desidera vo, e ve ne ringrazio, e procurerò che questo nome che porto nell' impero sia tale che da altri si desideri, ed offrasi ai buoni uffizi della vostra pietà ». E avendolo più volte ripetuto, e' disse: a Più facile mi sa rebbe stato accettar il nome degli Antonini; poichè condiscenderei in a parte alla parentela, od alla comunanza del titolo imperiale. Ma il comparte alla parentela, od alla comunanza del titolo imperiale. Ma il compo delle imprese l'ebbe Alessandro, dopo grandi trionsi Pompeo. Cheti dunque, e voi stessi, magnifici, contate me per uno di voi, anzi a che darmi il nome di Magno ».

Dopo di che fu acclamato: — Aurelio Alessandro Augusto, gli Dei ti

conservino. —

Tali erano le discussioni del glorioso senato; in tali atti si sfogava la

mania delle mozioni, triviale occupazione degli inetti.

(4) Il vescovo Eusebio la chiama religiosissima e di gran pietà (v1. 21), lo che da alcuni la fece credere cristiana. La vita d'Alessandro, nella Storia Augusta, è piuttosto un romanzo sul fare della Ciropedia. Erodiano sembra più attendibile, e s'accorda coi frammenti di Dione.

(5) Vedi Manso, I Trenta Tiranni (ted.), dietro alla sua Vita di Co-

stantino.

(6) Delle minutezze cui scendeva Aureliano in fatto di disciplina militare, sia argomento questa lettera a un suo luogotenente: — Se vuoi a essere tribuno, anzi se t'è caro di vivere, tieni in freno le mani dei soldati. Niun d'essi rapisca i polli altrui, niuno tocchi le altrui pecoa re. Sia proibito il rubar uve, il far danno ai seminati, l'esigere dalla

« gente olio, sale, legna, dovendo ognuno contentarsi della provisione del principe. Hanno i soldati a rallegrarsi del bottino fatto sopra i nemici. non delle lagrime de' sudditi romani. Ognuno abbia l'armi sue ben terse, le spade ben aguzze ed affilate, e le scarpe ben cucite. Alle vesti logore succedano le nuove. Mettano la paga nella tasca, e non nella taverna. Ognuno porti la sua coliana, il suo anello, il suo bracciale, e nol venda o biscazzi. Si governi e strigli il cavallo e il giumento per le bagaglie, e così ancora il mulo comune della compagnia, e non si venda la biada lor destinata. L'uno all'altro presti aiuto, come se fosse un servo. Hanno il medico senza spesa; non gettino danaro in consultare indovini. Vivano costantemente negli alloggi; e se attaccheranno lite, non manchi loro un regalo di buone bastonate».

(7) Absit ut auro fila pensentur; libra enim auri tunc libra serici

fuit. Vopisco, in Aureliano.

(8) Se pure va inteso così il publicavit di Vopisco.

(9) Da Claudio II a Diocleziano non si batterono più monete d'argento, ma di rame argentato. Quelle d'oro continuarono ad essere di titolo fino, perchè il tributo era pagato in oro.

(10) Vopisco soggiunge che i discendenti di Probo andarono ad abita-

re nelle vicinanze dei laghi di Garda e di Como.

## CAPITOLO XLV.

## Nemici dell'Impero. I Germani, Costantino.

Questi nomi di Barbari ci avvertono ch' è tempo di far conoscere coloro, contro cui l'impero oggimai non tentava conquiste, ma cercava difese.

Nell'immenso spazio occupato dall'impero (pag. 200) poche città e poche provincie conservavano un'indipendenza di puro nome, come sarebbe nelle Alpi il re Cozio, possessore di dodici città, di cui era capo Susa (Segusia): il resto obbediva agli ordini ed ai magistrati che venivano da Roma o da Milano. Ma chi scorresse quel confine, sentiva d'ogni parte fremere popoli, che minacciavano rialzarsi contro questa universale tiranna, non appena la compressione si rallentasse.

Dell' Africa settentrionale occupavano i Romani si può dir tutto il territorio abitabile, spintisi anche più volte tra le gole del monte Atlante. I Bereberi, i Getuli, i Mori o si scagliavano nel deserto rubando, o coltivavano le oasi, non domabili perchè non istanziati : e da essi il Romano traeva gli agrumi, la porpora delle loro rupi, le siere per gli ansiteatri, l'avorio e gli schiavi negri. Ma di mano in mano che l'oppressione e l'esorbitanza de'tributi sminuivano la popolazione ne'paesi sudditi a Roma, Mori e Getuli riconducevano gli armenti sulle campagne abbandonate, saccheggiando e fuggendo, e vendicando come un'ingiuria i supplizi che di loro pigliasse un' autorità che non riconoscevano. Cresciuti d' ardimento collo scemare della potenza romana, respinsero la civiltà sempre più verso le coste; e all'aprire del 1v secolo, alcuni principi mori già avevano piantato domini alle falde dell' Atlante e fra il deserto e la risorta Cartagine. Aspiravano però all'indipendenza non alla conquista; sicché Roma non aveva a temerne che di vedersi sottratto qualche terreno.

Nubia e Abissinia non erano soggelte ai Romani. Altri Barbari circondavano l'Egitto, quali i Mori Nasamoni sulla riva occidentale del Nilo, e sull'orientale gli Arabi. Sulla grande penisola dell'Asia meridionale, che gli Europei intitolano Arabia, i Romani vantarono qualche trionfo: all'effetto s'avvidero come natura non abbia fatto quei popoli per rimanere soggetti, nè acconci ad una stabile civiltà. Valeansi dunque di loro per trafficare coll'India; talvolta ne prendevano agli stipendi la cavalleria, senza pari al mondo per l'instancabile ardore e la docilità dei cavalli: ma nulla più che scorrerie pareano a temersi da un popolo, che, trecencinquant'anni più tardi,

1 GERMANI 549

svegliato alla voce di Maometto, doveva in men di uno conquistare

più paesi che non Roma in otto secoli.

I Parti aveano soggiogato l'Armenia, che allora stendeasi ad oriente dell'Eufrate, da Satala fino alla spina di monti che 'costeggia il mar Caspio; e col porre un ramo degli Arsacidi sul trono d'Artaxata, erano venuti a contatto coll'impero. Ma quando li rimise al giogo la risorta schiatta persiana, anche l'Armenia ricuperò l'indipendenza, e si strinse ai Romani coi legami della religione. I Sassanidi, che aveano rinnovato l'impero della Persia, lo crebbero a segno, da sembrare il solo emulo formidabile del Campidoglio.

Ma più che i quaranta milioni obbedienti al re dei re doveva riuscire funesta a Roma la libertà de' popoli del Settentrione, che vergini ancora e vigorosi, aspettavano il cenno di Dio per avventarsele e vendicare l'universo. Dai primordi della civile società, la stirpe che denominano indo-germanica si stese in diverse direzioni sopra la terra (V. I, pag. 16); e gli uni, volti alla Persia, all' India, al Tibet, crearono o conservarono una civiltà maravigliosa; altri costeggiando il mar Nero e il Caspio, si spiegarono dalla Siberia all' Eusino, e da tre bande inondarono l'Europa. Gli uni, per le montagne di Tracia, la Macedonia e l'Illiria vennero assidersi fra gli ulivi e i laureti della Grecia; e a quei miti soli e alla limpida aria indocilendo la natia rozzezza, e temperando la fervida fantasia coll' armonico sentimento, crearono la più eletta immagine del bello, mercè della quale primeggiò la stirpe greca. Ma questa, all' ora ove siamo col nostro racconto, ha compiuto la sua missione, non più s'inorgoglia che di rimembranze, nè s'occupa che di litigi come i popoli decaduti: mentre sul teatro politico appaiono la stirpe gotica e la teutone, che la lunga separazione rese affatto disformi dalla prima, benchè il linguaggio, anche dopo tante modificazioni, ne attesti la comune origine.

L'arrivo de' Germani in Europa rimonta forse a mille quattrocent' anni avanti Cristo; ed otto o nove secoli tenuero a dilatarsi dal Dniester al Prut, e sul paese fra l'Ural e i Crapak. Tendendo continuo verso Occidente, spingendo i Cimri, e spinti essi medesimi dagli Slavi, trovaronsi arrestati dall' impero romano al tempo d'Augusto, sicchè voltarono la fronte contro gli Slavi, e rincacciatili, poterono assodarsi nel vasto paese, che poi collettivamente si chiamò

Germania o Alemagna.

Solo da quel punto la storia si prende cura di essi, e ci addita la stirpe gotica nelle montagnose foreste della Scandinavia; la teutonica sulle rive dell' Elba e del Reno, attenta ad esercitare la naturale vigoria, e mantenere gelosamente l'indipendenza, fidando nell'indomito suo coraggio. I primi di questi popoli che i Romani abbiano conosciuti, sono i posti avanzati che Cesare trovava sulle frontiere della Gallia; erranti, scompigliati, senza proprietà fissa, nè agricoltura, nè vanto che del distruggere. Tacito conobbe quelli sulle rive del Reno, e seppe che dietro alle popolazioni nomadi corseggianti al confine n' esisteano di fisse, aventi lavoro, proprietà, poteri ereditari, culto pubblico: ma le sue cognizioni non arrivavano che do-

ve gli eserciti romani, onde fermavansi all' Elba, nè di là seppe altro che nomi.

Quando, imperante Augusto, i Romani ebbero particolarmente a fare coi popoli sul Danubio, li designarono col nome di Germani, che probabilmente i Galli avevano applicato a qualche orda venuta di qua dal Reno, e che poi fu accomunato a tutta la gente che nel primo secolo abitava dal Reno ai Carpazi e alla Vistola, e dal Baltico e dal mar Germanico fino al monte Cezio (Kalenberg) e al Danubio; oltre quelli diffusi lungo questo fiume sin all' Eusino, e piantati nella Scandinavia. Probabilmente queste popolazioni diverse attribuivansi la generale denominazione di Daci ( Deutsch ) o Tentoni, ma nomi speciali deducevano da particolari circostanze; come gli Svevi da schweifen errare, o da swee, see il mare; i Sassoni, da sitzen stare seduti, o da saks spada corta; i Longobardi dalle labarde o dalle barbe prolisse; i Franchi da franke lancia; i Marcomanni dallo star vicini alla frontiera (marca); i Vandali da wand acqua, perchè forse da principio abitassero al mare o su qualche grosso fiume.

Queste medesime denominazioni son però male determinate, e muova confusione proviene dall' uso degli antichi d'attribuire ai popoli deboli e vinti il nome del potente e vincitore. Per quanto ci è dato scorgere tra quel buio, questi popoli si unirono in federazioni, simili a quelle degli Etruschi antichi e degli Svizzeri moderni, accordate in prima per resistere, in appresso per nuocere alla potenza romana. Sembra ancora che, verso il secondo secolo, alle varie genti prevalessero alcune, in modo da comparire otto nazioni, che paragoneremmo ad otto corpi di esercito; cioè Vandali, Burgundi,

Longobardi, Goti, Svevi, Alemanni, Sassoni e Franchi.

Anche popolazioni sarmate, cioè di quella che or chiamiamo Russia, scesero in Europa; e principalmente formidabili furono i Rossolani e gli Jazigi, scorridori inarrivabili, contro cui i Romani alzarono un vallo fra il Theiss e il Danubio, senza per questo ottenere

Secondo l' Edda, libro sacro e poetico in cui è deposta la mitologia scandinava, Heimdall figliuolo d' Odino (Wodan), scorrendo il mondo, generò tre figli: primo il Servo, nero colle mani callose e gobbo; secondo il Libero, con capelli biondi, viso rosato, occhi sfavillanti; terzo il Nobile, col guardo penetrante di un dragone, gote vermiglie, capelli argentei. E quei che nacquero da ciascuno, furono servi, liberi o nobili com' essi. I figli del nobile aguzzarono le freccie, domarono cavalli, brandirono lancie: ultimo fu il re che conobbe i numi, comprese il canto degli uccelli, seppe calmare i flutti, estinguere gl'incendi, sopire i dolori (1).

Qui avete delineata la costituzione primitiva della nazione scandinava, la quale si riprodusse nelle principali razze germaniche. Un Dio padre; tre Caste d'uomini, diversi per natura; vero e assoluto libero non era che il capo; in dipendenza da lui gli altri si trovavano o liberi o no, e i figliuoli seguivano la condizione del padre. Correva però divario tra le famiglie semplicemente libere ed i tenitori delle grandi possessioni, ai quali soli spettava il voto nelle adunanze, fors' anche il sacerdozio, e tra essi eleggevansi i re (2). I li-

beri erano capaci di tutti i diritti.

La nobiltà, fosse patriziato religioso, o privilegio delle famiglie e dei conti, sembra fosse ridotta ad una distinzione affatto personale, che non dava prevalenza nel governo o nell'amministrazione della giustizia; se non che ad essa erano privilegiate alcune dignità, come in Roma ai cittadini d'ottimo diritto. Non potevano i nobili sposarsi con liberi, nè questì con schiavi. Il restante popolo serviva in guerra col titolo di liti (leute, gente), o con quello di coloni lavorava i campi. I coloni avevano casa e famiglia propria, coltivando il terreno cui erano affissi in perpetuo, senz' altro che pagar al signore un canone in derrate, in bestiame o in panni. A costoro, e a servi, affrancati, donne, vecchi, infermicci lasciavansi i campi e le arti, mentre ai liberi restavano la guerra per occupazione, la caccia per diverti-

mento, il saccheggio per industria.

È antico il vezzo de' malcontenti di cercare fra i Barbari quella moralità, che dicono scomparsa d'infra la gente civile. Così lo storico Tacito esagerò la bontà morale de' Germani onde farne raffaccio ai Romani; anche i santi Padri gli elevarono sopra di questi, perchè non ne aveano la raffinata corruttela: ma vuolsi distinguero l'ignoranza de' vizi dalla pratica ragionata delle virtù. Appena cessassero dalla caccia o dalla guerra, piombavano, come tutti i Barbari, dall' eccesso della fatica nell'inerzia assoluta; restavano poveri, perchè nulla si esaurisce più presto che il saccheggio; e ignudi e sudici passavano l'intero giorno al focolare sguazzando la preda, e poltrendo, bagnandosi, straviziando, alle violente emozioni del giuoco abbandonandosi con tale frenesia, da mettere s' un trar di dadi l'avere, la moglie, i figli, sè stessi. Tra i conviti, loro delizia, ponevano in discussione gli affari di maggior momento, serbandosi a deciderne il domani a mente riposata. Qualunque capitasse, otteneva franca ospitalità, e dava occasione di banchettare gli amici, e d'eccedere in voracità e bagordi. Mentre i meno ricchi mesceano bevande forti in tazze formate del cranio di nemici, i doviziosi traevano il vino dalle terre dell'impero, e scaldati da questo, rompevano a risse ed a violenze mortali, dimenticando le accordate paci, e ridestando antiche vendette.

Non bollenti di voluttuosi istinti come nell' Asia, più che la bellezza l'uomo pregiava nelle donne la prudenza, il valore, la castità. Sposate in età abbastanza matura, non venivano al marito, come in Asia, con vezzi e cervello e passioni fanciullesche, ma tali da ragionar l'obbedienza; onde inspiravano più saldo affetto, e ottenevano grand' ascendente sugli uomini. In casa attendevano all'ago, al pennecchio, ai campi; in guerra seguivano gli uomini incorandoli, talora combattendo, sempre pigliando in cura i feriti. Una fanciulla macchiava la verginale onestà? fosse pur bella e ricca, più non trovava nozze; l'adultera era severamente punita; la poligamia permessa soltanto ai re ed ai grandi come distintivo d'onore. Non che le mogli recassero dote al marito, questo le comprava dal futuro suocero

con doni, che consistevano per lo più in un par di bovi, un cavallo bardato, e scudo e lancia; cui la sposa ricambiava con una compita

armadura, simbolo della comunione di beni e di fatiche.

Quando un garzone se ne fosse reso degno con qualche bella lode, riceveva asta e scudo dal padre o da alcun ragguardevole Germano nell'adunanza degli uomini; e d'allora più non li deponeva, assistendo armato alle assemblee, a banchetti, a giuochi, a giudizi, a sacrifizi; sulle armi giurava come sacre; coll'armi e col cavallo

era sepolto.

A tutti i liberi possidenti era un dovere, anzi un diritto il militare; e in occasione di guerra nazionale tutti convocavansi col bando militare o eribanno per proteggere la patria. Altre volte un capo qualunque radunava in banda armata i suoi clienti, o chiunque preferisse i rischi al riposo ed al lavoro, e s'avventurava in nuovi paesi. Supremi loro distintivi erano l'amore dell'indipendenza, e il diletto d'esercitare liberamente le forze: quindi il mettersi a pericolo con baldanza spensierata, non curarsi della sorte dei vicini, combatter domani quelli con cui ieri trovavansi in lega; manìa di libertà, che associandosi colla dipendenza militare, diede origine alla feudalità.

Tra gente siffatta doveano frequentare occasioni di guerra; e quand' anche gli storici nol dicessero, la mobilità di quelle tribù è attestata dalla grande migrazione. Questa a torto vien dipinta quasi un' improvisa vertigine generale, un subito levarsi de' Germani ed irrompere sull' impero. o perchè giurati in lega d' armi a guerra finita, o perchè rincalzati da un' onda di Jung-nu che fossero espulsi dalla Cina, e che a torto si confondono cogli Unni. Il movimento era continuato da secoli, e queste popolazioni derivate dall' Oriente (matrice dei popoli, più vera che non il Settentrione), or più or meno, ma incessantemente si erano dilatate pel nord dell'Europa, spingendosi e respingendosi a vicenda, contrastate da indigeni, da Boi, da Lettoni, da Celti.

Forse per incalzo dei Germani i Galli erano piombati sui paesi meridionali e nella nostra penisola, fin a distruggere Roma col loro Brenno (V. I, pag. 113), e prendere stanza nell' Italia superiore. I Teutoni al tempo di Mario valicarono le Alpi: Cesare impedi che con Ariovisto occupassero l'Elvezia. Incontratisi con quest'altr' onda romana, che in senso contrario invadeva il paese, ne restarono lungo

tempo frenati, non però quieti.

Reno fu munito con una schiera di fortificazioni e con uno spalto di terra da Ratisbona fin al confluente del Lahn, le quali impedissero le correrie dei Germani non soggiogati, mentre quelli di qua dal fiume accettavano i modi, l'industria e l'oppressione dei vincitori. Questi sulle prime eransi proposto di sottomettere i Germani come avean fatto dei Galli, svellendone i costumi, il governo, la lingua: ma lo sterminio di Varo (pag. 17) mostrò impossibile l'impresa, e che invece d'assalirli a visiera alzata, conveniva alimentare fra essi le discordie, or questi or quelli favorendo. Con ciò i Romani riusciromo a farsene alleati alcuni, come i Cherusci e i Batavi; alcuni tribu-

GOT1 353

tari, come i Frisoni e i Caninefati; o snervare i loro capi coi godimenti della civiltà.

Non però rimanevansi tranquilli alle lor sedi; ed ora i Cherusci insorgevano pel valore di Erminio, ora Maroboduo snidava i Boi dall' antica sede e vi piantava nuove genti, ora Claudio Civile rialzava la fortuna dei Batavi. E furono vinti spesso; ma se l'orgoglio romano si vantava d'avere volta per volta distrutti questi popoli, essi lo smentivano col risorgere più rigogliosi di prima a lanciare nuovi colpi contro il non più immobile sasso del Campidoglio.

Trajano, spintosi ben addentro nel nord-est, potè ridurre a provincia la Dacia, ponendovi numerosa colonia di soldati, che misti coi natii, formarono la gente dei Valachi, superbi anche adesso della romana origine. Sotto Marc'Aurelio i Marcomanni riuscirono fino ad Aquileja, e d'allora crebbe il numero degli Alemanni che Roma ado-

prò in guerra, nelle magistrature e nelle colonie.

Duravano dunque da molti secoli e i moti interni e le migrazioni. Fame, peste, diluvi, allettamento di patria migliore, baruffe intestine, oracoli, emulazioni di re, avidità di bottino, di conquiste, di sangue, traevano alcun popolo a respingere un altro: talvolta un capo, colla numerosa banda de' suoi fedeli, o con una tribù, cominciava correrie; e dal fare preso ardimento al fare, spingeva le imprese più che prima non avesse immaginato. Il paese che abbandonavano non lasciava ad essi nè rimembranza nè desiderì, giacchè portavano seco gli Dei, le famiglie, le ossa de' progenitori, tutte le cose che fanno

cara la patria.

Allora poi che videro i Romani indeboliti lentarsi nella resistenza, cedere alcune provincie, in altre non opporre che una muraglia, più innanzi s' ardirono; ed allettati dal predare paesi colti e ricchi, e dall' umiliare la nazione che li chiamava barbari, irruppero tutti insieme; come al fiaccarsi della diga precipita il nostro Po sulle circostanti campagne, senza che per questo si dica esserne allora cominciato il corso e la foga. Che però l' impulso venisse di lontano, parrebbe provato dal vedere che i primi invasori non sono già i popoli confinanti, bensì i più remoti: gli Unni dal Volga; poi gli Alani dal Tanai e dal Boristene; poi i Vandali dalla Pannonia; seguono i Goti dalla Germania settentrionale, indi dalla centrale Eruli e Turingi, in appresso i Franchi dalla meridionale, e i Borgognoni dalla grande Polonia.

I più segnalati fra questi popoli sono i Goti, che provenivano essi pure dall' Asia, e precisamente dai contorni del lago Aral, dove ebbero il nome di Messageti o Geti (3): poi sembra pigliassero stanza nella penisola Scandinava e attorno al Baltico, divisi in Ostrogoti od orientali, e Visigoti od occidentali, secondo la posizione loro colà; nomi che conservarono poi nelle successive migrazioni. Aggiunge la nazionale leggenda, che in tre vascelli uscirono dalla Scandinavia, uno dei quali essendo rimasto indietro, a quei che lo salivano restò

il nome di Gepidi, cioè infingardi.

Sarebbero dunque tre famiglie della nazione stessa: ma qual conto fare di tradizioni, alterate sulle bocche, e spesso mutate di gente

in gente? Fatto è che i Goti ci appaiono una nazione battagliera e numerosa, che meglio d'ogni altra germanica ebbe il concetto della monarchia ereditaria, dipendendo, non obbedendo gli Ostrogoti alla stirpe degli Amali, i Visigoti a quella dei Balti, che si vantavano progenie degli Ansi loro semidei, e tra essi la nazione sceglieva il re.

Dapprima seguirono il corso della Vistola, poi la catena de'Carpasi: al tempo degli Antonini abitavano quella che oggi è la Prussia, donde mossi, abbracciarono o sospinsero Eruli, Burgundi ed altri, bevettero alle foci del Boristene e del Tanai, e trovaronsi dinanzi la Dacia, ove un popolo laborioso coltivava campi gratissimi, s'arricchiva colle industrie, e nella diuturna pace avea trascurato le difese contro nemici che reputava abbastanza discosti. Con poca difficoltà i Goti la invasero, e Decio imperatore, venuto in persona a combatterli, vi perdè la battaglia e la vita. Il successore di nulla si mostrò più premuroso che di lasciar liberamente tornarsene i Barbari, carichi di preda e di baldanza; che più? s'obbligò a loro di annuo tributo. Non era il modo d'invogliar altri all'attacco? Sempre nuovi sciami irrompevano in fatto sulle provincie limitrofe come a preda sicura, respinti talvolta, reduci sempre, tanto più mentre gli eserciti si trovavano impegnati tra emuli imperatori.

Piantatisi nell' Ucrania, i Goti vennero ben presto signori della costa settentrionale dell' Eusino, donde corseggiarono le ricche e molli
provincie dell' Asia Minore. Usciti poi dall' Ellesponto, serpeggiarono
tra le isole Egee, e sorti nel Pireo, s'impadronirono della città di Minerva, sparsero il guasto per tutta la Grecia, e si difilavano sull' Italia, quando Gallieno, scosso dalle torbide voluttà e comprata una
banda di Eruli, al cui capo concesse gli ornamenti consolari, tenne
testa agl' invasori. La dissensione e l'indisciplina dell'esercito romano diedero agio ai Goti di ritirarsi, e sui rimasti vascelli devastare il

lido ove Troja fu, poi riposarsi nella Tracia.

Aureliano, dopo giornata campale, gli indusse ad una pace, ove obbligavansi a fornire di duemila cavalieri gli eserciti romani, lasciando ostaggi i figliuoli de' caporioni, cui Aureliano fece educare convenientemente al sesso e al grado, poi le fanciulle impalmò a'primari suoi uffiziali affine di saldar l'unione tra le due genti. Egli poi ritirava le guarnigioni dalla Dacia, i cui coloni rinvigorirono la parte meridionale del Danubio, mentre sull'abbandonato paese dilagavano Vandali e Goti, che dai coloni rimasi impararono qualche arte di pace, mantennero relazioni di commercio coll'altra riva del fiume, e furono barriera a nuovi invasori.

Come dall' Oriente i Goti, così dal nord-est della Germania usci una seconda invasione, quella dei Franchi, che sotto Gallieno tragittarono il Reno, invasero le Gallie e la Spagna. Gli usurpatori, che non iscrupoleggiavano sui mezzi per sostenersi nell'impero, ricorsero più volte al costoro braccio; ma infine Aureliano li ricacciò di là dal Reno. Poco tardarono a ripassarlo; e avvegnachè Probo ne trionfasse, non per questo mitigò la loro fierezza. Gran prova rinnovarono di loro ardimento allorchè dal mar Nero, ove esso imperatore gli aveva relegati, osarono sopra fragili legni tragittarsi nel Bos-

ALEMANNI 555

foro Tracio e nell'Egeo, e sbarcati predarono molti luoghi della Grecia e dell' Asia Minore, sorpresero Siracusa, approdarono in Africa, indi usciti dallo stretto di Cadice per l'Oceano tornarono in Germania (4). Corsa appena credibile a chi non abbia osservato anche a'di nostri quanto ardimento possa infondere la navigazione da corsaro. Rapidissimi si vedevano i Franchi piombare sulle coste dell'Armorica e della Belgica, saccheggiare e sottrarsi; poi quando Carausio si fu valso di loro per usurpare la Bretagna, divenuti più audaci, occuparono tutta l'isola de' Batavi. Colà furono vinti da Costanzo Cloro, e trapiantati lungi dal Reno; ma poco indugiarono a sorgere terribili contro di Costantino e di Crispo.

Altra o lega o gente principale fra' nemici di Roma, sono gli Alemanni. Con questo nome comparvero primamente sul Meno ai giorni di Caracalla, il quale non solo scelse fra loro le sue guardie, ma ne imitò il vestire e la bionda capellatura. Benchè non osassero travalicare le barriere dei Romani, molestavano senza tregua il confine e le opulente contrade della Gallia; poi alcuni, varcato il Danubio, per le alpi Retiche scesero in queste nostre parti, ed accamparono fin sotto a Ravenna, donde con lautissimo bottino ritirarono il passo davanti all' esercito romano. Un' altra volta ben trecentomila di essi

giunsero a Milano.

Mentre poi Aureliano componeva coi Goti le cose sul confine illirico, gli Alemanni si scagliarono da capo nell'armi, e con quarantamila cavalieri e il doppio di fanti invasero la Rezia, menarono guasto dal Danubio al Po; ma intanto che si ritiravano, l'imperatore intercettò loro i passi con tanta maestria, che chiesero patti. Appena per rò dalle incalzanti necessità fu egli chiamato altrove, gli Alemanni ruppero quella siepe d'armi, e si difilarono sopra l'Italia, sperperando fin a Milano, e spargendosi a branchi per le valli dell' Adda e del Ticino: presso Piacenza sconfissero i Romani, ma a Fano rimasero vinti:poi disfatti interamente a Pavia, sbrattarono l'Italia.La subitanea invasione fece avvisato Aureliano della necessità di circondare di mura Roma, ridotta a difendersi sul Tevere, non più sul Volga o sull' Eufrate. E gli Alemanni acquistarono tanta preponderanza, che il nome loro venne esteso a tutti que' Germani che non s'appigliarono alla lega de'Franchi; laonde essendo spesso scambiati Alemanni e Germani, mal si possono sceverare le imprese di questi e di quelli.

Fu per tenere questi Barbari in soggezione che Diocleziano collocò un imperatore ed una corte sul loro stesso confine, nell'alta Italia. Costanzo irruppe sul terreno dei Franchi, e rattenne gli Alemanni dal riversarsi sulle Gallie; ma a molte orde di Sarmati, di Carpi, di Bastarni fu concesso stanza nelle provincie consumate d'abitanti. Da ciò rimaneva blandita la vanità romana; e una politica di corta veduta s'appagava di questi efimeri trionfi, senza avvedersi che l'im-

pero si educava in seno la serpe che lo morderebbe.

I Franchi diedero assai a tribolare a Costantino, il quale contro di loro esercitò le legioni che dovevano renderlo signore del mondo; e, in memoria de' ben riusciti successi, istituì giuochi detti Franchici. Crispo suo figlio si rese formidabile a questi ed agli Alemanni; campeggiò egli medesimo i Goti, che rifattisi nella lunga pace, si unirono ai Sarmati della palude Meotide, e devastarono l'Illirico, finchè furono costretti a vergognosa ritirata. Anche nei loro paesi gli inseguì Costantino, passando il Danubio sul ristorato ponte di Trajano; e ridusse i Goti a cercar pace, e a tributargli quarantamila soldati.

Di molti allori già era dunque glorioso Costantino, quando, morsto e deificato Costanzo, egli fu salutato imperatore; e secondo il costume, spedì all'altro augusto e ai cesari la propria effigie in addobbo imperiale. Galerio ne montò in superbissima collera; pure, onde evitare la guerra civile, gli mandò la porpora e il solo titolo di cesa-

re, quello d'augusto serbando a Severo.

Ma la inumanità di Galerio, la lunga assenza, e un censimento delle ricchezze fatto con tal rigore da ricorrere fin alla tortura per iscoprire gli averi nascosti, aveano mossa a rumore l'Italia, ove Massenzio, figlio di Massimiano e genero di Galerio, si fece gridare augusto, comprando i pretoriani col danaro, i Romani colla speranza di redimerli da Galerio, i Gentili con quella di restaurarne il cul-307 to. Massimiano, uscito dal ritiro, ripigliò gli affari, e qual collega di suo figlio ricevette omaggio dal popolo e dal senato; vinse e uccise Severo, chiese amico Costantino dandogli sposa sua figlia Fausta e il titolo d'augusto; poi vedendo di esser considerato men di quello che desiderasse, si recò a Galerio, chi dice per incitarlo contro il proprio figliuolo, e chi per trovar luogo e tempo a tradirlo. Galerio intanto era penetrato in Italia; ma come vide l'immensità di Roma, o piuttosto la risolutezza di questa a servirsi delle ricchezze per respingere colui che voleva rapirgliele, non ardì assediarla, e si ritirò, devastando la nostra patria, che peggio i Barbari non avrebbero potuto.

Al posto di Severo collocò Licinio Liciniano dace, amico suo e al par di lui valoroso ed ignorante, lascivo in vecchia età ed avaro. Massimino Daza, che governava l'Egitto e la Siria, pretese anch'egli il titolo d'augusto: per modo che sei imperatori presedevano al mondo romano, non rattenuti dal combattersi se non dal reciproco timore. Massimiano, reietto da Galerio, rannodò con Costantino: ma mentre questo campeggiava i Franchi, ne divulgò la morte, e schiuso so il tesoro d'Arles, colla prodigalità e col rammemorare l'antico splendore mosse i Galli a voler tornare in dominio, e stese la mano a Massenzio. Costantino sopragiunto, ed assediatolo in Marsiglia,

l'ebbe in balia, e non gli lasciò che la scelta della morte.

Galerio divise la vita tra opere di pubblica utilità, piaceri e sevizie. Geloso del sapere e della franchezza, sbandì giureconsulti, avvocati, letterati; affidava i giudizi a guerricri, digiuni delle leggi: ma ulceri vergognose e schifosi insetti il consumarono, senza che trovasse ristoro o nei medici che spesso mandava a morte, o nei voti moltiplicati ad Apollo e ad Esculapio. Credendosi castigato dal Cielo per la persecuzione contro i Cristiani, la sospese con un editto an nome suo, di Licinio e di Costantino, e poco stante morì. Massi-

mino volò dall' Oriente per occuparne le provincie, volò Licinio a contrastarlo; poi scesero ad accordi, statuendo per confine l'Ellesponto e il Bosforo di Tracia. Accordo di nemici, poichè le due rive stettero irte d'armi, e Licinio cercò l'alleanza di Costantino, Massimino quella di Massenzio, e guatavansi con terribile aspettazione

dei nopoli.

Massenzio tiranneggiaya l'Italia smungendola con pazze prodigalità: dai senatori esigeva spontanei donativi in moltiplicate occasioni: pel minimo sospetto sfogava il suo rancore contro di questi, mentre colla seduzione o la violenza ne disonorava le mogli e le figlinole. Costrinse il governatore della città a cedergli Sofronia sua sposa: ma questa, cristiana e virtuosa, chiese tempo per addobbarsi; e orato, si uccise. Lasciava che i soldati lo imitassero, saccheggiando, uccidendo, lascivendo; talora ad alcuno concedevá la villa, ad altri la donna d'un senatore; mentr'egli nel voluttuoso palazzo, gittando magia e indagando l'avvenire nelle viscere di femmine e di fanciulli, vantavasi d'esser unico imperatore, gli altri sostener solo le sue veci. Il contrasto dava spicco alla felicità delle provincie soggette a Costantino, assicurate dai Barbari, e meno esauste dagli ingordi tributi.

Udendo questi che Massenzio radunava gagliardo esercito per torgli l'impero col pretesto di vendicare il padre, lo prevenne e mosse verso Italia, sollecitato dal popolo e dal senato a redimere l'antica regina del mondo. Massenzio, fidando tutto ne' guerrieri, se gli era amicati; tornò i pretoriani al pristino numero; pose in armi ottantamila Italiani, aggiungendovi metà tanti Mori d'Africa, oltre i Siciliani, talchè comandava censettantamila pedoni e diciottomila cavalli (5). Costantino non armava in tutto che novantamila de' primi ed ottomila degli altri; onde, distribuitine ove occorreva, proveduto alla difesa del regno suo, non potè moverne che quarantamila, prodi però, esercitati contro i robusti Germani, e condotti da capitano esperto ed amato.

Il quale, mentre la sua flotta assaliva la Corsica, la Sardegna e i porti d'Italia, valicò le alpi Cozie, e, prima che Massenzio il sapesse partito dal Reno, pel Moncenisio calò a Susa. Presala di viva forza, 312 nelle pianure della Dora scontra un corpo italiano, coperti uomini e cavalli di ferro, e li rompe; entra in Torino, poi in Milano; ha Verona a discrezione, dopo sconfitto Pompejano che con grand' arte la difendeva. Massenzio intanto si stordiva o lusingava, finchè i suoi uffiziali furono spinti a mostrargli imminente la ruina. Posto in piedi un terzo esercito, egli se ne mise a capo, vergognandosi dei rimbrotti della moltitudine, e confortato dai libri Sibillini che avevano ambiguamente risposto: — In questo giorno perirà il nemico di Roma». Încontratisi a nove miglia da Roma ( ad Saxa Rubra ), Massenzio vide l'esercito suo tagliato a pezzi, è fuggendo precipitò dal ponte Milvio nel Tevere: e Costantino, cinquantotto giorni dopo mosso da Verona, ebbe compito la guerra.

Padrone di Roma, estirpò ogni seme e razza del tiranno: ma per quanto la moltitudine gridasse, non consenti l'uccisione de' primari Cantù, St. degli Ital. - II, 23

amici di quello; e sospesa la crudeltà quando più non era necessaria, dimenticò il passato, diede il congedo ai pretoriani e ne disfece il campo, impedì i delatori, sollevò gli oppressi da Massenzio, e in due mesi, dicono i panegiristi, rimarginò le piaghe recate da sei anni di tirannia. Al senato restituì lo splendore, e ne fu ripagato con ogni modo d'onoranze; il primo posto fra gl'imperatori, arco di trionfo che tuttora sussiste, dedicati a lui molti edifizi cominciati da Massenzio, a non dire le feste che attirarono infinito concorso. Diede sua sorella all'imperatore Licinio: mosso sopra i Franchi, devastò le loro terre, e molti prigionieri gettò alle belve.

Quando Massimino Daza niorì a Tarso, rimasero padroni Licinio delle provincie orientali, delle occidentali Costantino. Poteasi prevedere una scissura, che non tardò; e Costantino disfece l'emulo nella 314 Pannonia e nelle pianure di Tracia, indi gli concesse pace. Ma avendo Costantino, nello sconfiggere i Sarmati e i Goti, inseguiti questi ultimi fin sullé terre di Licinio, si rinnovarono lamenti, che finirono in guerra aperta. Licinio fu novamente battuto presso Adrianopoli, e la sua flotta nello stretto di Gallipoli; onde chiese patti, e gli ottenne. Avendo però Costantino saputo ch'esso allestiva nuove armi, e chiedeva perfino in aiuto i Barbari, lo prevenne e ruppe a segno, che non isperò salvezza altrimenti che col gettarsegli a' piedi, rinunziando alla porpora. Costantino l'accolse benigno, e lo inviò a Tessalonica con ogni cortesia; ma poco poi mandò a strangolarlo. Così l'impero restava unito nella robusta mano di Costantino, che, padrone del mondo, potè trarre ad effetto i lunghi divisamenti, e dargli politica nuova, nuova capitale, nuova religione.

(1) Edda Saemundar, Rigsmal.

(2) Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. Tacito, cap. vii.

(3) Il Muratori talvolta scrive: — Gli Sciti, o vogliam dire i Goti », al 267, 271, ecc.: e tal altra: — Gli Sciti, cioè i Tartari », al 261.

(4) Zosimo, i. 67; Panegyr. veteres, v.

<sup>(5)</sup> Romagnosi (Dell' indole e dei fattori dell' incivilimento, part. 11. c. 252) accolse l'opinione d'alcuni, che, per avversione a Costantino, presentano quella di Massenzio come un' « opposizione armata in senso nazionale ». Io non trovai il minimo appoggio a tale asserzione.

## APPENDICE VII.

## Favole intorno a Virgilio.

La tradizione che trasfigurò san Giorgio in un cavaliero, il filosofo Abelardo nel libertino Pietro Bagliardo, Carlo Magno in un capo d'una banda di venturieri, Silvestro II papa in un mago, e pose in cielo Seneca, Plinio e Trajano, fece una trasformazione ancor più de-

gna d'essere studiata; quella di Virgilio in un negromante.

Al suo tempo, diversissima correva la fama de'costumi di lui, chiamato verginale da chi per castità, da chi per troppo amore alle ragazze, e non alle ragazze soltanto. Magià allora veniva onorato sovranamente; Properzio prenunziava in lui qualcosa maggiore d'Omero: Nescio quid majus nascitur Iliade; commentatori e biografi di poco posteriori dicono che il popolo si alzava al comparir suo in teatro, come all'imperatore; la vita sobria e ritirata, cui la gracile salute lo induceva, aggiungevagli il prestigio dell'ascetismo e del mistero. Narrossi ben presto che sua madre avea sognato partorir un lauro; ch' e' nacque senza vagiti; che il platano, piantatosi secondo il costume del suo paese al nascer di lui, trascese tutti gli altri in grossezza. Gli s'attribuiva una scienza portentosa, e la facoltà di scoprire i difetti nascosti e le qualità arcane degli animali. Appena morto gli furono poste statue, e alcuni imperatori, come Alessandro Severo, ne teneano fin nel sacrario domestico: al tempo di Plinio celebravasi il natalizio di lui : al suo sepolcro venivano a raccomandarsi le gravide e i poeti : coll' aprir a caso il suo poema si chiedeva risposta a quesiti, detti sortes virgilianæ, tali perfino da decider uno ad accettare o no l'impero (pag. 180). Proba Falconia con emistichi di lui tessè un poema sul nuovo Testamento; e i Cristiani vollero leggere una predizione della venuta del Messia nella famosa Egloga iv.

E davvero fa stupore l'incontrare nella limpida facilità de' Bucolici quell'egloga, tanto misteriosa, che gli sforzi per intenderne il concetto generale uscirono vani fin ora. Festeggia essa la nascita vicina d'un bambino, che è figlio del cielo, che rinnovellerà il mondo,

che redimerà i peccati:

Ultima Cumwi venit jam carminis ætas:
Magnus ab integro sæclorum nascitur ordo.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna;
Jam nova progenies cælo demittitur alto.
... Incipient magni procedere menses.
Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri,
Intra perpetua solvent formidine terras.
Ille deûm vitam accipiet ...
Cara deum soboles, magnum Jovis incrementum.

A chi potevano mai convenire presagi tanto superbi?

S'accordano i critici nel fare quest' egloga scritta il 714 di Roma, e vorrebbero attribuire questi vanti a un figlio di quel Pollione, cui è diretto il canto, come ad autore della pace in quell' anno conciliata a Brindisi fra Antonio ed Ottaviano: ma prima è ignoto che quell' anno alcun figlio nascesse al console; poi, come mai accumulare sul capo d' un neonato tanti auguri, quel Virgilio che tanta sobrietà di lodi usò fin con Augusto e colla famiglia di questo?

Pertanto altri (contro l'asserzione di Servio) supposero alludesse a Marcello, gravida del quale Ottavia, sorella d'Augusto, andava allora sposa ad Antonio: ma per quanto questo pegno di pace potesse parere meritevole di canti, bisogna considerare ch'e' non era germe del triumviro, bensì dell'antecedente marito d'Ottavia sicchè nulla avea a fare collo sperato pacificatore del mondo. Altri pensarono che Virgilio alludesse alle nozze allora conchiuse fra Ottaviano e Scribonia: ma come potersi pronosticare l'impero del mondo al figlio di quell'Ottaviano, che allor allora avea spartito le provincie coi due colleghi, e lasciava sperare rintegrata la repubblica, anzichè stabilire una monarchia?

Non trovandosi fanciullo cui s'appropriassero tali auguri, si credette che il poeta indicasse l'intera generazione migliore, che la benevola sua immaginazione gli dava fiducia di vedere. Chi così la pensa, voglia spiegarci di grazia queste frasi:

Tu modo nascenti puero ... Casta fave Lucina... Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem;

e la culla sotto cui sorgono l'ellera e l'acanto; e l'aggirarsi del giovane fra gli eroi e gli Dei, prima di frenar i venti e pacificare il mondo.

De Vignoles immaginò che il poeta celebrasse l'êra alessandrina, ordinata nel 724 di Roma dal senato romano: e se rifletteremo ch'essa non fu introdotta se non il 29 agosto 729, ci potrà benissimo rispondere che a quest'anno va riferita l'egloga. Ma che ragion v'era di tanto magnificare un'êra arbitraria e speciale d'un popolo vinto? che novità aspettarne? che progenie dovea scendere dal cielo?

Cadendo tutte le altre supposizioni, alcuni eruditi ritornarono all'antica, che vedeva in quel fanciullo il Cristo. Non già che Virgilio fosse profeta; ma la tradizione d'un vicino redentore era molto diffusa in quei tempi per l'Oriente; potea Virgilio averla udita, e trovatala bel soggetto di canto, ove dipingere estesa a tutto il mondo quella felicità, che egli inclinava a vedere ne' suoi pastori. Virgilio tutte o quasi tutte le altre egloghe dedusse da poeti alessandrini a noi conosciuti: chi ardirebbe negare che questa pure avesse tratta da alcuno a noi ignoto, il quale dagli Ebrei, allora numerosi in Alessandria, avesse avulo conoscenza dell'aspettato Messia, e de' colori con cui Isaia e gli altri profeti dipingeano la nuova età? E veramente chi ben guardi, trova in quest' egloga de' pensieri e de' colori che

tengono forte dell' orientale, anzi del profetico; e il poeta stesso di-

ce d'esporre i vaticini della Sibilla Cumana.

E noi accettiamo volentieri Virgilio come il più insigne interprete degli insegnamenti delle Sibille, quali che coteste si siano (A p p e n-dice IV). Il libro vi dell'*Eneide* palesa credenze elevate, quali in niuna parte riscontransi del paganesimo; una filosofia che sente di cristiano; quasi che il Verbo divino siasi già accostato alla terra tanto, da balenare a qualche intelletto privilegiato. Ebbene, tutti que' dog-

mi pone Virgilio in bocca alla Sibilla.

In essa egloga poi egli dipinge con colori pastorali e mitologici un' età dell'oro, ma sul fine assume un diverso tono; sicchè Schmidt, nella Redenzione del genere umano, vi pose a fronte le due profezie di David e d'Isaia sulla venuta del Salvatore, come prova d'un origine comune. Isaia esclama:—Un fanciullo ci è nato, che porterà sulle spalle il segno della dominazione. Sarà detto l'Ammirabile, Dio forte, Principe della pace; il suo impero si estenderà ognora più, e la pace sua non avrà fine. Sederà sul trono di Davide. La giustizia sarà cingolo alle sue reni, e la fede sua bandoliera. Il lu- po dimorerà coll'agnello, il leopardo coricherassi col capriolo, il leone e la pecora stabbieranno insieme, e un fanciullo li guiderà... Il deserto s'allegrerà; la solitudine, nella gioia, fiorirà come il gi- glio, germoglierà d'ogni parte in un'effusione di letizia e di lode; nelle caverne, dove stanno i dragoni, crescerà la verzura delle can- ne e de'giunchi ecc. »

E David: — Tu vinci in bellezza i figli degli uomini, e grazia am
"mirabile è diffusa sulle tue labbra; lo perchè Iddio ti ha benedetto

"in eterno. Tu onnipotente, cingi la spada sopra il tuo fianco, t'armi

"e trionfi, e stabilisci il tuo regno mediante la dolcezza, la verità;

"la giustizia...Giudichi i popoli secondo la giustizia, e i poveri con

"equità. Le montagne ricevano la pace pel popolo, e le colline la

"giustizia. Egli salverà i figli de' poveri, e umilierà il calunniatore.

"Discenderà come pioggia sul vello, e come acqua dal colmo de'tet
"ti. La giustizia apparirà al suo tempo con un' abbondanza di pace,

"che durerà quanto la terra, e regnerà dall' uno all' altro mare ».

È evidente che il fondo è il medesimo come in Virgilio, sol differendo nelle diverse idee di grandezza fra i due popoli, e nella maggiore incertezza che avvolge i Gentili. Fra i quali è notevole come si fossero allora diffuse le profezie a segno da sgomentare i potenti: Augusto bruciò duemila libri di vaticini, gli altri riveduti ed appurati chiuse sotto al piedistallo dell' Apollo Palatino: vivo Augusto, erasi annunziato a Roma che la natura partoriva un re al popolo romano (Regem populo romano naturam parturire. Svetonio, in Aug. 94): la credenza antica e costante in tutto l'Oriente d'un liberatore del genere umano erasi rinfrescata, e che la Giudea diverrebbe signora del mondo (Percrebuerat toto Oriente vetus et constans opinio...esse in fatis, ut eo tempore Judæa profecti rerum potirentur. Svetonio, in Vesp. 4.—Eo ipso tempore fore ut valesceret Oriens, profectique Judæa rerum potirentur. Tacito Hist. v. 13): indovini predissero a Nerone che staya per perire il regno di Geru-

salemme e l'impero d'Oriente (Svetonio, in Ner. 40): poco dopo, l'oracolo del Carmelo con promesse di gloria eccitava gli Ebrei all'ultima ribellione: e Gioseffo ebreo al generale Vespasiano per adulazione applicava gli oracoli relativi al liberatore dell'uman genere. Plutarco poi riferisce che, verso l'età di Tiberio, veleggiando una nave presso l'isola di Paxo, mentre tutti erano svegli e a tavola, i naviganti da una delle isole udirono una voce che chiamò il piloto Tamo, in modo sì chiaro che tutti stupirono; alla prima e seconda volta e'non rispose, alla terza sì, e allora la voce soggiunse:

—Arrivato all'altura di Palode, annunzia che il gran Pan è morto ». E così fece, e allora parve udire esclamazioni di meraviglia, e chiassosi lamenti di molte persone; e i testimoni del fatto lo raccontarono a Roma, e Tiberio il seppe e lo tenne per certo (De oracul. defect. 14).

In somma tutto era effusione o ispirata o mentitrice di spirito fatidico, e Virgilio ne accolse e poetizzò qualche parte in sublimi versi. Vi accoppiò l'altra tradizione di un grand'anno revolventesi, nel quale alta fede riponevano gli Etruschi, e il credevano i Romani, come può vedersi nel Sogno di Scipione. E l'uomo è così fatto, che suppone ad una grande innovazione di celesti fenomeni dover accompagnarsi un mutamento o un'alterazione di queste basse venture umane.

Tale interpretazione cristiana fu accolta dai Padri della Chiesa; e Costantino, nell' arringa che recitò davanti ai vescovi radunati a Cesarea, ripetè quell' egloga tradotta in greco, siccome un argomento della divina missione di Cristo, provata fin da testimonianze pagane.

E notevole che Virgilio proclama così sublimemente la gran legge del progresso, allorchè poetizza le ispirazioni profetiche, gli oracoli: ma gli mancano questi? ricade nella persuasione degli antichi, che il mondo vada continuamente in peggio, e che gli sforzi degli nomini non valgano contro quella corrente che seco trae il naviglio umano:

Sic omnia fatis

In pejus ruere ac retro sublapsa referri; Non aliter, quam qui adverso vix flumine lembum Remigiis subigit, si brachia forte remisit, Atque illum in præceps prono rapit alveus amni.

Nelle Georgiche, lib. 1.

Comunque sia, questo presentimento d'un avvenire diverso, d'una rinnovazione del secolo, attirarono il rispetto, anzi il culto popolare a un poeta si poco popolare qual fu Virgilio. Nel medio evo l'ingegno, perchè raro, otteneva maggior venerazione, e credeasi capace d'ogni virtù; sicchè Ovidio, Orazio, Livio furon tenuti per grandi sapienti; e, il che allora vulgarmente vi equivaleva, per maghi Aristotele e Ruggero Bacone. Perocchè qual sapienza più utile che l'arcana, potente a signoreggiar con parole e con atti la natura e gli spiriti? E già per gli antichi carmen esprimeva i versi non meno che il fascino; lo che fu ritenuto nella lingua francese (charmer).

Virgilio studiò la natura, come il mostrano le sue Georgiche; nei

Bucolici accenna spesso a superstizioni dominanti al suo tempo:

De cælo tactas memini prædicere quercus...
Aspice; corripuit tremulis altaria flammis
Sponte sua, dum ferre moror, cinis ipse. Bonum sit!
Nescio quid certe est, et Hylax in limine latrat...
Quod nisi me quacumque novas incidere lites
Ante sinistra cava monuisset ab ilice cornix:

il vi libro dell' Eneide, chi vulgarmente lo consideri, è uno spettacolo di negromanzia ed uno sfoggio di scienza arcana. Virgilio non aveva ordinato morendo di bruciare il suo poema? ora tutti gl' incantatori si davano premura di non lasciar sopravivere i libri che at-

testassero i loro patti col demonio, o v'addottrinassero altri.

Virgilio avea predetto la venuta di Cristo; laonde nelle feste spettacolose si facea figurare l'immagine di lui insieme colle Sibille. In quell'inclinazione ad acquistar al cielo gli spiriti più elevati, alcuno suppose che san Paolo intraprendesse un viaggio a bella posta per andar a convertire Virgilio, ma lo trovò già morto; avrebbe desiderato tanto acquistare i libri magici di esso, ma non riuscl. A Mantova era tenuto a vicenda per mago e per santo; e fin nel secolo xv vi si cantava un inno nella messa di san Paolo, supponendo che l'apostolo delle genti, nel giungere a Napoli, volgesse uno sguardo verso Posilipo, ove riposavano le gloriose ceneri di Marone, dolendosi di non esser giunto in tempo per conoscerlo e convertirlo:

Ad Maronis mausoleum Quem te, inquit, reddidissem Ductus, fudit super eum Si te vivum invenissem, Piæ rorem lacrimæ: Poetarum maxime!

Ma poichè non potevasi ammettere in paradiso chi fosse mancato di fede ne' piè passi o ne' passuri, si volle almeno a Virgilio attribuire la massima potenza che uom possa avere in terra, e ch' ei se ne servisse soltanto a vantaggio altrui. Pertanto egli fu supposto fondatore di città ed autore de' benefizi, che Italia tiene dalla natura. I Napoletani narravano mille storie intorno alla grotta di Posilipo, ove additano la scuola di Virgilio, e dove suppongono si ritirasse a far sortilegi ed insegnare le arti segrete a pochi adepti, che con quelle principalmente riuscivano a prosperar le campagné. Con quelle il poeta, in un notte sola, aprì nel masso la famosa grotta; costruì i bagni di Pozzuoli, e su ciascuna vasca il nome dell' infermità che guariva; fece una statua che soffiava in modo, che le ceneri del Vesuvio (per verità non ancora ignivomo) restavano respinte dalle campagne napoletane; fece un cavallo di metallo, che guariva ogni cavallo malato; e una mosca pur di metallo, mercè della quale nessuna mosca più v'ebbe in Napoli. Fu sin detto ch'egli fondasse la città di Napoli, il cui greco nome di Partenope sarebbe traduzione di Virgilio: e soggiungeano che Augusto l'avesse donata a quel poeta con tutta la Calabria. Altre volte egli fa del male, ma contro Augusto, presentato in tal caso come un tiranno o uno stupido, e che lo avea spogliato dell' aver suo; e contro il soldano di Babilonia, aggiunta fatta al tempo delle crociate, quando pure vien fatto educare a Toledo, invece di Atene come diceano i precedenti. Fin al principio del secolo xvii mostravasi a Firenze lo specchio di cui si serviva per le operazioni di negromanzia, e un altro nel tesoro di San Dionigi a Parigi: l'immagine di lui portavasi al collo come un talismano contro gl'incanti: il suo sepolcro credeasi recar felicità al paese;

e qualvolta fosse toccato, ne seguiva tremuoto.

Innumerevoli poemi, racconti, romanzi, storie narrano questi prodigi di Virgilio; ma nessuno ha baie più strane che I fatti meravigliosi di Virgilio, figliuolo d'un cavaliere delle Ardenne, nella Margherita poetica di Alberto di Eyb (Norimberga 1472). Un rozzissimo Bonamente Aliprandi, vissuto al fine del xiv secolo, stesc una Cronaca mantovana in terzine, ove le favole più assurde sono accumulate sopra Marone; e ci perdoni questo genio dell'ordine e dell'armonia se alcun che ne produciamo.

La madre di Virgilio fu avvertita in sogno che dovrebbe partorire

un gran poeta:

La donna fece l'animo iocondo; E quando venne lei al partorire, Nacque il figlio maschio tutto e tondo.

Seguono le tirannidi esercitate sopra Mantova da un tal Arrio centurione; per cui Virgilio mutatosi a Roma, ottiene il favore d' Augusto e la restituzione de'beni suoi, e si mette tutto al poetare:

Ciascuno gli facea grande onore; Filosofo, e poeta di grandezza, Di retorica si era lo maggiore. L'Avvenimento di Cristo profetoe, Nella Bucolica sua di valore...

In mezzo a Roma fece un gran fuoco che ardeva continuo, a giovamento de'poveri, e con un arciero che ver quello tendeva una freccia: un imperatore sperando che questa indicasse qualche tesoro, fece scoccare quella freccia, ed essa colpì il fuoco e lo spense per sempre. Nel palazzo imperiale innalzò tante statue quante erano le provincie dell'impero, con campanelli al collo; e qualunque volta una provincia si ammutinasse, la statua corrispondente scotevasi e sonava, talchè gli imperatori sapevano ove dirigere l'esercito. Fabbricò uno specchio alto ben cento piedi, sicchè illuminandolo rischiarava tutta la città, oltre che indicava i ladri, i nemici, le guerre. Combinò pure una gola di rame, nella quale chi fosse sospettato di colpa metteva la mano per purgarsi; e se era innocente, la ritirava senza pericolo; se mentiva, non potea ripigliarla finchè non avesse palesato la verità.

Ma l'uomo è soggetto a peccare, massime per amore, e Virgilio vi cascò; il quale da una nipote d'Augusto si lasciò gabbare in modo, che essa, consigliata da un cavaliero suo vago, il persuase a salir da lei entro un paniere che gli calò dalla finestra: ma come fu a mezz'aria, ivi lo tenne sospeso, talchè la mattina tutti si preser la baia di lui (1). Il poeta se ne vendicò in terribile modo, facendo che in tutta

<sup>(1)</sup> Una bella e rarissima incisione di Luca d'Olanda rappresenta il poeta in quest'atto, spenzolante a mezz'aria; e una femmina alla finestra vicina pare che inviti i viandanti a berteggiarlo.

a non si potesse più aver fuoco o lume, se non dalle parti postedella sua tiranna: beffarda beffata.

La donna in quattro piè posta si giace,

Per foco va a chi bisogno face. L' uno all' altro dar foco non potia, Perchè e l'uno e l'altro s'ammorzava; Per sè ogni casa tor ne convenìa. Molti giorni passati già si stava Anzi che Roma di foco fornesse; Lo cavalier gran dolore portava. Ma Virgilio che a lui non incresse Per vendicarsi allegrezza facia, Contento era che ciascun sapesse Che quello incanto lui fatto l'avia, Per voler la sua beffa vendicare, Non curando di quel che si dicia. Di foco fornita senza mancare Che fece Roma tutta a compimento, La donna a casa fu fatta tornarc.

lse ad Augusto dell'oltraggio; e istigato dal cavaliere, fece cacprigione Virgilio. Ma tener rinchiuso un negromante sarebbe difficile; e

Virgilio d'andarsene pensava. Nel cortile una nave disegnoe; Li prigionieri tutti dimandava, D'andar seco tutti loro pregoe, Dicendo se con lui volla andare: Alcun per bessa andar accettoe. In quella nave sì li fece entrare; A ognun per remo un baston dasia, Ed egli in poppa se mise a settare; E a ciascun di loro sì dicìa: — Quando comanderò che navigati, " Ciascun di voi a navigar si dia, « E niente a farlo non ve ne indusiati. " Da le prigioni tutti ci usciremo, "Condurrovvi, e sarete liberati". Quando gli parve, disse: — Date a remo ». Ciascun mostrava forte a navigare, La nave si levò. Disse: — Anderemo »: Fuor del cortile si vedea andare, In verso Puglia la nave tirava, Per aria la detta si vedea tirare. I prigionicri, che in prigione stava, Che nella nave non vollero entrare, Veduto il fatto, tutti lamentava. sto si querelò co' suoi baroni d'averlo indotto ad offendere un uomo, cui il cielo « accordoe Tutte le scienze che il mondo avia », e promise, se tornasse in corte, usargli ogni onore.

Virgilio intanto, sceso dalla nave, s'avviò a Napoli, ma fallata la via,

Passati li vesperi, si se trovava

Appo una casa, chiedendo albergare.

Non c'è vino; che importa? Virgilio ordina che ammaniscano una corbella d'uva ancor ghezza, e la mettano in un tinozzo con acqua. Non c'è prebenda; che importa? Virgilio manda uno spirito che proprio dinanzi ad Augusto toglie

Un gran taglier di carne allesse Con molti polli, e sì se portò in mano.

Augusto comprese che Virgilio solo poleva avergli giocato quel tiro: e a spese di lui si cenò a dovizia e si bevve a iosa.

In Napoli fur le feste grandi quando si seppe che Virgilio vi stava

s'un'osteria, e il pregarono

Che in Napoli memoria lasciasse

Del gran saper, che di lui fa parlare.

Egli adunque scrisse a un tal Melino « suo discepolo valente », che da Roma venisse a lui tosto; e come ci fu,

Tornare a Roma si gli comandoe:

— A Roberto di' che 'l mio libro ti dia ».

Di non legger su in quello lo pregoe.

Melino tosto si se mise in via,

Di e notte non cessò di camminare

Tanto che lui a Roma giugnia.

Andò a Roberto a dimandare

Lo libro del maestro, che 'l mandava:

Gliel diè Roberto senza dimorare.

Avuto il libro, indietro ritornava;

Di Roma uscito voglia gli venìa

Di legger lo libro lui si bramava.

Come a legger lo libro sì mettia,

Di spiriti moltitudine granda Contro di lui tutti se ne venìa:

— Che vuoi tu? che vuoi tu? » tutti dimanda.

Melino allor tutto si spaventoe

E de morir ebbe la tema granda.

Melino si prese ad argumentare,

E di presente a loro comandava

Che quella via debban salegare (selciare)

Da Roma a Napoli a compimenti,

Che sempre quella netta debba stare,

Gli spiriti si furon ubbidienti.

Quella strada si fece salegare

Di sassi vivi senza mancamenti.

Melino a Napoli vien a arrivare:

Virgilio molto forte 'l riprendia;

Dicea: — Rott' hai lo mio comandamento;

« Pena ne porterai per fede mia ».

Eccovi come le cronache fanno fabbricare la via Appia.

Virgilio, risoluto di dare più bella prova di negromanzia, fece compiere un'altra fabbrica meravigliosa:

Castel dell'Ovo quello si fe fare, E nell'acqua quello si fabbricoe,

Che ancor si vede e per opera pare.

Ancora oltra di quello si incantoe, Una mosca in un vetro incantava, Che tutte l'altre mosche si caccioe.

Alcuna mosca in Napoli non entrava, Questo al popol grandemente piacia. « Ma un'altra fece che più si montava:

Una fontana d'incanto facia,

La quale sempre olio si gittava, E dal gittare mai non s'astenia;

E quell'olio si continuava

A bastamento di quella cittade: Grand'allegrezza il popolo menava.

Altre cose e di grandi novitade Virgilio in quella terra facia Maravigliose e di grande beltade.

Preso dalla fama di tanti portenti, Augusto chiamò risolutamente a Roma Virgilio. Ma quando l'imperatore ritornava d' Asia vincitore, il poeta se gli fece incontro fin a Brindisi, e « dat gran caldo sì fu combattuto » che ammalò e morì.

Ottavian, che venia con sua schiera, Come la morte di Virgilio udia, Di gran dolor fe lamentanza fera.

Ai suoi baroni allora sì dicia:

— Di scienzia è morto lo più valente, « Non credo che nel mondo il simil sia.

I moralisti del medio evo da tutti questi fatti traevano buoni insegnamenti; ed anche la fine di Virgilio, secondo una tradizione diversa, doveva istruire quanto sia fallace la scienza umana. Perocchè avendo promesso (dice) ad Augusto di fare che gli alberi portassero tre volte l'anno, ed insieme fiori e frutti maturi e acerbi, e che i vascelli rimontassero i fiumi, e si guadagnasse danaro colla facilità con cui si perde, e le donne partorissero coll'agevolezza con cui concepiscono, ed altre meraviglie, pensò tornar giovane per aver tempo a compierle. A un fedelissimo servo insegnò dunque che il tagliasse a pezzi, poi lo salasse in un barile, mettendo la testa sotto e il cuore in mezzo, e altre avvertenze da fare nel massimo secreto, finchè egli si ravviverebbe. L'imperatore, inquieto della lontananza di Virgilio, fece tanto e tanto, che obbligò il servo a menarlo nel castello difeso da incantesimi, ove il poeta giaceva a pezzi: il che vedendo, e credendolo assassinato, egli uccise il servo. L'opera restò interrotta, e Virgilio più non rivisse.

Traverso alla mitologia del medio evo arrivò la conoscenza di Virgilio, come degli altri antichi, a Dante, il quale non seppe scegliersi

guida migliore per giungere, fra i pericoli del mondo, a vedere le pene dei reprobi e le speranze de'purganti, e fin alla cognizione delle cose superne e della verace beatitudine. Conformavasi egli alle credenze popolari allorchè facea dirgli, per niun altro peccato aver perduto il cielo, che per non avere posseduto la fede; e fa che Stazio rimanga convertito alla verità pel lume appunto venutogli dai vaticini dell'egloga citata, sicchè dice a Virgilio:

Verso Parnaso a ber nelle sue grotte,
E poi appresso Dio m'alluminasti.
Facesti come quei che va di notte,
Che porta il lume dietro, e sè non giova,
Ma dopo sè fa le persone dotte,
Quando dicesti: Secol si rinnova,
Torna giustizia e primo tempo umano,
E progenie discende dal ciel nuova.

Per te poeta fui, per te cristiano. Purg. xxII.

Ad Amsterdam nel 1552 fu stampata Ene schone historie von Virgilius, von zjin leven, doot, ende van zijn wonderlike werken di hj deede by nigromantien, ende by dat Behulpe des Drugels. Görres, nei Volksbücher, ragiona a lungo l'istoria popolare di Virgilio nel medio evo.

Vedansi pure Genthe, Virgil als Zaccherer in del Volkssage. Siebenhaar, De fabulis, quæ media ætate de Publio Virgilio

Marone circumferebantur.

Edelstand du Meril, De Virgile l'enchanteur

Franciscus Michel, Quæ vices, quæque mutationes et Virgilium ipsum et ejus carmina per mediam ætatem exceperint, explanare tentavit. Un capitolo di questa tesi per laurea è intitolato De scriptoribus medii ævi, qui quædam de magica Virgilii scientia retulerunt.

## LIBRO QUINTO

## CAPITOLO XLVI.

Il Cristianesimo perseguitato, combattente, vincitore.

Allorchè Costantino moveva verso l'Italia contro Massenzio, tutto l'esercito vide, sopra del sole, uno splendore in forma di croce, dove leggeasi: Per questo segno vincerai. Dappoi in sogno esso imperatore su avvertito che adottasse la croce per insegna; ond'egli sece sarne una col monogramma di Cristo, e la attaccò al làbaro, cioè allo stendardo imperiale, invece degli Dei che soleano portarsi innanzi alle legioni. Dall'obbrobrio del Golgota passa dunque la croce a guidare gli eserciti; presto sfolgorerà in fronte ai re, aprendo una nuova civiltà; ma traverso ai contrasti e ai patimenti, che sono indispensabili pel trionso del vero.

Gli apostoli è i primi loro discepoli, colla voce, coll'esempio, col martirio, colla Grazia propagarono la redentrice morte in parti remotissime; giovati umanamente dalla grande concentrazione del mondo civile nell'Impero, per cui erano tolte le barriere delle na-

zionali nimicizie, e rese universali le lingue greca e romana.

Come le antiche città voleano derivare le proprie origini da semidei, così le Chiese aspirarono al vanto d'esser fondate da apostoli e dai primi loro discepolí. Che san Paolo, allegando d'essere cittadino romano, declinasse i giudizi provinciali, e si facesse condurre a Roma, consta dagli Atti apostolici. Un'antica fama vi porta anche san Pietro (pag. 150), il quale, secondo le tradizioni napoletane, venendo da Antiochia approdò a Brindisi, quindi a Otranto; in Taranto lasciò vescovo Amasiano; visitò Trani, Oria, Andria; per l'Adriatico navigò a Siponto, indi pel Tirreno giunse a Napoli, e convertitala, vi pose vescovo Aspreno; s'addentrò pure a Capua, facendone vescovo Prisco, e Marco ad Atina, ed Epafrodito a Terracina, e Fotino a Benevento, e Simisio a Sessa, altri a Bari e altrove, Reggio vanta per primo pastore Stefano, ricevuto dall' apostolo Paolo; e Pozzuoli Patroba, discepolo di questo. Farebbero discepolo di Piètro san Paolino, che battezzò i Lucchesi. A Milano vorrebbe dirsi piantata la croce dall' apostolo Barnaba: nella Venezia da san Marco evangelista, il quale avendo convertito ad Aquileja Ermagora, in Roma lo presentò a Pietro, che destinollo vescovo di questa città (1). di Trieste, di Concordia; come san Massimo d' Emona, san Prosdocimo di Padova, Vicenza, Altino, Feltre, Este.

Pie tradizioni, che la critica non può tutte accettare, ma neppure senza leggerezza repudiar tutte. Certo in Roma, trentatrè anni dopo Cristo morto, Nerone trovava Cristiani in quantità (multitudo ingens); e non si poteano più reprimere che coll'inventare contro di loro insane calunnie, come l'incendio di Roma (pag. 100 e 151). I grandi e i dotti continuavano come Pilato a dire — Cos'è la verità? » ma numerose classi, che la necessità del lavoro salvava dalla corruzione, credendo quello che avevano creduto i loro padri, frequentavano i tempi, e sentivano il bisogno della divinità che soccorre, che consola, che rimunera. Fra gli schiavi, se molti riduceansi turpe strumento ai vizi del padrone, altri, più remoti dal lezzo signorile, mantenevano la moralità naturale. A costoro dunque come riusciva consolante l'udire parlarsi d'un Dio, eguale per essi e pei loro tiranni; e che colla pazienza poteano le dure fatiche, gl'iniqui strapazzi tramutare in tesoro per un' altra vita, ove ad un giudizio incorruttibile sarebbero chiamati non meno gli oppressori che gli oppressi!

Il più de' Cristiani cernivasi dunque tra costoro: ma ben presto Plinio ne scontrava d'ogni ordine ed età; Tertulliano asseriva al proconsole: — Se persisti a sterminare i Cristiani, puoi decimare la città, e fra' colpevoli troverai molti del tuo grado, senatori, matrone, amici »; l'editto dell' imperatore Valeriano suppone battezzati e se-

natori e cavalieri romani e dame di grado.

Neppure ai popoli più abbandonati la Providenza non avea lasciato mancare lumi per iscorgere la verità, e per almeno rispettare quel che non aveano forza di seguire. L'orgoglio degradasse pure lo spirito, la concupiscenza invilisse la carne, gli uomini si stordissero fra cure e voluttà; non poteano spegnere la coscienza prepotente che porta a cercare chi è Dio? chi l'uomo? quali relazioni fra questo e quello? come il peccatore può rigenerarsi? che cosa s'incontrerà dopo morte? A siffatte domande niuna risposta soddisfacente adduceano l'orgoglio degli Stoici, la depravazione degli Epicurei, la grossolanità de' Cinici, lo scetticismo degli Accademici; e soltanto dubbì o sottilità esibivano a chi invocava il riposo della certezza.

Nè meglio appagava una religione, dove professavasi o un Dio imperfetto, o la creatura perfetta; il che equivale a negare e la creatura e Dio; e che, spoglia di dogmi, riusciva mancante d'efficacia. Fra que sacerdoti, se eccettuate alcuni fanatici egizi e siri, chi mai avrebbe patito disagi non che tormenti pel suo Dio? chi voluto girare predicandone il culto, più di quel che giovasse ad acquistare credito e ricchezze? Tenevano la loro dignità non altrimenti che un

impiego dello Stato; pronti, se il senato lo decretasse, a sostituire Giove a Tina, Mitra ad Apollo, ed erigere altari al tiranno ed alla meretrice.

Or ecco il cristianesimo « dalle tenebre chiamando nell'ammirabile sua luce », e rivelando Colui che è la chiave di tutti i secreti, la parola di tutti gli enigmi, il compimento di tutta la legge, proclamava di nuovo la fede perchè fondato sulla rivelazione, la speranza perchè appoggiato a promesse divine, la carità perchè mostra tutti fratelli e solidarî in quell' ordine universale, ove ogni cosa si armonizza al fine supremo che a ciascun impose Iddio, e a quel supremo bene che è la manifestazione esterna delle perfezioni divine (2). Gente, non natavi per accidente ma entrata nel cristianesimo per intima persuasione e dopo lunga lotta e duri sacrifizi, e persuasa non darsi salute fuori di esso, restava impegnata a conservarlo e diffonderlo coll'esaltamento d'una profonda fiducia; scendere al vulgo, alle donne, ai fanciulli, per illuminarne l'intelletto, dirigerne la condotta, comunicar a tutti la cognizione più essenziale, quella de' propri doveri; sicchè i principi importanti all'ordine sociale diventano universale eredità per via di catechismi, omelie, professioni di fede, cantici, preghiere: forme diverse d'una fede sola, d'una sola speranza, adattate alla comune capacità. Il padre convertito trae la famiglia ad una credenza, fuor della quale sa che non si arriva a salvamento; il soldato predica alla sua coorte, uno schiavo all'ergastolo e talora al

A quest'apostolato potea lungamente resistere la gentilesca indifferenza? Roma avea provato ogni bene terreno, la potenza e la gloria, poi la ricchezza e le voluttà; e non se ne trovava appagata. Dei suoi pensatori, alcuni deploravano ancora Farsaglia, ed oscillavano tra una avventata resistenza e il disperare della pubblica cosa; altri in represso fermento aspettavano misteriosi avvenimenti predetti dagli oracoli, e creduti come si suole in tempi e da uomini infelici tra quell'avvicendare d'anarchia e despotismo, tra la brutalità degli imperanti, la feroce licenza de' guerrieri, le rapine de' magistrati. All' annunzio d' una religione, divina nella sua origine, semplice e vera nell'insegnamento, pura e generosa nell'applicazione; a quella dottrina semplice, chiara, umana e insieme sublime, l'intelletto s'apriva, se ancora la volontà esitava; quand' anche la Grazia non trionfasse delle abitudini e dell'interesse, il cristianesimo palesava virtù. a cui non poteasi ricusare ammirazione; colla fratellanza procurava i gaudi d'una vita interiore; coi purificati sentimenti sapeva occupare le anime robuste, esercitare le immaginazioni attive, soddisfare ai bisogni intellettuali e morali, repressi, non isradicati dal sofisma, dalla tirannide, dalle sventure. Prova di questo bisogno di virtù si è. che coloro i quali tentarono ringiovanirle, dovettero alle credenze antiche mescere alcun che di puro ed elevato, che non traevano dalla loro essenza, che mai non aveano avuto nella pratica; il grossolano politeismo avvicinare al dogma d'un Dio solo, restringendo il culto quasi unicamente a Giove, e facendo di Apollo un mediatore fra Dio e gli uomini per mezzo degli oracoli, un salvatore dell' umanità, il quale si fosse incarnato, vissuto servo in terra, sottoposto a

patimenti per espiazione.

Ma per quanto s' industriasse a rifarsi dei dogmi cristiani, forse che l'idolatria soccombente offriva la consolante dottrina della remissione de' percati? Rimorso della coscienza, uno poleva attutula altrimenti che con olocausti, col farsi piovere sul capo il sangue di villime scangate, o con attre espiazioni, di cui sentivi la superstaziosa vanta? Ur che baona nocelta l'u bre che un bio aveva radigata in se solo quell' ira ineffabile, e che ciascimo può appropriarsi i meriti infiniti del sicrifizio della croce mediante la ficie nel divino Redentore? I fedeli di quelle legalita, dove allo scellerato non serbavasi che il castigo, ben faccano colpa ai Cristiani dell' accogliere i percatori; ma i Cristiani rispondevano col restituirli innovati dalla

pendenza

Di buon'ora i Cristiani si costituirono in società con capi e regolamenti, entrate e spese (pag. 155); legami votontari e morali, eppur tenzei, che davano prevalenza sopra le fiacche e disperse aggregazioni religiose degli anticle, nelle quali ciò che in Etiuria si credeva, beffavasi in Sicilia, cd i sacerdoti de' vari delubri e de'molteplici nami, non che fra loro indipendenti, erano gelosi e nemi il Ne't ristiani invece, uno lo spirito, una la morale, uno il culto; devoti fin alla morte alla cansa stessa; a nelli unita della fede e nella cognizione del Figliatol di Dio (5), credevano meffabile il concilio de loro sacerdoti, perche lo Sparito Santo avea pro nesso d'esser con loro; dipendevano da capi che avevano conversato coll tomo Dio, o con chi gli era vissuto a' fianchi. Vedeado quell'intima comunanza, quel legame fraterno, saldato dall'unita celle credenze e delle speranze, i ta athi esclamavano. — Ve' come si amano le Ed a ragione, dice Tertuliano, ne fan le meravighe, essi che non sanno se non odiarsi.

I miracoli sono generalmente attestati prodotti in apotogie nelle quali troppo importava non mentire, e dai nemici stessi non negati, bensi attributti a magia; tanto che anche i incredulo di buona fede a arresta prima di rigettarli o volgerli in reso. Si negano 7 più grande diventa il miracolo di convertire il mondo, d'ispirare agli ignoranti la cognizione di si cievate dottrine, ai dotti la sommessione a tanti misteri, agli scredenti la fede di cose incredibili; e tutto ciò a

fronte di ostacoli potentissimi.

E ostacolo dei più robusti era l'abitudine. Colle prime idee, colle prime parole, il Gentile avea bevuto il politeismo; gli Dei crano associati alle impressioni di sua gioventu; ne' bisogni s' era rivolto ad essi, ricorso ai loro oracoli nel dubbio, sciolto ad essi il voto dopo campato da malattia, da naufragi, dalle manie di Caligola o dalle ven-

dette di Sejano.

Le immagini della mitologia ridono di tale squisitezza, che, anche perduta ugni fede e trascorsi tanti secoli, lusingano tuttora le nostre immaginazioni. Che doveva essere allora, quando tutte le arti v'altinguano? quando n'erano piem i libri, con cui si coltivava i ingegno, sincantavano gli ozi, si distraevano le malincome? Il Cristiano, che negli Dei protettori della musica, della poesia, dell'eloquenza

non riconosceva altro che demoni, era ridotto a privarsene: perchè ad ogni piè sospinto trovava pericoli e contaminazione, non dovea festeggiar i giorni di reciproci augurt o di solenni commemorazioni; non sospendere lampade e rami di lauro alle porte, nè coronarsi di fiori quando tutto il popolo s' inghirlandava; anzi protestare ad ogni atto che inferisse idolatria. A nozze si cantano Talassio ed Imene? alle esequie si fanno espiazioni? nei banchetti si liba agli Dei ospitali? nelle case si riveriscono i Lari? il Cristiano deve fuggire, mostrarne orrore. Da ciò continui disgusti; e il convertito obbligato a lasciar le più care distrazioni, ridursi alle abnegazioni, all'isolamento.

Ad impieghi e dignità era unica via il piacere al principe; e il principe bruciava i Cristiani, e ne faceva fanali a' suoi orti. Per rinfrancare il debole sentimento morale, eransi muniti di religiose cerimonie tutti gli atti della pubblica vita. Quelli dunque che già occupavano magistrature, come poteano prestare il giuramento? come sacrificare? come intervenire nel senato che radunavasi in un tempio, e le cui tornate cominciavano da libagioni alle divinità? come

presedere ai giuochi gentileschi?

E ai giuochi ripetemmo quanto traessero ingordi i Romani. Or bene, il cristianesimo esecrava spettacoli ove per diletto si versava sangue, e i nuovi convertiti venivano conosciuti all' allontanarsi dal circo; ma ciò quanto costava! Alipio (ce lo racconta sant' Agostino) convertito rinunziò agli spettacoli sanguinari: pure un giorno i suoi amici lo trascinarono al circo romano. Egli vi si tenne ad occhi chiusi e immobile durante la lotta; quando improviso il silenzio ansioso degli spettatori è rotto da applausi feroci, perchè un gladiatore aveva atterrato l'altro. Vinto dalla curiosità, Alipio schiude gli occhi, e la vista di quel sangue gli ridesta la crudele voluttà; mal suo grado si affissa su quel corpo boccheggiante, e l'anima di lui s'inebria del furore del combattimento e degli omicidi dell'arena. « Più non era l'uomo strascinatovi a forza, ma uno anch'esso della folla, commosso del pari, del pari gridante, ebro di gioia come essa, e impaziente di ritornar a godere i furori del circo ». Tanto l'abitudine prevaleva sopra le migliori risoluzioni.

L'idolatria sfoggiava la solennità d'un pubblico culto, con feste patrie e regie; il cristianesimo non esibiva che povera e semplice austerità: quella, connessa a' primordi della storia nazionale, deificava i fondatori e i legislatori del popolo; questo li sbalzava dall'are per sostituirvi il figlio di un fabbro, uno morto sul patibolo. Il vulgo stesso nel culto della patria vedeva quello della sua gloria; talchè

s' innestavano pietà e patriotismo.

E chi erano costoro che venivano a dar il crollo a credenze, antiche quanto il mondo, diffuse quanto il genere umano? Non sapienti
Greci, non Pitagorici o Gimnosofisti, ma della genia degli Ebrei, rinomata per corriva e nata al servaggio, derisa per la singolarità dei
costumi e per le astinenze. Il loro fondatore non avea, come gli altri
autori di religioni, usato lo scettro o la spada, nè tampoco la cetra
o la penna: i suoi discepoli, levati dal remo o dal banco, erano una
marmaglia pezzente, che si raccoglieva attorno poveri schiavi, gio-

Canti, St. degli Ital. - II, 24

vani inesperti o vecchi mentecatti, per contar baie d'un Dio che a umana, d'uno che crocifisso risorge; vietava di discutere le ragioni dell'adorare e del credere; giudicava un male la sapienza del mondo, un bene la follia; riponeva la sapienza (come Giuliano li rimprove-

rava) nel ripeteré stupidamente, — lo credo ».

Pértanto la religione di Cristo era dai Latini chiamata insania, amentia, dementia, stultitia, furiosa opinio, furoris incipientia; l'orgoglioso repugnava dall'accomunarsi con artigiani e schiavi; i dotti trovarono ridicoli que' misteri, la cui sublimità non s'attinge che mediante la Grazia; la povertà e i supplizi de' discepoli davano argomento della debolezza del fondatore in una società che tutto riponeva nell'esito, tutto conchiudeva con questo mondo. Esagerando poi e falsando, dicevano che i Nazareni adorassero il sole, un agnello, una forca, una testa di giumento: e il vulgo, sempre numerosissimo, rideva, e li giudicava stolti ancor più che malvagi (4).

Ma anche malvagi li credeva. Costretti com' erano a tenere le assemblee in secreto, i Cristiani davano appiglio alle accuse, solite apporsi a tutto ciò che è arcano; e nel più sinistro senso venivano intesi i riti loro. Le sobrie agapi sono inverecondo stravizzo: nei silenzi delle catacombe violentano il pudore e la natura: un fanciullo coperto di farina è presentato al neofito, il quale lo trafigge senza sapere che si faccia, se ne raccoglie il sangue in calici che passano da un labbro all'altro, e se ne mangiano le carni. Ritraggonsi dalle

magistrature per non dovere far omaggio agli Dei? li sentenziano d'infingardi: sono stregonerie i miracoli; malefizio la loro costanza nei supplizi: anzi sono atei perchè non hanno sacrifizi, non tempi (5).

Eppure cotesti ribaldi qual morale insegnano? la più pura ed austera: povertà ad un mondo idolatrante le ricchezze; umiltà al secolo della superbia; castità in mezzo alle ostentate lascivie; abnegazione tra il filosofico egoismo. Invece di quell' assenza d'ogni dogma, così comoda all'accidia umana, che permetteva tutte le contraddizioni all'intelligenza, tutti i vaneggiamenti all'anima, tutte le superstizioni ai cuori, tulti gli eccessi alle passioni, intimavasi un dogma preciso, assoluto, universale, che richiedeva l'intensità dell' intelletto, la sommessione del raziocinio, l'obbedienza del cuore; al panteismo filosofico o al popolare l'idea della spiritualità di Dio e dell'individualità dell' uomo; agli Epicurei la fede nella Providenza e nelle retribuzioni postume; agl'increduli e agli indifferenti la necessità del culto; agli egoisti la solidarietà del genere umano; ai gaudenti le austerità e l'umiliazione; allo schiavo di ritenere le sue catene, sebben al padrone intimi ch' egli è eguale al servo; al povero di non esigere i soccorsi, sebbene al ricco imponga di dare volontariamente. La gente, che da tanti mali erasi rifuggita nelle voluttà, senza tampoco sospettare che queste offendessero divinità tuffate nello stesso brago, vedevasi allora non solo interdetti gli atti, ma riprovato il desiderio: riprovata la fornicazione anche colle libere, anche colle schiave; riprovata la vendetta, che prima era dovere e religione; riprovato il fasto, e detli beati coloro che soffrono, beati gli umili di spirito; esclusi dalla gloria i molli, gli adulteri, i pederasti. Questa guerra alle

passioni, questo freno agli istinti naturali; quanti non dovea stornare dal cristianesimo?

Mercanti e artieri assai vivevano del somministrar vittime, dell'allestire giuochi e simulacri: sacerdoti, auguri, re sacrificuli, incantatori, astrologi recavansi in odio chi guastava lor arte, e facevano prova di sostenerla col ravvivare il fervore pel culto antico, l'attenzione degli oracoli, la scaltrezza dei prodigi. Così invalse una quantità di maghi e prestigiatori, tra cui famosi Simone samaritano in patria e Apollonio di Tiane a Roma. Quegli offerse a san Pietro del danaro se gli partecipasse la facoltà di conferire lo Spirito Santo; donde fu nominata la simonia, cioè il vendere le cose sacre; prima eresia che comparve, ultima che sparirà. Vogliono capitasse egli a Roma regnante Claudio, e co' suoi prestigi talmente s'illustrasse, da meritare una statua nell'isola del Tevere (6); ma avendo voluto librarsi a volo, si ruppe la persona. Anche Apollonio venne a Roma imperando Nerone, il quale, comunque nemico ai filosofi, gli permise di rimanere, e d'alloggiar ne' tempi, secondo soleva; poi a Vespasiano diede consigli sul ben governare l'impero. Accusato da un Greco a Domiziano, tornò a Roma a giustificarsi, ma il giorno medesimo fu visto a Pozzuoli e ad Efeso; e trovandosi in quest' ultima città al momento che Domiziano cadeva trafitto a Roma, sospese di parlare, e stato alquanto assorto, agli uditori meravigliati, disse: — Il tiranno è morto ». Nerva succeduto imperatore, e che già eragli amico, l'invitò; ma egli scusossene, e mandògli de' pareri; indi sparve, nè più fu veduto vivo o morto.

Persone devote al nome di costui, e a quel di Pitagora, cui egli s'appoggiava, professavano che un'infinità di geni occupassero il vuoto fra l'uomo e Dio, partecipi in vario grado alla natura di esso; e poter l'uomo contrarre patti con quelli per via di cerimonie, digiuni, purificazioni. Il popolo li temeva e pagava, i grandi vi credevano; non Caracalla soltanto, ma fin Marc' Aurelio ne aveva sempre agli orecchi; e la malignità li confondeva coi Cristiani, e i miracoli

de' santi coi costoro prestigi.

La più grave imputazione però ai Cristiani, vorrei dire la più romana, era d'odiare il genere umano, il che significava odiare l'impero (7). Le istituzioni di Roma traevano lor forza dallo spirito di famiglia, sopra il quale era sorta la gran città, e dalla conseguente venerazione per gli antenati. Or ecco il cristianesimo, che, per guadagnare gli spiriti volgendosi principalmente alla gioventù, la sottraeva ad una generazione frivola, logora, ignara del vero bene, nimicava il padre ai figli, il fratello al fratello; donde eseredati figliuoli, repudiate mogli, puniti schiavi, scassinata l'autorità domestica. Non che opporre agli antichi nuove glorie, nuove virtù, proferivansi dannati eternamente gli uomini più cari e venerati, i conquistatori ed i sapienti, i Cesari e i Ciceroni; chiamati demoni gli Dei, pel cui auspicio era ingrandito il Campidoglio. Mentre Roma intitolava eroi quelli che aveano sterminato maggiori popoli, grandezza il rapire a molti l'indipendenza, principal fonte di potere e di gloria la guerra, unico scopo di questa la conquista; ecco predicarsi la pace, la fratellanza,

la giustizia, condannarsi cioè tutta la politica antica e nuova di Roma; dall'angustie d'una patria terrena sollevati gli animi ad-una invisibile, della quale erano cittadini gli uomini tutti, anche il vinto, anche

il barbaro, anche lo schiavo.

La religione de' Latini era essenzialmente nazionale, e incarnata colla repubblica; Roma, città santa, inorgogliavasi di derivare dagli Dei; a sette cose sacre annetteasi la conservazione dell'impero (V. 1, pag. 85); nei maggiori frangenti consultavansi i libri Sibillini; senza auspizi non si tenevano assemblee, senza feciali non s'indiceva la guerra o saldava la pace, senza sacrifizi non s' inaugurava imperatore o console; a comuni solennità si congregavano le federazioni; e le teorie, portando l'annuo omaggio della lontana colonia alla madrepatria, teneano stretto il nodo fra questa e quella. Intaccare pertanto la religione era intaccare lo Stato, era un dichiararsi nemici del genere umano.

Augusto, fondando l'impero, trovò la necessità di rinnobilire le svilite idee religiose, e « ristorare i templ e le crollanti immagini degli Dei » (Orazio); e in testimonio dell' alleanza fra lo statuto e la religione, uni il sommo pontificato alla potenza imperiale, e collocò nel senato l'altare della Vittoria. Allora fu imposto silenzio alle voci. che nella Roma repubblicana sbraveggiavano gli Dei e la vita futura; si moltiplicarono sacrifizi, iscrizioni votive, delubri. Mecenate, consigliando Augusto sul modo di governare, gli aveva detto: -- Onora « sempre e dapertutto la divinità secondo le leggi e gli usi aviti. e a costringi gli altri a farlo. Quelli che introducono alcun che di stra-« nio nel culto, detesta e punisci, non solo per riguardo agli Dei ma « perchè questi novatori trascinano molti cittadini ad alterare i co-« stumi, donde vengono congiure, intelligenze, associazioni perico-« lose » (8). Le assemblee erano vietate, anche quando tendessero a pubblica utilità; e tanto più se di scopo religioso. I giureconsulti « custodi delle divine ed umane cose » pronunziavano doversi conservare ad ogni costo il culto avito, e Ulpiano radunò tutte le leggi in proposito (9). Ben è vero che ai numi patri e ai greci si erano aggiunti ora l'Iside egizia, ora il Mitra persiano, poco importando al politeismo che gli Dei fossero venti o cento, anzi alla costituzione essendo consono l'adottare gli Dei stranieri, ed alla politica l'assimilarsi i vinti coll' accettarne le credenze. Ma tutt' altrimenti andava il caso con una religione che ogn' altra escludeva, che diceasi universale, e destinata a fabbricare il suo tempio colle macerie delle nemiche.

La tirannia fin allora aveva colpito gli uomini nel corpo, ne' beni, nella vita, non s' era rivolta all'anima, al pensiero, mai non avendoli incontrati sulla sua via. Era la prima volta che desse di cozzo in una fede seria, profonda, pronta ad obbedire finchè le si chiedessero gli averi e il sangue, ma risoluta a resistere quando n' andassero di mezzo la credenza o il dovere: in quella gara di farsi vili al pie' di vili regnanti, insegnano che l' uomo è soltanto di Dio (10); quanto ai dogmi ed all' esercizio di loro religione, non conoscono superiorità terrena; adoprano sincerità e pazienza, non forza o scaltrezze, non

calore a transazioni, non guadagnar tempo; persuasi che tutte le cose visibili sono un nulla a petto delle arcane, che l'unico bene consiste nell'accettar la croce, l'unico male nel peccato, e che la follia del Calvario trionferebbe dell'ostinazione d'Israele, e della superbia di Roma: gl'imperatori o i proconsoli vogliono forzarli? se deboli, fuggono; se no, soffrono, non piegano: contro la barbarie raddoppiasi la loro costanza, la quale diventa ad altri eccitamento, sicchè di Cristiani.

" il sangue è semenza di Cristiani ".

Pure cotesti settari dal loro Cristo aveano imparato a rispettare la potestà; sotto imperatori che disonoravano la natura, i loro dottori gli esortavano alla docilità, non essendo ancora in tal numero che bastassero a rappresentare un voto nazionale e mutare un reggimento. San Vittore interrogato da un prefetto, risponde: — Nulla ho fatto « contra l'onore o gl'interessi dell'imperatore o della repubblica; non " ricusai di assumere la difesa ove il dovere me l'imponeva; ogni « giorno offro il sagrifizio per la salute di cesare e dell'impero; ogni " giorno in favore della repubblica immolo vittima spirituale al mio « Dio ». Perocchè il cristianesimo, improntato della universalità, attributo incommunicabile delle soluzioni divine, collocò la religione ben disopra della parte contingente e variabile della società, fermandolo nell'essenziale e permanente, sicchè l'uomo, in qualunque clima e qualunque governo, possa operare il perfezionamento proprio e meritarsi il cielo; sotto principi crudeli e scostumati non si ribella alla società, da' cui peccati rifugge; non pretende sovvertirla, ma cerca emendarla; combatte i vizi del secolo, ma senza staccarsi da esso.

Pertanto i Cristiani, ignorati o tollerati, erano cresciuti. I padroni degli schiavi s'accorgeano d'un mutamento, non cominciato dalle sublimi, ma dalle infime parti della società: alcuni sofisti tolsero a sillogizzare sopra quelle credenze: i sacerdoti vedeano diradarsi i tempi, sminuire le offerte. Allora, aperti gli occhi, si conobbe che costoro, nati appena ieri, già empivano i fôri, i tribunali, le legioni; senz' armi, senza difesa, negavano obbedienza ad ordini così semplici, come pareano il bruciare un grano d'incenso sull'ara di un dio o d'un imperatore; e piuttosto accontentavansi di morire. Alla romana legalità, che faceva delitto il contrariare un decreto qualunque, come dovea movere sdegno questa inobbedienza! Gli statisti, che sentivano non poter più Roma prosperare dacchè era spoglia di morale ed abbandonata ai baccanali della forza, sapevano però che nel cadavere d'un grande Stato le istituzioni antiche conservano una vita galvanica, perchè e l'aristocrazia si ricorda qualfu, e l'esercito è abituato ad una certa disciplina, e il popolo ad un' amministrazione qual ella sia, e nel principe si concentrano la forza e l'opinione. Di qui l nacità alle forme vetuste, che è propria de'domini deboli; di qui dio dei politici contro il cristianesimo.

Sopragiungevano intanto sempre nuove traversie; peste, tremu fame, correrie di Barbari: e i Cristiani predicavano, — Sono avidel cielo; Roma e il mondo, sommersi in un mare di vizi, meritato questi e peggiori castighi ». Fremeano i Gentili a tal voce, quasi de-

siderassero o si compiacessero de' mali di cui adducevano la ragione: i politici si confermavano nel crederli avversi allo Stato: i religiosi pensavano che le costoro bestemmie irritassero gli Dei, i quali, destri un tempo agl' incrementi di Roma, lasciavanla allora sfasciarsi. Adunque ne si plachi la collera col sagrificare i loro nemici; il Cristiano, pel solo suo nome, sia considerato « nemico de' numi, degl' imperatori, delle leggi, de' costumi, di tutta la natura » (11).

Derivavano dunque dalla legalità romana le persecuzioni, che quella civiltà ci presentano in un aspetto troppo differente dal classico; quistione politica più che religiosa, dove, poco curando la dottrina, punivasi la disobbedienza; e dove gl'imperatori buoni, cioè ispirati dall'antico genio romano, imperversarono più che non i mat-

vagi, quali Comodo ed Blagabalo.

La Chiesa noverò le sue vittorie dal numero delle sue tribolazioni. Sotto Nerone vedemmo la prima volta perseguitati i Cristiani, e
non pare fosse soltanto per dar una soddisfazione al popolo, nè che
si limitasse a Roma (12). Domiziano, quando voleva rifabbricare il
Giove Capitolino, tassò gli Ebrei un tanto per testa; e i Cristiani, compresi sotto quel nome, non volendo a verun patto contribuire per idolatrie, ne nacque nuova persecuzione, in cui caddero Flavio Clemente, cugino dell' imperatore e collega di lui nel consolato, colla
moglie e la nipote Domitilla. Il cristianesimo era già dunque arrivato

ai limitari della reggia.

Plinio Cecilio (pag. 236), stando proconsole della Bitinia e del Ponto, senti contrasto fra il dovere d'eseguir la legge che condannava i Cristiani, e la coscienza propria che glieli mostrava incolpevoli ; laonde interpellò l'imperatore Trajano come comportarsi, e se fossero a punire indistintamente giovani e vecchi, se perdonare a chi si pentiva. — Gl'interrogai (soggiunge) se fossero cristiani; e quei « che confessarono, escussi due o tre fiate con minaccia del suppli-« zio se perseveravano, gli ho condannati, giacchè meritano castigo « la disobbedienza e l'ostinazione. Alcuni denunziati negarono; altri « dissero aver cessato d'essere cristiani, ed affermavano che tutto « il loro errore o delitto consisteva nell'adunarsi un giorno prefisso « avanti l'alba, e avvicendare inni a Cristo come fosse dio; si obblia gavano con giuramento di non commetter furto, adulterio od altro « misfatto, ne negare il deposito; poi raccoglievansi a mensa comu-« ne, innocente. Credetti bene chiarir la verità col mettere alla tor-« tura due giovani schiave che diceansi addette ai ministeri di quel « culto: non vi ho scoperto che una superstizione trasmodata, laonde \* ho sospeso tutto, aspettando tuoi ordini. Gran numero di persone « d'ogni sesso e grado sono e saranno comprese in tale accusa, « poichè questo contagio non ha soltanto infette le città, ma si è di-« latato pei villaggi e le campagne ». L'imperatore, rispondendo, collauda l'operato del suo ministro, ma essere impossibile stabilir regola certa e generale in questa sorta di cause.—Non bisogna fare « indagini;ma se accusati e convinti, punirli; se l'imputato nega d'esser « cristiano, gli si perdoni ».

-Strana rivelazione del contrasto fra la legalità e la giustizia! Il

proconsole, uomo onesto, non trova rei questi settari se non del nome, pure non domanda che siano salvati, sibbene con qual misura deva castigarii; e li mette al tormento per iscoprirne delitti, di cui non sono accusati. L'imperatore, un de' migliori, anch'egli tentenna fra il proprio sentimento e la ferrea rigidezza delle leggi. E come! la legge è tanto vaga che i prudenti stessi non sanno come interpretaria, e può essere sospesa non solo dall'imperatore, ma fin dal proconsole: eppure a'dubbi di questo, l'i mperatore non risponde se non che ha fatto bene! Se sono colpevoli, perchè declinare l'indagine? perchè assolverli sulla semplice negati va? Se innocenti, perchè punirli di confessare ciò che non è colpa? Che legislazione è cotesta dove si castiga non un fatto, ma un sent imento? Qual sanguinoso testimonio del niun conto che gli antichi fa ceano della vita dei loro simili! (13).

Che se tanto lasciavasi all' arbitrio de' tribunali, e sotto un Plinio ed un Trajano, che doveva essere delle assemblee tumul tuarie, quando la plebe, nei giorni devoti agli Dei o fra la sanguinaria ebrezza dell' anfiteatro, chiamava a gran voci, — I Cristiani alle fiamme, alle fiere? » Editti d' Adriano e d' Antonino vietarono di far fondamento sulla semplice diceria per condannarli: ma che, se i rei medesimi confessavano, anzi gloriavansi? Come doveva inviperire l'orgoglio degl'imperatori o de'loro ministri allorchè vedeano un fanciullo, una donna, un oscuro cittadino confessare apertamente il delitto apposto; e a lusinghe, a promesse, a minaccie resistendo, ricusare non un delitto, ma l'atto il più semplice del culto nazionale, un granello d'incenso al dio Giove o al dio Antinoo! Li straziavano allora colla tortura, non per istrapparne la confession del delitto, ma acciocchè il negassero; oppure mettevano a lubriche prove la continenza dei giovani e la castità delle vergini; e infieriti della resistenza, gli abbandonavano a' manigoldi e al vulgo, in cui la ferocia, ispirata dall' abitudine de' supplizi e de' giuochi circesi, veniva infervorata dal fanatismo.

Talvolta governatori umani respingevano le accuse, o con sotterfugi salvavano gl' imputati; talvolta li cacciavano solamente a confine: ma altri li chiudevano negli ergastoli e nelle miniere, oppure
esercitavano su loro l' esacerbazione che permetteva la legge, iniquissima perchè indeterminata. Alla prova soccombevano? riportavano applausi dai Pagani, orrore e compassione dai Cristiani. Chi subisse generoso i tormenti, restava in venerazione; i fedeli baciavani
le catene portate e le cicatrici rimaste; pei morti istituivano appi
commemorazioni; e il sangue e le ossa, raccolte studiosamente,
nivano poste sotto gli altari che servivano di mensa al viatico di qu
che si professavano pronti ad imitarli, e che in impeto generoso ambivano il martirio fin a denunziarsi da sè stessi, a sturbare a bella
posta i riti idolatrici, a ricusare la clemenza, e negli anfiteatri provocar l' ira delle fiere e de' manigoldi (14).

A malgrado degli scrupoli di Trajano, consta che sotto di esso molti subirono il martirio. Clemente papa fu sbandito dalla sua sede. Ignazio, vescovo d'Antiochia, fu da quell'imperatore mandato a Ro.

ma, perchè vi fosse ucciso: sul viaggio dell' intrepido confessore di Cristo accorreano vescovi, diaconi, fedeli; in Roma tanti mostravano interessi per lui, ch'egli temeva riuscissero a camparlo dal martirio: ma come vi si seppe destinato, coi fedeli pregò il Figliuol di Dio per le Chiese, per la carità fra'Cristiani, per la cessazione delle persecuzioni: esposto nell'anfiteatro alle fiere nelle feste Sigillarie, mentre i Gentili applaudivano ai leoni che lo sbranavano, i fedeli pregavano per esso, e ne davano avviso ai fratelli d'ogni paese, affinche quel

giorno tenessero in perpetuo solenne.

Adriano, spinto al sangue da zelo per le superstizioni e la magia. e da odio per gli Ebrei, ordinò processure, nelle quali caddero i papi Alessandro, Sisto e Telesforo. Fabbricata la villa di Tivoli, cominciò magnifici sagrifizi per dedicarla: ma che? le vittime, gli auspizi, gli auguri uscivano a vuoto o in sinistro. Interrogati con più vigorose evocazioni, gli Dei risposero: -- Come renderemmo oracoli, se ogni " giorno Sinforosa co' suoi sette figli ci oltraggia, invocando il suo "Dio? "L'imperatore ebbe a sè costei, che richiesta dell'esser suo, rispose: --- Mio marito Getulio, con Amanzio fratel suo, tribuni mili-« tari, patirono per Gesù Cristo, ed anzichè immolare agli Dei, lascia-« ronsi recidere il capo, acquistando infamia in terra e gloria fra gli « angeli ». E intimandole l'imperatore, — Tu sagrificherai agli Dei, o sarai a loro sagrificata », non esitò nella scelta, anelando di ricongiungersi collo sposo. L'imperatore dunque la fece condurre nel tempio d'Ercole, quivi schiaffeggiare, sospendere pei capelli, e durando pur ferma, gettare nelle cascatelle, memori delle voluttuose canzoni d'Orazio. I figliuoli ne imitarono la costanza.

Era Aglae una romana tanto ricca, che tre volte diede i pubblici spettacoli; amministravano le sue entrate settantatrè agenti, ai quali soprantendeva Bonifazio, uomo ospitale e largo coi poveri, ma licenzioso, e che con essa viveva in peccato. Avuto da Aglae commissione di andare in Oriente, e recare reliquie di martiri, per cui intercessione ottenere perdonanza, egli parti con dodici cavalli, tre lettighe e molti profumi ; e per via cominciò a pensare seriamente ad un' opera assunta con leggerezza, e ad orare e far astinenza. Giunto a Tarso, vide il martirio d'alcuni Cristiani, e preso dalla costoro fermezza, li pregò che per lui pregassero; sicchè il governatore fece esporre lui pure ad ogni peggior tormento, che egli comportò pazientissimo in ammenda del passato. Aglae, avvertita del martirio dell'amante, ne ricomprò il cadavere a molto prezzo, e ritornata allo spirito, diede ogni aver suo ai poveri, e con poche donzelle si ritirò

Cecilia romana, obbligata contro voglia al matrimonio, converte il marito, il cognato ed altri, ed è condannata a perdere gli occhi da un' governatore cui troppo erano piaciuti. Maria, schiava d'un Tertullo senatore romano, sola della casa adorava Cristo, ed era tollerata per la fedeltà e l'esatto servire. Sopragiunta la persecuzione di Diocleziano, il padrone, per non essere costretto a denunziarla e così perderla, la fa battere a verghe onde muti fede, e sepellire in carcere, ma senza smoverla. Il giudice informatone, la volle a sè, la fece marMARTIRI 381

torare tanto, che il popolo incompassionito volle si cessassero i tormenti. Il giudice la diede allora in custodia ad un soldato, ed essa temendo per la sua onestà, fuggi tra i monti, ove finì poi santamente (15).

Molte altre donne col santo eroismo assicuravano la libertà della femmina, e ricompravano dall'obbrobriosa servitù il loro sesso, elevandolo alla dignità della donna cristiana. Così la bellezza domava la forza, la morte intimoriva i viventi, e la fede trionfava dell'orgoglio.

Que' Romani che non voleano stordirsi sull' avvilimento della patria, si compiacevano nel rimembrare gli Scevola, i Bruti, i Catoni, prodighi delle grand' anime per una libertà, che sembrava più bella dacchè perduta; e nel segreto vantavano i pochi che ancora gl'imitassero o li contraffacessero resistendo ai cesari e affrontando la morte. Or eccoti una setta che proclama la libertà; non la libertà che rinega l'ordine e che si acquista per sommosse, ma che rifiuta qualsivoglia restrizione alla coscienza, e per la quale cotesti Galilei sanno, non darsi la morte, ma intrepidi aspettarla (16). Ma gli eroi, sublimando la passione umana, operavano cose straordinarie per l'acquisto di gloria: i santi, rinunziato ad ogni passione, senza calcolare le proprie forze, inermi ma intrepidi affrontavano le potestà umane e le infernali, nulla curando della lode, e la volontà propria rimettendo affatto a Dio.

Vero è che i Romani erano avvezzi a quotidiani supplizi, a conflitti di gladiatori, a battaglie nella città o sui campi, a stoici suicidi : ma coloro o lasciavano la vita costretti, o la gittavano come un carico importabile, al più la deponevano con indifferenza, come cosa che saziò. Ne' Cristiani all'incontro, fanciulli « che non distinguono la destra dalla sinistra », vecchi, donne morivano non colla orgogliosa dignità delle scuole, ma con semplicità; non per erudizione di dottrine morte, ma per le parole della vita; non per sè stessi, ma pel genere umano: fra supplizi squisiti non metteano lamento, gioivano, perdonavano. « Il vulgo (dice Lattanzio) vedendo « le persone lacerate con vari tormenti, e mentre i carnefici si stan-« cano, esse durare nella pazienza, fa giudizio che non sia vanità « questa perseveranza dei morenti, e che senza Dio non potrebbero " sopportarsi tanti spasimi. Masnadieri, persone robustissime non « reggono a pari torture, gemono, urlano, soccombono al dolore, " perchè vi manca l'ispirata pazienza. I nostri, non che uomini, ma « fanciulli e donnicciuole, tacendo vincono i loro tormentatori, nè il « fuoco stesso può strappar ad essi un gemito; il sesso debole, la « fragile età soffrono d'essere sbranati a membro a membro, e non " per necessità, giacchè potrebbero evitarlo, ma per volontà, giac-« chè confidano in Dio » (17).

L'antica società facea dunque il suo dovere, e il suo la nuova; i Cristiani subiscono la pena di morte, ma la dichiarano iniqua; si crederebbero contaminati pur dalla vista d'un supplizio, e interdicono il sacerdozio a chi uccise od esercitò diritto di sangue (18); sublimando per tal guisa il carattere dell'uomo, non più soltanto quand'è ravvolto nella toga senatoria o nel mantello filosofico, o

decorato dell'anello equestre, ma anche povero, ignorante, nudo, perfin colpevole; è uomo, e basta. Questa tacita ma costante resi-

stenza rivelò la vigoria del cristianesimo.

Ai propagatori del vero più che le persecuzioni e la morte pesano la calunnia o la non curanza; e queste porsero nuovo esercizio alla pazienza de' primi Cristiani. Giovenale descrisse uno dei loro supplizi coll' indifferenza d' un franco pensatore al cospetto di fanatici (19); Tacito confuse questa setta odiosa colle tante che infestavano Roma, cloaca di tutte le immondezze (20); Plinio giuniore non può crederli rei, eppure li punisce; Plinio maggiore, Plutarco, Quintiliano nè tampoco li nominano; nè la lunga storia di Dione Cassio, nè quasi la più ampia Storia Augusta; il satirico Luciano ne fa assurde celie; i dotti gli accusano di predicar a donne, fanciulli, schia-

vi, evitando di scontrarsi con pensatori.

Ma intanto la parola, soffocata o derisa, echeggiava da mille parti: e già penetrava nelle scuole, sostenuta con eloquenti scritture e incalzanti argomentazioni; nè più fu lecito alle persone colte ignoraria quando veniva a provocar l'esame e chiedere giustizia. Alcuni autori vi attingevano verità dapprima ignote, sicchè qualcosa di più puro ed elevato inserivano in libri di fondo pagano. Singolarmente in Seneca, fra tante debolezze e vanità, s'incontrano rudimenti di precetti e persino frasi, che accertano avesse cognizione de' libri cristiani, anzi alcuno disse amicizia con san Paolo (21). Il spo non è più il Dio cieco ed impotente degli Stoici, ma uno incorporeo, indipendente, che è sua propria necessità, e che prima di far il mondo lo pensò (22); abita in cuor dell' uomo virtuoso (23), vuol essere amato (24) perchè ci ama; noi siamo soci e membri suoi (25): la maestà degli Dei è nulla senza la loro bontà: la Providenza governa il mondo, non da madre cieca, ma da padre prudente, laonde obbedire a Dio è libertà (26): supremo bene è il possedere un' anima retta e una lucida intelligenza. Romano, egli seppe compassionar l'uomo esposto alle belve e agli stocchi dell'anfiteatro. — Voi dite, egli commise un delitto e merita morte. Sia; ma voi, qual delitto avete voi commesso per meritare d'essere spettatori del suo supplizio? » (27) Proclamò che « il divino spirito appartiene allo schiavo come al patrizio; schiavo, liberto, cavaliere son parole inventate dalla vanità o dal dispregio; la virtù non esclude veruno; ognuno è nobile perchè discende da Dio. Non li chiamare schiavi, ma uomini, ma commensali, ma men nobili amici, ma consorti di schiavitù, giacchè la fortuna ha su noi i medesimi diritti come su loro. Quel che tu dici schiavo, viene dal ceppo stesso che tu. Consultalo, ammettilo a' tuoi colloqui, a' tuoi pasti; non voler essergli formidabile, e ti basti quel che basta a Dio, rispetto e amore » (28).

Per verità le azioni sue furono poco cristiane, ma certo egli migliorò sul fine della sua vita: le lettere a Lucilio tengono più del serio; nella sesta accenna ad un cambiamento avvenuto in lui, ad una trasfigurazione; gli manda libri dove ha segnato i passi più degni d'approvazione e ammirazione. Pure nelle lettere stesse colloca il saggio più in alto che Dio, esalta il suicidio, dubita dell'immortalità, e affatto da gentile fu la sua morte; onde possiam conchiudere con Erasmo: — Se si legga come pagano, scrisse cristia-

namente; se come cristiano, scrisse gentilesco ».

· Ma la sapienza, che in lui e in altri moralisti si trova a frammenti e tra contraddizioni, veniva insegnata nella sua pienezza dai santi Padri, e col carattere dell'universalità. Quella manifestazione di Dio rendeva inescusabile il paganesimo (29); quella fede indomita a terrori e lusinghe, quelle virtù più che umane infondeano nel mondo uno spirito nuovo; sicchè la Chiesa, poc'anzi appena sperante, si estende trionfatrice, e s'accinge a riformare la società con nuovo sistema di credenze e di morale. Chè, sebbene il cristianesimo non tendesse a cambiar le relazioni e la condizione esterna dell'uomo. dichiarasse anzi non voler portare la mano all'edifizio della società, e rispettasse le grandi ingiustizie d'allora, la tirannide, la schiavitù, la guerra, pure sin da' primordi si mostrò fruttuosissimo al civile progresso. Non cambiando la società, bensì il modo d'apprezzarla; non togliendo i patimenti, ma trasformandoli in meriti, non mirando a riformare il popolo per mezzo dei governi, ma questi per mezzo di quello, migliorava la morale e gl'intelletti, incivilimento importantissimo giacchè intimamente connesso col civile. Ove dominavano l'anarchia, l'empietà, la dissolutezza, l'egoismo, eccolo sostituire un gerarchico ordinamento, la fede, la santità, l'amor generoso ed universale. Il potere, anche mentre restringe o comprime la spirituale società, ne prova il virtuoso ascendente: i giureconsulti, meditando sulla lettera tenace delle leggi, sentensi da un'aura diversa lor malgrado ispirati: nella costituzione, ove tutto possono l'esercito e l'imperatore, appare un esempio delle due supreme garanzie della libertà, l'elezione e il dibattimento: si sciolgono gli uomini dalle leggi umane arbitrarie, per sottometterli alla legge razionale e divina (30).

Tali benefizi non furono allora intesi dai forti ne dai savi; e quelli, indispettiti e meravigliati del trevar gente che, contro il volere imperiale, sostenesse l'indipendenza delle proprie convinzioni, tolsero a perseguitarla, dapprima per antipatia, senz' ira, senza timore, fin senza fanatismo, per secondare il gusto che il popolo prendeva ai supplizi; poi per un deliberato proposito di sterminarla.

Sotto gli Antonini, che « erano la stessa bontà », come dice il dabben Muratori; che erano « i migliori de' primcipi e i migliori degli uomini », come dice il retorico Gibbon, non mancarono martici. Pare che del loro tempo venisse a Roma Luciano, nativo di mosata in Grecia, il quale per universal ironia ben su paragon Voltaire. Ricco di cognizioni, potente di stile, arguto di risqua trista pittura de' costumi romani, poi volse in bessa tutto qua trista pittura de' costumi romani, poi volse in bessa tutto qua filososia; gli Dei perseguita con frizzi che doveano sconse non meno dei ragionamenti, e attesta che nè gl' intelletti seri ni arguti più non vi prestavano sede o rispetto; e se ancora se ne se quentavano gli altari, più non era se non per convenienza acciale.

Marc' Aurelio fra tante virtù non ebbe quella di resistere ai filosofi che l'accanivano contro i Cristiani; e come rei di attentare alla religione dello Stato, e nutrire spiriti avversi alla pubblica cosa, li perseguitò o lasciolli perseguitare, finchè, dicono, il riferito mirasolo della legione fulminante (pag. 191) sospese le stragi. Risparmiata sotto Comodo e i successivi, si dilatò la credenza nostra. Se n'adombrò Settimio Severo sul finire del regno, e confondendoli cogl' irrequieti Ebrei, promulgò un editto contro i nuovi proseliti, ma che facilmente si estendeva anche agli altri, e massime a quelli che andavano a convertire: onde la persecuzione cominciata in Egitto,

si propagò pel resto dell' impero.

È ingagliardita assai un'opinione quando la parte che può opprimerla a forza, sentesi tratta a combatterla con argomenti. Trasferita che fu la quistione nel campo della parola, i Cristiani poterono accettare quella battaglia, per la quale, più che per pacifiche comunicazioni, si propaga la verità. Adunque, mentre i martiri col sangue, altri coll'ingegno difesero la verità in una serie di apologie, dirette le più agl'imperatori onde distorli dalla persecuzione coll'esporre la morale e i dogmi cristiani. Le più rinomate sono quelle che san Giustino samaritano indirizzò ad Antonino e Lucio Vero, al senato e al popolo romano, poi a Marc'Aurelio, lagnandosi che, dove si tolleravano tante assurde religioni, soli i Cristiani venissero perseguitati, essi tanto meglio costumati che i Gentili, e che con orribili tortu-

re si estorcessero confessioni di colpe bugiarde.

Tertulliano cartaginese, il più eloquente padre in lingua latina, commentando l'accennata lettera di Traiano a Plinio (31), mostrava che ingiustizia fosse il punirli pel solo nome, toglier ad essi la difesa e gli avvocati che a nessun reo si negano, nè appurare i delitti confessati, la qualità, il tempo, il modo, i complici. All' illegalità delle processure aggiunge la sconvenienza di castigare tante persone, e — Che farete delle migliaia d'uomini, di donne, d'ogni età e con-« dizione, che presentano le braccia alle vostre catene? di quanti w roghi, di quante spade non avrete bisogno? Ci si accusa di man-« giar fanciulli. Come! bensì in Africa durò l'uso d'immolarne a « Saturno, fin quando Tiberio non fece crocifiggere i sagrificatori « agli alberi che ombreggiavano il tempio. Ma se l'uso pubblicamente è cessato, praticasi ancora in segreto: uomini si scannano a a Mercurio dai Galli; sangue umano versasi in Roma stessa per a onore di Giove; mentre noi Cristiani ci asteniamo perfino dal gu-« stare qualunque sangue (52). Ci calunniano di lesa maestà: ma « sebbene i Cristiani non manifestino la devozione con giuramenti e a bagordi, pregano il Dio vero acciocchè all'imperatore conceda « lunga vita, regno riposato, sicurezza nei palazzi, valor nelle trup-« pe, fedeltà nel senato, probità nel popolo, pace in tutto il mondo: « Coloro che più profondono di tali testimonianze agl' imperatori, « gli sono i meno fedeli e meglio disposti alla ribellione: al contra-"rio i Cristiani perseguitati obbediscono; e quand' anche il popolo " previene gli ordini supremi per ucciderli, e viola perfino i cada-« veri, essi non pensano alla vendetta... Dilaga il Tevere? non di" laga il Nilo? difettasi d'acqua? trema la terra? gittasi una care" stia, una peste? tosto si esclama, I Cristiani ai leoni. Simili sven" ture non venivano esse anche prima di Cristo? e sono effetti dello
" sdegno di Dio contro gli nomini colpevoli e ingrati. Intanto, quan" do il seccore fa temere di sterilità, voi sacrificate a Giove, fre" quentando i bagni, le osterie, i postriboli; noi cerchiamo placare
" il Cielo colla continenza, colla frugalità, con digiuni, col coprirci
" di sacco e di cenere; e ottenuta misericordia, ne diamo onore a
" Dio. Ma queste sciagure non ci scompongono, nè in questo mon" do altro desiderio abbiamo che di partirne il più presto pos" sibile ".

Così la Chiesa dogmatizzava e disputava, soffriva e protestava; venerava i martiri, ma facea sentir le ragioni ai popoli ed agli im-

peratori.

Alla morte di Settimio Severo tanto s'erano assodati i Cristiani, che mentre prima adunavansi in case private e di nascosto, poterono eriger chiese, comprare terreni in Roma, pubblicamente far le elezioni. Alessandro Severo gli ammise nella reggia come sacerdoti e come filosofi, e a vescovi e dottori concesse le sue grazie: ma quando Massimino succedutogli punì gli amici del predecessore, molti Cristiani andarono avvolti nel castigo, poi altri in occasione di un tremuoto.

L'imperatore Filippo li favori tanto, che si credette ne avesse abbracciata la fede: ma sotto Decio, un fanatico poeta usci in pubblico, deplorando l'abbandonata religione; il vulgo chiese fosse riparata col sangue degli empi; e i magistrati cercarono l'aura popolare col concederlo. Anche la peste, che in quel tempo devastava l'impero, aizzò la furia del popolo e la superstizione dei ministri ad isfogarsi sopra queste innocenti vittime, che rendevano il ricambio col profondere assistenza; preghiere, carità. Allora i principali vescovi furono morti od esigliati; per sedici mesi impedito al clero di Roma d'eleggere un successore all'ucciso papa Fabiano; i preti di questo messi in carcere; sistemata la persecuzione per via di decreti.

Valeriano al fine del regno, per istigazione del prefetto Macriano, egizio e dotto di magia, perseguitò novamente i Cristiani, tra i quali caddero illustri vittime, e Stefano e Sisto II papi. Gallieno sospese le persecuzioni; e quantunque alcune vittime cadessero sotto Aureliano, la Chiesa potè assumere quell'aspetto di legalità che il tempo

conferisce.

E nella natura dell' uomo di lasciar illanguidire una credenza allorchè non contrastata, ravvivarla quando combattuta. I Pagani guardavano con indifferenza o spregio la loro religione; an ri Cristiani si presentarono a mostrarne la falsità e l'indecar reazione vi si affezionarono; le dottrine o le pratiche che conoscere per disapprovarle, dichiararono non essere che aggiunte, oppure simboli di arcana sapienza e di morale sui rinfrescò pertanto la venerazione alle antiche favole; e il din vederle malmenate dai nuovi settari, insegnava mille arti di nerle. Allora dunque rinnovati più pomposi che mai i sagri.

trodotti di nuovi, proposte iniziazioni ed espiamenti, con cui supplire a ciò che la Chiesa prometteva col battesimo e colla confessione; poi si moltiplicarono miracoli, e profeti, e oracoli, e guarigioni ai sacrari di Esculapio e d'Igia; e tanto se n'esaltò il fanatismo del popolo, che città e comuni a gara domandavano agli imperatori che

adempissero le antiche leggi, cioè sterminassero i Cristiani.

Galerio e Diocleziano, abboccatisi dopo la guerra persiana onde prendere un partito sopra un punto omai divenuto capitale. da una accolta di pochi primari vennero persuasi di toglier via una setta, che formando uno Stato nello Stato, ne impacciava il movimento, e poteva minacciarne l'esistenza. Ed era vero che il cristianesime cresciuto scomponeva l'unità così necessaria delle leggi e delle credenze; e chi volesse rintegrarla, trovavasi obbligato a questa scelta, o di rendere dominante la nuova religione, o di distruggerla. Di far il primo non ebbe senno o volontà Diocleziano ; tentò il secondo, e professando voler abolire il nome cristiano, pubblicò la proscrizione generale: — In tutte le provincie si demoliscano le chiese; pe-« na il capo a chi tenga conventicole secrete; si consegnino i libri « santi per essere bruciati in forma solenne; i beni ecclesiastici « venduti all' asta, o tratti al fisco, o donati a comunità e a cortigia-« ni : quelli che ricusino omaggio agli Dei di Roma, se ingenui ri-« mangano esclusi da onori e impieghi; se schiavi, dalla speranza di " libertà; tutti sottratti alla protezione della legge: i giudici accola gano qualunque accusa contro i Cristiani, e nessun richiamo o discolpa ».

Se non fosse attestato concordemente da tanti storici, appena si potrebbe credere pubblicato da nazione civile un decreto di sì tiramesca perversità, che avvolgeva tanta parte del mondo nella persecuzione, sbrigliando le private violenze e le frodi coll'interdire agli offesi di portarne querela, e l'uffizio del giudice riduceva non a librare l'accusa colle prove, ma a scoprire, perseguitare, crucia-

re chi fosse cristiano o un cristiano volesse salvare.

E la persecuzione di Diocleziano rimase famosissima (33), e la chiesa d'Italia vi diede larga messe: in Roma Genesio commediante, Pancrazio di quattordici anni, Agnese di dodici, Sebastiano milanese, Marcello sacerdote, Pietro esorcista; a Benevento Gennaro vescovo, ingloriato dai Napolelani; a Bologna Agricola gentiluomo con Vitale suo schiavo; in Milanó Nazaro, Celso, Naborre, Felice, Gervaso, Protaso; in Aquileia Canzio, Canziano e Canzianilla, di ca? sa Anicia; — glorie nuove nel paese ove la gloria fin allora s'era dedotta dall'uccidere, non dal patire. Il diacono Cesario, venuto di Africa a Terracina, vi fu testimonio dell'empio rito, per cui a certe solennità sagrificavasi un giovane ad Apollo gettandosi in mare; e levò la voce contro questo suicidio, onde meritò il martirio. Vuolsi che la legione Tehea negasse idoleggiare, e agli ordini imperiali rispondesse: — Noi siamo soldati dell'imperatore; da lui riceviamo « la paga, ma da Dio la vita. Dobbiamo versar questa contro il ne-" mico? sì il faremo: abbiam l'armi alla mano, ma non opponiamo " resistenza, e preferiamo morire incolpevoli che uccidere gl' inno« centi ». Distinzione ignota ai soldati antichi, e per la quale furono

trucidati a San Maurizio del Vallese (34).

Gli editti di Diocleziano furono dai successori suoi modificati secondo l'indole loro o le circostanze; chè ormai la quistione non era più religiosa ma politica, e gl'imperatori ai Cristiani recavano pace o guerra, per calpestare o alzar una fazione, già preponderante nella fortuna dell'impero. Galerio, forse dalla malattia richiamato a sentimenti migliori, in nome proprio e di Costantino e Licinio, pubblicò un editto ove, asserendo « d'aver adoperato a ristabilire l'antica « disciplina romana, e fare che si ravvedessero i Cristiani, i quali, « presuntuosamente disprezzando la pratica dell'antichità, abban- « donarono la religione dei padri; e avendone molti fatti patire e « perire, vedendoli però ostinarsi a non rendere il culto debito agli « Dei », permette che professino liberamente le private opinioni, e uniscansi nelle loro conventicole, purchè serbino rispetto alle leggi e al governo stabilito.

L'opinione dianzi perseguitata, era ancor vilipesa, ma tollerata; onde i confessori vennero schiusi dagli ergastoli e dalle miniere, gli apostati tornavano a penitenza, i raminghi rivedevano le dolci case, e nella pubblica professione della fede e del culto loro ricantavano il

Dio forte, il quale può dai sassi suscitare figliuoli d'Abramo.

Costantino doveva meritar il nome di grande da chiunque sa far merito a un principe di accettare le novità mal fin allora combattute: che se gli emuli suoi chiedevano il favor popolare col secondare i Gentili, pensò appoggiarsi sui Cristiani, men numerosi ma pieni di gioventù e della forza di chi viene a riformare, talchè poteasi prevedere come nel loro movimento trascinerebbero l'inerzia pagana, e resterebbero in piedi quando il gentilesimo andava a fasci.

Allora la santa letizia della libertà si dissuse in tutto l'impero; dalle squallide catacombe sbucavano i sacerdoti a celebrare alla faccia del mondo i riti della nuova alleanza; i vescovi solennizzavano memorie di martiri, o dedicavano chiese; i letterati pubblicavano virtù fin allora dissimulate; i fedeli, riconoscendosi fra loro, s'abbracciavano, saldando la fratellanza colla cena della perpetua commemorazione.

Se non che al paganesimo rimanevano sostegno i sacerdoti, l'aristocrazia, i corpi municipali che spesso aveano provocato gl'imperatori alla persecuzione, i tanti magistrati e capitani. A Roma, per memoria degli antichi auspizi e per lunga sequela di sacerdozi, erano affezionate le persone di grado, e per consenso i liberti e gli schiavi; essa veniva considerata come splendido centro della religione; i riti, i giuochi, più che trastullo, v'erano l'occupazione e il nutrimento del vulgo; d'ogni parte vi conveniva il fiore della gioventù, che in quella sentina di tutte le superstizioni, come san Girolamo la chiamava, bevea l'odio del nome cristiano ne' tempi, nei teatri, nelle scuole. Era dunque assai che l'imperatore alla nuova religione concedesse libertà pari all'antica, senza avventurarsi di colpo ad un cambiamento che avrebbe sovvertito lo Stato (35): onde prepararvi gli animi, negligentò alcuni riti nazionali; non celebrò i giuochi secolari nel 314; i Capitolini, cui avrebbe egli dovuto presentarsi cinto dai pontefici e

dal senato, a capo dell'esercito, non impedi, ma volse in derisio-

ne (36).

Eppure doveano inorridire i Romani rugginosi nel vedere il successore d'Augusto mettere a pari col pagano il culto pur dianzi proscritto; esimere i sacerdoti di questo dalle funzioni municipali, come quei del gentilesimo; proibire che la domenica si lavorasse, o che i giudici e i corpi dello Stato s'occupassero di verun affare, salvo che dell'emancipazione de' figli o degli schiavi. Ma Costantino non vi facea mente: e allorchè si trovò senza colleghi nè emuli, proscrisse i giuochi gladiatori, le feste scandalose; chiuse tempi, tolse alle vestali e ai sacerdoti profani i privilegi, concedendoli invece al clero e ai vescovi, alle cui sentenze diede forza quanto alle sue medesime, sminuendo in tal modo l'autorità de' magistrati secolari; largheggiò di beni e di danaro colle chiese (57); presedeva ai concilì, disputava di teologia, metteva sugli edifizi pubblici la croce, alzava il labaro alla testa degli eserciti, e nel campo una cappella uffiziata da Cristiani.

Ma non che indicesse guerra al paganesimo, conservava, come i suoi predecessori, il titolo di sommo pontefice, e in tale qualità fece decreti religiosi con titoli d'idolotria; con immagini di numi si lasciò scolpire sulle medaglie; poi quando morì, sagrifizi gli furono fatti all' antica, ascrivendolo fra gli Dei. Tanto i Gentili erano lontani dal credere ch'egli avesse soppiantato il culto nazionale, e dal prevedere che non tarda il trionfo della verità, posta che sia a pari armi col-

l'errore.

È bizzarro come la boria municipale sapesse innestare le origini savolose delle città colle sacre. Il Malvezzi cronista bresciano (Rer. il. Scrip., tom. xiv. 780) racconta che Ercole sondò a Brescia la rocca Cidnea (Brixia Cydneae supposita speculae, cantò Catullo); poi la cinsero di spalti e di torri i Torriani, dai quali in dritta linea derivavano i santi

Faustino e Giovita.

(2) San Pietro, 1a *Ep.* 11. 9. (3) San Paolo, *ad Eph.*, 1v. 13.

(4) Audio eos turpissimae pecudis caput asini consecratum, ineptamescio qua persuasione, venerari, Fa dire Minucio a Cecilio. — Ab in-

<sup>(1)</sup> Nella cattedrale di Gorizia conservossi il bastone pastorale, che Ermagora avrebbe ricevuto da san Pietro; come in San Carpoforo a Como quel che usava san Felice primo vescovo. Più famoso è il codice dei vangeli che stava nel monastero di san Giovanni del Timavo, distrutto dagli Ungari nel 615, donde passò al monastero Belinese, e di là al capitolo d'Aquileja, sotto il patriarcato dei Torriani, di cui porta lo stemma. Carlo IV ottenne a gran favore di staccarne un foglio nel 1355; dappoi nel 1420 il doge Mocenigo chiese il resto del vangelo di san Marco; sicche quel codice or contiene i tre altri vangeli. Era opinione comune che fosse l'autografo di san Marco: ma questo scrisse in greco, mentre quel testo è latino, e secondo la versione di san Girolamo.

doctis hominibus scriptae sunt res vestrae. Annono, 1.39. — Il padre Mamachi, nelle Origini ed antichità cristiane (1750), comincia dal riferire a lungo tutti i titoli d'onore che davansi a questi, poi quelli d'ignominia: ed erano, 1. atei; 2. magi e malefici; 3. prestigiatori; 4. greci e impostori; 5. sofisti; 6. seduttori; 7. seguaci di nuova, prava, smodata o malefica superstizione; 8. di religione barbara e pellegrina e barbari; 9. malvagi demoni; 10. disperati e parobolani; 11. sarmentizi e serniassi; 12. biatanati, cioè violentemente uccisi; 13. ottusi, stolidi, rozzi, idioti, ignoranti, gossi, inetti, agresti, miseri, fatui, ostinati, di deplorata e illecita fazione; 14. plantina prosapia e panettieri; 15. nazione nemica della luce, e amante i nascondigli, muta in pubblico; 16. persone vili; 17. asinai e adoratori di asini; 18. stranieri, faziosi, rei d'ossea divinità, sacrileghi, prosani, vari; 19. nemici dell'uman genere e de' principi, omicidi incestuosi, pessimi, scelleratissimi d'ogni ribalderia; 20. uomini da nulla negli assari, 21. Cristempori o negozianti di Cristo; 22. sibillisti; 23. Giudei. Seguono le accuse che ad essi venivano apposte, dividendole in ventiquattro capi.

(5) Aipe τοὺς ἀθεοὺς era il grido contro loro sotto Adriano. E nel dialogo di Minucio, l'interlocutore gentile esclama: Cur nullas aras habent? templa nulla? nulla nota simulacra?... Unde autem, vel quis

ille, aut ubi, deus unicus, solitarius, destitutus?

(6) Pare uno sbaglio di san Giustino, che credette a lui dedicata l'iscrizione, Semoni sanco deo fidio sacrym, la quale alludeva a una delle antiche divinità italiche.

(7) GRUNER, De odio humani generis Christianis a Romanis objecto. Coburgo 1755. Genus humanum in questo senso è solenne in Tacito; Pisone dice: Galbam consensus generis humani, me Galba caesarem

dixit. Hist. lib. 1. Da ciò Tito fu detto delizia del genere umano.

(8) Dione, lib. Lii. Le parole sono precise: ἡνάρχαζε... τούς δὲ δὴ ξενίζοντας... μισει, καὶ κόλαζε. Se le ricordi chi vanta la tolleranza religiosa degli antichi, dimenticandosi le stragi di Cambise, i tempi incendiati da Serse, i processi contro Protagora, Diagora, Socrate, Anassagora, Stilpone; per non dir nulla degli Egizi. Platone stesso e Cicerone nelle immaginarie loro repubbliche negano tollerare culti stranieri.

(9) Domitius Ulpianus rescripta principum nefaria collegit, ut doceret quibus paenis affici oportet eos qui se cultores Dei confitentur. Lat-

TANZIO, Inst. v. 2.

(10) Solus Dei homo. Tertulliano, Scorp. 14.

(11) Tertulliano, Apol., i. 21. Abbiamo una sentenza di questo tenore:

— Essendo che Sperato, Cittino . . . confessano di essere cristiani, e ri
« cusano di render omaggio e rispetto all' imperatore, ordiniamo sieno

a decapitati ». Baronio, ad ann. 202. § 4.

(12) În Ispagna fu trovato un marmo, ove Nerone è lodato d'aver purgata quella provincia « dai ladroni, e da quelli che inculcavano una nuova superstizione al genere umano ». Ap. Muratori, Thes. Ant. 1. 99. St dubitò della sua autenticità, ma la sostenne il protestante Gian Ernesto Walchio, Marmor Hispaniae antiquum vexationis Christianorum neronianae insigne documentum illustratum, etc. v. c. F. Goris consecratum. Jena, 1750.

(13) Anche qui la leggenda intervenne, e narrò che Plinio fosse convertito in Creta da Tito discepolo di san Paolo, e subisse il martirio. Rincresceva ai Cristiani di credere perduto l'uomo che avea reso testimo-

nianza delle loro virtù.

(14) Certatim gloriosa in certamina ruebatur, multoque avidius tunc Cantu, St. degli Ital. - II, 25 martyria gloriosis molibus quaerebantur, quam nunc episcopatus pra-

vis ambitionibus appeluntur. Sulpicio Seveno, lib. 11.

A coloro che riducono a minimo numero le vittime, volle rispondere il Visconti (Mem. romane d'antichità. Roma 1825) colle troppe iscrizioni di martiri. Di molti non s'indicava il nome, ma il numero; così queste:

MARCELLA ET CHRISTI MARTYRES CCCCCL HIC REQVIESCIT MEDICVS CVM PLVRIBVS CL MARTYRES CHRISTI.

Fors' anche son numeri di martiri quelli che, senz' altra indicazione, troviamo su alcune sepolture, colla corona e la palma; del qual uso ci è testimonio anche il seguente epigramma di Prudenzio, Carm. XI:

Sunt et mulla tamen, tacilas claudentia tumbas Marmora, quae solum significant numerum. Quanta virum jaceant, congestis corpora acervis, Scire licet, quorum nomina nulla legas. Sexaginta illic, defossa mole sub una, Reliquias memini me dedicisse hominum.

Una per esempio dice: n. xxx. syrra et senec. coss; cioè ci dà trenta uccisi sotto il pio Trajano; e contraddice a chi asserì (come il Burnet, Lettere dall' Italia, pag. 224) che i Cristiani non avessero catacombe prima del 1v secolo, giacchè questa, del 107, fu scavata da una catacomba.

(15) Baluzio, Miscell., tom. ii. p. 415.

(16) Ipsam libertatem, pro qua mori novimus, Tertulliano, ad Nat., i.l.

(17) Instit., lib. v. c. 13: Nam, cum videat vulgus dilacerari homines variis tormentorum generibus, et inter fatigatos carnifices invictam tenere patientiam, existimat id quod est, nec consensum tam multorum, nec perseverantiam morientium vanam esse, nec ipsam patientiam sine Deo cruciatus tantos posse superare. Latrones et robusti corporis viri cjusmodi lacerationes perferre nequeunt, exclamant et gemitus cdunt, vincuntur enim dolore, quia deest illis inspirata patientia. Nostri autem, ut de viris taceam, pueri et mulierculae tortores suos taciti vincunt, et expromere illis gemitum nec ignis potest. Ecce sexus infirmus et fragilis aetas dilacerari se toto corpore utique perpetitur, non necessitate, quia licet vitare si vellent, sed voluntate, quia confidunt in Deo.

(18) Sant' Ambrogio, per mostrarsi indegno dell' episcopato, assistè ad

un giudizio capitale.

Pone Tigillinum; taeda lucebis in ılla, Qua stantes ardent, qui fixo gutture fumant, Et latum media sulcum deducit arena. Sal. 1. 155.

Allude ai fanali degli orti di Nerone.

(20) Annal., xv. 44.

(21) È tradizione antica; e i santi Girolamo ed Agostino non mettean dubbio sull' autenticità di quattordici lettere fra Seneca e san Paolo, cui la critica rifiuta. Altri andarono a cercarne prove nelle opere stesse di Seneca, riscontrandovi passi analoghi a quei dell' Apostolo delle genti. Questi nella na ai Corinti 11, chiama angelo di Satana un falso profeta; e Seneca: Nec ego, Epicuri angelus, scio ................. (Ep. 20). Così progenitura di Dio per uom dabbene: così somigliata la vita allo stato di guerra (Epp. 51. 96). Altre maniere Seneca usa nel senso del Nuovo Testamento; come caro (Animo cum hac carne grave certamen est, ne abstrahatur. De cons. ad Marciam, 240). E molto maggiore vi è la quantità di idee cristiane. Che se alcuno dica che un uomo, meditando sulla

natura umana e sui rapporti fra l'uomo e Dio, può arrivarvi di per sè, noi chiederemo perche nulla se ne trovi o nei Dialoghi di Platone, o nella Morale d'Aristotele, o nei Memorabili di Senofonte, o nelle opere di Cicerone, anzi neppure in Marc' Aurelio e in Epitteto, della scuola stessa di Seneca?

Se rislettiamo che Seneca si astenne dalla diela pitagorica soltanto per non parere un ebreo nè dispiacere a Tiberio, se osserviamo le sue colpevoli condiscendenze verso Nerone, siam poco inclinati a sarne un santo. Ma storicamente nulla si oppone all'amicizia tra questo e l'Apostolo delle genti; il quale arrivato. come credesi, a Roma nel 61, cortese prigionia ottenne da Burro prefetto del pretorio, amico di Seneca: fors'anche Seneca n'avea già contezza da suo fratello Anneo Novato Gallione, governatore dell'Acaja, al cui tribunale Paolo era stato tradotto mentre dimorava in Corinto. Che se la maggior parte delle opere sue si mostrano scritte prima della venuta di Paolo, quella sulla Vita beata e sui Benesizi, ove più abbondano le espressioni cristiane, e massimamente molte Lettere, sono posteriori. Del resto le somiglianze potrebbero indicare soltanto che Seneca conobbe i libri de' Cristiani.

Vedi in proposito Fr. Ch. Gelpke, Tractatiuncula de familiaritate, quae Paulo apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditur verisimillima. Lipsia 1813; il Seneca del sig. Durosoir nella collezione di Panckouke; Amédée Fleury, Saint Paul et Sénéque. Parigi 1853.

(22) De benef., vi. 7. 23; Quaest. nat., i. 1; iii, 45.

(25) Ep., 41. 73.

(24) Deus ametur. Ep., 42. 47. 96; De benef., vn. 2.

(25) Hujus socii sumus et membra. Ep. 93.

(26) Parere Deo libertas est. De vita beata, 15; Colite in pia et recta voluntate. De benef., 1. 6; Ep., 116.

(27) Ep., 7.

(28) De benef., III; Ep. 44.

(29) San Paolo, ad Rom., 1. 18. 20.

(30) Teodosio e Valentiniano scrivono: Digna vox est maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri; adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est submittere

legibus principatum. Cod., 1. 14.

(31) Il Giannone, nell'opera manoscritta che citammo a pag. 67, esclama: — Or chi crederebbe che contro un rescritto cotanto savio, prudente e degno della romana moderazione e sapienza, Tertulliano avesa se potuto declamar tanto, deridendolo e reputandolo contradittorio, e con iscipiti contrapposti ed antitesi malmenarlo o schernirlo? ecc. »; e segue dimostrando la legalità del proconsole e dell'imperatore.

(32) Per regola data dal concilio degli apostoli, e a lungo osservata, i Cristiani s' astenevano dal sangue e dagli animali soffogati. Avanzo d'uso

ebraico.

- (33) Dal giorno dell' acclamazione di Diocleziano, 29 agosto 284, parte l' *èra dei martiri*, usata a lungo dalla Chiesa, e tuttora dai Copti e dagli Abissini.
- (34) Agatangelo romano descrisse e probabilmente vide le persecuzioni di quel tempo in Armenia, dove le vergini Ripsima e Gaiana romana furono esposte alla brutalità di re Tiridate: e molte con loro patirono, ma il martirio di esse valse la conversione dell'Armenia. La storia di Agatangelo, dall'armeno volta in italiano, forma uno degli anelli della Collana storica, che i padri Mechitaristi aveano cominciata nella loro isola a Venezia.
  - (35) Costantino scrisse ad Ario: Sono persuaso, che se io fossi tan-

a to felice da recar gli uomini ad odorare tutti lo stesso Dio, questo cama biamento di religione ne produrrebbe un altro nel governo »; e soggiunge che cerca compiere questo disegno a senza far troppo rumore». Euserio, Vita Const., 11. 65. Avea dunque chiaro concetto di quel che operava.

(36) Gran colpa gliene fa Zosimo, n. 7 e 30.

(37) Anastasio Bibliotecario cavò dagli archivi del Vaticano il catalogo degli arredi donati da Costantino alla basilica di San Giovanni Laterano.

di portentosa ricchezza:

1. Un baldacchino (fastigium) d'argento, sul cui dinanzi una statua del Salvatore in sedia, alta 5 piedi, e pesante 120 libbre; inoltre i dodici Apostoli con corone d'argento purissimo in testa, alti ciascuno 5 piedi, e pesanti 90 libbre. Sul dietro un'altra statua del Salvatore in trono, e che guarda l'abside, alta 5 piedi, e pesante 140 libbre. Vicino di lei, quattro angeli d'argento, di 5 piedi, e del peso di 50 libbre. E tutto il baldacchino pesa libbre 2025.

2. Una lumiera d'oro puro, ornata di quindici delfini, e pesante 25

libbre, colla catena che la sospénde al baldacchino.

- 3. Quattro candelabri a forma di corone, d'oro puro, ornati di venti delfini, e pesanti 15 libbre ciascuno.
- 4. La volta della basilica, dorata in tutta la sua lunghezza, che è di 500 piedi.

5. Sette altari d'argento, ciascuno di 200 libbre.

6. Sette patene d'oro, da 30 libbre.

7. Sedici d'argento, da 30 libbre.

8. Sette coppe d'oro puro, da 10 libbre.

9. Una di metallo, sparsa d'oro e adorna di coralli, smeraldi, giacinti, pesante 20 libbre, 3 oncie.

10. Venti coppe d'argento da 15 libbre.

- 11. Due vasi sacri d'oro puro, da 50 libbre, capaci di 3 medimai ciascuno.
  - 12. Altri venti d'argento, da 10 libbre e da un medimno.

13. Quaranta calici d'oro puro, da 1 libbra.

14. Cinquanta d'argento, da 2 libbre.

15. Un candelabro d'oro puro, collocato avanti all'altare, ornato di venticinque delfini, e pesante 30 libbre.

16. Un candelabro d'argento con venti delfini, da 50 libbre.

- 17. Quarantacinque candelabri d'argento, disposti nella nave, ciascuno da 30 libbre.
- 18. Dal lato destro della basilica, quaranta candelabri, da 20 libbre d'argento;

19. Dal sinistro, altri venticinque;

20. E altri cinquanta nella nave, simili.

21. Tre urne d'argento, da 30 libbre, e capaci di 10 medimni ciascuna.

22. Due incensieri d'oro puro, da 50 libbre.

25. Nel battistero una vasca di porfido, dentro e fuori rivestita di lamina d'argento per 3008 libbre;

24. Nel cui mezzo, una colonna di porfido, che sostiene una lampa-

da d'oro puro, da 50 libbre.

25. Sull'orlo della vasca un agnello che versa acqua, di 30 libbre d'oro.

26. A destra di quello una statua del Salvatore, d'argento puro, alta

5 piedl, e pesante 70 libbre.

27. A sinistra un san Giovanni Battista d'argento, alto 5 piedi, del peso di 100 libbre.

28. Sette cervi d'argento che versano acqua, da 80 libbre ciascuno. 29. Un incensiere di 10 libbre d'oro puro, ornato di quarantadue

pietre fine.

Erano dunque 685 libbre d'oro, e 12,943 d'argento, non contando la doratura della volta; lo che varrebbe 1,700,000 franchi, senza la fattura. Costantino vi aggiunse fondi per una rendita di circa 230,000 lire, e l'annuo tributo di 150 libbre d'aromi.

Tanta liberalità fece dubitare sulla genuinità del testo, la quale però

fu da autorevoli critici sostenuta.

#### CAPITOLO XLVII.

# Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli. Costituzione del Basso Impero.

Chi conosce quanta potenza inerisca alla vista de'luoghi, intenderà gli ostacoli che a Roma dovea trovar Costantino, deliberato d'impiantare la nuova politica sopra una nuova religione. Unico centro non aveva il politeismo, che, neppure col concedere a tutti gli Dei l'ospitalità, caratteristica degl'istituti romani, giunse mai all'unità: pure Roma, cominciando dal suo fondatore, racchiudeva una serie di tradizioni gentilesche, colle quali andavano connesse le sue vittorie, l'orgoglio de'suoi bei giorni; e sarebbesi detto che Giove dalla rupe Capitolina minacciasse chiunque ne violava gli altari, benchè fosse disposto a dividerne gli onori con qualsifosse dio nuovo o rinnovato, da qualsifosse parte del mondo giungesse a Roma col suo bagaglio di superstizioni. Fra le quali come poteva il buon seme attecchire?

Ogni atto pubblico poi, giusta l'origine sacerdotale del governo patrizio, era consacrato da cerimonie; e Costantino si stomacò de' riti profani: popolo e patrizi si scandolezzarono o indispettirono di vederlo vilipendere ciò che, non più per convinzione, ma per legalità era sacro; ed egli, non che sbigottire, deliberò staccarsi da cotesta genìa dirazzata e pretensiva. Il senato professava ancora che il governo del mondo fosse privilegio d'una stirpe; laonde l'abbattere le case senatorie, che parve il solo proposito comune a tutti gli imperatori, venne ancor meno da frenesia di sangue che da gelosia di dominio e da bisogno di rifornire l'erario colle pinguissime loro fortune. Di tal passo rimase annichilata l'antica razza conquistatrice, a segno che. sotto Gallieno, credeasi che delle famiglie patrizie unica la Calfurnia sussistesse. Coll'accomunato diritto di cittadinanza erasi surrogata una gente nuova; gl'imperatori da eunuchi e da liberti sceglievano i confidenti e i ministri, i quali costituivano nuove famiglie, ricche e potenti; equavasi il diritto a vantaggio della plebe e fin degli schiavi.

Ma anche scomparsi i discendenti degli Scipioni e degli Emili, la ricordanza d'altri tempi sopraviveva: il Romano, dovunque si volgesse, incontrava d'altra natura memorie sull'Aventino, al Foro, in Campidoglio, il sangue di Virginia, l'ombra de'Gracchi, il cipiglio di Catone, il pugnale di Bruto; nel suo orgoglio arricciavasi dinanzi a imperadori, stranieri alle gloriose sue rimembranze, impostigli dall'esercito, e che stavano fuor di Roma gran tempo e fin tutta la vita.

Sintanto che gli augusti risedevano nella metropoli, il popolo credevasi ancora un residuo di autorità, quando sotto alle finestre del palazzo o nel teatro, coll'applauso o col sibilo, approvava o disdice-

va un fatto, una legge; quando li vedeva accattare il suo favore con largizioni, con giuochi. Ma le condiscendenze che gl'imperatori doveano alla maestà del senato e alla famigliarità del popolo, repugnavano ai nuovi ordinamenti, e a chi erasi abituato alla docile obbedienza delle legioni e dei provinciali. Se ne emancipò Diocleziano piantando altrove la residenza, e convertì la tenda militare in una corte di despoto orientale, sopra l'elmo collocando il diadema: fra i sudditi e l'imperante fu scavato l'abisso da che a questo più non accadea bisogno di cattivarsi la plebe, nè venerare il senato, nè rispettare le patrie costumanze, ma gli bastava abbagliare col fasto, imporre colla forza.

Alle provincie, avvezze a servire, non costava nulla il piegarsi alla nuova politica, tanto più che ridondava tutta in loro vantaggio: laonde Costantino stabilì rompere interamente col passato, mutando la sede dell'impero in luogo che non avesse memorie da rinfacciare, riti da adempiere, tombe da riverire. E scelse Bisanzio, che, sul limite dell'Europa e dell'Asia, univa alla salubrità e all'incomparabile bellezza l'opportunità di tener occhio sì agli irrompenti Settentrionali, sì ai minacciosi Persiani. Rifabbricò dunque quella città, intitolandola Costantinopoli, vi improvisò edifizi e vi trasferì la corte (1): la nuo-329 va capitale, per riverenza all'antica fu intitolata colonia, e prima e prediletta figlia di Roma; e a' suoi cittadini partecipato il diritto italico.

Ma alle cose il tempo infonde un'irresistibile potenza a divenir vere e repudiar le finzioni: e la nostra Roma, sebbene conservasse il primato nominale, non fu più la metropoli del mondo; dietro all'imperatore accorsero magistrati, cortigiani, e la folla di coloro che voleano vivere di largizioni, o vendere l'adulazione, o sfoggiar l'opulenza, od esercitare le arti del lusso; tornarono verso Levante tanti capi d'arte, che alla Grecia e all'Asia erano stati usurpati in dieci secoli di vittorie.

Fu questa la terza trasformazione del potere di Roma; e qui noi ci baderemo a dar conto dell'amministrazione civile e militare, cominciata da Diocleziano, migliorata da Costantino, compita da successori, e che durò per tutto quel che dicono Basso Impero.

Per tre secoli l'imperatore non era stato che comandante all'esercito, nè l'autorità amministrativa esercitava altrimenti che arrogandosi le varie magistrature con militare usurpazione. Augusto, fondato il despotismo unicamente sulle armi e sulle finanze, avviava alla monarchia collo spossare la democrazia: dal che derivò un potere assoluto e precario, conturbato da tante rivoluzioni, causate non più dalla plebe ma dalla soldatesca.

Alla sfrenatezza militare bisognava un rimedio, e lo applicò Diocleziano coll'introdurre un'amministrazione che tutto facesse dipendere da una volontà, da un impulso, da un sentimento; i poteri, dianzi confusi e indeterminati, divenissero distinti e precisi; la suddivisione di provincie, d'eserciti, di funzioni tenesse gli uni subordinati agli altri, e tutti all'imperatore, cansando il pericolo di soverchio ingrandimento e di subitanee usurpazioni.

Scorgendo quale appoggio sia al trono l'aristocrazia, Costantino ne surrogò all' antica una che non avesse diritti e memorie da tutelare, ma dall' imperatore traesse e su lui riflettesse il proprio splendore. Fu essa disposta in quattro ordini, i chiarissimi, i rispettabili, gl'illustri, i perfettissimi; oltre i nobilissimi membri della famiglia imperiale. Il titolo di Chiarissimi competeva ai senatori: a quelli tra essi che sortivansi a governare una provincia, e a chi per grado od uffizio si elevasse sopra gli altri, toccava del Rispettabile: Illustri erane i consoli e patrizi, i prefetti al pretorio di Roma e di Costantinopoli, i generali, i sette ufiziali del palazzo: dietro a questi venivano i Perfettissimi. Mentre prima il Romano volgeva la parola direttamente anche al capo dello Stato, allora più non parlò che alla sua maestà; i magistrati primari chiamava serenità, eccellenza, eminanza, gravità, sublime ed ammirabile grandezza, illustre e magnifica altezza; e l'usurpare un titolo indebito, anche per ignoranza, dichiara-

vasi sacrilegio (2).

Le porzioni di sovranità, che tradizionalmente conservavano il popolo e le magistrature curuli, cessarono, rimanendo unico padrone e signor delle cose l'imperatore, unica fonte dell'autorità de'magistrati (5). Il senato « consiglio sempiterno della repubblica dei popoli. delle nazioni e dei re » (Cicerone), era soccombuto ai colpi replicati degli imperatori e alle proprie bassezze; e l'assemblea, che a Cinea era sembrata un' accolta di re, allora spendeva lunghe adunanze ia recitare codardi vituperi agl' imperatori caduti, o codarde apoteosi ai nuovi innalzati, e registrava ne'suoi alti quante volte fossero stati ripetuti i viva e i riviva (4). Se i primi imperatori offrivano al senato in lettere o libelli od orazioni il loro desiderio, che dal consenso di esso acquistava forza di legge; i susseguenti fecero di per sè editti, rescritti, costituzioni, le quali a metà del m secolo aveano già vigor di legge; e i padri coscritti trovaronsi ristretti a formolare in senatoconsulti le proposizioni fatte dall'imperatore in materie legali. a riconoscere il nuovo augusto, e morto decretargli altari o patibolo. Conservassero pure il laticlavo, i calzari neri colla mezza luna d'argento, il posto distinto agli spettacoli, la direzione d'alcune minuzie; ma ogni ingerenza nel reggimento dell'impero, nella cura dell'erario, nel governo delle provincie fu tolta loro da Diocleziano. Infine, non furono più che un consiglio municipale, di giurisdizione circoscritta quasi alle mura della città, sicchè appena si trovava chi desiderasse appartenervi. Per ciò, e per secondare lo spirito monarchico, quella dignità venne, almeno in parte, ridotta ereditaria (5).

I consoli non più dal popolo e dal senato, ma erano eletti dal principe per propria autorità (6). Inaugurati erano là dove sedeva l'imperatore: il primo gennaio, vestiti di porpora ricamata a seta ed oro, con ricche gemme e col corteo dei primari uffiziali di toga e di spada, preceduti dai littori, andavano con gran maniere di letizia al fòro, ove seduti sul tribunale d'avorio, esercitavano atto di giurisdizione col manomettere uno schiavo; davano le feste che soleansi in Roma; i nomi e le effigie loro su tavolette d'avorio si spargeano in dono al popolo, alle città, alle provincie, ai magistrati. A ciò, e a dar no-

-

me all'anno riducevasi l'uffizio dei consoli, vigliaceamente esultanti d'ottener un onore senza peso (7).

Il titolo di patrizio fu concesso a vita da Costantino ad alcuni personaggi, appena inferiori ai consoli, e detti padri adottivi dell' impe-

ratore e della repubblica.

I prefetti al pretorio da Severo a Diocleziano erano primi ministri dell'impero nell'amministrazione civile e militare: ma fiaccati, poi tolti via i pretoriani, si trasformarono in magistrati civili. Erano quattro, uno per l'Oriente, uno per l'Illirico, uno per le Gallie, uno per l'Italia, al qual ultimo spettavano pure la Rezia fin al Danubio, le isole del Mediterraneo, la provincia africana. Ammiano Marcellino, storico di quel tempo, non esita a chiamarli imperatori di minor grado, giacchè competeva ad essi l'amministrare le finanze e la giustizia, il regolar la moneta, le strade, i granai, il traffico e quanto ha tratto alla pubblica prosperità; spiegare, estendere, talvolta anche modificare gli editti generali; vigilare sui governanti delle provincie, decidere supremamente delle cause di maggior rilievo.

Da essi rimanevano dissoggette Roma e Costantinopoli, dipendendo da un prefetto ciascuna. Quel di Roma, istituzione d'Augusto, era assistito da quindici uffiziali nel soprantendere alla sicurezza, abbondanza e pulizia della città, uno dei quali specialmente aveva in cura le statue. Il prefetto trasse ben presto a sè le cause già attribuite ai pretori; poi occupò nel senato il posto de' consoli, come presidente ordinario; a lui si recavano gli appelli da cento miglia in giro; da es-

so dipendeva l'autorità municipale.

Pel governo civile l'impero fu distribuito in tredici diocesi, le quali poi suddivideansi in centosedici provincie; tre governate da proconsoli, trentasette da consolari, cinque da correttori, settantuna da

presidi.

Quanto è specialmente dell'Italia, i successori d'Augusto s'erano avvisti che il miglior mezzo a consolidare la loro tirannide fosse il mozzar man mano i diritti alla penisola, nido dell'antica libertà municipale privilegiata. Comodo estese a tutto il mondo ciò che era stato speciale di Roma, poi dell'Italia: pure la penisola era rimasta esente dal tributo. Ma quando Diocleziano la concesse al collega Massimiano, non essendo più alimentata dalle contribuzioni altrui, dovette sottoporsi ai pesi medesimi delle provincie, e più mai non ne fu alleviata.

Col fondere Osci, Sabelli, Latini nella nazionalità romana si era data forza e vitalità allo Stato: ma sette secoli vi vollero perchè l'Italia divenisse nazione, e solo col sistema di Costantino quel nome espresse un'unità politica, anzi più propriamente significò le contrade superiori, l'antica Gallia Cisalpina, i paesi una volta abitati da Veneti, Liguri, Insubri.

Dal prefetto di Roma dipendeano dieci provincie, chiamate suburbicarie: Campania, Etruria ed Umbria, Piceno suburbicario, Sicilia, Apulia, Calabria, Lucania e Bruzio, Sannio, Sardegna e Corsica, Valeria. Dal suo vicario, la Liguria, l'Emilia, il Piceno annonario e la Venezia, dette provincie d'Italia, cui furono poi unite l'Istria, le alpi

Cozie, le due Rezie. In appresso la prefettura d'Italia venne divisa in due diocesi, d'Italia e d'Africa. Nella diocesi d'Italia, l'Emilia fra il Po e l'Apennino, la Liguria, la Venezia, il Piceno, la Flaminia tra Modena e Rimini col litorale dell'antica Umbria, la Campania, l'Etruria, la Sicilia erano governate da un consolare; da correttori l'Etruria, l'Apulia, la Calabria, la Lucania, il Bruzio; da presidi il Sannio, la Valeria, le alpi Marittime, Pennine e Graje, le due Rezie, la Sardegna, la Corsica.

Proconsoli, correttori, presidi erano vari d'attribuzioni; tutti però amministravano la giustizia e le finanze, in dipendenza dai prefetti, e per quanto al principe piacesse; infliggevano pene fin capitali; il mitigarle era serbato ai prefetti, come pure il condannare all'esiglio. Ponevasi attenzione che nessuno fosse natio del paese che governava, nè vi contraesse parentele, o comprasse schiavi e terre; volendo con ciò declinare gli abusi e le corruzioni: pure Costantino medesimo, poi i successivi imperatori non rifinano di querelarsi che tutto si venda da essi o dai loro ministri (8).

Ciascuna provincia formava un corpo politico, rappresentato dall'assemblea generale, che una volta l'anno o per occasioni straordinarie, concedente il prefetto del pretorio, radunavasi nel capoluogo, intervenendovi gli onorati, i curiali e possessori liberi. Questa dieta provinciale potea fare decreti, spedire messi al principe, anche malgrado del vicario, del preside o del prefetto al pretorio (9).

Son dunque trasformati i magistrati all'antica in impiegati alla moderna, gli uffiziali della patria in servitori del principe. Sotto i re, essi magistrati rimanevano sottoposti al capo dello Stato: nella repubblica, ciascuno aveva un'autorità sovrana entro la sfera d'attività a lui competente, e poteva fare opposizione al collega o ai funzionari inferiori, sempre esposto ad una responsalità reale e terribile: or eccoli legati in un'assoluta gerarchia. Nella repubblica, ed anche sotto i primi imperatori, le insegne della dignità non accompagnavano il magistrato che in uffizio; fuor di quello, console, pretore, imperatore non avevano altro corteggio o servitù che i liberti, i clienti, gli schiavi propri: ma cogli innovamenti di Diocleziano, il palazzo, la tavola, lo sfarzo, il numeroso codazzo posero immensurabile distanza fra il monarca ed i sudditi.

Già prima il titolo di onorato distingueva chi avesse sostenuta alcuna dignità nell' impero, o cui il principe avesse concesso trionfi od onorificenze: al perdersi delle altre distinzioni, tutti ambirono questa, e l' imperatore la largì a chiunque prestasse alcun servizio alla sua persona; merito più rilevante che il giovare allo Stato. Pertanto gli uffizi dapprima affidati a schiavi, il tagliare avanti, il servire alla coppa, fin le prestazioni sordide, erano ambite da gran signori, non tanto per gli stipendì, quanto per le esenzioni ond' erano privilegiate; perocchè gli Onorati restavano ascritti al senato senza subirne i pesi, e dopo servito dieci o quindici anni, andavano sciolti da ogni vincolo che per nascita li legasse alla curia o ad alcuna corporazione. Per codicilli onorari poi si concedevano talvolta i titoli a persone che mai non avevano servito, nè tampoco vedu-

GIUDIZJ 599

to il principe, tanto per godere l'esenzione, od almeno usar le inse-

gne della nominale dignità.

A fianco dell' imperatore stavano sette uffiziali, consiglieri privati, e custodi della persona, della casa, del tesoro. Un eunuco, gran ciambellano (præfectus sacri cubiculi), mai non distaccavasi dal principe fosse agli affari o alle ricreazioni, prestandogli i più umili servigi, e avendo così mille occasioni d' insinuarsegli nelle grazie e di regolarne i favori. Da quello dipendevano i Conti della mensa e della guardaroba. Il Maestro degli uffizi, ministro di Stato, dirigeva gli affari pubblici, e nessun richiamo di suddito giungeva al principe se non attraverso a quattro uffizi, un dei quali riceveva i memoriali, l'altro le lettere, il terzo le domande, il quarto la corrispondenza varia. Davano spaccio agli esibiti cenquarantotto segretari, per lo più legali, e preseduti da quattro maestri.

Al maestro degli uffizi sottostavano alcune centinaia di messaggeri, che, col favore delle buone strade e delle poste, dalla capitale fin alle provincie estreme recavano gli editti, le vittorie degli imperatori, il nome de' consoli; e che acquistarono importanza col riferire quanto raccogliessero sulle condizioni del paese e svi portamenti de' magistrati e de'cittadini. Crebbero costoro fin a diecimila, a proporzione della debolezza della corte e del timore di ribellioni; e divennero gravosi al popolo pel modo con cui esigevano il servizio delle poste, e perchè favorivano o perseguitavano ( stile dei de-

latori) chi sapeva o no tenerseli amici.

Divenuta imperiale la podestà, tolta l'aristocrazia delle famiglie. accomunata la cittadinanza, cambiasi pure la procedura giudiziale: non occorrono più magistrati patrizi che dicano il diritto; senatori, cavalieri, plebe non lottano più per essere ammessi nella lista de'giudici; non più le decurie sono annualmente elette nel foro ed esposte al pubblico; nè il cliente sceglie il magistrato, nè i cittadini il giudice sopra la lista annuale. La giustizia emana dal trono: il rettore di ciascuna provincia o il vicario suo; il prefetto del pretorio in appello, come rappresentante dell'imperatore; l'imperatore stesso per supremo ricorso, costituiscono l'alto organamento giudiziario: l'inferiore i magistrati locali di ciascuna città con giurisdizione limitata: alcuni agenti speciali per le cause fiscali : una distinta giurisdizione militare, e la ecclesiastica de' vescovi. Più non sono separati lo jus dal judicium; più non si sceglie il giudice, e si redige la formola a ciascuna causa. L'attore cita il reo davanti l'autorità competente, mediante un atto; il magistrato gliene fa l'intimazione per mezzo d'un usciere, giudica la causa e nel fatto e nel diritto. Questa procedura, in origine introdotta come straordinaria, allora divenne generale.

Finchè i giudizi emanavano direttamente dal popolo, ovvero dal pretore eletto da esso, non rimaneva luogo ad appello, sovrana essendo quell' autorità. Commessi a magistrati eletti senza concorso di questa e subordinati, era naturale che ne venisse quella graduazione, per cui i giudizi dell' uno erano riveduti dal superiore, e infine dall' augusto. La cooperazione dei giudici ne spiega in qual modo nell' immensa Roma due pretori potessero risolvere i dissidi di cit-

١

tadini e forestieri: ma aboliti quelli, come bastare? Già, durante la repubblica, i pretori teneansi allato dei giureconsulti per consiglio; poi gl'imperatori ne assunsero un collegio (consistorium), che de-

cidesse i punti di diritto portatigli in ultima appellazione.

Essendo la salute dell'impero suprema legge, bastava che uno di questi delatori imputasse di tradimento qualche cittadino, perchè tosto venisse trascinato in catene a Milano, a Roma, a Costantinopoli, e quivi giudicato con metodi estralegali, e massime colla tortura. Questa fin allora era stata in Roma serbata agli schiavi: ma i magistrati, che nelle provincie la trovavano già consueta, ne continuarono l'uso, e guari non andò che l'applicarono anche a cittadini romani. Furono dunque chieste eccezioni, e concedute a favore degli illustri e degli Onorati, del clero, de' soldati e casa loro, de' professori d'arti liberali, dei magistrati municipali e loro discendenza fin al terzo grado, e degli impuberi: le quali esenzioni venivano a confermare quell'iniquità ad aggravio degli altri. Siccome poi i giureconsulti definirono, nei casi di Stato, potersi trascendere il diritto, perciò in quelli la tortura applicavasi indistintamente a rei, a complici, a testimoni.

Lo studio delle leggi restava incoraggiato come scala alle magistrature civili. Tutte le città ragguardevoli n'aveano scuole, dove rimasti cinque anni, i giovani cercavano ricchezza ed onori col dibattere sopra le innumerevoli cause private, o coll'iniziarsi agli impieghi, abbondantissimi, e nei quali il merito o l'abilità o la pieghevolezza potevano condurre sino a divenire Illustri. Questo sciame che strepitava pei tribunali, o strisciava alla corte, o traforavasi nelle case private ad azzeccare litigi e trafficar di cavilli, divenne nuova peste dell'impero, e degradò la nobile giurisprudenza fino all'abiet-

tezza de' mozzorecchi.

Degli antichi questori un solo rimase, non più incaricato dell' erario, ma di comporre orazioni ed epistole a nome dell' imperatore, e leggerle in senato. E poichè quelle presero la forza, poi anche la forma di editti, il questore equivalse al moderno grancancelliere, rappresentante del potere legislativo, fonte della civile giurisprudenza. Talora sedeva a suprema giudicatura nel gabinetto imperiale coi prefetti del pretorio e col maestro degli uffizi, o scioglieva i dubbi dei giudici inferiori; oltrechè, per servizio dell' imperatore e per modello uffiziale di stile, coltivava quel gergo pomposo e barbarico che acquistava nome d'eloquenza. Come giudice delegato proferiva egli talvolta di casi riservati all' imperatore; talaltra consultavansi i due senati, come alte corti di giustizia.

Da un ministro del fisco (comes rerum privatarum) amministravasi il tesoro particolare dell' imperatore, costituito dai patriment dei re e delle repubbliche sottoposte, da quei delle varie famiglie venute al trono, e dalle confische. Le entrate pubbliche furono maneggiate da un Conte delle sacre largizioni, che centinaia di persone occupava in undici uffizi per fare e riscontrare i conti. Le zecche, le miniere, gli erari deposti nelle diverse città dipendevano dal tesoriere, che corrispondeva co' ventinove ricevitori provinciali, regolaTRIBUTI 401

va il commercio esterno, dirigeva le manifatture del lino e della la-

na, esercitate da schiavi per uso della corte e dell' esercito.

La distinzione fra l'erario militare e il fisco disparve in diritto dacchè l'imperatore potè disporre liberamente di tutte le casse: pure si lasciarono separati l'erario sacro, che ricevea le imposte pubbliche, il privato che ricevea le rendite particolari del principe, e quello di prefettura per le entrate che si destinavano specialmente all'esercito. Le pubbliche consistevano ne' possessi imperiali, nelle contribuzioni dirette, nelle indirette, e in frutti eventuali, oltre i domini del fisco: ma qui ci si affaccia la peggior piaga de' popoli nel Basso Impero.

Ogni patrimonio veniva esattamente descritto, con la misura dei terreni, il numero degli schiavi e del bestiame, adequandone il valore per ogni jugero sopra giuramento del proprietario: al quale l'usar frode sarebbesi imputato come sacrilegio ed offesa maestà (10). Cenzo vizioso, che ad ogni mutar di possesso sarebbe convenuto rifare; laonde ne faceano lor pro i ricchi, vendendo gli sterili per comprare terreni feraci: dal che richiami incessanti, e visite, e ri-

forme.

Ad ogni iugero della stessa categoria era imposto un eguale tributo in danari e in derrate. Ma al tempo di Costantino il tributo fondiario si esigeva per capi, intitolandosi così un complesso di terreni, varì d'estensione, ma stimati di rendita eguale, e perciò d'egual valore. Questo valore era di mille aurei, lo perchè un capo dicevasi anche millena; e da tale unità tassabile venne il nome di capitazione (11). La capitazione personale colpiva i nulla aventi. Al censo venivano proporzionate anche altre gravezze o straordinarie,

o canoniche, o sordide, o d'altra categoria.

Era dunque lo stesso tributum ex censu de' tempi repubblicani: ma un decreto (indictio) del principe determinava ogn'anno la quantità e qualità delle imposizioni; e se al bisogno non bastasse, imponevasi una superindizione: alle straordinarie occorrenze potevano supplire fin i prefetti del pretorio, sovrintendenti alle finanze. Il tributo ripartivasi sul luogo, vigilando il preside della provincia, e intervenendovi i Difensori della città. Pagavasi in tre rate, nelle mani de' ricevitori del preside; il quale ognì quattro mesi trasmetteva al tesoriere della provincia la lista delle somme percette, e questo al conte delle largizioni. La più parte si pagava in danaro, anzi in oro; il resto coi generi che il terreno dava, i quali, a spese dei provinciali erano spediti nei pubblici magazzini, donde si distribuivano alla corte, all' esercito, alla plebe di Roma e di Costantinopoli.

Che se riescono sempre malvedute le incumbenze de' finanzieri, viepiù allora quando con sì largo arbitrio si esercitavano, e
smungevasi il popolo con sovrimposte e anticipazioni accumulate, non impedite da verun corpo dello Stato: A Lattanzio l'esazione sotto Galerio offriva l' immagine della guerra e della
cattività: — Misurar terre, numerare viti e alberi, registrare gli
« animali d'ogni razza, il nome di tutte le persone, non distin« guendo contadini da borghesi: ognuno accorreva con figli e

« schiavi, e lo scudiscio faceva l'ussizio suo: per forza di torture « costringevansi i figliuoli ad attestare contro il padre, gli schiavi « contro i padroni, le donne contro i mariti : se mancassero prove, " mettevansi alla corda i padri, i padroni, i mariti, per farli deporre « contro sè stessi; e quando il dolore avesse loro strappato di bocca « alcuna confessione, questa si tenea per vera, nè età o malattia va-« leva di scusa : facevansi recare infermi e malati, e si fissavano gli " anni di ciascuno, aggiungendone ai fanciulli, detraendone ai vec-« chi; poiché pagavasi un tanto per testa, e a danaro si comprava la " libertà del respirare...Fra ciò gli animali perivano? perivano gli « uomini? tassavasi ciò che più non esisteva, in modo che nè vivere « nè morire si potea gratuitamente: pur beati i mendichi, che re-« stavano esenti da tali violenze. Galerio, mostrandone pietà, li fece « imbarcare, con ordine che, quando fosser in alto, venissero getta-" ti al mare : egregio spediente per nettare dalla mendicità l'impe-« ro! e acciocché, sotto pretesto di povertà, nessuno si esimesse dal « censo, far perire un' infinità di poveretti! ».

Nè meno della capitazione gravava la collazione lustrale, che ogni quinto anno esigevasi dai trafficanti.— Il tempo in cui essa matu« ra ( dice Libanio davanti ad un imperatore ), cresce il numero de« gli schiavi; e dai padri vendonsi i figli, non per riporne il prezzo,
« ma per darlo agli esattori ». E Zosimo: — Quando torna il tempo
« della collazione lustrale, allora sono i pianti e i guai per tutta la cit« tà; vedesi con battiture ed altri strazi tormentare chi per povertà
« non può sborsare la tassa; madri vendono i figliuoli, padri mena« no le figlie al postribolo per procacciarsi di che soddisfar l' esat« tore » (12). Costantino proibì quelle torture, surrogandovi una
cortese prigionia: gli eredi dovevano spegnere il debito del defunto

al fisco, o abbandonare l'eredità.

I contribuenti erano inoltre tenuti a molte prestazioni personali, come cuocer il pane, la calcina, trasportare i generi ai magazzini o all'esercito, servire de' cavalli le poste. I senatori e gli ottimati delle provincie pagavano un tributo speciale (follis) sulle loro sostanze, e una tassa qualora venissero promossi ad una carica (13). I donativi spontanei che davano le città a trionfanti o a benemeriti, per lo più in corone d'oro, ben presto furono tenuti come un dovere verso il principe quando salisse al trono, menasse moglie, avesse figliuoli, guidasse trionfi. I senatori a quest'oro coronario surrogavano un'offerta di mille seicento libbre d'oro (14).

Sull'entrata, l'uscita, il transito, il consumo pesavano gabelle: fors' anche pagavano le merci nel passare da una all'altra diocesi, poichè dell'entrate di ciascuna assumevano l'appalto distinte società di pubblicani. Era speciale dell'Italia il dazio di consumo della vigesimaquinta e della centesima, che oggi diremmo del quattro e dell'uno per cento. Poi si pagava per quanto si portasse in viaggio, poi per mantenere le vie; sicchè dapertutto erano guardie e stradieri, le cui concussioni mal potevano esser frenate dal minaccioso rigore delle leggi.

Le arti tiranniche degli esattori ci sono legalmente attestate dal-

MILIZIA 403

l'imperatore Valentiniano. - Appena l'esattore giunge nella treman-« te provincia, circondato da fabbri di calunnie, inorgoglisce dei sun-« tuosi ossegui, chiede l'appoggio delle autorità provinciali, talora « aggiunge a sè anche le scuole, acciocchè, moltiplicato il numero « degli uomini e degli uffizi, il terrore estorca quanto piaccia all' a-« vidità. Comincia egli dall' addurre e svolgere terribili comandi so-« pra molteplici decreti; presenta caligini di minute supputazioni, « confuse con inesplicabile oscurità, che, fra gli uomini ignari delle « tranellerie, più fanno effetto quanto meno possono intendersi. Do-« manda le quietanze distrutte dal tempo, non conservate dalla sem-« plicità e fiducia dello sdebitato : e se perirono, coglie occasione di « predare; se vi sono, bisogna pagare acciocchè valgano: talchè « presso quel malvagio arbitro la carta perita nuoce, la conservata « non giova. Da ciò innumerevoli guai, dura prigionia, crudele tor-« tura e tutti i martori preparati dall' esattore ostinato nelle crudel-« tà. Il palatino, complice de' furti, esorta; incalzano i turbolenti « uscieri ; sovrasta la spietata esecuzione militare : nè questa ribal-« deria, usata su cittadini come su nemici, termina per giustizia di " prove o per compassione » (15).

Le passate turbolenze e i tanti usurpatori aveano chiarito come fosse pericoloso l'unire ne' governatori delle provincie la giustizia e l'amministrazione col comando militare; laonde Costantino li separò. La suprema ispezione sugli eserciti fu commessa ad un maestro generale per la fanteria, uno per la cavalleria: poi n'ebbe uno a ciascuna delle frontiere più minacciate, sul Reno, sull'alto e basso Danubio, sull'Eufrate: in fine diventarono otto. Sotto di essi erano disposti trentacinque duci, distinti tutti col cingolo d'oro; a dieci era concesso il titolo di comiti, ossia compagni più onorevoli; ed oltre il soldo, ricevevano onde mantenere cennovanta servi e cencinquantotto cavalli. Essi non doveano brigarsi dell'amministrazione civile, nè i magistrati del loro comando: il che assicurò la quiete interna, togliendo il despotismo militare, unico ed infelicissimo avanzo della

democrazia.

La milizia fu ridotta a una specie di tributo, giacchè i senatori, gli Onorati, i sacerdoti del gentilesimo, e i principali decurioni furono obbligati a somministrare un prescritto numero di soldati, o in cambio trenta o trentasei soldi d'oro per uomo. Tal somma attesta quanto fossero scarsi i volontari; e malgrado le grosse paghe e i ripetuti donativi, la milizia era aborrita tanto, che molti per sottrarsene si mozzavano le dita; e quantunque fosse appiccinita la misura pei coscritti, e s'ammettessero anche schiavi, pure, ond'empiere le file, gl'imperatori dovettero concedere terre immuni e inalienabili ai veterani, col patto feudale che i loro figliuoli, giunti a età virile, dessero il nome all'esercito, se non perdessero l'onore, il fondo ed anche la vita (16).

Le ripetute severissime minaccie non trattenevano dal disertare ai Barbari, o favorirne le correrie; nè dal fare soperchierie ai sudditi, mandando i cavalli a pascolo sull'altrui fondo, o mescolandosi d'affari civili; nè induceano i veterani ad occuparsi nel mercimonio o coltivare le terre concesse. Si dovette anche ricorrere ad ausiliari stranieri, arrolando Goti e Alemanni, e sollevandoli ai gradi della milizia, donde ai civili, e perfino al consolato: lo che sempre più svi-

liva le magistrature curuli.

La legione fu ridotta da seimila a mille o millecinquecento guerrieri; separandone, come pare, la cavalleria; il che, se scemò la robustezza, crebbe la mobilità, assomigliandola ai reggimenti nostri. Centrentadue legioni allora componeano l'esercito romano; e sembra fra tutto si armassero seicentoquarantacinquemila uomini, sullo spazio stesso dove in piena quiete ora ne stanno in armi più di due milioni. Li dicono necessari alla pace!

La guardia del principe era fatta da tremilacinquecento domestici (17), distribuiti in sette scuole, e comandati da due conti. Splendidamente divisati, con armi d'oro e d'argento, fra essi cernivansi due compagnie di cavalli e fanti, detti dei protettori. Facevano la scolta negli appartamenti interni; andavano nelle provincie quando abbisognasse dar pronta e vigorosa esecuzione agli ordini imperiali; e l'esser messo fra questi era la più elevata speranza del guerriero.

I sudditi liberi dell'impero si dividevano in tre classi: abitanti delle due metropoli, abitanti delle città provinciali, e popolazione campagnuola. I primi, sebbene assoggettati alle medesime imposizioni, erano però vantaggiati da privilegi, e dalle distribuzioni del grano, spedito per obbligo dalle provincie, a cura d'un preside par-

ticolare (præfectus annonæ).

Gli abitanti delle città provinciali cessarono d'esser divisi in cittadini, socî e sudditi quando Caracalla, accomunata la cittadinanza, tutti eguagliò nella soggezione all'imperatore. Allora vi troviamo senatori, curiali o decurioni, e plebe. I senatori erano ombre dell'ombra di senato che sopraviveva a Costantinopoli e a Roma; quell'onorificenza di puro nome ricevendo dagl'imperatori per avere sostenuto cariche insigni, e che infine diventò comune ai maggiori possidenti. Poteano esser giudicati soltanto da un tribunale particolare, non richiesti alla tortura, nè obbligati alle cariche municipali: vantaggi che pagavano con una speciale imposizione, e con contributi straordinari in caso di bisogno (18). I possessori, fossero originari (municipes), od avveniticci (incolæ), formarono i decurioni o curiali ; e poiché doveano spendere e danaro e tempo nelle pubbliche cure, le leggi municipali determinavano qual facoltà dovessero possedere. Nel 11 secolo, da un curiale di Como esigevansi centomila sesterzi, cioè da diciannove a ventimila lire; nel 342, Costanzo II obbligava alla curia d'Antiochia chi possedesse venticinque iugeri di terreno; nel 435, Valentiniano III quei che avessero trecento soldi d'oro, che potevano contarsi per quattromila cinquecento lire: tanto erasi avvilita quella dignità, in prima ambita e con suntuose largizioni procacciata. Le iscrizioni accennano anche un ordine equestre, forse de' membri di certi collegi.

Nella plebe si riducevano i minori possidenti, artieri, mercadanti,

esclusi dall'amministrazione urbana (jus honorum); era distribuita in varie maestranze; del resto faziosa, tremante o minaccevole, at-

tenta ad ogni occasione di saccheggi e di violenze.

Alla campagna stavano o proprietari liberi, o coloni, o schiavi. Di questi ultimi non faremo parola più che di animali domestici. I coloni, di mezzo fra liberi e schiavi, erano avvinti al terreno che coltivavano, in modo che con esso erano venduti e divisi, benchè una legge pietosa vietasse di separare i membri della stessa famiglia (19). Erano dunque un avviamento ad abolire la schiavitù; e mentre verun cenno ne fanno i giurisprudenti classici, frequente si trovano menzionati dopo Costantino. Donde provennero? chi li crede imitati da ciò che si vedeva nelle nazioni germaniche; chi derivati dalle colonie barbare trapiantate nell' impero: più probabilmente germogliarono dall' antica forma dei possessi, quando Vespasiano e Tito chiamando al fisco i beni comunali, su cui aveano diritto gli abitanti di ciascun cantone, e Costantino applicandoli al culto cristiano, ridussero gran parte de' possessorì a miseria, ed a vendere il proprio patrimonio, o lavorarlo a titolo di coloni (20).

Obbligati a vivere e morire sul suolo ove nasceano, trovavansi del resto liberi di loro persona; e perciò il diritto li annovera tra gli ingenui, e ne fa legittime le nozze: ma insieme li chiama servi della gleba; nè contro del padrone poteano star in giudizio, salvo si discutesse della propria condizione. Ad esso retribuivano in danaro o in natura un canone impreteribile, al fisco l'imposizione; col rimanente viveano, e risparmiando poteano comprar beni, dei quali però l'alto dominio restava al padrone. Condizione peggiore dello schiavo in quanto non potevano essere affrancati, non disgiunti dal suolo, nè

tampoco emanciparsi coll' entrare ecclesiastici o militari (21).

Colle infelicità pubbliche ne crebbe il numero e peggiorò la condizione, scomparendo la classe tanto utile de' liberi coltivatori e dei minuti possidenti. Chi non potesse soffrire la perdita della libertà, rifuggiva nelle città a nuove miserie: altri, oppressi da crudeli padro-

ni o dall' ingordo fisco, rompevano ad aperte ribellioni.

Questa causa s'univa alle anzidette per aumentare i terreni abbandonati. Gl'imperadori fecero esente da tributi chi gli occupasse; li distribuivano anche fra i possessori di buone campagne, minacciando privarli di queste se quelli trascurassero: provedimenti vessatori, che a niun bene riuscivano perchè non toccavano la radice del male. All'uopo stesso fu introdotta l'enfiteusi, contratto pel quale, mediante un canone statuito, assegnavasi un fondo a coltivare per un certo tempo od in perpetuo. Prima fu praticato solo con terreni del fisco o del municipio; dappoi anche coi privati, allorchè questi possedettero intere provincie.

Prima di Giulio Cesare, ciascun municipio costituiva una repubblica indipendente, associata alla romana, cui contribuiva un contingente determinato, e ne ricevea protezione; partecipava ad alcuni impieghi, e ne comunicava la capacità ai Romani entro le sue mura; del resto avea leggi proprie, magistrati elettivi, libera amministra-

Cantu. St. dogli Ital. - II, 26

zione degli interni affari. Intera dunque la libertà civile e la comunale; soltanto la libertà politica era legata dal patto federale.

Ma talora il municipio o per forza o di volontà adottava le leggi civili romane, e in tal caso entrava fra i popoli detti fundi. Sotto l'impero, la condizione di fundi diviene generale, adottandosi dapertutto il diritto civile romano come condizione della cittadinanza, formandosi così l'unità giuridica, mentre gl'Italici non aveano chiesto che l'accomunamento del diritto politico. Allora tutte le colonie latine divennero municipi; ed essendo caduto in dissuetudine il diritto di suffragio, municipio significò una città abitata da cittadini romani, qual che ne fosse l'origine.

Tutto ciò effettuossi colla lex julia (22) o poco dopo: e in conseguenza Roma non fu più soltanto una repubblica sostenuta da repubbliche, ma la metropoli d'un grand'impero, di cui l'Italia era la provincia principale. Ma a farla vera monarchia si opponeva il carattere del diritto pubblico e privato di Roma, municipale per essenza, come di quasi tutte le antiche città italiche: onde fu mestieri riformare il modo della libertà municipale in Italia, per armonizzarla col-

la politica imperiale e coll'accentrata uniformità.

Come in Roma i soli cittadini di ottimo diritto erano partecipi della sovranità, cioè potevano render suffragio in una tribù e sostenere le magistrature, così nella città i decurioni. Non che in pratica, neppure nelle filosofiche speculazioni si conosceva il sistema della rappresentanza, che fa partecipare al governo effettivo i sudditi comunque discosti. La riforma di Cesare rese possibile ad Augusto di risparmiare ai cittadini lontani il disagio di recarsi fin a Roma a rendere i voti, imponendo di raccoglierli ne'particolari comizi, indi spedirli alla metropoli. Questo diritto egli limitò ai municipi, sotto il qual nome vennero intesi non più tutti i cittadini, ma puramente i decurioni. Il senato di questi (ordo, curia) insieme coi magistrati amministrava la città; ma non ché la curia fosse contrappeso ai magistrati, unicamente da essa sceglievansi. Questi potevano presentare i propri successori; ma poichè ciò li rendeva garanti dell'amministrazione del surrogato, guardavanlo come un peso, e le più volte ne abbandonavano la scelta al governatore della provincia (23).

Prima magistratura della città erano i due o i quattro giuridici (duumviri, quatuorviri jure dicundo), equivalenti ai consoli di Roma innanzi che avessero divisa l' autorità coi pretori. Annui, soprintendevano all'amministrazione, presedevano al senato municipale, ed esercitavano la giurisdizione entro certi limiti, di là dai quali le cause portavansi al magistrato. Col crescere dell'imperatoria, scemò l'autorità dei corpi municipali; fu tenuto per concessione graziosa quel che era diritto anteriore alla conquista; e i duumviri scaddero fra gl'impiegati inferiori, senza più nè imperio nè potestà nè tribunale. In fine cessarono, e alla curia e all'amministrazione degli affari municipali presedeva il primo decurione (principalis) per tutta la vita o almeno per quindici anni, senza giurisdizione perchè non era un magistrato, ma solo il decano del collegio (24). Così il despotismo

LE CURIE 407

imperiale insinuava le forme monarchiche perfino nella costituzione delle curie.

I Comuni dunque conservavano la sovranità municipale, ma non aveano alcuno schermo costituzionale contro il potere assoluto.

Al vedere l'ordinamento delle curie, ov'è scritto nell'album chiunque abbia capacità e certi possessi, senza privilegi di nascita o limite di numero; ove gl'imperatori raccomandano di non sollevare al duumvirato se non grado a grado (25), siccome al sacerdozio; ove la curia stessa prende parte immediata agli affari della città, elegge i magistrati suoi, convoca all'uopo tutti gli abitanti, fa decreti che spedisce direttamente, senza che il prefetto possa altro che accompagnarli d'informazioni, voi credereste aver sottocchi altrettante repubbliche, democratiche affatto, la cui opposizione impedisca o turbi

le violenze de' lontani dominatori. Apparenza e null'altro.

Ogn' atto delle curie poteva essere cassato dal principe; il rettore della provincia annullava a volontà l'elezione di magistrati; quando poi la centralità imperiale spense ogni pubblica vita, l'ordine dei decurioni cadde nell'ultimo avvilimento. Perocchè, nella difficoltà di esigere le esorbitanti imposte, gl'imperatori obbligarono i decurioni a riscuoterle, e star garanti di quelle della comunità coi beni e colla persona propria, come pure a rispondere della propria amministrazione, e di quella degli uffiziali dipendenti da essi. Da un debitore del fisco erano abbandonati i campi? la curia era obbligata a pagarne i carichi, trovasse o no a chi venderli. Erano dunque i decurioni ridotti ad agenti gratuiti e vittime del despotismo, e coll' aumentare de' bisogni dell'impero, la carica ne divenne insopportabile; mentre l'assodarsi della monarchia scemava e l'autorità e la riverenza dei municipi. Costantino e i successori suoi, esentando molti dalle cariche municipali, le facevano pesare viepiù sui restanti, e togliendo a molte città i lauti patrimoni per applicarli alle chiese cristiane, resero impossibile il sostenere le spese. Aggiungete che i curiali senza figli poteano disporre solo di un quarto de' loro beni, cadendo il resto alla curia; dal municipio non allontanarsi senza permissione del governatore della provincia; sopra di essi pesava la speciale oblazione dell'oro: di modo che trovavansi esposti alle sempre crescenti avidità dell' erario, alle prepotenze dei Barbari che soprarrivavano, all'esecrazione dei cittadini, che li riguardavano come implacabili riscossori.

Bisognò dunque ristorarli di nuovi privilegi: cadendo in miseria, fossero nutriti a spese del municipio; se sani e salvi uscissero dal giro di tutte le cariche municipali, ne restassero dispensati per l'avvenire; fossero anche decorati col titolo di conte. Poi s'apposero rimedì agli artifizi onde si declinava questa penosa onorificenza: Trajano proibì di spender danaro per esimersene, ogni figlio di decurione dovesse restar curiale; entrarvi chi acquistasse fino a venticinque iugeri; nessuno potesse vendere il terreno che gli conferiva quell' oneroso diritto; nessuno ottenere uffizio di corte se prima non avesse adempito a que'carichi. Per sottrarsi, il decurione arrolavasi all' esercito? la legge lo strappava agli stendardi; davasi schiavo?

la legge il tornava libero per empiere la curia; gli spuri, gli ebrei, i nati da padre servo e donna libera, il guerriero vile, il prete scoslumato erano condannati a farsi decurioni (26). Questi crano i padri

della patria; questi i puntelli delle municipali franchigie.

L'eccesso dei mali portato dal pervertimento delle curie fece, dopo il 363, introdurre sindaci (defensores), eletti dall' intera città per tutelare i contribuenti contro le pretensioni della curia, e questa contro gli uffiziali dell'impero (27). Nelle cause criminali istruivano essi il processo, nelle civili giudicavano fino all'ammontare di trecento soldi, e da loro davasi appello ai governatori. Ne crebbe l'importanza quando, più esigendosi dai Comuni, più bisognava a questi concedere; e quando, oppressi i decurioni, non si poteva usufruttare che la plebe. Stranio da prima alla curia, il Difensore finì per diventarne capo: sinchè, cadendo a fasci l'amministrazione, il clero s'insinuò nelle curie, e il vescovo assunse l'uffizio del Difensore.

Nella giurisdizione volontaria alcuni atti solenni dell'antico diritto, come le vindiciæ con tutte le loro applicazioni del manomettere, adottare, emancipare, rimanevano ai magistrati del principe, nè comunicavansi ai municipali. Altri di forma nuova furono introdotti dagli imperatori, quando si cominciò a distendere protocolli d'ogni cosa; e secondo lo statuto di Onorio, gli atti doveansi erigere davanti ad un magistrato o al difensore, a tre principali e ad uno scrivano (exceptor); e consistevano in un dialogo fra il primario attore e il magistrato. I testamenti sarebbero dovuti aprirsi solennemente alla presenza del governatore della provincia; ma per agevolezza alcuna

volta si leggevano nella curia.

Le città nostre conservavano l'antico diritto italico, che la giustizia fosse resa dai cittadini stessi, almeno in materia civile e nella prima istanza. Il magistrato istruiva il processo, determinava il principio di diritto applicabile al caso, e rendeva una decisione condizionata: allora un giurato (judex), scelto ciascuna volta e di privata condizione, ponderava il fatto, e lo metteva in relazione col principio dottrinale esibitogli dal magistrato; dal quale accordo usciva il giudizio deliberativo. Quest' ordine di giudizi privati cadde sotto agli imperatori, come dicemmo, e i magistrati pronunziavano d'alcuni affari senza assistenza di giudici (extraordinariæ cognitiones). La quale procedura straordinaria fu poi da Diocleziano abolita in alcune provincie, in altre dileguò, rimanendo la giurisdizione ai governatori, salvo l'appello.

Il nobile romano continuava a credere abiezione il lordar la mano nelle arti; ancora al tempo di Costantino erano infami coloro che si applicassero a vendere a ritaglio e guadagnare d'industria; Onorio e Teodosio vietarono a' nobili e ricchi il mercatare, come cosa pregiudicevole allo Stato. Ma rivoluzione importantissima, comecchè neppur accennata dalla storia, fu il mutarsi l'industria dagli schiavi ai liberi. Mentre prima ciascun dovizioso teneva in casa chi facesse ogni servizio sì pel suo occorrente, sì per venderne, allora troviamo artigiani indipendenti che lavorano per sè stessi e per chi paga; in ciascuna città raccolti in maestranze, le quali melto estese e con ampi

INDUSTRIA 409

privilegi, dapprima servirono di valido sostegno ai municipi, poi dalla fiscalità furono ridotte a nuovo stromento di tirannia e d'op-

pressura.

I nove collegi d' arti che sussistevano a Roma fin dai tempi di Numa, dovettero esser formati piuttosto per apparato che pei bisogni: ma sotto l' impero crebbero tanto, che Costantino ne distingue trentacinque; cioè, fonditori di metalli, fabbri, lavoratori di ferro, di bronzo, di piombo, d' argento; orefici, gioiellieri, doratori, fabbricatori di vetri, di specchi; conciatori, tintori di porpora, tessitori di damaschi, d' altre stoffe operate; folloni, muratori, tagliapietre, lavoratori di marmo, di musaico, d'avorio; terrazzieri, plasticatori, falegnami, marangoni, quei che ornavano le soffitte, carpentieri, vasai, livellatori dell'acqua, pittori, architetti, intagliatori, scultori, me-

dici, veterinari (28).

Gli aggregati doveano trovarsi protezione coll'eleggersi un patrono; acquistavano il privilegio d'esercitare quell'arte, ad esclusione d'ogni altro; aveano sindaco, statuti, possedimenti; erano immuni da prestazioni di corpo, e fin dal militare nelle legioni, ma dovevano allo Stato certi servigi. Così ai fabbri in Roma incombeva di spegnere gl'incendi; lungo i fiumi, alcuni naviculari erano tenuti a trasportar le derrate degli eserciti; i bastagari a carreggiare le annone del fisco, e via discorrete. Pertanto consideravansi come legati al territorio della città, coi figli e cogli averi; lo scostarsene pareggiavasi a diserzione, e venivano rinviati; ne agli obblighi poteano sottrarsi neppure per rescritto imperiale, eccetto se entrassero soldati o cherici (29). Di questa servitù si valsero gl'imperatori a sevizie fiscali, e tennero le maestranze in solido responsali delle tasse: quando non trovassero danaro altrove, gettavansi sopra di esse con tale oppressura, che molti se ne sottraevano fino col rendersi servi della gleba.

Grave crollo all' industria diedero gl'imperatori col fabbricare per economia checchè occorresse al servizio proprio, alle distribuzioni pei cortigiani e ministri, agli eserciti, infine anche per fame traffico: intempestiva reminiscenza dell' antica costituzione domestica, quando ogni padrefamiglia teneva in casa servi per tutte le manifatture occorrenti. Alessandro Severo facea tessere e tignere porpora, e la più fina e lucente mandava sul mercato (30): Costantino vendeva vesti, lino, pelliccie per conto del fisco: Costanzo II avea tefai di lana, seta, lino. Errore grossolano d'economia, del quale fu conseguenza l'avere Valentiniano proibito a qualunque privato di fabbricar seterie, o tessere ori od altre stoffe; Graziano e Teodosio multato di morte e confisca chi tignesse o vendesse porpora, o comprasse seta dai Barbari, serbandosene il monopolio l'imperatore, dal quale pure i soldati doveano comprar le vesti(31). Davano opera a tali manifatture innumerevoli schiavi, obbligativi in perpetuo coi figli loro acciocche non portassero fuori l'arte.

Gli armaiuoli erano liberi di condizione; ma ascritti una volta al collegio, doveano per un certo numero d'anni rimanervi coi figli, marchiati al braccio ond'essere riconosciuti. Internamente le armi si

vendeano alla libera, ma era vietato asportarle. Fabbricavansi (per dir solo dell' Italia) freccie a Concordia, scudi a Verona e Cremona, corazze a Mantova, archi a Pavia, spade a Lucca: ad Aquileja, Milano, Ravenna, Roma, Canusio, Venosa lavoravansi stoffe di lana e seta per uso particolare degl' imperatori, divise militari, vele e sartiame per le navi: Taranto e Siracusa aveano tintorie; zecca Aquileja e Roma.

Al sisco furono tratte anche le miniere, le saline, le cave di gesso, di coti, di marmi, e persino delle pietre; ed affittavansi a privati. Vi lavoravano o condannati, o schiavi coi loro figliuoli: schiavi erano i monetieri. Tante opere affidate a schiavi, che non costavano se non il mantenimento, diminuivano i modi di guadagnare alla libera popolazione, offrendo le manifatture ad un prezzo cui non poteano i privati.

Il commercio non sioriva meglio che nell'età precedente; e se le leggi il tolsero in cura, su con meschini ed avari accorgimenti. Allorchè i Barbari si avvicinarono, e preser gusto alle delicature della civiltà, i Romani avrebbero potuto, collo stabilire mercati sulle frontiere, ricuperare in parte l'oro che quelli rapivano o ricevevano in tributi e soldi. Ma temendo di allettarli colla mostra delle ricchezze, su limitato quel trassico, e interdetto, pena la consisca e l'esiglio, il vendere ai Barbari nè ai loro ambasciadori non solo le armi, ma sino il ferro greggio o lavorato, nè le coti, o l'insegnare a costruir navi nè somministrarne il legname, anzi fin il dare vino, olio, caviale, sale: poi il timore sece escludere gelosamente i mercadanti persiani e barbari, salvo alcune città determinate (32).

Se pensate che a Roma era chiusa la principale sorgente di sue ricchezze, la conquista, comprenderete come ella doveva impoverire. Un' infinità di metalli fini erasi concentrata in poche mani, e resa sterile nel lusso delle gioie, delle dorature, de' vasi; le miniere di Spagna e di Grecia erano esauste, ossia entrate nel terreno, duro, che esige tempo e forza soverchia; dall' Egitto e dalla Libia conveniva trarre tutto il grano, il quale si paga a contanti: onde la mancanza di numerario fu uno degli sconci più sentiti in quell' estremo, non bastando a pagare gli eserciti, a incoraggiare l'agricoltura, a dar

capitali all' industria e agevolezza al cambio.

Già Antonino Pio avea dovuto sovvenire alle pubbliche necessità fin col vendere gli ornamenti imperiali; Marc' Aurelio mandò due volte all' incanto i vasi d'oro e le rarità della reggia; Didio Giuliano adulterò la moneta, indotto forse dall'ingente somma a cui erasi obbligato per comprare il breve impero. Le monete d'oro si conservavano a settecentottantotto di fino, ma deteriorarono quelle d'argento; Caracalla vi mescolò metà rame; di due terzi le alterò Alessandro Severo: Massimo fece coniare i metalli preziosi dei tempt e dei luoghi pubblici, e fino i simulacri degli Dei e degli eroi: sotto Filippo non correvano quasi altre specie d'argento che le battute dagli Antonini: da Gallieno a Diocleziano se ne spendeano soltanto di rame stagnato; e tanto insolentivano i monetieri falsi, da proromper fino contro Aureliano in una sommossa, che settemila soldati costò il sof-

DANARO 414

focarla. Dopo lui ricompare l'argento, forse perchè egli ne traesse dalla depredata Palmira; ma a poco andare fu esaurito. Mentre Costantino nel 325 tagliava ottantaquattro solidi ogni libbra d'oro, quarantadue anni più tardi Valentiniano I ne tagliava settantadue, cioè l'aumentava d'un settimo: e mentre la proporzione dell'oro coll'argento al tempo di Vespasiano era di uno a dieci, Costantino la stabili come di dodici a quattordici.

Teodosio determina che ai soldati sui confini dell'Illirico si dia danaro invece delle razioni, e che ottanta libbre di carne di maiale salata valutinsi un soldo d'oro, come ottanta di olio, e dodici moggia di sale. Il soldo d'oro può ragguagliarsi a lire 14. 81, talchè una libbra metrica di carne valeva 57 centesimi, e lire 1, 13 la mina del sale; tanto era incarito il danaro dal tempo di Diocleziano (pag.

247 ).

Doveva incarirne anche l'interesse. Già sotto la repubblica abbiam veduto a che grosse usure si collocassero i capitali: senza tener conto degli abusi, la legge al tempo d'Augusto determinava il quattro per cento, il sei sotto Tiberio, il dodici regnante Alessandro Severo: questi lo ridusse ancora di tratto al quattro; infausto accorgimento, che fece chiuder l'oro, e moltiplicare le segrete usure, tantochè a

Costantino parve assai il poterle ridurre al dodici (33).

Nell' ignoranza de' principi che regolano la ricchezza, fu persino vietato di portar fuori l'oro, e, ciò che a pena si può credere, venne ordinato di usare ogni astuzia per carpirlo ai forestieri (34). Allo scemare del danaro, si assegnavano in natura gli stipendi a' magistrati e guerrieri, valendosi dei tributi pagati in natura dalle provincie. E poichè il soldo tanto cresciuto alle legioni non poteasi senza pericolo diminuire, s' introdussero ausiliari barbari, i quali s'accontentavano di pane, lardo, vino, olio e poca moneta.

Così l'enorme avidità delle finanze, se non bastava diroccasse l'industria e l'agricoltura, apriva anche il paese ai Barbari, che ben

presto dovevano dominarlo.

(2) Si quis indebitum sibi locum usurpaverit, nulla ignoratione de-

<sup>(1)</sup> Constantinopolis dedicatur pene omnium urbium nuditate, dice san Girolamo. Codino, greco d' eta posteriore, riferisce un aneddoto favoloso, ma degno di ricordo; cioè che Costantino chiamò i principali nobili di Roma, e li spedì alla guerra contro i Persiani; intanto fece fabbricare a Costantinopoli palazzi affatto simili a quei ch' essi possedevano in Roma, e vi pose gli stessi mobili, indi le mogli e i figli loro. Tornati dopo sedici mesi quei signori, esso gli accolse con un solenne banchetto, dopo il quale fece condurre ciascuno alla nuova abitazione, dove si meravigliarono di trovarsi nella casa e fra le persone conosciute e care.

fendat, silque plane sacrilegii reus qui divina praecepta neglexerit. Legge di Graziano nel codice Teodosiano, lib. vi. tit. 3. 1. 2.

(3) Ci sono guida esso Codice Teodosiano, coi ricchissimi commenti

del Gotofredo e del Ritter.

La Notizia delle dignità dell' Oriente e dell' Occidente, specie d'almanacco imperiale, composto un secolo più tardi, commentato dal Panciroli nel Thesaurus antiq. rom. del Grevio, vol. vii.

Lydus, De officiis romani imperii. Salvianus, De gubernatione Dei.

Tabula Heracleensis, ediz. Mazocchi. Napoli 1754.

Oltre i predetti abbreviatori, abbiamo Paolo Onosio, Historiarum libri vii, e Zonana, Annales.

Da qui innanzi la storia assume colore diverso, secondo che gli scrit-

tori sono idolatri o cristiani.

Zosimo, alla maniera di Polibio, dipinge la decadenza dell' impero, avversissimo sempre ai Cristiani: i cinque libri che ce ne restano, arrivano al 410.

Dei trentun libri di Ammiano Marcellino tredici sono perduti, gli altri abbracciano dal 354 al 378: prolisso, ma istruttivo e di sufficiente im-

parzialità.

Panegyricae orationes veterum oratorum; notis ac numismatibus illustravit et italicam interpretationem adjecit Laurentsus Patarol. Venezia 1708. Sono i panegirici recitati agli imperatori da Diocleziano a Teodosio, donde con molta cautela può attingersi qualche notizia, o dirò meglio qualche sentimento.

Eusebio, nei 10 libri della Storia ecclesiastica, e nei 5 della Vita di Costantino, e i continuatori suoi Socrate, Teodoreto, Sozomene, Evagrio, illustrano grandemente la storia politica; parziali sempre agli imperato-

ri cristiani. Dicasi lo stesso di molte vite di santi.

Fra' moderni tutti gli storici filosofisti sono contro Costantino, e per

lui i fautori del cristianesimo.

(4) Lampridio ci conservò due pagine d'imprecazioni del senato contro Comodo (in Comodo, 18. 19), e altre non meno abiette contro Elagabalo (in Alex. Severo, 6. 7. 9). Vopisco ci tramandò il processo-verbale dell'acclamazione di Claudio II, da noi riferito a p a g. 336.

(5) Si quis senatorium nostra largitate fastigium, vel generis feli-

citate consecutus..., Cod. Teod. lib. v.

- (6) Graziano imperatore ad Ausonio poeta scriveva: Cum de consulibus in annum creandis so lu s mecum volutarem... te consulem et designavi, et declaravi, et priorem nuncupavi. Ed Ausonio ringraziandonelo, si congratula di non aver dovuto scendere alle antiche bassezze del cercarlo al popolo: Consul ego, imperator auguste, munere tuo, non passus septa neque campum, non suffragia, non puncta, non loculos: qui non prensaverim manus, nec consalutantium confusus occursu, aut sua amicis nomina non reddiderim, aut aliena imposuerim; qui tribus non circuivi, centurias non adulavi; jure vocatis classibus non intremui; nihil cum sequestre deposui, cum diribitore nihil pepigi. Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rostra, ovilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianus.
- (7) In consulatu honos sine labore suscipitur. Manertino, Paneg. vet.,
- (8) Da un curioso passo di Lampridio (in Alex. Severo, 42) impariamo le paghe che ricevevano i governatori delle provincie: venti libbre d'argento, cento monete d'oro (lire 3913), sei anfore di vino, due muli, due savalli, due vesti da comparsa (forenses), una da casa (domestica), un

tinozzo da bagno, un cuoco, un mulattiere, e se non avesser moglie, una concubina, reputata necessaria come le altre cose, Quod sine his esse non possent. Uscendo di carica, restituivano i muli, i cavalli, il mulattiere e il cuoco: il restante tenevano, se il principe fosse soddisfatto di lo-

ro; se no, restituivano quadruplicato.

Valeriano sissa l'assegnamento di Aureliano, tribuno delle legioni, così scrivendo a Sejonio Albino presetto alla città: Sinceritas tua supradicto viro efficiet, quamdiu Romae fuerit, panes militares mundos sexdecim, panes militares castrenses quadraginta, olei sextarium unum, et item clei secundi sextarium unum, porcellum dimidium, gallinaceos duos, porcinae pondo triginta, bubulae pondo quadraginta, liquaminis sextarium, salis sextarium unum, herbarum, olerum, quantum satis est. E a Probo: In salario diurno bubulae pondo, porcinae pondo sex, caprinae pondo decem, gallinaceum per biduum, vini veteris diurnos sextarios decem, cum lardo bubalino, salis, olerum, lignorum, quantum satis est (Historia Augusta).

Sotto Costantino continuavasi a dare la provigione in natura; e poichè egli limitò a tre lustri la durata del servizio militare, per dare il ben scrvito ai congedati introdusse una tassa straordinaria ogni quintodecimo anno, dal che venne il ciclo delle *Indizioni*; così alcuni. Savigny (Ueber die römische Steuerverfassung) pensa l'Indizione fosse il rinnovamento del catasto, che pare si raddrizzasse ogni quindici anni. Cer-

to però l'Indizione trovasi già sotto Diocleziano.

(9) Ammiano Marcellino, Hist., xxviii. 6. — Cod. Teod. lib. iv. ix. xii.ecc. (10) Si quis sacrilega vitem falce succiderit, aut feracium ramorum faetus hebetaverit, quo declinet sidem censuum, et mentiatur callide paupertatis ingenium, mox detectus, capitale subibit exitium, et bona ejus in sisci jura migrabunt. Cod. Teod. lib. xviii, tit. 11. 1.

Finis nella bassa latinità voleva dire pagamento, come 75).55 in greco, e Ziel in tedesco. Da ciò il nome di finanza, venuto a significar l'arte di procurarsi danaro con modi raffinati e dotti. La voce taglia viene dalla tacca, che l'esattore dell'imposta e il riscontratore facevano sopra un pezzo di legno per indicare le somme pagate, e che divideasi, restando espressa la somma sulle due metà.

(11) Da una novella di Magioriano rilevasi che ciascun capo pagava l'anno due soldi d'imposta, e mezzo soldo per le spese di percezione; vale a dire che queste si valutavano un quarto dell'entrata totale.

(12) LIBANIO, Or. contro Flor.; Zosimo, II. 24.

(13) Cod. Teod. lib. xII. xIII. ecc.; Nazario, Paneg. vet., x. 35.; Zosimo, ii. 38.

(14) Oblatio auri. Simmaco, Ep. x. 26. — Universi, quos senatorii nominis dignitas non tuetur, ad auri coronarii praestationem vocentur. Cod. Teod. lib. x11, tit. 13.

(15) Nov. Valentin., vii.

(16) Vedi Gotofredo al lib. vn. De re militari del codice Teodosiano; e questo codice nei titoli De tyronibus, De desertoribus, De decurionibus, De veteranis, De filiis veteranorum.

(17) Giustiniano li portò poi a cinquemila cinquecento; e il comes do-

mesticorum divenne carica importantissima.

(18) Alcuni moderni, come RAYNOUARD, Hist. du droit municipal en France. Parigi 1836, tom. 1. c. 17, e FAURIEL, Hist. de la Gaule meridionale. Ivi, tom. 1. c. 10, pensano costituissero in ogni città un senato superiore alla curia. A me non occorse mai menzione di senati provinciali.

(19) Codice Giustinianeo, Communia utr. jud.

(20) Nonnulli, quum domicilia alque agellos suos aut pervasionibus

perdunt, aut sugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum expetunt, atque coloni divitum fiunt. Salviano, De gubern. Dei.

(21) Quae enim differentia inter servos et adscriptitios intelligatur, cum uterque in domini sui positus sit potestate, et possit servum cum peculio manumittere, et adscriptitium cum terra dominio suo expellere? Cod. Giustin. lib. xi. tit. 47. l. 21. Forse si eccedette nell'intendere che questo passo di Giustiniano escluda l'emancipazione. E sebbene manumissioni di coloni non si trovano mai, si rifletta che il colono poteva o comprare o ricevere in dono il terreno al quale era affisso, poi con trent'anni d'assenza restava prosciolto; fors'anche non era reputata necessaria la manumissione. Giustiniano permise poi d'ordinarli preti, purchè seguitassero negli obblighi del colonato. Nov. cxxv. 4.

(22) È del 708 o 709 di Roma, e fu conservata in parte dalla Tavola d'Eraclea, e più da un' iscrizione trovata a Padova. Vedi Savigny, Gesch. der

römischen Rechts in Mitteralter, cap. 11. § 8.

(23) — Il soggetto delle curie, malgrado gli abbondanti materiali che esistono, rimane sempre il più oscuro nell'istoria legale dell'Impero». Gibbon, cap. xxii.

- (2) Ammiano Marcellino, xxv. 4; Simmaco, Ep. 10; Cod. Teod. De op. publ. Se i codici Teodosiano e Giustinianeo parlano si poco de' magistrati municipali, mentre ogni tratto ne fan menzione i giureconsulti classici, la ragione si è che questi viveano in Italia, quelli furono compilati in 0-riente.
- (25) Nemo originis suae oblitus et patriae, cui domicilii jure devinctus est, ad gubernacula provinciae nitatur ascendere priusquam, decursis gradalim curiae muneribus, subvehatur; nec vero a duumviratu vel a sacerdolio incipiat, sed, servato ordine, omnium officiorum sollicitudinem sustineat. Legge di Valentiniano nel codice Teodosiano, lib. x11. tit. 4. l. 77.
- (26) Curiales nervos esse reipublicae ac viscera civitatum, nullus ignorat: quorum caetum recte appellavit antiquitas minorem senatum: huc redegit iniquitas judicum, et exactorum plectenda venalitas, ut nonnulli patrias deserentes, natalium splendore neglecto, occultas tatebras elegerint, et habitationem juris alient. Nov. Magior. 1v. 1. Curiales... caeperunt se eximere curiae, et occasiones invenire per quas liberi ab his efficerentur. Ita civitates diminutae... Decuriones facultatibus... et corporibus fraudare curiam voluerunt, rem omnium impiam adinvenerunt, a legitimis nuptiis abstinentes, ut eligerent magis sine filiis quam sub lege deficere... Transtulerunt curialium facultates ad alias personas, nihil exinde habente curia... sub falsis causis facientes donationes... Vidimus quosdam sic adversos esse contra proprias patrias... Nov. Giustin. xxxvIII.
- (27) Hi polissimum constituantur defensores, quos decretis elegerint civitales. Defensores nihil sibi insolenter, nihil indebitum vindicantes, nominis sui tantum fungantur officio, nullas infligant multas, nullas exerceant quaestiones; plebem tantum vel decuriones ab omni improborum insolentia et temeritate tueantur, ut id tantum quod esse dicuntur, esse non desinant. Cod. Teod. lib. x1. tit. 2.

(28) Cod. Theod. lib. xm. tit. 4.

- (29) PLINIO, Ep., x. 42; Cod. Teod. lib. xiv. tit. 1. l. 24.; lib. Xiu. tit. 5. l. 25; lib. x. tit. 4. l. 11. ecc.
  - (30) Lampridio, in Alex. Severo, cap. 39.
  - (31) Cod. Teod. lib x. tit. 20.

(32) Cod. Teod. lib. x. tit. 40; Cod. Giustin. lib. rv. tit. 41. l. 1.; Dig. lib. xxix. tit. 4. l. 11.

(33) Ai tempi di san Girolamo andava ancor peggio. — Si suole in campagna esigere gl'interessi del frumento, del vino, dell'olio ed altre derrate; e per esempio si dà all'inverno dieci moggia, per riceverne quindici al ricolto, cioè la metà più ».

Ecco le parôle che si riferiscono all'interesse:

| Faenus semiuneiarium | 1       | 1/2 | per cento.      |
|----------------------|---------|-----|-----------------|
| » unciarium          | 1       | •   | <b>&gt;</b>     |
| Usura triensi        | 3       |     | >               |
| » quadrans           | 4       |     | ))              |
| » quincun <b>x</b>   | 5       |     | n               |
| » šemi <b>s</b>      | 6       |     | v               |
| v bes                | 8       |     | <b>&gt;&gt;</b> |
| » deunx              | 41      |     | <b>3</b> 0      |
| » centesima          | 12      |     | ×               |
| » centesimaquaterna  | 48      |     | b               |
| - A A                | - 224 * | A   |                 |

Anatocismus, interesse dell' interesse.
(34) Solum Barbaris aurum minime praebeatur, sed etiam, si apud eos inventum fuerit, subtili auferatur ingenio. Cod. Giustin. lib. 14. De comm. et merc. 2.

### CAPITOLO XLVIII.

### Figli di Costantino, Sistemazione ecclesiastica. L'Arianismo.

Tanti interessi favorì e guastò Costantino col mutare politica, religione, metropoli, che non è meraviglia se di niun altro personaggio forse tanto bene fu detto e tanto male. Converrebbe trasferirsi al suo tempo per ponderare con esattezza il merito e la colpa dell'assodare sulle ruine del governo popolare la sovranità centrale, mutando lo spirito della sua nazione non solo, ma delle successive, che da quel punto appaiono distinte dalle antiche. Robusto animo si richiede per certo a cangiare, non che gli statuti, la religione d'un paese, senza sbigottire a pregiudizi d'educazione, a sofismi, a mormorazioni; robusto per resistere alle insinuazioni d'un partito trionfante, anelo di vendicarsi della lunga oppressione. A chi il chiedeva di condannare Gentili od eretici, Costantino rispondeva: — La religione vuole che per lei si soffra la morte, non che la si dia». Nelle carestie mandava generosamente ai vescovi grani, vino, olio, vesti, danaro da compartire ai bisognosi, massime ad orfani e vedove, senza divario di credenze. Represse le spie, *pubblica peste*, punendole se calunniatrici; professava di voler calcare le orme di Marc'Aurelio e dello zio Claudio; attesa la fragilità degli uomini, doversi nel governo propendere alla condiscendente equità più che alla stretta giustizia. Riferitogli che alcuni popolani aveano lanciato sassi contro le sue statue, si palpò, e disse: — Non mi risento di nessun' ammaccatura ». In uno di que panegirici che la viltà de letterati tesseva, e l'impudenza dei cesari tollerava, un sacerdote predicevagli che, dominato glorioso sugli uomini, salirebbe a regnare a lato del Figliuol di Dio; ma l'imperatore lo interruppe, e, - Non de'tuoi elogi ho mestieri, ma delle tue preghiere ».

Quando di paganesimo era satura la società, non poteva egli ad un tratto promulgare editti che abolissero il passato, e sovra la formalista legalità facessero trionfare il giusto e il buono: pure adoperò per elevare l'uomo materiale a uom morale, e al diritto di natura sottoporre gli arbitri del diritto civile. Conforme alle dottrine religiose, abrogò le punizioni contro il celibato, esentò i cherici da ogni pubblico servizio od impiego oneroso, restrinse la facoltà di far divorzio; mandò a tutte le città d'Italia poi d'Africa, che si sussidiassero i genitori poveri, acciocchè non avessero a mandar a male i neonati. Punì il ratto fin a volere arso vivo il reo, o sbranato nell'anfiteatro; ed anche la rapita se confessasse aver consentito; i genitori di lei doveano pubblicamente accusarla; gli schiavi che v' avessero tenuto mano, erano bruciati, o liquefatto loro del piombo nella gola;

nè lungliezza di tempo prescriveva l'azione contro questo misfatto, i cui effetti cadevano anche sulla prole: legge dove la moralità faceva trascendere la giustizia, e che perciò dovette modificarsi.

A insinuazione de vescovi meglio tutelò gl' interessi dei pupilli, ne garanti i possessi immobili, e volle s' intendessero aver ipoteca legale sui beni dei loro tutori. Generalizzò il diritto delle madri sulla successione ai propri figliuoli; rinfrancò la buona fede, mediante il giuramento che i testimoni doveano proferire prima di deporre; estese l'uso de' codicilli; e volle più non fossero essenziali le formole nelle stipulazioni, nè le parole rituali nei legati. Da qualunque decisione diede appello a magistrati superiori: ma per ovviar allo spirito contenzioso, morbo d'allora, inflisse pene a chi interponesse appelli temerari (1). Sottopose anche il soldato all' ordinaria autorità delle cause civili: nelle criminali, per tutti i sudditi fino ai Chiarissimi, furono competenti i medesimi tribunali. Stabili che le condanne si registrassero, per responsalità morale dei giudici: minacciò i magistrati prevaricatori o negligenti: dalle confische esentò ciò che fosse stato donato alle mogli ed ai figli, e nel registro de' confiscati si notasse sempre che aveano prole: addolcì la detenzione ai prevenuti, e volle che gl'incarcerati per debiti al fisco avessero stanza capace ed ariosa: mitigò le pene afflittive, abolendo quella tanto prodigata del marchio in fronte e la croce.

Vietò agli uffiziali pubblici di togliere, per debiti fiscali, i bovi, gli schiavi o gli attrezzi rurali, nè per le poste usare gli animali destinati ai campi: durante la seminagione e la messe dispensò i contadini da ogni servizio di corpo, e fin dal santificare le feste. Incoraggiò le arti e il sapere, mantenne pubbliche biblioteche, e la tradizione fa da lui fabbricare innumerevoli chiese, e tutte dotare pinguamente, con vasi preziosi e aromi e marmi fini. A tali liberalità gli porgevano modo sì i beni che i predecessori suoi aveano confiscato ai martiri, sì quelli ch' e' toglieva ai tempi profani o alla celebrazione dei giuochi circensi e teatrali. Proibì anche i gladiatori, ma non fece osservare il divieto; come anco ripermise l'aruspicina, che prima avea

vietata.

Ma prode a capo degli eserciti, nella corte annighittiva a posta dei ministri, che sperdevano il genio di lui tra frivole particolarità. Guasto dalla prospera fortuna, portava inseparabile il diadema, effeminato nell'addobbo e nel lusso aulico; al quale ed alla fabbrica della nuova città non bastando i tesori accumulati, gravò di nuovi accatti i sudditi. Da crudeltà ed avarizia nol ritennero la riflessione e il cristiano, simo.

Da Minervina, moglie oscura di sua giovinezza, avea generato, lio Crispo; giovane di ridente aspettazione, che a diciassette i proclamato cesare e governatore delle Gallie, con vittorie su Gern e Franchi e nella guerra civile acquistò il cuore della moltitud Ma repente Costantino lo faceva giudicare e uccidere a Pola: dap scopertolo innocente, lo pianse, e punì atrocemente coloro che i veano indotto a un misfatto, le cui ragioni sono avvolte nel mista come avviene di questi assassinì di palazzo. Allora dichiarò casta

Costantino, Costanzo, Costante, partoritigh da Fausta figlia di Massimiano; associò loro, non si saprebbe perchè, gli zii Dalmazio e Annibaliano; e li collocò in diverse parti dell'impero, con qualche por-

zione di autorità, ma sempre in sua dipendenza.

Negli ultimi quattordici anni meritò il titolo di fondatore della pubblica quiete: temuto dai Goti, dai Vandali, dai Persi, riceveva ambascerie fin dalle rive dell'oceano Orientale, dalle sorgenti del Nilo. Dieci mesi dopo celebrato il trentesimo anno d'impero, ammalò a Nicomedia, e sentendosi mancare, chiese l'imposizione delle mani del differito, e morì protestando esser unica vera vita quella in cui entrava. Onorato di solennissime esequie, fu collocato dall'adulazione de' Pagani fra gli Dei, dalla gratitudine del clero fra gli apostoli e i santi, dalla giustizia della posterità fra i grandi monarchi, come quello che intese il suo tempo, e non che ostinarsi al passato, secondò e favorì i maturi progressi, e si pose a capo della maggior rivoluzione che la storia descriva.

Appena lui morto, il popolo e i soldati, non si sa per qual motivo, trucidarono Dalmazio, Annibaliano e i nipoti di lui, sicche regnarono soli i figli. Costanzo II ebbe l' Asia, l' Egitto, la Tracia; Costante l'Italia, l'Illirico e l' Africa: Costantino II, non contento delle Gallie, della Spagna e della Bretagna, pretese anche la Mauritania, e per averla invase l' Italia; ma ad Aquileja restò ucciso. Ne occupò i domini Costante, ma debole e scostumato, perdeva gli amici, esacerbava i nemici: del che imbaldanzito Flavio Magnenzio, capitano baro, l'uccise e si fece gridar imperatore, ed ebbe l' Occidente col-

l'Italia. Contemporaneamente Vetranione, antico generale delle legioni dell'Illirico, intesa la morte di Costante, lasciossi da queste acclamare augusto; e in Roma Popilio Nepoziano, nipote di Costantino,

con un branco di schiavi e gladiatori, carpiva la porpora.

Costanzo dalla guerra di Persia si volse contro gli usurpatori; ricevette al perdono Vetranione che sempre avea fatto mostra d'essere d'accordo con lui; a Magnenzio, che già aveva ucciso Nepoziano, diede una delle più sanguinose battaglie che da gran tempo vedesse l'Europa (2). Costanzo pianse allo sterminio di tanti prodi che avrebber potuto far barriera ai Barbari: Magnenzio, fuggito in Aquileja, sostenne alquanto tempo la guerra nell'alta Italia poi nelle Gallie, finchè a Lione s' uccise. Allora Costanzo si trovò unico possessore di tutto l'impero; egli eterno, egli, signore dell'universo: ma era un fiacco, inetto a far il bene o impedire il male, aggirato da ennuchi, i quali, arbitri del nuovo impero come dell'antico erano i pretoriani, ergevano ai primi gradi creature loro, accumulavano tesori; impedivano che i lamenti giungessero al monarca, illuso da mendace quadro di prosperità e d'applausi.

Di tali disordini si fanno forti alcuni per dire, — Ecco a che fu ridotto l'impero dal cristianesimo ». Perchè l'illazione reggesse, bisognerebbe dimenticassimo qual era l'impero pagano; chè è solo dei fatui, allorchè una medicina non risana un infermo disperato, dire che lo ammazzò. Il cristianesimo operava una rivoluzione, non di accademiche speculazioni, ma pratica, volendo mutare la condizione

morale, dirigere la volontà e la vita. Non tendeva dunque ad operare sull'opinione per via della pietà, ma viceversa, a penetrare nelle credenze. e da queste nelle leggi quale indestruttibile componente. In mulazioni siffatte, il movimento, non che si arresti alla superficie, investe tutte le azioni e le idee, la società domestica non men che la pubblica, s' intreccia spesso ne' legami della famiglia e dello Stato, sempre alla loro sanzione; talchè l' opinione recente trovasi a petto un ordine legale da abbattere, affezioni da contrastare, abitudini inveterate da rompere, giudizi abbarbicati da revocare in discussione.

Men difficile riuscirebbe la vittoria, se i novatori portassero seco un ordinamento bello e compito, una legislazione foggiata sui dogmi che insegnano. Ma il cristianesimo, società spirituale, volta a convincere gl'intelletti e far retti i cuori, più che a sovvertire le relazioni e l'esterior condizione dell'uomo, quando uscì dall'angusto circolo delle chiese non aveva in pronto veruna teorica sociale da offerire agli imperatori convertiti, sicchè trovossi esposto agli inevita-

bili ondeggiamenti del tirocinio.

I successori pertanto di Costantino trovavano nei precetti del vangelo e nei consigli della Chiesa di che migliorare le leggi dal lato morale: ma mentre la legislazione civile prendea spirito cristiano, gentilesca rimase l'amministrazione; il sovrano era ancora identico collo Stato, coll'autorità senza confini rendendo smisurata l'efficacia de' vizì suoi; alla corte duravano perversi costumi, e raggiri d'eunuchi e cortigiani; le credenze evangeliche rimanevano falsate dal despotismo di teologi coronati. Se v'aggiungete l'irriflessivo ostinarsi di molti nella dottrina dei loro padri; la necessità di rispettare certe forme di reggimento, unico puntello della costituzione di cui erano scalzati i fondamenti; le gravi sventure che percossero l'impero; le dissensioni interne della Chiesa, vi sarà spiegato perchè si lento arrivasse il finale trionfo di questa, e nella sua visibile attuazione si mescolassero estranei elementi.

Frattanto alla società civile essa ne contrapponeva un'altra, regolarmente ma sovra tutt'altre basi costituita. E poiche gli affari esterni della Chiesa tale importanza acquistano, che senza di essi rimarrebbe inintelligibile la storia, vogliamo esaminarne l'ordinamento allora introdotto; e tanto più che durò dopo scomparso il civile, per dar carattere alla storia moderna d'Italia, e conservarsi fino a noi

colla stabilità che la Chiesa imprime a tutto.

A una dottrina veramente cattolica, la cui identità resterebbe distrutta per ogni minima deviazione dalla fede comune, era indispensabile un sacerdozio ordinato in modo, da perpetuare la rigorosa conformità di credenze nell'infinito numero di Stati fra cui è divista comunità spirituale, indipendenti, distinti di luoghi, di stirpe, favella; in modo che s'attuasse una civiltà, universale di fatto, con di nome. A ciò servì l'unità del sacerdozio, pel quale l'esistenza di potere ecclesiastico rimane assicurata accanto al temporale, sen che l'uno minacci l'altro.

Col sacerdozio s'introduce fin dal principio una distinzione, ignota a Greci e Romani, fra preti e laici. I sacerdoti, destinandosi a spe-

ciale servizio divino, ricevevano la missione e la dignità dai vescovi coll' imposizione delle mani. Ogni comunità aveva un solo vescovo, che la propria elezione comunicava ai confratelli con lettere pastorali, ove faceva professione di sua fede: gli uni agli altri poi partecipavansi la lista degli scomunicati, acciocchè nessuno di questi fosse accettato in altre chiese; e davano lettere di raccomandazione (literae formatae) pei fedeli della propria diocesi che viaggiassero. Così l'universalità moltiplicava le relazioni, potentissimo mezzo d'incivilimento.

Il territorio su cui un vescovo aveva giurisdizione, chiamavasi diocesi, con nome dedotto dalla nuova distribuzione imperiale. Più tardi a molti vescovi fu preposto una metropolita, col titolo d'arcivescovo o di patriarca, che li consacrava, convocava a sinodi, rivedeva le loro sentenze. Ne' primi secoli non appaiono altri patriarchi

che a Roma, Alessandria, Antiochia.

La chiesa di Roma, oltre esser eretta nella maggior città d'allora, vantavasi fondata avanti ogn'altra di Occidente, e dal maggiore degli apostoli, e bagnate del sangue di esso e di san Paolo; onde consideravasi capo della gerarchia il vescovo di essa, malgrado che gli altri patriarchi ora ad ora competessero: ma almen nella pratica, la primazia era piuttosto d'ordine e dignità, che di potere o giurisdizione. Quando la Chiesa universale fu legalmente riconosciuta, e potè congregare i suoi rappresentanti, e pubblicare decreti per tutto l'impero, l'autorità della romana sede fondossi sopra attilegittimi, emanati dalla potenza ecclesiastica d'accordo colla civile (3), e s' andò via via fortificando anche esteriormente.

La comunanza dei beni, possibile in società ristretta, perdette d'opportunità appena la Chiesa fu dilatata; e i proseliti poterono conservare i loro beni ed aumentarli ciascuno col traffico, l'industria, le eredità, solo obbligati a soccorrere i fratelli poveri, e ad un'offerta nelle ebdomadali o mensili adunanze, pel culto o per opere di pietà. Il danaro raccolto custodivasi dal vescovo, e tre porzioni generalmente se ne facevano: la prima a sostentamento del vescovo e del clero; la seconda al culto e ai banchetti di carità; l'ultima a poveri, pellégrini, schiavi, carcerati, a salvar la vita e l'anima degli esposti, a quelli che soffrissero per la giustizia. N' erano dispensieri i diaconi; nè lontananza di provincie, nè diversità di nazione limitava la carità, anzi neppure la differenza di religione. Essendo dalle leggi imperiali interdetto ai collegi e corpi il possedere fondi senza dispensa del senato o dell'imperatore, le chiese non n'ebbero se non sullo scorcio del secolo 111. Dall'editto di Costantino ne ricevettero ampia facoltà, e allora cessarono di trarre unico sostentamento dalle. limosine dei fedeli.

Gli ecclesiastici dapprima vestivano non altrimenti da' laici per la necessità di nascondersi; ed abito consueto a' Cristiani era il mantello filosofico sopra la tunica, quale con poca varietà conservasi tuttora dai cherici. La maestosa toga già cadeva in disuso sotto Augusto (4), riserbandosi solo a certe comparse, per quanto egli e più tardi Adriano tentassero richiamarne l'usauza: smessa poi affatto

nel dechino dell' impero, dell' antico vestimento serbarono traccia soltanto gli ecclesiastici, i quali in tal modo vennero a trovarsi addobbati diversamente dalla comune de' cittadini.

Ciascuna plebe poi eleggeva i propri sacerdoti: fra questi cernivasi il vescovo, cercando appartenesse alla diocesi medesima onde conoscesse il suo gregge, ma del resto prendendolo dovunque si trovassero scienza, virtù, opportunità alle circostanze; e popolarmente era pure eletto il romano pontefice. Per decidere sui dubbi, o per refocillarsi di fede e di carità, si radunavano in sinodi partico-

lari, ovvero in generali.

Era dunque la Chiesa costituita in monarchia elettiva e rappresentativa, colla libertà e l'eguaglianza accoppiando l'assoluta obbedienza dovuta al capo, benchè tolto dal popolo: nè altro culto al mondo seppe coordinare una gerarchia in modo, da potersi svolgere ed ampliare indefinitamente, eppur rimanere sotto ad una magistratura suprema ed infallibile in diritto e in fatto. Re e sudditi, individui ed assemblee non sono sommessi che alla legge di Dio, promulgata e interpretata dalla Chiesa, a cui Egli disse, — Chi asscolta voi, ascolta me; pascete le mie pecore; ciò che voi sciorrete sarà sciolto, ciò che legherete sarà legato »; onde l'autorità e l'obbedienza rimangono del pari nobilitate; ai popoli s'impone un'autorità scevera d'ogni violenza, e tale che lo spirito vi s'inchina senza che il cuore s'avvilisca; giacchè, parlando dall'alto, obbliga eppure non costringe.

La potenza morale de' pontesici, divenuta poi essicacissima nel medio evo, riducesi, come quella de' prischi tribuni, a una negazione protettrice, impedendo si conculcassero la giustizia e la moralità. Come un pretore romano, il pontesice pacisico e inerme decide, secondo equita, le dissensioni, che l' interesse o l' ambizione suscitino fra i credenti; come un censore, ammonisce gl'ingiusti ed i violenti; come un tribuno, protesta a savore degli oppressi. I suoi ministri, recisamente distinti da quelli dell' ordine temporale, sono obbligati all' universale insegnamento, epilogato in simboli noti a tutti, ed esposti al cherico, al laico, all'incredulo: il che impedisce del pari e l'esclusività delle Caste orientali, e il vacillamento dei moderni Risormati. Il sacerdote accostandosi al sovrano siccome deputato della monarchia della Chiesa, rammenta l'eguaglianza di tutti e la preserenza dovuta ai poveri; aecostandosi al popolo, pre-

dica la ragionata soggezione.

I primi pontesici, dopo sudato tutta la vita a serbare pura la fede e incoraggiarne i confessori, l'avevano suggellata col proprio sangue. A Pietro succedettero Lino volterrano; Anacleto romano; Clere 7 mente romano, già compagno di san Paolo, e di cui ci rimane una lettera ai Corinti; Evaristo siro; Alessandro romano; Sisto della gente Elvidia, che introdusse il digiuno della quaresima; Telesfore di Turio, cui si attribuisce il Gloria in excelsis. Di Igino ateniese, Pio d'Aquileia, Aniceto d'Ancisa, Sotero di Fondi, non è ben certo, non che il tempo, l'ordine di successione. Eleuterio di Nicopoli nara rano che mandasse missionari nella Bretagna. Lo zelo di Vittore a. 133

Cantù, St. degli Ital. - II. 27

fricano fu temperato dai prelati occidentali, affinchè non segregasse dalla Chiesa i vescovi d' Asia per la quistione sul tempo in cui celebrare pasqua. Calisto della gente Domizia, succeduto a Zefirino romano, dicono che ergesse il famoso cimitero lungo la via Appia, dove furono tumulati censettantaquattromila martiri e quarantatrè papi. Seguono Urbano e Ponziano romani, Antero di Policastro, Fabia-

no, Cornelio, Lucio, Stefano romani: quest'ultimo ebbe dispareri 257 con san Cipriano. Poi Sisto II ateniese; Dionisio di Turio, de'cui scritti ci rimane qualche frammento; Felice romano; Eutichiano da

Lucca; Caio dalmata; Marcellino romano; Marcello romano, di cui la severità e le contraddizioni sono attestate dall'epitafio che san Damaso ne scrisse. Pochi mesi durato papa Eusebio calabrese, gli successe Melchiade o Milziade africano, indi Silvestro di Roma, sot-

314 to il quale avvenne il fortunato cambiamento degl' imperatori.

Tardi si narrò che Costantino, mondato dalla lebbra e battezzato da questo pontefice, cedesse a lui ed a' successori la sovranità di Roma, dell' Italia e delle provincie d'Occidente. L'atto, forse foggiato nell' viii secolo, e inserito nelle Decretali del falso Isidoro, parve assegnare remotissima antichità e legittimo principio alla dominazione temporale dei papi. Pure sin dal secolo xu ne fu impugnata l'autenticità, poi Lorenzo Valla l'abbattè affatto con ragioni, cui i leali difensori della santa sede furono i primi ad assentire. La liberalità di Costantino dotò bensì lautamente le chiese di Roma ; ed un catalogo, comunque imperfetto (5), enumera le rendite che da case, botteghe, fondi, giardini traevano quelle di san Pietro, san Paolo, san Giovanni Laterano, sommanti a ventiduemila aurei, oltre quantità di olio, lino, carta, aromi, frutti. Pure i pontefici, anche dopo il trionfo, perseverarono in umile tenore di vita, non aspirando a regnare su questo mondo, ma a darsi specchi di costante virtù.

Tosto però che le cose del cielo toccano queste umane, partecipano della pervertita loro natura. Nella Chiesa, da perseguitata divenuta dominante, a folla entrarono Pagani, non sempre per intima
convinzione, nè dopo lottato col raziocinio, colle passioni, coll' abitudine, cogl' interessi; ma sovente per conservare le cariche o il
favore, o per cupidigia de' privilegi e delle ricchezze sacerdotali:
di che i costumi de' Cristiani peggiorarono, e i vizi dell'antica s' insinuarono nella nuova religione. Trista pittura de' costumi dei prelati fa Ammiano Marcellino, ma siccome uomo che del cristianesimo
non conosce se non l' austera semplicità, senza avvertire come già
acquistasse ingerenza civile, e in conseguenza dovesse mostrare
pompe esteriori, suntuose solennità, ricevere tributi, avere possessi
co' privilegi e coi pericoli che gli accompagnavano.

In Oriente si era meno ammazzato e più discusso; laonde, se rapido germogliò il cristianesimo, insieme nacquero dubbi e novità, e quella serie di dissensioni che rampollano da ogni verità tosto che sia seminata in mezzo agli uomini, dove può restare contaminata da amici, da nemici, dai mezzi stessi di cui l'uomo è costretto valersi per propagarla, cioè la parola e la scrittura. Quindi nuova nè sem-

pre incruenta persecuzione cominciò alla sposa di Cristo, la quale, sicura omai della costanza dei martiri, doveva temere la seduzione dell'errore, e travagliarsi a conservare nell'apostolica integrità questo vasto simbolo della rivelazione, di cui ogni parte, ogni parola corrisponde al tutto.

Al nostro libro non appartiene di toccarne se non quanto concerne l'Italia, ed opera sui pubblici avvenimenti; perocchè le eresie, che dapprima erano dispute di scuola, giunsero ben presto a scon-

volgere la politica : e la più clamorosa fu l' Arianismo.

Cristo nulla scrisse. Che gli Apostoli, prima di spargersi a predicare alle nazioni, abbiano fra sè combinato il simbolo della fede comune, quale ci fu tramandato col titolo d' Apostolico, è pia credenza (6). Un' esposizione generale e compita del dogma non si aveva; e la dichiarazione di fede consisteva nell' escludere dalla comunione d' una chiesa chi credesse altrimenti, cioè chi alla verità generale

surrogasse una restrizione di particolar suo giudizio.

Di siffatta guisa erano stati combattuti i primi errori intorno alla natura divina, dove alcuni aveano sostenuto l'unità astratta della sostanza di quella, fino a negare ch' essa si svolgesse in tre persone; alcuni eransi abbandonati alla vaghezza d'idee platoniche, analoghe alle cristiane sul Verbo; altri avevano posto troppa differenza tra il Padre e il Figliuolo, o formandone un dio distinto, o riducendolo a un uomo, nel quale per alcun tempo si fosse incarnata una virtù celeste, una sostanza divina. E da che il mondo omai apparteneva a Cristo, viepiù importava di conoscere chi e quale egli fosse. Ario, prete di Alessandria d'Egitto, pretese spiegarlo; ma mentre 312 gli ortodossi tengono Cristo come la conoscibilità divina, il pensiero eterno di Dio, coesistente coll'eterna sua attività, della medesima sua sostanza (δμούσιος), Ario vi riconoscea la forza, la verità, l'avvenire, ma non voleva identificarlo con Dio, e ne formava un essere distinto, di sostanza analoga (δμοιούσιος) a quella di Dio, una creatura tipica, che Dio generò per servire di modello agli uomini.

Erudito in quanto erasi detto prima di lui, con sottilissima dialettica, stile splendido e fin lezioso, arguta industria d'insinuarsi negli spiriti, perseveranza di aspettare, accorgimento di cedere a tempo, e rimanere nella Chiesa nel mentre la sovvertiva, facea libri e poemi popolari, entrava nelle case confabulando, e — Avete voi (domandava alle donne), avete avuto figli prima di partorire? così neppur Dio potette averne uno prima che il generasse ». Da questa triviale comparazione molti restavano convinti che il Padre dovesse

essere anteriore al Figliuolo.

Già altora non pochi tenevano che, nella forma della dottrina, nulla vi fosse di assoluto, e tutto dipendesse dal riflesso d'una certa modificazione del sentimento, e che le differenze della Chiesa non fossero se non varianti prospetti dell'intelligenza cristiana: sicchè gl'istinti razionali dirigeansi a favore di Ario, il quale al mistero opponeva il buon senso: i tanti che, sull'esempio di Costantino e della corte, si erano convertiti prima di vincere sè ed il mondo, abbandonavansi alla rilassatezza nel credere, alla svogliatezza del

cercare il vero: lo scarso studio agevolava l'errore, e a gente inavvezza alle sublimi audacie dell'ideale, riusciva più facile rappresentarsi Gesù nella sua vita e morte qual profeta, che qual dio; tanto più che, con tale spediente, le dottrine comunicate dall'alto per suo mezzo, conservavano il valore dogmatico, mentre all'unità di Dio non restava più questa nube della triplicità di persone.

Ma se l'autore del cristianesimo non è dio, eguale e consustanziale coll' autore delle cose, quei che l' adorano sono idolatri, o riconoscendo due Dei, ricascano nel politeismo; Cristo non è più il tipo a cui l'uomo dee conformarsi per meritare, lo che costituisce la base del cristianesimo pratico; e perduta la fede del mediatore divino, trova novamente fra sè e Dio quell'abisso che ne lo separava nei secoli pagani. La dottrina di Ario feriva dunque l'essenza del cristianesimo. Inoltre per conservare la società e per migliorare i costumi e la condizione civile, allora più che mai faceva duopo di opere; e per operare bisogna credere; e per credere bisogna ammettere un'autorità infallibile. L'egoismo avea sfasciato la società romana, il sagrifizio dovea ricostruirla, e per sagrificarsi bisogna non dubitare dello scopo dei propri sforzi. Ben è dritto dunque se tanta importanza attribuì la Chiesa ad un'eresia, che intaccava le basi della fede, l'appoggio della speranza, il nerbo della carità.

L'introdursi d'una nuova religione avea spezzato l'unità politica romana, sicchè gl'imperatori a ferro e fuoco vollero distruggerla; ma cresciuta tanto da divenire prepollente, Costantino la favorì per ricomporre l'unità in senso cristiano. Erasi appena avviata, quando ecco il cristianesimo scindersi in parti; ecco sconnettersi quella fede, che della propria unità avea sempre fatto arma trionfante con-

tro la Babele delle opinioni gentilesche.

Costantino che dapprima l'avea sprezzata come un problema irresolubile a raziocini umani, s'accorse quanto seria si rendesse la
querela sì pel pericolo della fede, sì pel calore sedizioso con cui era
agitata: persuaso però che la Chiesa nelle credenze non dev'essere
regolata che da sè stessa, indicò un'adunanza, non più particolare,
ma universale. Ora che voleasi accogliere tutto il mondo romano
nella comunione cristiana, non bastavano parziali decisioni; ma la
Chiesa, rappresentante dell'umanità divinamente ristabilita nell'unità, dovea mostrarsi una in un concilio ecumenico, e in questo chiarirsi del comune consenso, e stabilire qual credenza tenere sopra il
punto essenziale del cristianesimo, la natura del Verbo.

Pertanto a Nicea di Bitinia convennero i vescovi di tutto l'impero, in numero di trecentodiciotto. Molti di loro portavano sul corpo le gloriose stigmate del martirio, sostenuto per la fede che allora venivano a difendere colla parola; altri rendeva illustri uno speciale dono di santità, di miracoli, di dottrina: e fra loro primeggiavano da una parte Ario, attentissimo ad ogni opportunità di far trionfare la sua causa; dall'altra Atanasio, diacono poi vescovo d'Alessandria, per lunghi anni il campione più fervoroso della parte ortodossa. Silvestro papa vi mandò legati; vari laici vennero ad appoggiare

colla doltrina l'una o l'altra causa; e lo stesso imperatore vi com-

parve colla maestà richiesta da tale assemblea.

Qui cominciossi a contendere di testi, di ragioni e di cavilli; per sottrarsi ai quali fu adottata una parola platonica, dichiarando che il Figliuolo è consustanziale (ὁμούσιος) col Padre; fu compilato un simbolo, e condannati Ario ed i suoi (7). Le decisioni del concilio. furono notificate a tutto l'impero; e Costantino moltiplicò lettere in tal senso, ed esigliò Ario. Ma questo, inesauribile di spedienti, ora esclamava contro l'introdurre nel dogma una parola sconosciuta alle sacre scritture, o contro la presunzione di desinire assolutamente sovra punti imperscrutabili; ora propugnava le opinioni sue davanti a nuovi concilì; ora con capziose professioni di fede sor-prendeva l'imperatore, infelice teologo: il quale al fine ordinò al vescovo di Costantinopoli di ricevere Ario alla comunione. Mentre questi però recasi alla chiesa, è preso da colica e muore.

Non che spegnersi con lui, l'incendio divampò: diciotto simboli in pochi anni pubblicarono gli Ariani, i sinodi particolari decidevano un contrario all' altro, s' avvicendavano le persecuzioni; e gl' imperatori succeduti a Costantino, e adombrati del potere conceduto da questo alla Chiesa, propendevano per la fazione che gl'invocava. Costanzo II perseguitò accanitamente sant' Atanasio, che instancabile parlava, agiva, scriveva, passava da Oriente in Occidente, dai deserti di Libia alla sede di Roma per far trionfare la verità. Papa Liberio romano, succeduto a Marco e Giulio romani anch' essi, sosteneva Atanasio e le decisioni del concilio Niceno; ma perciò Co- 352 stanzo, o piuttosto i suoi eunuchi il tolsero a perseguitare, e côltolo nottetempo, il trasferirono a Milano, indi il confinarono a Berea nella 356

Tracia; ma nulla il divolse dal proponimento.

E viólenza era in ogni dove; per bandi imperiali chiunque sostenesse la parola consustanziale era espulso di città, confiscati gli averi, marchiato in fronte; i Cattolici comunicassero cogli Ariani, o guai; date a questi le chiese e le pubbliche dotazioni; in Roma si veniva alle mani per la consustanzialità, come un tempo pei diritti del popolo; e i soldati « cattivi apostoli della verità, la quale non conosce altr' arme che la persuasione » (Atanasio), pretendevano imporre la fede. Ma intanto riconosceasi qualcosa di nuovo nel mondo romano; il vessillo della Chiesa sventolava di fronte a quel della terra: la Chiesa proclamava un' autorità superiore alle umane, e da cui queste ritraggono; Cesare rispondeva colla spada; ma gli ecclesiastici ne aspettaváno imperterriti il colpo, sostenuti dal popolo e dal rappresentante di questo, il pontesice.

Frattanto i fedeli, privi di pastori, esitanti nelle coscienze, sottoposti a vescovi non eletti da loro e non conosciuti, alzavano concordi lamenti. Allorchè Costanzo venne a Roma, una nobiltà di matrone in addobbi sfarzosi gli si presentò, invocando - Restituisci alla sede papale Liberio, giacchè nessuno entra nelle chiese dacchè vi sta Felice a lui surrogato ». L'imperatore accondiscese, purchè Liberio convenisse nel parcre de'vescovi; ma quando tal concessione fu proclamata nel circo, il popolo, che in Italia non aveva disimparato

#### CAPITOLO XLIX.

## Giuliano. Riscossa del Paganesimo.

Dalla strage della famiglia imperiale (pag. 418) erano campati Costantino Gallo e Claudio Giuliano nipoti di Costantino, che furono 354 educati principescamente. Gallo tentò signoria, onde fu condannato e ucciso. Giuliano dissimulando sguisció dal pericolo; e messo ad onorevole esiglio in Atene, assunse il vestire e i modi de' filosofi, alle cui arti intendeva da lunga pezza. Eusebia, moglie di Costanzo II, nelle mille occasioni che ad ogni donna si presentano e che la scaltra fa nascere, insinuava nelle grazie del marito il giovane Giuliano; e poichè i nemici d'ogni parte irrompevano, Costanzo, sentendosi in-355 capace di tener testa, concesse a Giuliano il titolo di cesare, la mano di Elena sua sorella, ed i paesi di là dall'Alpi. I soldati, la cui approvazione allora bastava, la diedero in Milano, battendo dello scudo contro i ginocchi, pieni di fiducia nella virtù del giovane venticinquenne. L'ombroso imperatore gl'impose per iscritto il modo di contenersi, e fin le spese della tavola; non gli permise di far il donativo ai soldati, nè lo fece egli stesso; e lo circondò di servi e cortigiani che, in aspetto d'ossequio, limitavangli la libertà degli atti, delle parole, fui per dire del pensiero.

Lasciato lui a guardia dell' Occidente, Costanzo si voltò all' Asia; ma prima volle veder Roma, dove ricevette gli onori trionfali e gli omaggi servili dell'antica metropoli del mondo, alla quale tributò ammirazione, e ne crebbe gli ornamenti coll'erigere nel Circo l'obelisco egizio, che ora grandeggia sulla piazza del Laterano. Guerreg-

giò i Barbari prosperamente, e con minor fortuna i Persiani.

Basso di statura, grosso di collo, spalle larghe, tra cui affondava la testa, agitata da frequenti moti involontari; arruffata la capigliatara, occhi vivi ma stravolti; prolissa, ispida, impidocchiata la barba; irsuto il petto, sucide le mani, lunghe le ugne; in compenso, faticante di corpo e ardito d'animo, memoria pronta e tenace, ingegno arguto, piacentesi in sottili quistioni; parlare facile e naturale, men volentieri in latino che in greco; buono e dolce nel fare, intrepido nei pericoli: tale era Giuliano. Cresciuto prima in un carcere cortese, poi fra gli ozi ringhiosi delle scuole e sui libri, quando rase la barba e depose il mantello per assumere il paludamento di cesare, parve strano e ridevole a' cortigiani di Costanzo. Ma dalla sventura e dai libri aveva imparato temperanza, continenza, amor della fatica, disprezzo del fasto. Vestiva poco meglio che soldato, dormiva sopra un tappeto steso sul terreno, e nel fitto della notte sorgeva per attendere agli affari o agli studi; poi l'eloquenza appresa dai retori

adoprava nel calmare o dirigere le passioni della turba guerresca; le nozioni di giustizia attinte dai sofisti applicava a districare i litigi avviluppati, quantunque poco versato nella giurisprudenza; univa l'arte di scegliersi buoni consiglieri, e la docilità di confidarvisi. Tre volte passò il Reno per portar guerra rotta ai borghi che i Germani vi fabbricavano ad imitazione de'nostri; e obbligatili alla pace, menò di qua ventimila prigionieri redenti. I Franchi, di più formidabile va- 357 lore, riuscì a snidare dalla Gallia, di cui ricostruì le città, e fortezze e navi dispose coi materiali somministrati per patto dai Germani e coll'opera delle legioni e degli ausiliari.

Alla corte imperiale i buffoni, fastidiume d'ogni et à, proverbiavano questo soldato filosofo, le sue sinistraggini e lo strano vestire, paragonandolo ad uno scimiotto, ad una talpa, ad un caprone, e facendone la parodia. Ma allorchè le vittorie impedirono di prenderlo più a gabbo, la beffa si risolse in gelosia; e cortigiani ed eunuchi esageravano le sue imprese per metterne ombra a Costanzo come d'un

emulo.

E vi riuscirono. Parendo composte le cose della Gallia mentre cresceva il pericolo in Oriente, Costanzo ne colse pretesto onde toglie- 361 re a Giuliano le legioni gratificategli dai trionfi, per portarle nella Persia. Moltissimi volontari d'ogni favella aveanvi dato il nome col patto di non passare mai le Alpi; nè la tutela della gloria romana era motivo efficace su' Barbari. Amorosi di Giuliano quanto aborrenti dalla disastrosa marcia e dal campeggiare in terre sconfacenti e con nemici nuovi, si gettarono all' unica via che restava per non abbandonare la patria e lui, la ribellione, e gridarono augusto Giuliano. Questo seppe procurare all' infedeltà la scusa della violenza; e nei suoi scritti giura per Giove, pel Sole, per Marte, per Minerva, per tutti gli Dei, che della cospirazione non ebbe sentore. Altri assicurano che sinceramente vi resistette finchè, avendo preso sonno, gli comparve il genio dell'Impero, instantemente rimproverandolo di mancante coraggio: Giuliano destatosi pregò di cuore Giove, il quale con manifesto augurio gli ordinò di rassegnarsi al voler del cielo e dell'esercito.

Fatto è che egli regalò di cinque monete d'oro e una libbra d'argento ciascun de' soldati che gli aveano usato quella violenza : poi avventatosi ad atti che gli toglievano di più riconciliarsi con Costanzo, si accinse alla guerra, confidando negli Dei immortali. Colle celeri marcie che spaventano gli avversari e trascinano gli esitanti, a giornate crescendo di gente, riceve l'omaggio dell'Illiria, dell'Italia, della Grecia; e traversato il monte Emo, s'accosta ad Adrianopoli) Apollo avevalo assicurato della morte di Costanzo, il quale in fatti consunto da lenta febbre risparmiò una guerra civile.

Costantino, ingegno mediocre, meritò insigne posto nella storia secondando il progresso delle idee e coordinandole ai fatti. Or ecco un uomo di splendide qualità riuscire meschipo coll' affaticarsi a rimorchiare il mondo verso un passato irremeabile; col ripetere in mille toni: — Schiviamo le novità ».

Associata nella giovine testa l'idea di Costanzo suo oppressore

con quella dei Cristiani, Giuliano li confuse in un odio comune; stomacato dagli inesplicabili litigi sull' arianismo, noiato degli obbligati esercizi di pietà, ribramò il culto antico, sotto del quale l'impero aveva raggiunto il colmo, e le lettere prodotto lavori immortali. Gli secondavano questa inclinazione i sofisti, che ristrettisi a ripetere la parola vecchia, nulla capivano dello spirito recente, e che il lusingavano colla speranza di future grandezze. Ha un bel ridire che egli disprezza la gloria, ma da ogni atto Giuliano lascia trasparire filosofica ostentazione; qualunque azione sua egli narri, ne dà per ragione che così doveva un filosofo; qualunque sua virtù era un calcolo, un esercizio scolastico, una parata.

Aggiungerei anche un' impostura. Noi rispettiamo le convinzioni religiose; ma potremmo compatire Giuliano che, mentre lusinga gli idolatri colla speranza d' una ristorazione, continua a fingersi cristiano per conciliarsi ora l' imperatore, ora i soldati, comunica con questi nella solennità del Natale, adempie le solenni cerimonie? Quei numi suoi compaiono troppo a proposito nei casi decisivi di sua vita; per essi giura non aver nodrito ambizione; ad essi imputa la sua ribellione; con aruspici e indovini passa ore ed ore almanac
11 \*\*sbrecando sull' esito de' suoi tentativi. In queste vanità stava occupato allorchè gli giunse la morte di Costanzo; onde padrone incontrastato dell' impero, pensò effettuare le promesse tante volte date ai fautori dell' idolatria.

Ripetemmo come Costantino si fosse creduto obbligato a riguardi co' partigiani di essa, ed a palliare col nome di tolleranza la protezione conceduta al cristianesimo. I figli suoi, col vantaggio di chi viene secondo, e nell' età che tiene minor conto degli ostacoli, ardirono di più, ma non tutto. La legge del 341 ordina che « cessi la superstizione, si abolisca l'infamia de'sacrifizi » (1); ma non vi annette pena, e Magnenzio la abrogò, sperando acquistarsi fautori. Costanzo H, trovatosi unico padrone, decretò fosse interamente abolita l'idolatria, pena la vita (2); pure nulla intraprese contro il culto antico. Può darsi che i Cristiani de' decreti contrari all'aruspicina ed ai riti secreti e divinatori profittassero onde molestare i sacerdoti pagani; ma l'esecuzione misuravasi all'arbitrio de'magistrati. Laonde troviamo sussistere e tempi e sacrifizi in Occidente, e in ispecial modo a Roma; alla Sibilla di Tivoli chiedevansi ancora oracoli; se i venti contrariassero la flotta portatrice del grano, la plebe strascinava i magistrati ad Ostia affinchè sagrificassero sugli altari di Castore ; i sacerdoti Sali menavano cogli scudi caduti dal cielo le frenetiche carole, per quanto derisi dai Cristiani; libazioni d' umano sangue continuavansi a Giove Laziale sul monte Albano; sussistevano le varie gerarchie sacerdotali; sotto la sanzione delle leggi riposava ancora il voto di castità delle Vestali; si eressero anzi nuovi tempi alle divinità già ferite a morte (3); e al dire di Lattanzio, nuovi numi ogni giorno nasceano (4). Ma agli altri prevalsero Cibele e Mitra.

Dicemmo (V. I, pag. 357) come, fervendo la seconda guerra punica, fosse dalla Frigia introdotto a Roma il simulacro della Madre Idea; i cui sacerdoti, chiamati Galli, fanaticamente danzando e can-

tando sul cimbalo, erravano di terra in terra, traendosi dietro la turba, meravigliata dello strano vestire, della scurrile devozione, dei prestigi, in cui erano destrissimi. Scostumati, ignoranti, golosi, scrocconi, non sarebbonsi attirato che lo spregio, se non avessero acquistato forza dal trovarsi disposti in compatta ordinanza sotto un arcigallo.

Il culto che da antichissimo a Mitra prestavano i Persiani, andò alterato da eterogenee mescolanze: i nuovi mitriaci esigevano rigide macerazioni, e da chi aspirava a' gradi più sublimi, la verginità e il celibato. Insinuatosi, non si sa quando, nel Campidoglio, crebbe sotto gl' imperatori, ed eccedeva fino a sagrifizi umani. Per diversi gradi compivasi l'iniziazione a quei misteri. Il supremo capo a Roma chiamavasi pater patrum; avea sotto di sè il pater sacrorum e gli ordini inferiori, intitolati il corvo, il grifo, il soldato, il leone, il perseo, l'eliodramo. Erano cerniti i più fra l'aristocrazia, sebbene nelle molte iscrizioni che ricordano crioboli e tauroboli, cioè sacrifizi d'arieti e di tori, si trovi ben di rado ornato di que' titoli il capo dello Stato, cioè della religione nazionale. I neofiti ricevevano una specie di battesimo, s'imprimevano dei segni in fronte, beveano farina stemprata nell'acqua, con certe formole rituali. Nei sotterranei del Campidoglio aprivasi il principale tempio di Mitra; all'equinozio di primavera se ne celebravano i misteri; ma con maggior festa il natale del Sole invitto ai 25 dicembre: lo perchè i padri della Chiesa occidentale scelsero questo giorno a solennizzare la natività di Cristo, vero sole, la quale in Oriente sesteggiavasi il 6 gennalo, giorno colà sacro ad Osiride (5). Tali particelarità raccogliamo dai Cristiani che impugnarono quel culto; e le somiglianze sue con quello di Cristo indussero alcuno de' filosofi antichi e de' razionalisti moderni a sostenere che questo derivasse da quello i misteri e i riti.

Oltre queste novità, duravano ancora molte forme del gentilesimo nazionale, care a un popolo così tenace delle costumanze de'maggiori. All'elezione dell'imperatore Probo, il senato volgeva ancor la preghiera alle grandi divinità: — O sommo Giove, o Giunone regina « del cielo, o Minerva protettrice delle virtù, o Concordia, o Vittoria " romana, accordate ai senatori, al popolo romano, ai soldati, agli « alleati nostri, agli stranieri la grazia di veder Probo regnare come " ha combattuto". Un calendario del 354 dopo Cristo o cirea, descrive le feste profane che si devono celebrare giorno per giorno (6). Da recenti scavi dell' anfiteatro di Capua uscì un' iscrizione del 387, ove Romano Giuniore sacerdote enumera le solennità pagane da lui celebrate quell'anno: e sono vota al 3 gennaio per la salute del principe; genialia in febbraio, tre lustrazioni per le sementi; rosaria in maggio; seste vendeminiali all'uscire di ottobre; e così via Un viaggiatore del 574 trova « in Roma sette vergini nobili e chiarissime, che per la salvezza della città compiono le cerimonie degli Dei secondo l'uso degli avi »; e soggiunge che « i Romani onorano gl'iddii, e spezialmente Giove, il Sole, Cibele » (7). Di quel torno stesso abbianto l'arida nomenclatura delle vie e degli edilizi di Roma fatta da un Publio Vittore e un Ruso Festo, dove riscontriamo cencinquantadue tempi e cennovantuna cappelle.

— Alle calende di gennaio tutti levansi buon' ora, e si corrono in
contro ciascuno con regalucci chiamati strenne: agli amici si fa un

dono prima di augurare il buon giorno, si premono le labbra, strin
gonsi la mano, non per ricambiare espressioni d'amicizia, ma per

farsi pagare le cortesie dell'amicizia. Così al tempo stesso abbrac
ciano e tastano un amico . . .; poi tornando a casa, portano ra
mi, come se avessero presi gli auguri, e riedono carichi dei doni

raccolti, senza accorgersi che sono altrettanti peccati ». Così pre
dicava Massimo vescovo di Torino, il quale mon penso gittar invano

il suo zelo in confutare quelli che credevano in Venere, in Marte, ne
gli altri Dei, lamentandosi che i magistrati non facessero adempiere,

nè i Cristiani osservassero gli editti imperiali attorno al culto; esor
tava ripetutamente ad abbattere gl'idoli ne' contorni di Torino, vie
tare i sacrifizi intemperanti o crudeli, non credere a maghi o a co
loro che vantano di potere coi carmi trarre dal cielo la luna (8).

Gaudenzio vescovo di Brescia, seguitando l'esempio di Filastro suo predecessore, combatte vigoroso l'idolatria nella sua diocesi; e - Voi, neofiti, chiamati al banchetto di questa pasqua mistica e sa-« lutare, badate bene di conservar le anime monde dagli alimenti « contaminati dalla superstizione pagana. Non basta che il vero Cri-« stiano respinga da sè il pascolo avvelenato dai demoni; bisogna an-« cora che sfugga tutte le abbominazioni dei Gentili, tutte le frodi « degli idolatri, come si fugge il veleno vomitato dal serpente infer-" nale. L' idolatria si compone d'incanti, di presagi, d'auguri, di sor-"ti, di tutte le vane osservanze; e inoltre di quelle feste chiamate " parentali, per cui mezzo l'idolatria sa rianimar l'errore. Di fatto « gli uomini, cedendo alla gola, cominciarono a mangiar i cibi che « avevano imbanditi pei morti, poi non temettero di celebrare a onor « loro sacrileghi sacrifizi, per quanto sia difficile a credere che adem-" piano un dovere verso i loro morti quelli che, con mano tremolan-" te per l'ubriachezza, ergono il desco sui sepoleri, e dicono a chia-" ra voce, Lo spirito ha sete. Ve ne supplico, astenetevi da questi " atti, che Dio sdegnato non abbandoni al furor dell'inferno i suoi « sprezzatori e nemici reluttanti al suo giogo ».

Abondio, vescovo di Como, col risuscitare un fanciullo morto toglieva dal gentilesimo il principale signore di quella città. Benchè sia attribuita a san Romolo la conversione di tutta l' Etruria al tempo di Costantino, numerose iscrizioni attestano che il culto idolatrico sopravviveva in Firenze, a Pisa, a Volterra, a Rimini. Giove e la Fortuna Pubblica erano adorati a Spoleto, Vesta ad Alba, Castore e Polluce nell' isola Sacra presso Ostia, Nettuno in questa città; Anzio, Preneste, Velletri, Terracina, Narni consultavano e riverivano gli Dei antichi; in Ardea continuavasi il culto della madre degli Dei; Napoli era la metropoli del paganesimo dell' Italia meridionale. Con tanta ostinazione si conservavano le viete osservanze! E più ancora nella campagna, donde venne il nome di paganesimo (pagus); sicchè

i missionari osavano appena staccarsi dalle città.

Per isvecchiare l'antico si era tentato innestarvi i culti orientali, con una tolleranza che degenerò in brutale sincretismo. L'arguto Lu-

ciano mise in burletta l'affaccendamento di Mercurio per trovar posto nell'Olimpo agli Dei che v'arrivano in folla dalla Persia, dalla Scizia, dalla Tracia, dalla Gallia; e il dispetto con che i vecchi guatavano cotesta gentaglia nuova, il dio Ati, il dio Sebazio, i Coribanti; Bacco che seco introduce i satiri capripedi, e fin il cagnuolo d'Erigone; Mitra, che giungendo di Media col turbante in testa, adocchia stupido i colleghi, e non capisce quel che dicano, neppur quando trincano alla salute di lui.

Inoltre i filosofi avversavano la nuova dottrina, la cui umiltà mortificaya la loro superbia: i sacerdoti che aveano divulgato tanti miracoli e tante baie, or trovavano ridicole le leggende de'Cristiani: i retori erano menati dall'abitudine scolastica e dalla classica educazione a sostenere e imbellire cerimonie senza fede, numi senza vita, e render popolare la causa soccombente, ch' essi patrocinavano tanto più, quanto meno poteano comprendere le sublimità della trionfante. Si tentò dunque opporvi una religione filosofica, impastata di neoplatonismo; e a quell'estremo sforzo per rigenerare la società e il politeismo diede opera principale Plotino di Licopoli. Coll'esercito dell'imperatore Gordiano era venuto in Asia e a Roma, dove si pose a lottar di virtù e di scienza col cristianesimo, e chiese a Gordiano una piccola città della Campania, ove stabilire un governo repubblicano secondo le massime della sua scuola. Non l'ottenne, ma molti seguaci si attirò predicando il distacco delle cose terrene: i ricchi lo costituivano tutore de'loro figliuoli, i litiganti lo sceglievano arbitro, lasciavansi le delizie della città per ritirarsi seco nella solitudine. Altri correano a cercar lumi a Edesio, scolaro di Giamblico: ma anche costoro erano costretti assumere aspetto religioso; ed o impostori contraffacevano le austerità de'Cristiani per combatterli; o avidi del vero, eppure sfasciati nel dubbio, riuscivano a pratiche teurgiche e a teorie panteistiche, le meno convenevoli ad una fede pubblica, che vuole un oggetto degno d'amore, di riverenza, di speranza.

Tutti questi aveano occhieggiato con compiacenza Giuliano, che mostravasi disposto a rimetter in onore il culto avito. Compita la poco filosofica sua rivolta, egli getta la maschera; man mano che acquista un paese, vi lascia riaprire i tempì, rinnovare i sagrifizi; egli stesso come sacerdote massimo moltiplica questi a segno, da far temere non venissero meno i bovi nell'impero. Conoscendo troppo che una religione da alcun tempo riposata, anzi seduta sul trono, più non poteva essere combattuta coi supplizi e a spada sguainata, introdusse una persecuzione d'altro genere dalle precedenti; e potè vantare non senza verità d'essersi coi Cristiani mostrato più umano che non il predecessore, il quale tanti n'aveva espulsi e morti a titolo d'eresia, mentr'egli restituì agli esuli la patria, i beni agli spogliati, le sedi ai vescovi di qual si fossero setta. Ma operava non per generosità, bensì per scaltrimento, prevedendo che con ciò susciterebbe tale vespaio, da sovvolgere la Chiesa, e da aprire largo campo alle beffe sue e dei

suoi.

Altro pensato attacco fu l'interdire ai Cristiani la elevata educacazione; e stando a lui la nomina de' maestri di grammatica e di retorica e fors' anche de' medici, arti liberali stipendiate dall' erario, sbandt dall'insegnamento tutti i Cristiani, per dirigere all'intento suo le prime tanto efficaci impressioni della gioventù, e così o guastarla o escluderia dalle scuole, e preparare alta Chiesa gli erramenti ed il fanatismo dell'ignoranza. Al modo stesso precluse loro tutti gl'impieghi d'onore e di confidenza, munendo ogni aula, ogni bandiera colle immagini idolatriche, cui il fedele non poteva render omaggio: la quale esclusione in mano de'subalterni diventava una fiera tirannia, portando sin a negare la giustizia.

Poi egli medesimo scese alla lizza, e nei Cesart e nei Sette libri contro i Cristiani risvegliò quante folli ed esagerate accuse mai si fossero avventate contro di questi, condendole colla beffa, arma terribile perchè vulgare, e perchè dispensa dal ragionamento. Mentre con ciò tendeva ad offuscar la luce, erasi proposto di trovare virtù e verità là dove erano vizio e pazzia, svecchiare le credenze pagane eol ritrarle verso i loro cominciamenti, imbellire come simboli ed allegorie ciò che d'empio e di turpe v' aveano introdotto le popolari tradizioni, trarre dagli adulteri di Giove una lezione di morale, e dall'eviramento di Ati un simbolo dell'anima separata dal vizio e dall'errore; Omero doveva essere per lui quel che l'Evangelo pei Cristiani; morale caritatevole, dogmi puri, idee nuove indagando sotto idee antiche e favole sensuali; e foggiando a proprio talento una scientifica superstizione, la quale pretendeva innestare, non già ne' cuori, ma nelle teste degli uomini.

Era egli possibile riformar una religione, che mai non possedette principi teologici assoluti, nè precetti morali, nè sacerdotale ordinamento? Vero è forse che ne'misteri tradizionalmente s'insegnasse alcun che di meno materiale che non le oscenità e le ridicolaggini delle cerimonie e delle credenze propalate: ma qualvolta il senato romano volle rinvigorire la fede, not seppe altrimenti che coll'introdurre numi forestieri, a cui la novità procacciasse devozione. Se un robusto pensatore, conoscente della società fra cui vivea, avesse mai potuto proporsi di rimpedulare il passato, con che spedienti vi si poteva accingere? col saldare le istituzioni romane, sostegno della religione in cui erano nate e cresciute; religione del resto tutta politica, nè punto metafisica. Che se Costantino, per sottrarsi all'ascendente di questa, avea mutato la sede dell'impero a Costantinopoli, chi volesse resuscitarla dovea ritornare verso quel focolaio dell'idolatria.

Giuliano all'incontro, filosofo da scuola, nè tampoco s'accorse che in Roma sussistevano per anco un senato ed un' aristocrazia, avvinghiati al culto degli avi; e tutte le sue sollecitudini concentrò sull' ellenismo, vale a dire sopra credenze, impotenti da gran pezzo a sostenere il dechino de' costumi, e ad invigorire la nazionalità; e pensò affidar l'avvenire del mondo a sofisti, indovini, ciancieri furbi e sprezzati. Con un eclettismo senza buona fede, iniettando alla credenza greca sentimenti che mai non v'erano stati o che da secoli erano periti, egli accettava l'unità di Dio: ma al tempo stesso, avendogli il Sole in visione a Vienna pronosticate le future grandezze, venerò specialmente il padre Mitra, e si dichiarò assessore di

quell'astro (9); nelle medaglie si lasciò figurare or da Serapide, ora da Apollo, e dipingere fra Marte e Mercurio; giurava per Serapide (10); faceva il panegirico della Madre Idea, sgridando cotesti ridicoli, che acuti, ma non sani dell'intelletto, negano fede a ciò che dalle città viene creduto, e preferiscono la crece ai sacri trofei degli Ancili, indubitatamente caduti dal cielo; con una turba di sofisti e teurigici celebrava sacrifizi, rinnovava le spaventose scene dell'iniziazione e l'orrenda maestà de'riti in antri cupi, fra tuoni e lampi.

Dopo imperatore e pontefice massimo, non poteva accomunarsi ai sudditi nelle pratiche devote; onde ebbe una cappella domestica sacra al Sole: di statue e altari empì gli appartamenti e i giardini: appena l'astro del giorno apparisse sull'orizzonte, il salutava con un sacrifizio; di nuove vittime l'onorava al tramonto; nè la notte lasciava privi d'offerte la luna e le stelle: ciascun giorno visitava il tempio del Dio, di cui correva speciale commemorazione; poi non isdegnando gli ustizi più bassi, vestito, di porpora, in mezzo ad impudichi sacerdoti e a donne carolanti, soffiava nel fuoco, sgozzava di propria mano le vittime, e nelle palpitanti viscere indagava il futuro; si sottopose anche ad un taurobolo, facendosi piovere sul capo il sangue di un toro scannato. — Con ciò vuol cancellare il carattere impressogli dal battesimo » dicevano i Cristiani, ai quali se volessimo credere, scanno vergini e fanciulli per esplorarne le viscere, e i cadaveri ne furono trovati lui morto: ma il titolo di apostato attribuitogli bastava a denigrarlo agli occhi di quelli ch'esso perseguitava; onde conviene andar cauti nel credere ai delitti, di cui essi funestano i tre anni del suo regno.

A vicari del suo pontificato elesse sacerdoti e filosofi, amici e confidenti di sua gioventù, zelatori della credenza avita; e principalmente il retore Libanio d'Antiochia, il quale ei assicura che, dopo che fu ammesso all'illustrazione, Dei e Dee scendevano assiduamente a conversare coll'imperatore; talvolta gli rompevano il sonno, lambendogli leggermente i capelli; sempre il tenevano consigliato ne' dubbi, avvertito se alcun pericolo gl'imminesse; e talmente v'era abituato, che discerneva alla voce e all'incesso Minerva da Gieve, Ercole da

**Apollo** (11).

Tanti favori si meritava egli con opere, cui non mi ricorda che Omero abbia mai riconosciute per meritorie, come l'astenersi in certi giorni da alcuni cibi ch' egli immaginava meno graditi a questo o a quel dio. Ad imitazione del cristianesimo, tentò riordinare l'ellenismo con riti nuovi e con una gerarchia, raccogliendone in sè i supremi uffizi, e formandone una superstizione ragionata. Voleva introdurre nei tempi la predica e il catechismo, preghiere ad ore determinate, canti a due cori, penitenze per li peccati, apparecchi per l'iniziazione, ritiri per la meditazione e per le vergini: singolarmente gli piacevano le lettere formate dei vescovi, mediante le quali i fedeli viaggiando erano dapertutto accolti con effusione di carità. Sull'esempio delle pastorali de' Cristiani, ne mandava fuori anch' esso, raccomandando ai sacerdoti di esser buoni, e d'imitare quei cani di Galilei, i quali alle loro credenze acquistavano fede con tante opere di carità:

proponeasi d'assistere gl'indigenti, stabilire ospedali pei poveri, senza distinzione di patria nè di credenza: il che se avesse effettuato, avrebbe porto un'altra prova dell'efficacia della verità anche sopra

coloro che repugnano dalla luce di essa.

Mentre involontaria testimonianza rendea della virtù cristiana volendola conculcata e imitata, chiudeva gli occhi ai progressi che il cristianesimo avea fatto fare all'equità legale; e di tante sue costituzioni inserite nel codice Teodosiano, neppur una asseconda l'affrancamento del diritto naturale, sì ben avviato da' suoi predecessori. Che poi egli non operasse convinto, ma per odio al cristianesimo, il mostrò con favorire gli Ebrei, che cercò anche ristabilire a Gerusalemme affine di smentire la profezia di Cristo: ma si disse che fiamme

sbucate di terra distruggessero le fabbriche cominciate.

Trattavasi di teurgie e sagrifizi? Giuliano deviava dalla parsimonia introdotta in ogni altro atto; e rari uccelli e fin cento bovi al giorno propiziavano le sorde divinità; e largizioni veramente regie dotavano i santuari, e sopravissuti all'indifferenza dei Gentili ed allo zelo dei Cristiani. Che gioia per lui quando i soldati esercitavano l'appetito sopra le vittime scannate agli idoli, e s'ubriacavano col sacro vino! (12) Poi nei giorni solenni, mentre passavangli davanti in rassegna, largheggiava con chiunque gettasse sull'ara alcuni grani d'incenso. Molti Cristiani rimasero ingannati dalla semplicità di quest'atto; poi come lo conobbero colpevole, corsero a furia al palazzo, repudiando l'oro ricevuto, e gridandosi cristiani: del che cruccioso, l'imperatore ordinò fossero decollati; e già avviavansi contenti al supplizio disputando a chi primo, quand'esso li graziò, ripetendo: — Non voglio dare a costoro la gloria del martirio ».

Quest' entusiasmo artifiziale non gli toglieva di accorgersi come i riti ellenici, o etruschi più non avessero la direzione delle coscienze; ogni tratto si querela della trascuranza ne'doveri religiosi, della spilorceria nell'onorare gli Dei: ma sordo all'eloquenza de'fatti, per decreti imperiali e per filosofiche elucubrazioni ostinavasi ad imporre

una religione, la cosa più libera del mondo.

E per imporla non rifuggiva dall'accoppiare alla dotta persecuzione la legale. Ordinò che i Cristiani restaurassero i delubri degli Dei, dal loro zelo demoliti, e vi si restituissero i beni confiscati; e attesochè per lo più su quelli eransi costruite chiese, conveniva abbatterle; e non permettendo la religione ai Cristiani di fabbricare tempt profani, venivano trattati a maniera dei debitori insolvibili, carcerati al modo romano, e malmenati da uffiziali che colla arbitraria severità sapevano di gratificarsi l'augusto. Ai pontefici profani trasferì l'amministrazione dei beni assegnati da Costantino e da'suoi figli pel culto; confuse i sacerdoti cristiani coll'infimo vulgo; attese ad escludere i fedeli da ogni onore e vantaggio temporale; e non dissimulava l'intenzione di adoperar cogli ostinati una salutare violenza (13).

Insomma la tolleranza di Giuliano era quella di tutti i tiranni, clementi finchè nessuno si oppone. Ma una Chiesa, avvezza a quarant' anni di dominio, spiegava più sicura la costanza di cui avea fatto mostra fin quando era scarsa ed oppressa: che se alle prime perse-

cuzioni avevano i Cristiani chinato la fronte, obbedendo alle potestà superiori anche ribalde, or che si sentivano divenuti un popolo, non si credevano obbligati a sopportare l'ingiustizia peggiore, quella che violenta le coscienze. Adunque in varie parti abbatterono i rialzantisi altari, i riaperti delubri; alto levavano i lamenti contro l'usurpare beni alle chiese per darli agli idoli. Giuliano, indispettito della resistenza, puniva i contumaci: e i Cristiani veneravano le vittime sue come martiri; e la presunzione d'innocenza faceva accompagnare di non dissimulato compatimento il supplizio anche di quelli che per avventura l'aveano meritato coll'esorbitare nell'opposizione, solito e naturale effetto delle inique procedure. Anzi, temendo che Giuliano non si avventurasse a peggio, i Cristiani accingevansi ad una resistenza che poteva travolgere l'impero nella guerra civile, se i casi non l'avessero prevenuta.

Giuliano conservò in trono molte belle qualità. Semplice nel vestire e nei piaceri, attento ai gravi obblighi di re, dava udienza ogni giorno agli ambasciadori ed ai privati, prendendo istantanea deliberazione sopra le suppliche; scriveva léttere pubbliche e trattati filosofici; le caste notti usurpava al riposo per darle agli affari; ne ai giuochi del Circo, passione pe'suoi predecessori, recava la sua noia se non quando il rito l'obbligasse. Ripigliando uffizi dimenticati dagli augusti, sovente arringava, massime nel senato, per isfoggiare eloquenza: più spesso sedeva de' giudizi come a dovere o come a divertimento, spassandosi a sventare i cavilli degli avvocati; ma talora appassionandosi in modo disdicevole a giudice, empival'aula di schiamazzo, e una volta, stomacato dalla zotichezza di certi villani venuti a supplicarlo, li prese a pugni e calci. Con quelli che tramavano contro di lui usò clemenza; ricusò il titolo di signore; mostrò riverenza ai consoli; pensava anche rinunziare al diadema, se non l'avesse distolto una rivelazione degli Dei.

Nel libro dei Cesari protestò contro le interminabili conquiste di Roma, preserendo Antonino a Cesare e ad Augusto, cioè la pace alla guerra. Eppure della gloria d'Antonino non s'appagava, e ambiva pur quella di Trajano. Quetati in Occidenti i Franchi, gli Alemanni, i Goti, restava in Oriente l'impero de'Persi, contro cui, in trecent'anni di guerra, i Romani non aveano ancor potuto stabilmente acquistare pur una provincia della Mesopotamia o dell' Assiria. Per vendicare i danni recati da re Sapore, Giuliano raccolse formidabile esercito ad Antiochia, ove consumò l'inverno a ristabilire l'idolatria e saldar la disciplina. A primavera si mosse, a vicenda consolato ed afflitto dagli 263 oracoli bene o male risposti, e dal trovar in fiore o sfruttato il culto de'suoi numi.

Dirizzatosi sopra Ctesifonte, assalse l'esercito nemico, e l'insegui fin sotto alla città: ma improvidamente abbandonato il Tigri, base delle sue operazioni, e sul quale le navi lo provedeano di vettovaglie, inoltratosi nell'interno della Persia, non trova che solitudine; le ubertose campagne, i pingui villaggi sono ridotti a fumanti deserti dall'amor della patria o dagli ordini d'un despoto; ogni giorno s' assottigliano le provigioni; false guide rendono più disagiate le marcie al

Cantù, St. degli Ital. - II. 28

pesante treno; uomini e Dei non suggeriscono più ripieghi all' eroc. il quale, se dianzi fantasticava la conquista dell' Ircania e dell'India. allora, desolato al vedersi causa di tanto pubblico disastro, dovette

dar volta verso il Tigri.

Le bande che aveano bersagliato incessantemente la marcia, si raccozzarono in immenso esercito per abbarrargli la ritirata. Grossi di numero, leggeri di movimenti, a dovizia provigionati, chiudevano in mezzo i Romani, costretti a combattere marciando, impediti dalle gravi armature, sì scarsi di cibo, che logoravano quanto potevano sottrarre ai somieri. Giuliano non concedeva a sè stesso nulla più che all'infimo soldato: ma la superstizione che l' avea spinto ad afferrare il diadema, minacciava strapparglielo. Quel genio dell' Impero, che nella Gallia avea chiesto d'essere ammesso nella sua tenda, or rivede in atto di velare di gramaglie il capo e il cornucopia, e ritirarsene esterrefatto: Giuliano balza all' aria aperta, quand' eccogli avanti un'ignota meteora in sembianza del dio Marte, corrucciato con esso perchè in un trasporto di collera avea giurato non volergli più fare 26 giu. sacrifizi (14). Gli aruspici etruschi consultati lo sconsigliano dalla pugna; ma come evitarla? Al nuovo giorno intimata la mischia, mentre

imbaldanzito del primo successo insegue i Persiani, questi al modo loro saettano a man salva un nembo di dardi e giavellotti, uno dei

quali imbrocca Giuliano nel petto.

Portato nella tenda, e riconosciuta mortale la ferita, cogli amici egli ragionò della morte alla maniera di Socrate, e come gli sapesse dolce in quel punto l'innocenza di sua vita; compiacersi di morire da re, non per segrete cospirazioni, non per violenza di tiranno, non per languore di malattia; augurare ai Romani potessero esser felici sotto un sovrano virtuoso. Dissertò sulla natura dell'anima e sulla sua, che presto sarebbe ricongiunta alle stelle da cui emanava; e spirò di trentun anno e otto mesi.

Così narrano i suoi ammiratori; e Ammiano Marcellino, ch'era presente, gli pone in bocca una dissertazione nè da moribondo ne da lui. I Cristiani invece fanno che, sentendosi ferito, urlasse—Vincesti, o Galileo, » e spirasse fra spasimi e rimorsi. E una cosa e l'altra sarà stata creduta, perchè i partiti credono non esaminano, e la storia rimane esitante fra spiriti opposti, colla sola certezza che entrambi esagerarono.

<sup>(1)</sup> Cod. Teod. lib. xvi. tit. 10, 1, 2. (2) Ivi, ıv del 353; e v del 556.

<sup>(5)</sup> I fatti vennero raccolti da Tzchirner, Der Fall des Heidenthum. Lipsia 1829, e da Beugnot, Hist. de la destruction du paganisme en Occident. Parigi 1835; ma le conseguenze che questo ne trae, non possono

ragionevolmente accettarsi. Vedi pure J. E. Auen, Kaiser Julian der Abtrünig. ecc. Vienna 1855.

(4) Nascuntur ergo et quotidie quidem dii novi; nec enim vincuntur

ab hominibus faecunditate. Div. instit. 1. 16.

(5) Jablonski, De origine festi natalis Christi; Sant' Epipanio, Adversus haereses, 1. 29. Al 22 febbraio celebravansi le caristie pei morti; e i nostri vi sostituirono la Cattedra di san Pietro, festum epularum sancti Petri.

(6) GREVIO, Thesaurus antiq. rom., viii. 95.

(7) Hudson, Geogr. minor., III. 15.

(8) Contra Paganos. D. Maximi taurinensis episcopi opera. Roma 1784.

(9) Τὸυ πατέρα Miβραυ. Opere, pag. 336 e 130.

(10) Banduri, Numismata imp. rom., 11. 427-440. — Ομνυμι δε τον Σαράπιν. Ερ. vi.

(11) LIBANIO, Legat. ad Julianum, pag. 157; e Oratio parenetica,

cap. 85.

(12) Se ne congratula Giuliano nell' Ep. 38; e se ne duole Ammiano Marcellino, lib. xxII. 12.

(13) Ep. 42, Αχουτας ίατθαι, medicare contro voglia.

(14) Ammiano Marc., lib. xxv. 2. Così Ottaviano Augusto negò le feste pubbliche a Nettuno dopo che la flotta pericolò due volte.

## CAPITOLO L.

## Da Gioviano a Teodosio. I santi Padri. Trionfo del Cattolicismo.

Non rimanendo alcun rampollo di Costantino, e importando aver un capo da opporre all' incalzante nemico, fu acclamato Claudio Gioviano, primicerio de' domestici, di trentadue anni, bello, piacevole, prode, non ambizioso, diviso tra il cristianesimo e le voluttà. Ridotto ad accettare capitolazioni indecorose ma inevitabili, dopo disastrosa

ritirata si raccolse a salvamento in Nisibe.

Lo aveva preceduto nell'impero la fama della morte di Giuliano, accolta con impeti d'esultanza e di dolore; perocchè il labaro, drappellato in capo all'esercito, annunziava ripristinato il culto del vero Dio. L'idolatria, risorta per obbedienza o per adulazione, ricadde per sempre; spontaneamente richiusi i tempî, cessate le vittime; i filosofi si rasero, deposero il pallio, e tacquero. I Cristiani non vendicarono l'arroganza e l'oppressione passata se non con un'allegrezza, trascendente forse i limiti della carità: ma quanto son pochi quelli che s'accontentino di vincere senza voler trionfare!

Gioviano restituì le immunità alle chiese, al clero, alle vedove, alle vergini sacre, proibendo di violentarle o sedurle al matrimonio; richiamò i vescovi; interdisse magie e superstizioni, ma non l'esercizio del politeismo; circondato dai vescovi delle varie Sette, premuzio del trarlo dalla loro, egli si chiarì pei Cattolici. Ma appena ricole feb nosciuto da tutto l'impero, una notte morì, chi dice d'intemperanza,

chi d'asfissia, chi di tradimento.

Dopo dieci giorni, i capi dell'esercito buttarono la porpora sulle robuste spalle di Flavio Valentiniano, soldato pannone di gran destrezza, valore, bella presenza, eloquenza naturale ma incolta. Siccome Gioviano, così egli fu eletto da soli i capi, non da tutto l'esercito, che composto il più di Barbari mercenari o di ragunaticci, poco badava a cui toccasse l'impero; e di tal passo s'introdussero le ele-

zioni per intrigo.

Il 25 febbraio era bisestile, giorno di sinistro augurio, onde Valentiniano si tenne nascosto, poi il domani fu acclamato a grida incessanti. Sentendo per altro la necessità che almen due capi vi fossero in tanta estensione, l'esercito il richiese di darsi un collega, e Valentiniano rispose: — Testè dipendeva da voi l'eleggere un imperatore; eletto, ora spetta a me il provvedere al pubblico interesse: non bisogna precipitare, state cheti e fidate in me ». Poco apsenar. presso corrispose a quel voto intitolando augusto suo fratello Valente di trentasei anni, debole e timido, unico merito avendo l'amare il

fratello; e gli lasciò le prefetture d'Oriente, tenendo per sè quelle dell'Illirico, dell'Italia, della Gallia, cioè quanto si stende fra i confini della Grecia, il muro Calcedonio e il monte Atlante; l'antica amministrazione non innovando in altro che nello stabilire guardia dop-

pia e doppia corte, una in Milano, una in Costantinopoli.

Sol dunque di Valentiniano spetta a noi il dire. Egli invitò ognuno ad esporre le querele, e ne fioccarono contro i ministri che avevano abusato della credulità e della superstizione di Giuliano, e che furono puniti di multe e tormenti. Soldato grossolano, dilettavasi a vedere torture ed esecuzioni; più gli veniva in grazia chi più spietato; e a Massimino conferì la prefettura della Gallia per avere menato strage tra le famiglie di Roma. Innocenza e Mica Aurea chiamava due orse che teneva sempre accanto alla sua camera, pascendole e trastullandole egli stesso; porgeva loro a sbranare i malfattori; e quando gli parve che Innocenza avesse abbastanza bene servito, le rese la libertà delle selve. — Uccidetelo » era l'ordinaria sua sentenza sulle accuse; e non già per propria sicurezza, ma perchè gli aveano detto che vuolsi esercitar la giustizia.

Un prefetto desidera cangiar luogo, e l'imperatore: — Va, conte, e spicca il capo a costui che vuole spiccarsi dalla sua provincia ». Un ragazzo sguinzaglia troppo presto un cane? un artefice fa una corazza bella, ma alquanto mancante del peso convenuto? sono decretati a morte. Trovate esauste le finanze, benchè da quarant'anni in poi il tributo si fosse addoppiato, Valentiniano non si fece coscienza d'intaccare le proprietà dei più ricchi e magnifici. Irritato dai disordini derivanti dallo esorbitare delle imposizioni, comanda gli si porti il capo di tre decurioni per ciascuna città di quella provincia. — Piaccia alla clemenza vostra decretare come comportarci ove tre decurioni non vi sieno », gli chiese il prefetto Florenzio; e l'ordine insano

fu revocato.

Però nel vivere privato si condusse con castigata semplicità, nè fu cieco pei parenti. Difese avvisatamente l' impero, e lasciò che i giurisprudenti gli suggerissero ottime leggi. Zelante quando il mostrarsi cristiano recava pericolo, si mantenne poi tollerante (1); rimosse una legione da una sinagoga, di cui disturbava il culto; i Pagani esercitassero i loro riti, esclusa però la magia e le superstizioni che dal senato erano state interdette; ai pontefici provinciali concedette le immunità stesse dei decurioni e gli onori di conti (2); lasciò rinnovare i misteri Eleusini, e si vide arder vittime sugli altari, menarsi per le vie le orgie di Bacco, e uomini e donne, vestiti di pelli caprine, stracciar cani e fare l'altre follie di quel culto.

Perchè il clero non si corrompesse nelle prosperità, a Damaso vescovo di Roma dirizzò Valentiniano un editto, che ecclesiastici e monaci non frequentassero le case di vergini e di vedove; inibì ai direttori di ricevere dalle figlie spirituali donativo, legato o eredità; e pare che dappoi a tutte le persone dell'ordine ecclesiastico fosse vietato l'accettar testamenti o legati, atteso l'abusare che alcuni faceano della fiducia, massime delle donne, onde fraudare i parenti della legittima eredità (3); e il lusso e l'ambizione facevano che il

seggio pontificale fosse ambito per ben altro che per zelo delle ani-

me, e acquistato sin colla forza.

Valentiniano esercitò sua bravura contro le nazioni straniere, che quasi di conserto invadeano l'impero. I Germani, offesi della scarsezza dei donativi fatti agli ambasciatori spediti colle congratulazioni, si avventarono sulle Gallie, ruppero i Romani in battaglia ordinata, uccidendone il generale Severiano: ma poi vennero interamente disfatti da Gioviano presso Metz. I Sassoni penetrarono nell'impero: ma tolti in mezzo, furono rinviati, e malgrado la salvezza promessa, assaliti e fatti a pezzi. Valentiniano stesso entrò sul territorio degli Alemanni, e nel paese che ora è regno di Würtemberg li ruppe sanguinosamente, e passò gran tempo sul Reno per inanimare i soldati alla fabbrica de' forti con cui muniva quella linea. Da lui istigati, ottantamila Borgognoni si affacciarono a quel fiume per danneggiare gli Alemanni; ma non vedendosi assecondati dall'imperatore, die-

dero volta, trucidando quanti aveano prigionieri.

Avendo Valentiniano fabbricato porti di là del Danubio sulle terre dei Quadi confederati, Gabinio re di questi venne in persona a querelarsene: ma essendo stato vilmente trucidato, i suoi mandarono a sperpero l'Illiria, e ruppero due legioni romane. Contro di loro mosso in persona, Valentiniano ne dilapidò le terre, sicchè essi spedirongli ambasciatori a Guntz in Ungheria implorando pietà. Mentre a questi Valentiniano parlava coll' escandescenza cui soleva talora abbandonarsi, cadde morto, avendo vissuto cinquantacinque anni, regnato dodici.

Graziano suo figlio avrebbe potuto succedergli; ma alcuni, ambiziosi di governare sotto il nome di un re bambino, acclamarono Valentiniano II, partorito da Giustina, seconda moglie del defunto, perchè nato nella porpora: e ne seguiva guerra civile se il prudente Graziano non si fosse quietato all'elezione, consigliando la vedova imperatrice a stabilirsi col figlio in Milano, mentr'egli assumeva il

difficile governo delle Gallie.

Ma ecco giungergli avviso che i Goti aveano invaso l'impero orientale, onde s'allestì a difesa dello zio Valente; prima però che giungesse, questi in fiera battaglia ad Adrianopoli era stato vinto ed ucciso. Con ciò Graziano trovavasi a diciannove anni padrone del mondo: se non che davanti si vedea un milione di Goti, insuperbiti dell'aver ucciso quarantamila guerrieri, e acquistatone l'armi e i cavalli in una battaglia tanto segnalata; alle spalle gli si agitavano i Germani; ad un estremo del mondo fremevano i Persi, gli Scoti all'altro, sapendo alla prova che potevasi vincer Roma, incatenare od uccidere i suoi imperatori. Graziano, sentendosi insufficiente a tanti urti, il pubblico bene preferendo alla personale ambizione, fermò scegliersi a collega non un fanciullo nato per caso nella reggia, ma un uomo pari alla gravezza dei tempi; e pose gli occhi sopra un esule, un oltraggiato, che non ambiva nè sognava tampoco il trono.

Teodosio conte spagnuolo aveva condotto gl'imperiali a vincere Firmo, principotto mauro di gran seguito, il quale avea sommosso l'Africa, disgustata dalle vessazioni di Romano, governatore avido. crudele, e insieme superbo a segno che non volea mettersi in marcia se non con quattromila camelli. Firmo, ridotto alle strette, dopo ostinata difesa si strangolò; ma Teodosio rimostrò che le sollevazioni non si poteano prevenire efficacemente se non reprimendo gli eccessi de' governatori, e massime di Romano. Tale franchezza gli costò la vita.

Suo figlio, di nome anch'egli Teodosio, liberalmente educato, aveva nella Bretagna represso le irruzioni de' Pitti e Scoti, e vinto l' usurpatore Valentino, consegnandolo ai magistrati, ma esigendo non l'obbligassero a nominare i complici per non essere costretto a punirli. Piombò poi sulle terre degli Alemanni, e assai ne prese, che furono messi in colonia sul Po. Venuto famoso per questi ed altri fatti, fu spedito duca della Mesia, la quale salvò dai Sarmati. Quando suo padre fu decollato, egli, sentendosi invidiato dai cortigiani, si ritirò in Ispagna, dispensando il tempo fra le cure di cittadino e la tranquilla amministrazione d' un vasto patrimonio, lieto di tre figliuoli, Arcadio, Onorio e Pulcheria.

Cincinnato della Roma decrepita, fu invitato da Graziano, prima a combattere in difesa dell'impero, poi a parte del trono quando compiva i trentatrè anni. L'imperatore non temeva che alla vendetta grazia posponesse il pubblico bene, e gli sposò Galla sua sorella: il popolo ne ammirava la maschia bellezza, la maestà temperata dalla grazia, e — Viene dalla patria stessa di Trajano e d'Adriano; gli imiterà ». A Teodosio furono attribuite le provincie già imperate da Valente, oltre la Dacia e la Macedonia; Graziano serbò le Gallie, la Spagna, la Bretagna; mentre di nome obbedivano al fanciullo Valenti-

niano II l'Illiria occidentale, l'Italia e l'Africa.

Graziano sospese le persecuzioni; protesse le lettere e le coltivò, trovando agio di trattare la cetra colla mano avvezza alla spada onde cantare le imprese degli eroi (4); al poeta Ausonio suo maestro concesse il consolato, e una toga quale gl'imperatori indossavano nel trionfo; conservò perenne amicizia con sant' Ambrogio vescovo di Milano. Ma morti coloro che lo avevano messo sul cammin dritto, lasciossi forviare da indegni cortigiani, sicchè consumava il tempo tra le caccie e in disputare coi vescovi, de' quali talvolta assecondava l'intolleranza.

Nella Bretagna i soldati scontenti si levarono a sedizione; e Magno Massimo, compatrioto e commilitone di Teodosio, non avendo ottenuto grado pari alla sua ambizione, si fece gridar imperatore, e passò nelle Gallie con trentamila soldati e centomila paesani; coraggioso e degno d'impero se l'avesse cercato per vie migliori. Fissatosi a Treveri, si procacciava ogni giorno nuovi partigiani, anche dei più vicini di Graziano. Questi da Parigi fuggì verso l'Italia; ma presso Lione tratto in insidie, cadde ucciso a ventiquattr'anni. Massimo spedì a Teodosio giustificandosi del fatto; e — Riconoscimi per collega, o mi sosterrò colle forze de' più floridi paesi dell'impero ». Necessità e desiderio di risparmiar una guerra indussero Teodosio al patto; e i tre imperatori furono acclamati per tutto l'orbe romano.

Pochi anni dopo, Massimo non sapendo limitare la sua ambizione, 317

sotto finta di ausiliari esibì un grosso di truppe, le quali in sicurtà di pace passando le Alpi assicurarongli l'entrata nell'Italia. Valentiniano II, o dirò meglio Giustina che ne reggeva la fanciullezza, fuggirono allora da Milano, ove Massimo entrò trionfante: ma Teodosio sopragiunsegli con esercito agguerrito e somma rapidità; talchè 388 chiuso in Aquileja, fu da' suoi spogliato e condotto all' imperatore. agosto che ne volle il capo a vendetta di Graziano. Sbrigata così la guerra civile, e sveltene le radici colla moderazione e col perdono. Teodo-

sio sall al Campidoglio in trionfo.

E ben n'aveva diritto: i Goti aveva distribuiti in colonie per paesi deserti dove si convertivano al cristianesimo e alla civiltà; i Persiant invocavano la sua amicizia; i sudditi gli mostravano riconoscenza. Nella privata condotta abbastanza temperante, ai parenti affezionato e rispettoso, allevò come propri i nipoti; affabile al conversare, variava tono a seconda delle persone, gli amici sceglieva tra' migliori. e impieghi e premi dava a' più degni, non adombrandosi del merito, nè dimenticando i benefizi. Fra le cure del vasto impero trovava pure alcun respiro onde applicarsi alla lettura, e massime alla storia. giudicando i fatti antichi, fremendo alle crudeltà di Cinna, di Mario, di Silla, il passato facendo scuola dell'avvenire. Senza ostacolo e quasi senza lamenti avrebbe potuto occupare intera l' autorità; pure ricollocò sul trono Valentiniano II, aggiungendogli anche le pro-

vincie tolte a Massimo di là dell' Alpi.

In tempi ove l'impero sfasciavasi, nè un palmo di terra egli perdette, costretto però aggravare le imposizioni, e amministrar con un rigore molto simile a tirannia, unico rifugio del cadente dominio. La rivoltosa Antiochia avea minacciato d'estremo rigore; ma lo placarono gli anacoreti e san Giovanni Grisostomo. Tessalonica però, che uccise i primari uffiziali di lui, fu condannata a sanguinoso sterminio. Ambrogio, vescovo di Milano, ove l'imperatore si trovava, ne smarrì d'orrore; gli scrisse ad esecrazione del fatto, esortandolo a farne penitenza a calde lacrime, e avvertendolo non ardisse accostarsi all'altare del Dio della misericordia colle mani stillanti del sangue innocente. Teodosio a quei rimproveri risensò; e poiche non poteva più riparare all'eccidio, si recò per penitenza nella basilica milanese. Ma ecco Ambrogio farsegli innanzi sul vestibolo, dichiarando che, pubblico essendo stato il delitto, pubblicamente doveva soddisfare alla divina giustizia; nè mai lo volle ricevere alla comunione finche non si sottomise alla canonica penitenza. Spoglio delle insegne della suprema podestà, comparve supplichevole in mezzo della chiesa, confessandosi in colpa: col che dopo otto mesi ottenne indulgenza e d'essere ricomunicato; e frutto ne fu un editto che ingiungeva di soprassedere sempre trenta giorni alle comandate esecuzioni.

Di maggior memoria è degna quest'altra legge, viepiù opportuna dopo profonde commozioni: — Se alcuno, dimentico della pruden-" za, si fa lecito di straziare con trista e sconsiderata maldicenza il « nostro nome, e per orgoglio si rende detratlore sedizioso del « tempo presente, vietiamo gli s' infligga alcun castigo o mal trattamento. Se l'offesa proviene da leggerezza, vuolsi disprezzarla; se a da follia, compatirla; se da perversità, perdonarla » (5). Nè erano i detti smentiti dalle opere, giacchè essendosi scoperta una congiura contro di lui a Costantinopoli, e i rei condannati nel capo, Teodosio perdonò a tutti, e non volle si cercassero i complici, soggiungendo, — Così potessi rendere la vita ai morti » (6). E un'altra volta un magistrato insistendo che degli uffiziali della giustizia doveva essere principal cura l'assicurare la vita del principe, — Sì (soggiunse egli), ma vorrei prendeste anche più cura della mia reputazione ».

Poichè le rivoluzioni durature non si compiono d'improviso, i primi imperatori cristiani aveano lasciato il culto antico sussistere allato al nuovo; ancora i riti pagani si riguardavano, o almeno chiamavansi nazionali; i pontesici sagrisicavano in nome del genere umano; in mezzo alla curia Giulia, dove accoglievasi il senato, sorgeva sull'ara la statua della Vittoria, tolta ai Tarantini, e da Augusto ornata colle spoglie dell'Egitto; e prima delle adunanze, i senatori vi ardevano incenso, giurando fedeltà all'imperatore.

E in Italia non pochi nelle scuole difendevano le antiche credenze, e nella società se ne chiarivano campioni. Nominerò fra questi Vettio Agorio Pretestato, « capo della pietà pagana », nella cui biblioteca Macrobio fa radunare gl' interlocutori de'suoi Saturnali, e prestargli un rispetto vicino a venerazione. Mettevasi egli attorno gl' illustri avanzi del paganesimo; fu deputato a Valentiniano I perchè sospendesse le persecuzioni contro gli auguri; ed altamente onorato finchè visse, ebbe dopo morte due statue dagl' imperatori, una

dalle Vestali (7).

A lui diresse molte amichevoli lettere Aurelio Anicio Simmaco romano, che dal retore Libanio avea succhiato la venerazione del paganesimo e la speranza di rintegrarlo. Nato dal prefetto di Roma, salì pontefice, questore, pretore, governò la Campania e i Bruzi, stette proconsole inAfrica, indi prefetto di Roma. da ultimo console(391); parteggiò per Magno Massimo, vinto il quale, rifuggi in una chiesa di quei Cristiani che aveva osteggiati, e papa Liberio gl'impetrò perdono; aggregato ai pontefici, vi portò un zelo vigoroso, lamentando che troppi di essi col negligere i sacri doveri cercassero la grazia degli imperanti. Mirabile accecamentol in mezzo a tanta mutazione, egli favella delle patrie religioni come niuno non le avesse revocate in dubbio, e a Pretestato scrive: - Oh se m'accora che, « dopo moltiplicati sagrifizi, il funesto presagio manifestatosi a Spo-« leto non siasi ancora pubblicamente espiato! Giove si mostrò favo-« revole appena alla quarta mactazione, e neppure all' undecima ci " fu possibile soddisfare alla fortuna pubblica. Deh in qual paese « siamo! Ora si tratta di raccorre ad assemblea i colleghi nostri, e ti « terrò informato se giunsero a scoprire qualche rimedio divino» (8), Con singolare contrizione supplica egli i patri numi che perdonino le neglette cerimonie (9); esorta le Vestali a mantenere severa la disciplina; chiede la punizione d'alcuna che avea leso il voto (10); e s'adopera per sostenere la politica importanza del paganesimo.

A questa unicamente dirigeano la mira i difensori del politeismo in Occidente; a differenza dell' impero Orientale, che aveva in Atene una scuola regolarmente piantata onde mantenere, per una catena d' oro d' iniziati, la fiducia nelle defunte immortalità e nelle dottrine teurgiche associate al neoplatonismo. Solo i maestri delle varie scuole di Roma, Milano, Bordeaux, Treveri, Tolosa, Narbona, diffondevano le favole degli autori pagani nel farne ammirar le bellezze; e quando uno d'essi, Eugenio, dall'accidente fu portato al trono, diede mano all' idolatria, rialzò l' altare della Vittoria, collocò la statua di Giove al varco delle alpi Giulie (11), e drappellava l'effigie di Ercele innanzi a' suoi eserciti.

La costoro esistenza è prova che il cristianesimo trionfante si guardò dalle persecuzioni, cui era soggiaciuto nascente. Il numero però de' Cristiani era grandemente cresciuto, e illustri famiglie (12) vi aggiungevano credito e potenza. La stessa scenica persecuzione di Giuliano, comprimendo un istante la libera manifestazione del culto, rintegrò l'elasticità; e il facile trionfo sopra l'impotente ricomparsa degl'idoli di Grecia, crebbe la potenza dei vescovi, che, quasi altrettanti capitani non solo per dilatare il cristianesimo, ma per combattere il politeismo, a gran voce domandavano che la società rompesse finalmente i legami che l'avvincevano all'idolatria.

Internamente però la Chiesa non avea mai cessato d'essere conturbata dalla quistione sulla natura del divin Figliuolo; e vescovi gli uni avversi agli altri, non paghi di lanciarsi riprovazioni ecclesiastiche, studiavano nuocersi a vicenda ora nell'opinione de' fedeli, ora nel favore dei potenti. Questi collocavano nelle sedi non il più meritevole, ma quello che tenesse la loro credenza; e spesso il popolo od eleggevasi un altro vescovo, o lasciando vuote le chiese, s'adunava alla campagna; agli uffiziali che volessero mescolarsene fa-

cea resistenza, e ne nascevano violenze, bandi, uccisioni.

Di nuove glorie intanto ammantavansi i padiglioni del militante cristianesimo; e i santi Padri costituivano una letteratura, non educata alle imitazioni, non a ritrarre una società che avea cessato d'esistere, od una ideale che non era esistita mai, bensì il presente, l'at-

tualità, le idee sociali più avanzate, cioè le religiose.

Nei primi tempi del cristianesimo predomina il miracolo; e sebbene campeggi la potenza dell'uomo nel soffrire, nel resistere, nel vincere, quegli avvenimenti sono men tosto da descrivere che da venerare. Semplici ed incolti erano la maggior parte de' primi discepoli, più pratici che speculativi, più d'azione che di discorso; la dottrina, perpetuata dalla tradizione orale e viva, concentravasi in poche parole gravi e schiette; nascevano dispute? le terminava la voce d'un discepolo che potea dire,—Ho veduto io stesso il vero umanato » oppure — L'ha veduto chi a me lo narrò »; e della verità era splendida prova la rinnovazione dell'uomo interno, che si operava per via di virtù dapprima ignote, pace, fraternità, eguaglianza, universale beneficenza, costanza ai martiri, magnanimo perdono. Ma ben tosto i dotti, loro malgrado, sono costretti ad accorgersi della presenza de'novatori, e se non altro, a vituperarli: allora i Padri co-

minciano a difendere i dogmi dai Gentili e dai filosofi, per mostrare come le dottrine antiche siano inferiori e meno conformi alla ragione. Non paghi di tenersi sulle difese, provano la verità della dottrina cristiana con eccellenti ragioni, coi miracoli, colle profezie; e già mettono fuori idee profonde e nuove sulla natura di Dio e su quella dell' uomo; anzi colla logica e colla storia assaltano il paganesimo e la filosofia, e a quegl' imperatori onnipossenti favellano con nobile ed insolita libertà.

Qui ci si apre un nuovo aspetto dell' attività latina. Ne' primi secoli le chiese occidentali somigliarono a colonie delle orientali; ordinamento, riti, libri, lingua liturgica erano greci: perocchè la greca era la lingua internazionale dell' impero, siccome nel xv secolo l' italiana ed ora la francese; laonde con essa parlavano gli apostoli e gli eresiarchi, la Bibbia leggeasi nella versione dei Settanta fatta ad Alessandria, in greco si stesero le omelie di san Clemente, il Pastore di Ermia, le apologie di san Giustino, la confutazione delle eresie di Ippolito, il quale, al par di Origene, predicò a Roma in greco. Non dicasi per questo che la religione cristiana appartenesse alla letteratura dei Greci; chè se di questi tiene la forma, ebraico essenzialmente erane il fondo, colla semplicità, coll'ispirazione, colla rigidez-

za d'espressione e di sentimento.

Dopo gli apologisti di cui già parlammo (pag. 384), il primo scritto teologico in latino fu l' Ottavio di Minucio Felice. Ottavio convertito e Cecilio ancora pagano, condottisi ad Ostia dove villeggiava Minucio celebre avvocato, passeggiavano sul lido; e perchè, al vedere un idolo di Serapide, Cecilio si pose la mano alla bocca baciandola, come praticavasi in segno d'adorazione, Ottavio il disapprovò come d'ubbia indegna d'un par suo. Fermatisi poi ad osservare fanciulli che faceano il rimbalzello mentre altri ne prendevano diletto, Cecilio rimaneva pensieroso sopra le parole udite, sicchè fu proposto di mettere fra loro la cosa in discussione. Tale è il soggetto d'un dialogo di Minucio, che volta a volta rende sapore de' Platonici: Cecilio sostiene gli Dei, antica e generale credenza, contro questa pazzia di gente nuova, deturpata di sozze infamie e perseguitata; ma gli altri due sillogizzano così bene, che egli si dà vinto e convertito.

L'africano Arnobio, a lungo sostenuto il paganesimo, si rese vinto alla Chiesa, la quale gl'impose d'adoperare contro l'idolatria la sua artifiziata parola. Come dunque dapprima aveva commentato gli autori profani, così nei sette libri contro i Gentili offrì la più compiuta oppugnazione delle antiche credenze, rivolgendosi agli addottrinati ch'erano capaci di bilanciarle colle nuove; confuta coloro che dicevano, — Dopo il cristianesimo è perito il mondo; il genere umano diventa preda d'ogni male»; e nel suo zelo di proselito, domanda la distruzione non solo dei teatri, ma anche delle opere de' poeti.

Educò un altro potente campione del cristianesimo in Lattanzio suo compaesano. Più d'immaginazione oratoria che di storica verità egli fa prova nel trattatello della morte dei persecutori: nelle Istituzioni divine, pubblicate sul fine del regno di Costantino, debolmente ribattè gli errori senza saperli schivare. Men notevole per e-

levata eloquenza che per accurata espressione, se è il più elegante fra gli autori ecclesiastici latini, poco merita il titolo di Cicerone cristiano. Ben lontano dall' indignazione di Giulio Firmico, il quale suggeriva di punire l'idolatria a rigor di legge, proclama essere la religione la cosa più spontanea: — Via da noi il pensiero di vendicarci de' nostri persecutori; a Dio se ne lasci la cura; il sangue de' Cristiani ricadrà sul capo di chi lo versò ».

San Cipriano, vescovo di Cartagine, colle moltissime opere di soave e lucida abbondanza, contribuì forse meglio che altri a separare i due ordini di fede e d'esame, di rivelazione e di concepimento, la cui mescolanza produce o la schiavitù o il traviamento dell'intelligenza, mentre la distinzione schiude allo spirito umano le barriere

dell' infinito, traendolo dal simbolo nella realtà.

San Girolamo, nato nobilmente a Stridone nella Pannonia, educato a Roma sotto Donato commentatore di Terenzio, e sotto il retore Vittorino, contrasse la coltura e la corruzione di quella grande città, finchè nauseato concentrò sopra il cristianesimo l'ardore potente che prima dissipava nelle passioni. Gustò le maschie voluttà della solitudine, abbellita, come egli dice, « dai fiori di Cristo, lontano dall'affumicata prigione della città »: ma non restandone soddisfatta la operosità sua, si condusse ad Antiochia, dove contro voglia fu ordinato prete; indi a Costantinopoli, benchè quinquagenario, si pose discepolo a Gregorio Nazianzeno nell'esegesi sacra, e mutò in latino varie opere; poi a Roma papa Damaso l'adoprò a diversi negozi e lavori letterari.

Quivi legò amicizia con pie matrone, degne di storia. Melania, uscita d'una di quelle case senatorie, alle quali, cessata ogni potenza politica, erano rimaste opulentissime rendite, perduti il marito e due figli, lasciò il terzo fanciullo per passare in Egitto a conoscere gli anacoreti; sovvenne largamente ai fedeli perseguitati dagli Ariani, accogliendoli nella fuga, e vestendosi da schiava per nutrirli e consolarli nelle prigioni. Marcella, pur vedova, erasi raccolta in villa a monastico rigore con Principia sua figliuola. Di pari virtù rifulgevano Asella ed Albina, suora e madre di Marcella. Per maggiore pietà e più generosi soccorsi a poveri ed infermi si segnalò Paola d'antichissima famiglia (13), colle sue figliuole Eustochio e Blesilla. Queste dame sottometteansi al dominio dell'anima robusta di Girolamo, e così Leta, Fabiola, altre coscienze profondamente convinte, che colle virtù più austere protestavano contro le fiacchezze, e soccorrevano generosamente alle miserie d'un secolo infelicissimo.

Saldo al vero, Girolamo insegnava che la salute della Chiesa dipende dall' unità del pontefice, e se a questo non si dia un potere superiore agli altri, v' avrà tanti scismi quanti vescovi. Umile in faccia a Dio, altero in faccia agli uomini, flagella stizzosamente quanti vizi incontra; nè risparmia gl' indegni ministri della religione, smascherando certuni che, fattisi diaconi e sacerdoti per trattare più liberamente colle donne, si piacevano in vesti eleganti, capelli ricci e profumati, anelli alle dita, camminar in punta di piedi. traforarsi nelle case, e sollecitare donativi e legati (14). Punti da ciò, tolsero a

perseguitare il santo, denigrandone le amicizie spirituali; tanto che egli, sebbene davanti ai magistrati si chiarisse innocente, abbandonò Roma e tornò in Palestina, percorrendone passo passo i luoghi per

meglio comprendere le sacre scritture.

Paola suddetta, fissatasi con Girolamo a Betlemme, dove accorrevano Cristiani d'ogni paese senza distinzione di grado o di ricchezza e riguardando primo chi facevasi ultimo, presedette a un monastero di donne; Girolamo ad uno d'uomini. Caloroso martire di sè stesso, egli scriveva sin mille righe il giorno: pure trovava tempo di spiegare la Bibbia a' suoi anacoreti, dirozzare colle prime lettere i fanciulli, e tornare di furto agli autori profani, delizia della sua gioventù.

Anche Melania, piantatasi a Gerusalemme, vi accolse per trent'anni tutti coloro che accorreano a venerare i santi luoghi. Con lei erasi stretto di spirituale amicizia Rufino prete d'Aquileja, ammiratore d'Origene, teologo austero, ma traviato dal proprio orgoglio; talchè Gerusalemme, popolata di questi fervidi proseliti e ingegnosi, divenne il centro delle dottrine rigorose e razionali di Origene. Girolamo, che dapprima le avea levate a cielo, dappoi ne vide il pericolo, e cominciò contro Rufino una polemica, disabbellita da ingiurie che ri-

pescava in Persio e Giovenale.

Le più importanti sue elucubrazioni sono di critica sacra. I Greci aveano avuto fin dall'origine i libri sacri, stesi in parte degli apostoli in quella lingua, come universale: i Latini anch' essi di buon' ora ne fecero una traduzione, comunque faticoso riuscisse il voltarli nella lingua del vulgo, da cui fu detta la Vulgata. Damaso commise a Girolamo di togliere ad esame la versione italica dei Vangeli, fedele ma da interpolamenti e variazioni alterata: egli il fece, e insieme corresse il Salterio, Giobbe ed altri libri che non ci rimangono. Pensò poi a una nuova versione dell' antico Testamento, non più sul testo dei Settanta, ma sull'originale; e per quindici anni vi si ostinò, fedele al testo a segno da introdurre nella lingua molti modi ebraici. valendosi pure delle versioni siriaca ed araba, e delle greche : fatica stupenda per un uomo solo, ove dovette crear quasi una lingua nuova, che si appropriò immagini è frasi orientali, piegossi ad esprimere idee e cose opposte al suo carattere, eppure non perdette maestà e gravità. Per tal opera le lingue d'Oriente vennero ad influire, più tardi, sopra quelle dell' Europa; e la traduzione di Girolamo, adottata dalla Chiesa, invece dell' antica italica fatta sopra i Settanta, diventò fondamento a quella che il concilio Tridentino dichiarò

Accortosi per propria sperienza che alcune letture aduggiano i fiori celesti sotto un rigoglio d'importuni pensieri, e smorzano il gusto degli studi meglio confacenti a Cristiano, Girolamo nella tarda età garriva coloro che, dopo abbandonata la sapienza del secolo, si nauseavano della semplicità delle sacre scritture, e tornavano ai poeti (15). Eppure egli stesso gli amò sempre, tanto che gliel'apponevano i suoi avversari: nuovo indizio della battaglia, che le due civiltà si portavano nella letteratura come in ogni altra cosa.

Del che un nuovo esempio abbiamo in Ponzio Meropio Paolino da Bordeaux, che, dopo dignità primarie nella Spagna e nelle Gallie, governò la Campania; e nominatissimo per parentadi non meno che per dottrina, consenti alla chiamata di Dio, rinunziò al mondo, e a Roma ricevette il battesimo. Di tale acquisto i Cristiani fecero pubbliche gratulazioni, mentre i Pagani se ne rodevano; parenti e amici incontrandolo voltavano largo da lui come da disertore; clienti, liberti, schiavi consideravano rotto ogni vincolo con esso. Il poeta Ausonio non lasciò via intentata per istornarlo dalla sua risoluzione, tra le frivolezze letterarie d'allora non intendendo come la forza della convinzione e l'autorità della coscienza potessero reggere contro consigli e lamenti così poetici.

Paolino, a Firenze animatosi nei colloqui di sant' Ambrogio, si ritirò nella solitudine presso Nola, ove colla moglie, ridotta a sorella, visse sedici anni, istituendo una specie di Tebaide fra le delizie della Campania: fabbricò una chiesa a san Felice con dipinte istorie dell' antico Testamento, per guardar le quali i terrazzani dimenticavano fin il desinare. Minacciano i Barbari? e' non li teme, assorto in una pace che il mondo non può rapire. Ogn'anno, il giorno natalizio del suo santo prediletto, compone un canto; e benchè gl'idolatri della forma sentenziino ch' egli scrisse meglio da pagano che convertito, Ambrogio trovava composti e soavi quei carmi, e Agostino ne lodava la gemebonda pietà. Fatto vescovo, mantiene corrispondenza con Ambrogio, Girolamo, Agostino coll'Italia, coll' Asia, col-

l' Africa, ricambiando idee, consigli, schiarimenti.

Trapassando altri Padri della Chiesa occidentale, nominerò Zenone vescovo di Verona, che sbarbicò dalla sua chiesa i resti dell' idolatria e dell' arianismo, e ci lasciò settantasette discorsi, eleganti di espressione, se non nuovi d'idee. Eusebio sardo pel primo introdusse la vita régolare fra il clero di Vercelli ond'era vescovo; nel concilio di Milano resistette all'imperatore, il quale cacciò fin la mano alla spada contro di esso; mandato esule qua e là, stava nella Tebaide allorchè lo richiamò l'editto di Giuliano; caldeggiò sempre sant' Atanasio; fu spedito a rimetter in pace la chiesa d' Antiochia; al che non essendo riuscito, tornò alla sua sede, ove chiuse santamente i giorni. Ebbe amico Lucifero vescovo di Cagliari, uno dei più fervorosi oppugnatori de' vari scismi, e che dall' esiglio mandò all' imperatore uno scritto, dettato con quella violenza che gli faceva ordinare a' suoi di non aver comunicazione di sorta cogli eretici. Conformi opinioni sosteneva l'amico suo diacono Ilario, pretendendo sino che gli Ariani, per rientrare in grembo alla Chiesa, dovessero ribattezzarsi; il che lo faceva da san Girolamo soprannomare il Dencalione del mondo.

Mai non s'era pensato dai Pagani ad accogliere in una chiesa il popolo per esporgli che cosa credere, come adorare, come operare; la cognizione delle cose sacre, siccome tutto il resto, essendo privilegio di pochi, non mai accomunata alle plebi. D'altra parte, che sarebbesi potuto predicare nel tempio quando i dottori stessi non aveano dogmi comuni, e stavano perplessi sulla morale? L'eloquenza

antica esercitavasi negl'interessi particolari d'un cittadino o d'una città; al più qualche filosofo disputava coi discepoli, ma intorno a dottrine speciali, sprovedute di carattere pubblico e universale.

Da che Cristo ebbe detto, — Andate e predicate a tutti », doveva alla congregazione dei fedeli essere esposta la verità universalmente accettată, e spiegarvisi i punti che rilievano alla salute di tutti. Dalla più tenera età il sacerdote assumeva il fanciullo, e col catechismo gl'insinuava le verità sublimi, mercè delle quali potrebbe anche la femminetta rispondere a ciò che ignoravano Aristotele e Platone. L'istruzione continuava quanto la vita, o confermando i credenti, o convertendo i traviati, o persuadendo gl' increduli. La predicazione sulle prime era avvalorata dal santo olezzo della virtù, dall'evidenza del miracolo; e parlando lo Spirito Santo per bocca degli apostoli, non era mestieri di persuasive d'umana sapienza (16). Ma come la religione fu estesa e mescolata alla società, si munì anch' essa delle armi con cui l'errore la combatteva, e l'eloquenza fu trasportata dalla ringhiera al pulpito, dalla politica alla morale, dagl'interessi del mondo a quelli del cielo. La Chiesa, fatta trionfante, volle ornarsi dell'eloquenza, come si ornava di pompe e d'apparati, e suppli coll'arte del pulpito all'intepidita fede primitiva. Suo primo campo furono le lotte cogli Ariani ; poi giganteggiò per opera di oratori, i quali, nel combattere l'orgoglio del sapere e l'indocilità del cuore, reggono a petto di quanto l'antichità vanta di più insigne, non che sorpassare di buon tratto i loro contemporanei.

Con gagliardia affrontò Ariani ed idolatri in Occidente sant' Am- 340-97 brogio, romano nato a Treveri. Come governatore della Liguria e dell' Emilia sedeva egli in Milano, dove la presenza dell' imperatrice Giustina facea prevalere gli Ariani a segno, che vi fu posto vescovo il cappadoce Ausenzio di quella setta. Quando l'imperatrice ottenne dal figlio una legge, che a quelli concedeva piena libertà di assemblee, e guai se i Cristiani li molestassero, il segretario Benevolo negò formolarla, e rinunziò piuttosto al grado; ma Ausenzio se ne incaricò. Allorchè questo vescovo morì, poteasi prevedere tumultuosa la elezione del successore, che faceasi a voci di popolo; e il governatore Ambrogio si presentò ai comizi per tenerli in dovere. Ma appena entrato, le due divise d'accordo gridano: — Sii vescovo tu stesso », poiche il vescovo si eleggeva di qualunque condizione, ne tampoco esigendosi fosse cristiano; onde Ambrogio, tentato invano sottrarsi a quel peso colla fuga e col seder giudice in un caso di sangue, riconoscendo il volere di Dio a manifesti indizi, si lasciò battezzare, poi ordinar prete e vescovo; e ceduto ai poveri il suo danaro, alla Chiesa i terreni, al fratello Satiro l'amministrazione della sua casa, tutto si affisse al santo ministero.

Dalla Bibbia e dai Padri, letture a lui nuove, trasse tal frutto, che divenne il primo dei santi Padri in Occidente; e se cede in genio a Gregorio Magno, a Basilio, a Giovan Grisostomo, li supera in pratica attività, sublimandosi negli atti più che negli scritti. La vita sua, descrittaci eloquentemente da Paolino suo segretario, era assorta nelle cure più diverse; giudicare cento affari a lui portati dai fedeli, cu-

rare spedali, attendere ai poveri, accogliere tutti con affabilità, e fra ciò meditare e comporre: forniva di vescovi chiese che mai non ne aveano avuti; visitava ed incorava gli altri, e talvolta li raccoglieva a concili; interponevasi a favore de' rei di Stato; vendeva gli ori del tempio per riscattare prigionieri dai Goti. Missioni importanti erano a lui affidate come a pratico: da Valentiniano morendo gli furono raccomandati i suoi figliuoli: dissuase Magno Massimo dall'entrare in Italia: ucciso Graziano, andò ad impetrarne il cadavere, e con franchezza intimava a Teodosio la verità, e gl'insegnava le distinzioni fra il sacerdozio e l'impero, talchè quegli diceva, — Solo Ambrogio conosco, il quale di vescovo porti degnamente il nome ». Intanto egli rappresentava con dignità ed amore il tribunato che in nome di Cristo aveano assunto i vescovi dopo caduto quello in nome della legge. colla parola e colle opere offrendosi sostegno al popolo, invocando la giustizia o l'indulgenza de principi, interponendo a favore dei tapini e de' soffrenti le dottrine della povertà, dell'eguaglianza, del riscatto umano, operato col sangue d'una vittima celeste.

Quanta pratica avesse coi classici lo palesano le opere sue; sebbene scriva balzano e scorretto, senza padronanza d'espressione, e con vane sottigliezze e giocherelli qualora non sia animato dal sentimento del dovere o del pericolo (17). Nella più estesa e curiosa fra le sue opere, suidoveri degli ecclesiastici, passa in rassegna quelli di tutti gli uomini, e scioglie quistioni di pratica filosofia. Nell' Esamerone, commentando le sei giornate del mondo creato, molto si giova di Origene. I suoi elogi della virginità producevano tale effetto, che padri e mariti lamentavansi perchè troppe donne dedicassero

a Dio la loro continenza.

L'imperatore Graziano avea decretato che ciascuno potesse onorar la divinità nelle adunanze al modo che più credesse opportuno; ma Ambrogio seppe persuaderlo a ferire di colpo estremo l'osservanza antica. In conseguenza ordinò di toglier via dal senato di Roma la statua della Vittoria; poi chiamò al fisco tutti i beni con cui mantenevansi i tempi, i pontesici, i sacrifizì; annullò i privilegi politici e civili delle Vestali, e vietò ai sacerdoti d'accettare legati se non di beni mobili (18). Spaventati i nobili romani, i capi del senato, e quelli che si ostinavano a chiamarsi « la parte migliore dell'uman genere » (19), spedirono a Graziano perchè sospendesse questi decreti; e per fare maggior colpo, gli recarono la veste di sommo pontefice, religiosamente custodita, e che a lui dovea rammentare la lunga serie de' predecessori che se ne fregiarono come simbolo del potere supremo in terra e d'onori divini dopo morte. Graziano non si arrese a quelle dimostrazioni, e proferì, — Tale ornamento disdicesi a cristiano »; onde la religione antica rimase senza sommo pontefice, e il sacerdozio spogliato dei beni che lo facevano ambire anche dopo ch' era privato degli onori e de' privilegi.

Nè diverso esito sortì l'ambasceria mandata a Valentiniano II acciocchè ripristinasse l'altare della Vittoria; e le suppliche di Simmaco e di Libanio a tale intento sono l'ultimo grido del paganesimo, che sentesi trafitto nel cuore. Lo sdegno di questi esalò non sol-

tanto in segreti mormorii, ma in voci aperte; nè forse restarono estrant alla sommossa, nella quale Graziano perdette la vita. Ma soccombettero definitivamente allorchè ebbe la porpora Teodosio, che il titolo di Grande dovette principalmente all'avere terminata con coraggio e convincimento la prolungata contesa fra le due religioni.

Narrasi che, venuto a Roma, e ricevuto da un bell'incontro di dame e senatori. Teodosio proponesse a discutere qual fosse la religione da seguitarsi, e che l'idolatria vi soccombesse. Il fatto non ha sembianza di vero: certo per legge generale egli vietò che « alcuno si contaminasse co'sagrifizi, immolasse vittime, difendesse simulacri fatti a man d'uomo »; i magistrati non entrassero ne' tempi; confisca per qualunque atto d'idolatria, e morte a chi immolasse; il giorno del Signore fu dichiarato sacro, proibendo in esso i giuochi e gli spettacoli, e riformando il calendario giuridico a norma delle prescrizioni cristiane (20). Eppure le leggi di Teodosio convincono che non erano cessati i riti antichi; imperocchè egli decretò che, chi dal cristianesimo ritornasse all'idolatria, restasse incapace di disporre de' suoi beni per testamento; dappoi estese questo statuto ai catecumeni, e dichiarò infami gli apostati (21). I concilì ripeterono queste leggi, e gli scrittori ecclesiastici inveivano contro le cerimonie genlilesche, conservate massimamente nelle feste, nei saturnali e nei giuochi. Tempî e delubri furono però chiusi allora dai magistrati, e spesso demoliti dalla pietà: i senatori, come cantava Prudenzio, bellissimi splendori del mondo, deposero le insegne del vecchio sacerdozio per rivestire la candida toga del catecumeno (22).

Restava a domare l'eresia; e Teodosio, caduto in grave malattia, decretò essere volontà sua che tutti aderissero alla religione insegnata da san Pietro ai Romani, quale allora si professava dal pontetice Damaso e da Pietro vescovo d'Alessandria; ai seguaci di essa dava autorità d'assumere il titolo di Cristiani Cattolici; i dissidenti infamava col nome d'eretici, minacciandoli anche di castighi (25). Rimossi i vescovi e cherici ostinati, senza tumulto nè sangue si stabilì la fede ortodossa; e il terzo (24) concilio ecumenico, adunato in 381 Costantinopoli, confermo nell'interezza sua il simbolo Niceno, dichiarandolo più distesamente in alcuna parte, onde combattere posteriori eresie.

Ciò in Oriente; ma fra noi l'arianismo erasi ricoverato sotto il manto di Giustina madre di Valentiniano II, la quale, arrogandosi d'estendere l'imperiale autorità anche sopra il culto, pretendeva che sant'Ambrogio cedesse agli Ariani una delle chiese di Milano. L'indegna proposizione con fermezza egli respinse; e Giustina, chiamando ribellione l'opporsi ai voleri imperiali, si ostinò d'ottenere a forza l'intento. Cominciò a gravare i mercanti d'una tassa di ducento libbre d'oro, e imprigionare molti che non vollero o non potevano pagarla. Mandò ad Ambrogio l'ordine di uscire dalla città, ma egli protestò non poter abbandonare il gregge da Dio affidatogli: minacciollo di morte, ed egli mostrò nulla desidererebbe meglio del martirio. Deliberata poi di pubblicamente solennizzare a modo suo la Pasqua, citò Ambrogio al suo consiglio; ma per ispontaneo affetto

Cantu, St. degli Ital. - II, 29

essendogli corso dietro a turba il suo gregge fino al palazzo, i ministri imperiali dovettero supplicare il prelato a disperdere e calmare l'estuante moltitudine, promettendo non sarebbe violata la re-

ligione.

Bugiarde promesse! Nella solenne mestizia della settimana santa. uffiziali di palazzo si recano dapprima alla basilica Porziana, poi alla nuova (25), per disporre ogni cosa a ricevervi l'imperatore e sua madre. Il popolo torna allora sui tumulti, sicchè gran pena durarono le guardie a disendere le chiese; e un sacerdote ariano versava in grave pericolo, se non fosse ricorso per difesa ad Ambrogio stesso. Questi negava d'esser obbligato a cedere il tempio, attesochè le cose divine non vanno soggette all'imperatore, il quale si trova nella Chiesa, non sopra la Chiesa; e dalla cattedra di verità mostrava come sia lecito resistere all'ingiustizia, non però con armi, non colla forza: pregava Dio a non permettere si versasse sangue per la sua Chiesa: e congregati nelle due basiliche i fedeli, gl' intratteneva or cantando, ora predicando, e ripeteva — La tirannide del sacerdote è la sua debolezza ».

Fu allora che Ambrogio, per animare e distrarre il popolo introdusse il cantare a vicenda in due cori, cioè le antifone, ancora inusate nel nostro Occidente. Prima d'allora certamente cantavasi dai fedeli, ma forse con una semplicità tutta di pratica; e probabilmente nelle chiese derivate dagli Ebrei seguivasi il modo che questi aveano tenuto nel cantar i salmi, mentre in Grecia vi si applicavano le melopee della lira. Da questa melopea greca prese le mosse Ambrogio, sia togliendone i nômi o le arie popolari, sia riducendo in octacordi, o serie di otto suoni (le ottave), i tetracordi o serie di quattro suoni di cui componeansi i modi greci (26). Scrisse pure inni di nobile e commovente semplicità, alcuni dei quali si cantano tuttora (27). Con santa compiacenza egli rimembrava la melodia d'uomini e donne, di vergini e fanciulli, sonante come il fragore delle onde, e dalla quale anche sant' Agostino restava commosso fino alle lagrime (28).

La fermezza d'Ambrogio vinse l'ostinazione dell'imperatrice.che dischiuse le carceri, tolse le guardie; e Valentiniano, sentendo la potenza di quell'inerme, diceva a' suoi uffiziali: — Se Ambrogio l'ordinasse, voi mi consegnereste a lui colle mani legate ».

Ma poco di poi gli fu elevato incontro un dottore degli Ariani, e pubblicato un editto che permetteva a questi di tenere loro assemblee, minacciando di morie i Cattolici se le turbassero. Ambrogio tornò alle armi sue, la predica, le antifone ; e dì e notte la chiesa fu occupata dai fedeli. Tale consenso distolse i principi dall'usare violenza; e il concilio d'Aquileja, tenuto poco dopo il Costantinopolitano, e dove Ambrogio sostenne la parte principale, chiari la fede dei vescovi d'Occidente, che poterono asserire non esistere più Ariani fino all' Oceano.

Ambrogio durò ventidue anni al laborioso ministero, finchè di cinquantasette a Dio piacque chiamarlo al premio. Si pretende che, per ricompensare lo zelo adoperato contro gli Ariani da lui e da san Valeriano, il pontefice erigesse le sedi di Milano e d' Aquileja in metropoli, dignità fin allora ignota in Occidente. La prima estese la giurisdizione sui vescovadi dal Po fin dentro la Rezia; l'altra su quei della Dalmazia, della Pannonia, del Norico, e poc'a poco nella Venezia: e l'un metropolita consacrava l'altro, risparmiando il difficile

viaggio a Roma.

Contemporaneamente san Filastro combatteva gli Ariani, stese un Catalogo delle eresie, e fatto vescovo di Brescia "città rozza, ma avida di dottrina "(29) resistette a Valentiniano e Giustina insieme con Benivolo, magistrato, il quale, piuttosto che cedere alle blandizie dell'imperatore, si ritirò a vivere oscuro in riva al Benàco. A questo Benivolo sono diretti alcuni sermoni di san Gaudenzio, che peregrinato a Gerusalemme, in Antiochia conobbe san Giovanni Grisostomo, poi succedette a Filastro nel vescovado di Brescia, ove colle reliquie portate d'Oriente consacrò una chiesa col titolo di Concilio de'Santi. Vigilio dal vicino Trento scorreva la valle dell' Adige e il Veronese, predicando, battezzando, ergendo chiese, abbattendo idoli: perocchè nelle vallate alpine conservavasi il culto di Saturno, e nella trentina di Non (Anaunia) circuivasi processionalmente i campi, litando a quet dio; al che non avendo voluto uniformarsi Sisinio, Martirio, Alessandro, furono martirizzati: anche i valligiani di Rondera, ligi all' ado-

razione di quell' idolo, lapidarono Vigilio (30).

Si grandiosi uffizi incombevano ai Padri in quella Chiesa, che di perseguitata diveniva dominatrice; ma sebbene greci e latini difendano le stesse verità, e in tutti si senta la convinzione che lotta, l'entusiasmo che eleva, la carità che santifica, traggono carattere particolare dalla natura del paese, secondo che vivono in Oriente o in Occidente. In Roma non erano mai prosperate la metafisica e la filosofia sublime, per difetto in parte della lingua; mentre il sano intelletto e lo spirito pratico vi campeggiarono nello svolgere ed ordinare la legislazione. Pertanto gli apologisti latini non offrono grando apparenza d'ingegno, conservano alcun che dell'alterezza romana. rigidi, ostinati di non calare ad accordi coll' avversario, nè tampoco valersi d'altre armi che le proprie; onde sdegnano gli ornamenti dell'eloquenza, gli artifizi della logica, le reminiscenze della letteratura ostile. La Grecia, ancor fiorente di lettere quando il cristianesimo apparve, gli oppose più clamorosa lotta, armata di cavilli, di seduzioni, di disprezzo; ma quando convertita gli esibi difensori, questi conservarono le costumanze e i difetti delle scuole dond' erano usciti, e comparivano in campo come Davide, accinti della spada rapita al gigante.

Il nemico stesso che combattevano era differente. Roma, per cui sono identici la religione e lo Stato, non sa apporre al cristianesimo condanna peggiore che dichiararlo nemico del genere umano, cioè dell' impero; il genio suo legale decreta, uccide, non discute; e gli apologisti, opponendo rigore a rigore, s'accontentano spiegare il dogma, ed appellarsi alla lettera scritta. I Greci, perdute le avite istituzioni, naturali alla disputa e alle sottigliezze, retori e sofisti ingordi di quistioni nuove, guardano i Cristiani come novatori pazzi o pericolosi, che ripudiando la tradizione, precipitano la coscienza umana

nell' incertezza. Mentre dunque i magistrati a Roma uccidevano, i dotti di Grecia esaminavano, discutevano, sicchè gli apologisti erano obbligati scendere a minuzie, accettare l' obiezione arguta, snodare il sottile paradosso, il sillogismo capzioso; e sentendo tutta la potenza della libera parola, invocavano solo che la forza non intervenisse nella discussione della verità.

Gli uni e gli altri aprono la nuova società, posati tuttavia sul terreno dell'antica; convincono l'uomo che, senza quel lume del lume,
egli ignora le verità più necessarie alla sua condotta, più care al suo
cuore, più dolci alle sue speranze; e invocano la libertà delle coscienze, non più per il solo senato, nè per una città od una gente, ma
per l'universo. Vinti che ebbero i nemici esterni, dovettero lottare
contro le discordie intestine, cioè coloro che, al modo del serpente
antico, adopravano la parola di Dio per diffondere l'errore, o per restringere a concetti particolari le verità generalissime che la Chiesa
annunziava.

Nelle scuole vengono a fronte l'antico Oriente, l'antico Occidente e il cristianesimo, il quale, estendendosi su tutti gli uomini e tutti gl' interessi, era naturale che trovasse molte ed interessate contraddizioni. I Neoplatonici vogliono elevarsi a Dio non mediante la fede, ma mediante la dottrina. Sette giudaizzanti, sette giudaiche, sette orientali assenzienti od avverse agli Ebrei, sette cristiane inclinate o nemiche all'ascetismo, docili o reluttanti all'asiatica teosofia, cominciano la più splendida gara d'ingegno che il mondo avesse mai veduta, fra la teologia antica e la nuova, fra la mitologia poetica e la religione morale, fra la vetustà che tramonta e il nuovo tempo che s'apre. Onde alla dottrina evangelica incontrò come a tutte le novità; prima tacciata di sogno e di follia, dappoi se ne confessa la sublimità, ma appuntandola di plagio, quasi ogni sua verità fosse dedotta dall' Egitto, dall' India, dall' Academia; infine se ne adottano i concetti, mentre tuttavia si persiste ad oppugnarla. Ma su quella bilancia ha perduto ogni peso la spada; e l'autorità dei cesari, nell'apogeo della sua forza, non entra per nulla a determinare la credenza; tanto efficace sonò la parola che distingueva i diritti della spada da quelli del pensiero.

Fra le eresie fu clamorosissima quella di Nestorio, il quale negava l'incarnazione di Dio, distinguendo in Cristo la natura divina dall'u131 mana, e ripudiando perciò la divina maternità di Maria: condannata nel concilio di Efeso, quarto ecumenico, venne per ricolpo a dare estensione al culto della Vergine, il quale contribuì non poco a svellere i resti del paganesimo, convertendo alla Madre dell'amore e alla Donna dei dolori i tempi pagani. Non più sulla natura di Dio ma su quella dell'uomo sofisticarono i Pelagiani, cercando perchè tanti mali si patiscano sotto un Dio buono, come la prescienza divina si combini coll'umana libertà, e la Grazia coll'attività morale dell'uomo. I Manichei lo spiegavano in modo vulgare, supponendo un Dio buono e un malvagio; e da quella provincia romana dell'Africa, dove si svolsero le più vigorose intelligenze cristiane, dove si elaborarono i principi fondamentali della cristiana filosofia, sorse il più vigoroso

combattitore, sant' Agostino, del quale parleremo fra poco. Eutichiani, Monofisiti, Monoteliti, colle varie gradazioni di loro eresie concernenti la natura o la volontà di Dio e del suo Verbo, agitarono piuttosto l'Oriente.

Perocchè la divisione che erasi fatta nell' impero, estendevasi pure alle chiese, e cominciata dalla fabbricazione di Costantinopoli, dura fino ad oggi, avendo ciascuna, anche prima di scindere la essenziale unità, conservato un' impronta e una tendenza particolare 3 il genio bisantino speculativo, il genio romano pratico. Allorchè la Chiesa greca si radunò nel concilio di Nicea, fu per chiarire la relazione delle tre persone divine, e settanta opinioni agitavano il clero abissino sopra l'unione delle due nature in Cristo: la latina non ebbe trattati dogmatici prima di Agostino, nè prima di Gregorio Magno alcun metafisico sedette sul trono papale. In Oriente si disputa sulla essenza della natura divina, mentre quasi ignote vi sono le quistioni sulla libertà umana e sulla Grazia: al contrario da noi si ragiona sopra gli atti umani.

In Oriente erano cominciati i rigori della vita monastica; e i deserti della Siria e della Tebaide si popolarono d'anacoreti, che nella solitudine attendevano ad operare la salute delle proprie anime, staccati dalle cose terrene, come Antonio (31), l'acomio, Ilarione. Non tardarono i monaci a propagarsi nel nostro paese, forse allorchè sant' Atanasio scorreva l'Italia per combattere l'arianismo: ma ben presto si raccolsero in compagnie, sotto regole dettate da sant' Agostino, poi da san Benedetto; e furono piuttosto missionari di Barbari, dissodatori di terreni, assistenti di infermi; nè le Alpi e gli Apennini videro strazi e macerazioni quali i torrenti petrosi dell' Egitto e le bollenti arene della Libia; e invece di quegli stiliti che colà passavano l'intera vita su di una colonna, da noi si vide l'atti-

vità efficace di sant' Ambrogio, di Leon Magno.

La Chiesa greca restò corrotta dalla propria immobilità, non progredendo in mezzo a tanto sapere, non raffinando l'arte in mezzo a tanto cerimoniale, vedendo sorgere gli Iconoclasti, poi retrocedendo costo scisma. Nella latina invece il buon senso filosofico e pratico si piegò al progresso, si modificò a seconda dei tempi e nello spiegarsi dell'attività; man mano che la società secolare diveniva impotente, l'ecclesiastica vi si surrogava; i riti pagani come i tempi conservava, trasformandoli e traendoli a superiore intelligenza; le terre cambiavano i nomi per assumere quello d'un santo.

La differenza fra le due Chiese fu rivelata maggiormente dall' ordinamento esterno. L'impero Occidentale sfasciavasi quando appunto ingrandivano i pontefici; e in questi si concentrava l'autorità, che lasciavansi cadere di mano i magistrati civili. Avrebber essi dovuto allegare l'incompetenza, per non esporsi al rimprovero d'usurpazione, dato molti secoli dopo da una filosofia non solo estranea a quei pericoli, ma incapace o risoluta a non intenderli? doveano lasciare che la società andasse a fascio anzichè togliere a dirigerla, come ognuno deve fare ne' frangenti?

Il patriarca di Costantinopoli scapitava per la presenza dell'impe-

ratore; nè era meglio che una delle ruote d'un sistema civile, regolare, protetto dalla gerarchia e dall'esercito. In Italia invece vedremo ben presto gl'imperatori fuggire da Roma, sicchè il papa, dolente sì, ma non vergognoso delle pubbliche sventure, mantenevasi colla fronte alta, come scevro dalle colpe imperiali; quando ogn'altra autorità perdea vigore, egli solo rimaneva cogli attributi di un'altra sovranità, reale e permanente; e le istituzioni politiche dell'impero, l'energia delle genti occidentali, il pericolo valeano ad assodarlo, mentre a lui si volgeano i Barbari, ch'egli doveva convertire, illuminare, incivilire, governare.

Il bisogno di difesa e d'azione facea stringere fra sè i monaci, milizia poderosissima de' pontefici. Il celibato staccò l'ordine sacerdotale dal laico, e dagli interessi e affetti terreni; sicchè il prete si considerò superiore al laico, e perciò esigeva rispetto e sommessione, come marchio di santità adducendo le astinenze e la dottrina. Perfino la lingua comune e la pace universale, che parvero sin oggi utopie benevole, vennero dalla società cristiana attuate per quanto

è possibile col parlar latino e coi concilì.

Così, mediante il cristianesimo, dentro periva il despotismo, cioè il potere separato dal dovere, l'autorità che crede aver sopra gli uomini ogni diritto, fin quello negatogli dalla legge naturale e divina; fuori periva la nazionalità esclusiva, tutto dirigendo all'affratellamento. Nè però la Chiesa aboliva l'individualità degli uomini o de' popoli, anzi la nobilitava; solo alla nazionale esclusività contrapponeva il concetto d'universalità, dovendosi rispetto anche ai minimi, non perchè greci o romani od ebrei, ma perchè uomini e cristiani, perchè non fattura capricciosa di vari numi, ma libera creazione del Padre nostro (32). Le verità, tramandate parte in iscritto, parte a voce, riceveano non solo spiegazione ma autenticità dalla Chiesa, che n'è la depositaria e la garante, e ogniqualvolta ne vede intaccata una, la chiarisce e svolge viemeglio; e poichè non c'è verità astratta che non operi sulla morale, stabilendo quelle purifica questa.

Tale fu il compito de' santi Padri. Malgrado che le condizioni della società d'allora e i sopravenuti infortunt tardassero i frutti, pure non v'è per avventura miglioramento alcuno de' tempi più civili, che almeno in germe non si trovi in essi. Succeduti agli apostoli ed ai martiri per propugnare col sapere e colla parola le credenze nuove, sorte col popolo e fra il popolo rampollate, essi rompono il perpetuo circolo dell' imitazione fra cui era incantata la profana letteratura, e formano il secolo d'oro della cristiana: e noi potemmo studiarvi molte particolarità della storia de' popoli, e il lento ma incessante maturarsi della più vasta rivoluzione, e gli ostacoli attraversatile dalla scienza appoggiata sulle antiche osservanze, sinchè fu chiamata a sostenere con rintegrato vigore le nuove.

Le dispute che essi agitarono, oggi sono dimenticate: ma essi combatterono perchè noi, vulgo senza diritti nè forza nè divinità, potessimo cessare d'essere schiavi negli ergastoli, o pasto ai leoni per divertimento del popolo re, e le nostre anime trastullo ai sofis-

mi dei filosofi, alla prepotenza dei dominatori, alla lascivia de' ricchi; combatterono, perchè noi plebe potessimo sentire l'eguaglianza nostra e proclamarla in diritto, sinchè il tempo non la consacri nel fatto.

(1) Hoc moderamine principalus inclaruit, quod, inter religionum diversitates, medius stetit, vel quemquam inquietavit, neque ut hoc coleretur imperavit, aut illud, nec interdictis minacibus subjectorum cervicem ad id quod ipse coluit inclinabat, sed intemeratus reliquit has partes ut reperit. Quest' asserzione di Ammiano Marcellino (xxx. 9) è confermata dal codice Teodosiano, ove Valentiniano dice: Testes sunt leges a me in exordio imperii mei datae, quibus unicuique, quod animo imbibisset, colendi libera facultas tributa est. Lib. 1x, tit. 16. 1. 9.

(2) Cod. Teod., lib. x11, tit. 50, 1. 75.

(3) Pudet dicere: sacérdotes idolorum, mimi, et aurigae, et scorta haereditates capiunt; solis clericis ac monacis hac lege prohibetur; et non prohibetur a persecutoribus, sed a principibus christianis. Nec de lege queror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. San Girolano.

(4) Sono esagerate, ma meritano esser riferite, le lodi dategli da Au-

sonio in tal proposito:

Arma inter, Chunnosque truces, furtoque nocentes Sauromatas, quantum cessat de tempore belli, Indulget claris tantum inter castra Camaenis. Vix posuit volucres stridentia tela sagittas, Musarum ad calamos fertur manus: otia nescit, Et commutata meditatur arundine carmen. Sed carmen non molle modis; bella horrida Martis Odrysti, tressaeque viraginis, arma retractat. Exulta, Eacides; celebraris vate superbo Rursus, romanumque tibi contingit Homerum. Epigr. 1.

(5) Cod. Teod., lib. 1x tit. 7. 1. 1.

(6) Temistio, Oratio xix.

(7) Sotto una statua erettagli nel 387 è chiamato pontifex Vestae, pontifex Solis, quindecemvir, augur tauroboliatus, neocorus, hierofanta et pater sacrorum. Grutero, pag. 1102. N° 2. In un'ara scoperta allo scorcio del secolo passato gli si aggiungono i titoli di curialis Herculti, sacratus Libero et Eleusinis, pater patrum; Donato, Suppl. al Muratori, t. 1. p. 72. N° 2. Pater sacrorum e pater patrum si tiferiscono to culto di Mitra, come abbiam veduto.

Macrobio fa da lui difendere nobilmente gli schiavi contro un tal vangelo, dicendo ch' essi sono formati degli stessi elementi che nol, cevono lo spirito dallo stesso principio, vivono, muoiono all' egual modo; i costumi distinguere gli uomini, non l'abito o la condizione; infine espone nobilmente la maniera di farsi amato agli schiavi. Saturna, 1.

(8) Lib. 1. ep. 45.

(9) Dii patrit, facile gratiam neglectorum sacrorum. Lib. 11. ep. 7.

(10) Ep. 9.

(11) Agostino, De civ. Dei, v. 26.

- Sexcentas numerare domos de sanguine prisco (12)Nobilium licet, ad Christi piacula versas. PRUDENZIO, V. 567.
- (13) Sebben Girolamo mostri disprezzo per le distinzioni di nascita. rammenta che per padre ella discendeva da Agamennone, per madre dai Gracchi e sposò uno disceso da Enea e da Giulo.

(14) Ep. xxiii ad Eustoch., (15) Ep. iv ad Fabiol. del 401.

(16) SAN PAOLO, 1 ad Corinth., 11. 4.

(17) Il migliore per avventura de' suoi discorsi è quello in morte del fratello Satiro, tutto spirante affetti di famiglia. — A nulla mi valse l'a-« ver raccolto il moribondo tuo respiro, appoggiata la bocca mia sulle a estinte tue labbra. Io sperava far passare la tua morte nel mio seno. « e comunicare a te la vita mia. Pegni crudeli e soaví, sventurati aba bracci, fra i quali io sentii il suo corpo farsi gelato e rigido, e l'ultimo « fiato esalare. Lo stringea fra le braccia, ma avevo già perduto colui « che ancora io serrava. Quel soffio di morte divenne per me soffio di « vita. Voglia il Cielo almeno ch' esso purifichi il cuor mio, e ponga nela la mia anima l'innocenza e la dolcezza tua ».

Dall' affetto domestico sa elevarsi ai pubblici danni, come nel bell'esordio: -- Fratelli carissimi, abbiam condotto innanzi all'ara del sa-🗴 grifizio la vittima che fu richiesta, vittima pura, accetta a Dio, Satiro, a mia scorta e mio fratello. Io non aveva dimenticato ch' ei fosse mor-« tale, nè mi lasciai illudere da vana speranza; ma la grazia oltrepassò a la speranza, e non che lamentarmi a Dio, devo ringraziarlo, come quea gli che sempre desiderai, in caso che alla Chiesa o a me sovrastassero « calamità, si ssogasse la tempesta sopra di me e sopra la mia famiglia. « Grazie al Signore, che nell'universale sovvertimento prodotto dai « Barbari che d'ogni parte recano guerra, io abbia soddisfatto all'affii-« zione comune co' miei particolari dispiaceri, e sia stato percosso io « solo quando temea per tutti. Sì, o fratello, avventuroso in quanto ren-« de florida la vita, nol fosti meno per opportunità della morte. Non a « noi fosti rapito, ma ai disastri; non hai perduto la vita, ma fosti cam-« pato dalla minaccia delle calamità sospese sul nostro capo. Affeziona-« to com' eri a tutti i tuoi, oh quanto avresti gemuto nel sapere che « Italia è incalzata da un nemico già alle porte! quale afflizione per te « in pensare che ogni nostra speranza di salute sta nel baluardo del-« le Alpi, e che alcuni tronchi d'albero sono l'unica barriera che di-« fende il pudore! quanto l'anima tua si sarebbe contristata nel vede-« re che si piccola distanza ci separa dal nemico, nemico feroce e bru-« tale, che nè la vita risparmia nè il pudore ».

Nulla di così bello egli dice o nella consolazione per la morte di Va-

lentiniano o nel panegirico di Teodosio.

(18) Simmaco, lib. x. ep. 54.11 testo proprio della legge ci manca; ma in una d'Onorio del 415 (Cod. Teod., lib. xvi. tit. 10.1. 20) è detto: — Conforme ai decreti del divo Graziano, ordiniamo di applicare al nostro domiplo tutte le proprietà (omnia loca) che l'errore degli antichi destinò alle sacre cose ».

(19) Simmaco, lib. 1. ep. 46.

(20) Cod. Teod., lib. xvi. tit. 7. 1. 11, 12, 16. (21) Ivi, 1. 1, 4, 5.

(22)Exultare patres videas, pulcherrima mundi Lumina, conciliumque senum gestire Catonum Candidiore toga niveum pietatis amictum Sumere, et exuvias deponere pontificales.

Contro Simmaco.

(23) Cod. Teod., lib. xvi. tit. 1. 1. 2.

(24) Se nella serie dei concili ecumenici si annoveri pure quel di Gerusalemme, tenuto dagli Apostoli, nell'anno 50 d. C., e descritto da san Luca nel cap. xv degli Atti. — Il simbolo, quale allora fu ridotto, si legge quotidianamente nella messa.

(25) Oggi San Vittor Grande I' una, e Sant' Ambrogio l' altra.

(26) Così racconta Isidoro di Siviglia, De officiis ecclesiasticis, lib. 1.

(27) Deus creator omnium — Jam surgit hora tertia — Nunc sancle nobis Spiritus; e alcuno dice il Te Deum, ma altri lo pretende composto nel vi secolo da un frate Sisebut, vissuto probabilmente a Montecassino.

(28) Exameron, III. 5; Augustini Confess., 1x. 7.

(29) Rudis sed avida doctrinae, dicevala san Gaudenzio; e l'inno antico di san Filastro:

Et rudem sed tunc cupidam moneri Insciam quamquam, tamen ad docendum

Firmiter promptam.
(30) Labus, Museo Bresciano, intorno all'antico marmo di C. Giulio Ingenuo, pag. 36. Da un curioso passo di Rodolfo notaio parrebbe che fin nel vu secolo durasse in Valcamonica il culto di Saturno: Erant adhuc in illa valle plurimi Pagani, qui arboribus et fontibus victimas offerebant. In tempore usque regis Ariberti imago Saturni magna frequentia venerabatur in curte Hedulio (a Edolo): et quum praecepti regis obedientia non fieret ut illa imago destrueretur, Ingelardus dux Brissiae misit armatorum manus, qui illam disperderunt in fragmentis.

(31) Una tradizione molto divulgata fa nato sant' Antonio a Ventimi-

glia, o almeno da madre di questa città.

(52) Dell' unità del genere umano non ebbe conoscenza l'antichità, alla quale sembrava un fatto fatale la divisione in nazioni. Giuliano imperatore giudica che quest' unità, proclamata dagli Ebrei e dai Cristiani, ripugni alla diversità di leggi e di costumi, la quale deriva dalla volontà degli Dei, rappresentanti de' genì contrari onde sono ispirati i popoli, da Marte i guerreschi, da Minerva quei che uniscono la prudenza al coraggio, da Mercurio quelli che hanno prudenza più che valore. San Cirillo, contra Julianum, lib. 1v.

## CAPITOLO LI.

## La coltura pagana digrada, e si amplia la cristiana.

Quella dei santi Padri era letteratura vitale, nuova, dell' avvenire; ma quella scolastica, di forme ricalcate sui modelli classici, neppur un grande scrittore produsse dopo Costantino. Dall' Africa fu chiamato a Roma e a Milano sant' Agostino per insegnare eloquenza; dalle Gallie un retore per tessere il panegirico a Teodosio; le vennero d' Egitto Macrobio e il migliore poeta Claudiano, da Siria il retore migliore Icherio, d' Antiochia il migliore storico Ammiano Marcellino; e ricordiamoci che in gran carezza di viveri, essendo rinviati i forestieri da Roma, i pochi letterati dovettero andarsene, conservando invece tremila ballerine, altrettante cantatrici, e loro maeservando el controlle del co

stri e cori e turba seguace.

Scuole però non mancavano, e san Girolamo vi si esercitava fanciullo a declamare, e con finti litigi addestravasi ai veri; nei tribunali, udiva eloquenti oratori disputare fino a svillaneggiarsi e mordersi (1). Valentiniano e Graziano istituirono scuole di retorica e grammatica greca e latina nella metropoli di ciascuna provincia; e coloro che venivano a studio in Roma, dovevano portare dalla patria attestazioni dell'esser loro, poi arrivando notificare dove abitassero, a che studi intendessero, non bazzicare male compagnie e spettacoli, se no cacciati a verghe (2). I maestri di grammatica non insegnavano meramente gli elementi della lingua, sibbene tutte le scienze filologiche (3): che in conto maggiore fossero quei di retorica, appare dal doppio delle razioni a loro assegnate (4): passavano di città in città al fiuto de' migliori stipendi, trafficando di versi, complimenti, panegirici, dispute, senza curarsi dell'impero che cadeva o del cristianesimo che sorgeva. Così le scuole diventavano semenzai di cattivo gusto, come ogniqualvolta s' insegna a supplire ai pensieri con un' enfasi sempre più esagerata, e con cumuli di figure alla perfezione dello stile e alla purezza della lingua.

Deteriorando la coltura e crescendo la mescolanza, sopra l'arte imitatrice studiata dagli scrittori rivalse l'elemento popolare, spontaneo e incolto; sicchè nemmeno i Romani giunsero a conservare l'aristocratica purità dell'espressione. A ciò s'affaticarono retori e grammatici; Mauro Servio commentator di Virgilio; Elio Donato precettore di san Girolamo e autore dei rudimenti della grammatica, che divennero modello alle posteriori; Nonio Marcello che trattò della proprietà delle parole latine; Pomponio Festo che scrisse della significazione delle parole; Sosipatro Carisio che diede cinque libri di osservazioni grammaticali; Diomede, Fabio, Planciade,

Fulgenzio, che hanno il merito d'averci conservato qualche frammento o qualche tradizione antica; ultimo Arusiano che dispose alfabelicamente frasi e locuzioni spigolate nei classici.

Questi grammatici, in mancanza della stampa, erano i soli che trascrivessero i libri per uso della scuola: in conseguenza si regolavano secondo il gusto particolare, e lasciavano perire i migliori per conservare i più opportuni; preferivano le cose tenui e le brevi alle storie di Tacito e di Livio; col divulgare estratti buttavano in dimenticanza le opere, il cui guasto venne dunque ben prima che dal medio evo e dai frati.

Altri compilatori ci tramandarono notizie sulla storia e sulle scienze, come Aurelio Macrobio, vissuto al tempo di Teodosio II, che nei Saturnali introduce persone di conto a discorrere di variatissimi argomenti, riportando le notizie e le dottrine degli autori colle parole lor proprie. Di qui una sgarbata mescolanza di stile, confessando egli stesso maneggiare a stento il latino, giacchè era nato in Oriente: ma ci conservò per tal modo brani importanti (5). Marciano Cappella africano nei nove libri del Satyricon fa fascio d'ogni erba in verso e in prosa : e quella specie di compendio di tutte le scienze servi di testo alle scuole del medio evo. Di Censorino, più che gli Indigitamenta sulle divinità che hanno potenza sopra la vita dell'uomo, è utile il trattato cronologico, astronomico, aritmetico, fisico De die natali, per la cognizione che se ne trae de' computi del

tempo fra' diversi popoli.

Le scienze non furono nè estese, nè applicate. La medicina seguitava in un empirismo misto d'incantagioni e di formole. Oribaso da Pergamo, medico di Giuliano e suggeritore delle costui superstizioni, transuntò opere d'antichi; ma il poco che ne rimane, non ci aggiunge veruna cognizione : se non che discorre saviamente sugli esercizi di corpo frequentati dagli antichi, e sull'educazione fisica da darsi ai fanciulli, raccomandando quel che mai non sarà predidicato abbastanza, d'invigorire il corpo prima di coltivare lo spirito, e lasciar questo in riposo fino ai sette anni, e allora affidare i ragazzi a maestri, ma fin ai quattordici astenerli da grammatici e geometri; dappoi non lasciarli mai oziosi, acciocchè precoce non si svegli in essi l'istinto della carne. Teodoro Prisciano scrisse in latino e in greco un Emporiston delle malattie facili a curarsi, il Logicus sugl'indizi delle croniche e delle acute, il Ginecion su quelle delle donne, e un libro d'esperienze fisiche. Di veterinaria (mulomedicina) tratto un Publio Vegezio; dei mali de' bovi un Gargilio Marziale, scorrendo su tutta l'economia rustica. Va col titolo di Media pliniana un libro mal attribuito a Plinio Valeriano. Dopo Costan v' ebbe archiatri di palazzo, spesso decorati del titolo di centi primo ordine, e nel v secolo posti a paro coi duchi o vicari. Fuj siero nuovo quel di Valentiniano II d'assegnare un medico a scuno dei quattordici rioni di Roma.

Vindanio Anatolino diede alcune regole d'agricoltura, buone munque miste a gentilesche superstizioni. L' ultimo scrittore lat. d'agraria, Palladio Tauro Emiliano, in quattordici libri office, a propriandoli a ciascun mese, estratti d'antichi, massime di Columella, più di questo esatto nel parlare d'alberi fruttiferi e degli orti: l'ultimo libro è in versi elegiaci. In Italia, dove la retorica guasta sì spesso e la storia e la precettiva, giovi ricordare ch'egli dal bel principio avvertiva: — Innanzi tratto vuolsi por mente a qual sia la persona cui deve insegnare, nè chi istruisce l'agricoltore deve emular le arti e l'eloquenza dei retori, come si fa da certum che, mentre parlano eloquentemente ai contadini, ottengono che la loro dottrina non possa capirsi nemmeno da'più esperti ».

I Romani sapevano la guerra per arte più che per scienza; nè lo stesso Giulio Cesare riesce di grande utilità agli studiosi della strategia. Il primo che ne trattasse dogmaticamente fu Vegezio Renato, che nell' Epitome institutionum rei militaris, dedicato a Valentiniano II, spogliò vari autori di arte bellica terrestre e marittima, e gli ordini d'Augusto, Traiano ed Adriano « affinchè, coll' esempio e « l' imitazione delle antiche virtù, gl' istitutori de' giovani soldati » potessero ripristinar l' onore della milizia romana guasta e gia cente ».

Adriano, troyando mal accomodarsi l'antica legione coi nuovi modi della guerra, era ricorso al triviale ripiego di sceglierne i più prodi e obbedienti, e formarne una coorte di mille, quasi il frantumarlo rendesse buono ciò che non è. Probabilmente collocavasi essa a capo della legione, e dietro a lei le nove altre coorti, disposte sopra tre linee: lo che rendeva agevole il formare il battaglione quadrato, di grand' uso nelle guerre di quel tempo contro la cavalleria, nerbo de' Parti e degli Arabi. Ma al tempo di Vegezio la coorte era già ben diversa da quella d'Adriano, componendosi di due linee; la prima d'una fila di soldati pesanti, e d'una d'arcieri ferrati, con lancie e chiaverine; seguivano due file di veliti; indi una schiera di macchine da saettamenti, tra cui balestrieri e frombolieri e reclute male ad ordine d'arme, e gli additi destinati a protegger le macchine alle spalle; ultimi stavano i triari per la riscossa. Vegezio si lamenta che della legione non sussista più che il nome: a fatica si reclutava, doveasi concederle voluttuosi quartieri, alleggerirne le armi, infine empirla di stranieri; eppure, dice Vegezio, lasciavansi uccidere non come uomini, ma come bruti, anzichè portar armi di buona difesa.

Espone egli coll'ordine schietto e appropriato di Senofonte; mette per fondamento valere più l'arte che la natura, e coll'esercizio e le istituzioni esser i Romani riusciti ad una superiorità, non data loro dalla natura. — Non superavano essi in numero i Galli, in agili"tà gli Spagnuoli, in forza i Germani, in iscaltrimenti gli Africani,
"gli Asiatici in ricchezza, i Greci in dottrina; ma meglio di tutti
"sapeano scegliere buoni soldati, istruirli nella guerra per principi,
"rinvigorirli con esercizi giornalieri, prevedere quanto può occor"rere nelle varie maniere di mischie, di marcie, d'accampamenti;
"punire i vili, ricompensare i prodi. Queste parti della scienza mi"litare crescono il coraggio; nessuno ha paura nel praticare ciò
"che ha bene imparato; ond'è che un gomitolo ben destro e disci-

VEGEZIO 465

« plinato prevale ad uno più numeroso ma di minor disciplina ed e-« sercizio, che perciò trovasi esposto a sconfitte micidiali ». Scende poi alle particolarità de' vari esercizi nella centuria, nella coorte, nella camerata, nell' individuo.

Nel libro secondo elevasi ad ordinamenti superiori, e alle guise con cui avvincevasi alla bandiera il soldato, non più volontario; facendogli per Dio, per Cristo, per lo Spirito Santo e per la maestà dell'imperatore giurar obbedienza, di non disertare, d'immolar la vita per l'impero. Nel terzo tratta del formare gli eserciti, del conservarli sani e ben animati e disciplinati, delle qualità del capitano, dei segnali, delle disposizioni a norma del terreno, del passo dei fiumi, dei fenomeni naturali. Nel quarto ragiona delle fortificazioni;

nel quinto della marina: cose del tutto mutate oggidi.

Né gran cosa si può imparare da' suoi ordini di battaglia; ma i consigli e le massime generali contengono principi sicuri, che ancora non perdettero l'utilità. — Più avrete esercitato e disciplinato « il guerriero ne' quartieri, men pericoli correrete in campo. Non « ordinate mai le truppe in battaglia campale, che non ne abbiate « sperimentato il valore con avvisaglie, e non siano sicure di vince-« re. I grandi generali non danno mai battaglia se non tratti da oc-« casione favorevole o dalla necessità. Procurate ridurre il nemico « colla fame, col terrore, colle sorprese, più che colle battaglie, " giacche in queste la decisione sta alla fortuna. Maggiore scienza « si vuole a ridur il nemico per fame che per ferro. Staccate dal ne-" mico più uomini che potete, e ricevete bene tutti quelli che a voi « verranno: chè guadagnerete più col trar uomini a voi che coll'uc-« ciderli. Dopo una battaglia fortificate i posti, anzi che sparpaglia-« re l'esercito: chi lascia i suoi sparpagliarsi inseguendo i fuggia-« schi, cerca perdere la vittoria. Il disegno migliore è quel che ri-« mane celato al nemico. Cogliere le occasioni è arte di guerra più " utile che il valore. L'armata acquista forze nell'esercizio, le per-« de nell'inazione. Chi rettamente giudica delle forze proprie e del-« le avversarie, di rado soccombe. Il valore prevale al numero; una « posizione vantaggiosa prevale talvolta al valore. Manovre sempre " nuove rendono formidabile un generale; condotta troppo unifor-" me lo fa sprezzare. Secondo sarete forte in fanteria o in cavalle-« ria, procuratevi un campo favorevole a questa o a quell' arma; e " l' urlo maggiore parta da quel dei due, su cui fate maggior caso. "Deliberate con molti ciò che in generale converrebbe fare; deci-" dete con pochissimi o anche da solo su ciò che dovete fare in cia-« scun caso particolare ».

Sesto Giulio Africano, nei Cesti, deplorata la invalsa trascuranza delle armi offensive, continua: —Se si pensasse a proteggere i guer« rieri con corazze ed elmi alla greca, se si altribuissero ad essi
« lunghe lancie, se si esercitassero a scagliare più a sesto il giavel« lotto, e a combattere cadono per sè stesso, e quand' occorra av« ventarsi sopra il nemico, correndo di tutta forza sin al tiro dei
« dardi, certo i Barbari non resisterebbero ». Le quali modificazioni furono appunto adottate sotto Alessandro Severo, che con sol-

dati così allestiti formò una gran falange di sei legioni, più numerosa che mai non fosse stata la greca. Ma già alla forza surrogavasi l'astuzia, ed esso Giulio si diffonde intorno ai modi di far perire il nemico senza combattere, cioè avvelenar le acque, i cibi, l'aria stessa, spayentare i cavalli, circuire il nemico con quelle frodi che la prisca virtù romana aveva aborrite. Poi suggerisce spedienti per sostenere intrepidi sia l'attacco de' nemici, sia il ferro de' chirurgi; all' uopo è ben fortunato chi trovi nello stomaco d' un gallo una piétruzza, e la porti seco alla mischia; come pure converrà tenersi propizio il dio Pan, ispiratore del terror panico, e potentissimo a

dare e togliere il coraggio.

In tempi di tanta importanza pel morire di una e il sottentrare di un' altra civiltà, nessuno tolse a delineare al vero i popoli invasori e il carattere de' personaggi senz' adulazione o livore. Nè a contemplare d'occhio fermo i casi, e con ordine e verità narrare tanti disastri era opportuna quella mollezza degli intel'etti, quello spossamento degli animi. Qual fiducia avere nel domani quando si vedeva perire a ramo a ramo la pianta sociale, nè prevedevasi qual sorgerebbe dal suo ceppo? I Barbari, in perpetuo ed irragionato movimento, presentavano soltanto l'agitazione del caos o l'impulso dell'accidente cieco, ineluttabile: maledirne le vittorie era pericoloso quando già sovrastavano, viltà il celebrarle; meglio tornava il tacere o stordirsi.

Aurelio Vittore scarnamente compendiò le vicende romane da Augusto fin alle vittorie di Giuliano nelle Gallie, il quale gli decretò una statua di bronzo, onore svilito, e il governo della seconda Pannonia, indi Teodosio la prefettura di Roma. Flavio Eutropio, che fece la campagna di Persia con Giuliano, per ordine di Valente scrisse un Breviario della romana storia in dieci libri, dall'origine fino a Gioviano, con facile, semplice e pulita dettatura, e con amor del vero, quantunque non gli basti sempre l'arte di sceverarlo dal falso. Sesto Rufo, per ordine di Valentiniano, deltò un Breviario delle vittorie e provincie del popolo romano, specie di statistica, cui fa corona un opuscolo sui monumenti e gli edifizi di Roma. Storie scrit-

te per ordine !

Ammiano Marcellino, nato di buona casa in Antiochia, militò nella Mesopotamia e nella Gallia; poi di cinquant' anni ritiratosi dalle armi in Roma, scrisse in latino una storia dal punto ove Tacito finisce, sino alla morte di Valente: ma dei trentun libri ci rimangono solo gli ultimi diciotto, che abbracciano dal 352 al 78, viepiù importanti perchè ogn' altro storico è venuto meno. A modo de' cronisti, digredisce grossolanamente sopra le comete ed altri accidenti naturali, mentre tace occorrenze di capitale rilievo. Da soldato narratore scarseggia d'arte e finezza, ma non di buon senso e amore della verità; non si propone scolasticamente un modello qualsivoglia, non fa della storia un retorico esercizio, e conosce che la semplicità ne è merito supremo; sa mostrare come i fatti si concatenino, e delineare i caratteri; e preziose informazioni ci trasmise su paesi e costumi veduti, e massime sulla Germania. Al cristianesimo non fa buon viso, pure non l'aspreggia; e disapprova egualmente le mistiche follie di Giuliano, l'intolleranza di Costanzo, e lo sviare d'alcuni vescovi dalla primitiva disciplina. È l'ultimo suddito di Roma che in latino scrivesse una storia profana, onde si prova un vero rincrescimento ad abbandonarlo (6).

I narratori ecclesiastici sono greci i più; e fra' latini, per dizione pura e calma sobrietà fu chiamato Sallustio cristiano Sulpizio Severo d'Aquitania, che con pia credulità scrisse la vita di san Martino, e le vicende della religione dall'origine del mondo fino al 410 dopo Cristo.

Dal vuoto Plinio sin a Costantino appena si trova chi aspiri al titolo di oratore; e le Declamazioni di dieci retori minori, raccolte da Calpurnio Flacco al tempo degli Antonini, girellano sopra soggetti immaginari con poc'arte, meno eleganza e niuna spontaneità. All'introdursi del fasto orientale frequentarono i panegirici, e dodici ce ue rimangano, infelici imitazioni del non felice Plinio: sono gratulazioni e piacenterie recitate agli augusti in nome della provincia dai più eloquenti, cioè da quelli che sapevano dir a disteso e ornatamente ciò che in breve e con semplicità si potrebbe. Anicio Simmaço romano, da Prudenzio anteposto fin a Cicerone, ci pare infelicissimo; pregia gli antichi, ma smanioso del bagliore poetico, ingordo dell'applauso anzi che castigato veneratore della bellezza, trastullasi in licenziosi traslati e di giocherelli ingegnosi copre fracide adulazioni (7). Suo figlio ne raccolse le lettere in dieci libri, senz'ordine cronologico, ma non inutili alla storia; e chi le paragoni con quelle di Cicerone, poi con quelle di Plinio, avrà tracciata la crescente digradazione dalla franca semplicità repubblicana alle formole pomposamente servili. Per eloquenza Mario Vittorino africano ottenne una statua nel fôro Trajano, e dall' Apostato fu eccettuato dal divieto di insegnar belle lettere, quantunque cristiano: ma nè ciò, nè gli encomi dei santi Agostino e Girolamo tolgono alle opere sue di parer buie ed incolte, oltrechè povere di dottrina teologica.

I poeti ridussero a mestiere l'adulare, e uniti in maestranze come le altre arti, dai loro capi erano condotti al palazzo dei grandi per celebrare onomastici, matrimoni, virtù finte quanto le augurate prosperità. Si lascino nell' obblio co' loro odierni imitatori que' verseggianti ispirati da fame e da vigliaccheria; quelle poesie descrittive, dove l'eleganza stentata rivela la meschinità dell'ingegno. Solito delle età di decadenza, al bello si credette supplire col difficile; e Publilio Ottaziano, esigliato da Costantino, ottenne grazia coll'offrirgli una serie di componimenti, alcuni dei quali figurano un altare, altri un flauto, quale un organo (8); in uno il primo verso è tutto in bisallabi, il secondo in trisillabi, il terzo in quadrisillabi; in un altro si succedono le parole di una, due, tre, quattro, einque sillabe; in altri la prima parte dell'esametro è riprodotta nella seconda del petametro (9); in uno i versi possono leggersi da destra a mancina senza che si alteri il metro (10); in uno di venti versi, tutte le prime lettere insieme formano Fortissimus imperator, le quattordicesime Clementissimus rector, le finali Costantinus invictus. Altri tessellavano poemi nuovi con emistichi vecchi, come Falconia Proba che cantò Gesù Cristo con frasi di Virgilio; del casto Virgilio, cui Ausonio trasse a laide significazioni. Ruso Avieno, due volte proconsole al tempo di Teodosio, ridusse in versi latini i Fenoment e i Prognostici d'Arato, e la Descrizione della terra di Dionigi Alessandrino,

6 fin le storie di Livio pensava verseggiare in giambi.

Claudio Claudiano d'Alessandria, già maturo, adottò la lingua latina, e le restituì un vigore disusato; scrisse sopra differenti soggetti, alcuni di rimembranza, come il Ratto di Proserpina e la Gigantomachia; i più d'occasione, or lodando il barbaro suo mecenate Stilicone, or con estro più caldo vituperando Rufino ed Eutropio avversarl di quello; sempre esagerato, sempre ingrandendo le cose piccole, abbellendo le grette. Triviale d'immaginativa, trova però felici modi (11); è mirabile artefice d'armonia: ma non trascende mai il piccolo valico, per cui gli ottimi arrivano a sollevare l'intelligenza e toccar il cuore. Entrato franco nel soggetto, languisce come chimque non sorregge l'ingegno collo studio: nè rifugge da immagini esuberanti o schife, come cavalli che pregustano la preda che avran domani, o vene che vomitano l'oro, o mari che sputano gemme sulla spiaggia.

Soprastava Alarico, soprastava Attila; ed i poeti chimerizzavano la Roma di Fabrizio e di Catone, nella città dei papi ricantavano Giove e la guerra, e a Stilicone parlavano il linguaggio che sarebbe stato conveniente a Mario. Claudiano ha in pronto numi ed auguri per ogni occorrenza, per levare in cielo il cattolico imperatore Teodosio, per festeggiare il natalizio d'Onorio e vaticinare la fecondità de' suoi illibati imenei. Il genio poetico s'incateni a idee che hanno perduto la forza, la vita, l'avvenire; e avrà condannato sè stesso a rimbambolire. Ne allora si trattava de' trastulli poetici di certi poetonzoli odierni; perocchè, quando stavansi a fronte due civiltà nemiche, il cantar Giove significava chiarirsi contro Cristo; e Claudiano forse col beffare i Cristiani (12) e rendersi cantore uffiziale del paganesimo, meritò che il senato facesse dai dottissimi imperatori decretargli il titolo di chiarissimo, il grado di notaro e una statua nel foro Trajano (13). Ma la ruina del generale Stilicone ravvolse anche

A Magno Ausonio di Bordeaux l'esser maestro di Graziano fece ottenere il titolo di conte, e le dignità di prefetto al pretorio d'Italia e d'Africa, e di console. Graziano, che non aveva potuto trovarsi presente all'inaugurazione di lui, volle assistere allorchè deponeva i fasci; nella qual occasione il poeta recitò il ringraziamento che ci resta. L'imperiale alunno gli rispose: — Pago un debito, e pagandolo resto ancora debitore »; motto che val meglio di tutta l'elucubrata arringa del poeta. Morto Graziano, Ausonio collocossi in patria, ove compose la più parte delle opere che ce ne restano; delle quali tal conto facevasi, che Teodosio gliele chiese per lettera. Però, se nella verseggiatura conserva quel fiore che ultimo i Latini perdettero, dà troppi segni di decadenza; alla parola propria surroga artifiziate circonlocuzioni; e le lettere son le nere figlie di Cadmo, bian-

ca figliuola del Nilo la carta, gnidi nodi la cannuccia da scrivere. Nel Grifo enumera tutte le cose che vanno tre a tre, le Grazie, le Parche, le fauci del Cerbero, il tridente di Nettuno, le teste della Gorgone, Dio uno e trino; mescolanza di sacro e profano, in cui cade sovente. Piacesì anche degli sforzi, come terminare un verso col monosillabo da cui comincia il seguente: insomma un frivoleggiare

perpetuo in mezzo a pericoli incalzanti.

Che se è vero ch' é'fosse cristiano, voleva per arte rimanere gentilesco. Ed anche altri poeti cristiani s'accontentarono d'imitare i classici in descrizioni, narrative, didascaliche, panegirici, antichi di forma come d'immagini e di stile, se non che surrogavano la sacra scrittura, vite di santi, virtù cristiane; innesto disopportuno sul giovane tronco. San Severino lasciò un poema bucolico sopra una delle molte epizoozie che, uscente il iv secolo, s'aggiunsero alle altre sventure. Buculo pastore al mandriano Egone guaisce d'aver perduto il suo armento; e Titiro, chiesto come il suo conservasse, risponde, col fargli in fronte il segno della croce; dal che toglie occasione per ridurli a seco adorare il Cristo: veste antica con toppe nuove.

Altri, affidandosi ai sentimenti personali, aprivano campo intentato; e fin allora col cristianesimo, religione intima, coi sublimi modelli de' profeti, coll' espressione della gioia e della tristezza universale per via di cantici ripetuti a coro, la poesia latina si svincolò dalle elleniche imitazioni, e si fece originale, spontanea, inspirata. Alcuni inni, che tuttora si cantano dalla Chiesa, reggono a petto delle migliori odi de' classici, non per elegante purezza di lingua, certo per profondità di sentimento e poetica potenza (14). Destinata non a dilettar pochi, ma ad operare su tutti, non ad essere letta a tavolino, ma cantata nelle piene chiese, la lirica dovette scegliersi altre forme, più libera nella frase e nel metro, preferendo strofe di quattro versi, e giambici di quattro piedi, confacevoli alle schiette cantilene del coro; dalle severità della prosodia e del ritmo emancipandosi più sempre, finchè l'accento prevalesse del tutto alla quantità, e ne venisse la versificazione moderna. Anche nella descrittiva, qualora non vada sopraccarica d'inutili ed estranie particolarità, come in alcuni panegirici di santi, ricorre la solenne gravità e la forza dignitosa dei classici, mentre occupa di profondo sentimento il lettore, lontano al pari dalle sdulcinature e dalla gonfiezza.

Agli inni di Aurelio Prudenzio tarragonese, oltre la cristiana unzione, non mancano passi e graziosi e commoventi, e pratica delle bellezze classiche, benchè incappi in solecismi, e leda le regole del metro. San Prospero d'Aquitania, notaro di Leon Magno, lasciò alcuni poemi, centosei epigrammi, o dirò meglio pensieri morali, derivati da sant' Agostino; un carme degl' *Ingrati*, designando con questo nome i Semipelagiani, che pretendevano potesse l'uomo colle sole sue forze operare la propria santificazione. Sidonio Apollinare, nobile lionese, coi panegirici agli imperatori Avito, Magioriano, Avieno acquistò onori; poi ritiratosi placidamente nell' Alvernia, vivea con tre figli e coll'ottima moglie, visitato da quanto possedeva di meglio la fiorente Gallia, e scrivendo versi su tutti i piccoli acciden-

ti: non manca d'estro e immaginativa, ma l'andazzo delle scuole il trasse a sottigliezze e metafore esagerate, che parevano un oro ai

depravati Romani e agli ignoranti invasori.

Comodiano di Gaza fece un poema contro i Pagani, ove le iniziali di ciascun articolo formano il titolo dell' opera; ma ciò che è più degno d'osservazione, gli esametri non han più riguardo alla quantità delle sillabe, ma al numero soltanto: avviamento dalla versificazione ritmica alla metrica moderna, e che mostra come la pronunzia già fosse alterata, tuttochè vivesse ancora il latino. E nuovo segno ne è l'introdursi della rima, che, se talvolta sfuggiva anche ai classici, allora adopravasi per sistema sì nei versi che nella prosa (15). Pure se la prosa, accostandosi al parlar comune, ritraeva dell'alterazione prodotta dalla mescolanza di tante barbare voci e frasi, il poeta, non ispirato e spontaneo ma studioso e ricordevole, trovava ne'suoi modelli la purezza primitiva e meditata: laonde sin quelli che scrivono disacconcio e barbaro, come Sidonio e Capella, nei versi non sembrano più dessi. E sebbene ad altri insegnamenti che gli ordinari fossero formati coloro che s'applicavano alla scienza di Dio ed alle quistioni morali e teologiche, salta agli occhi un malaugurato contrasto tra il fondo e le forme, le idee e lo stile: quelle, gravi e interessanti, come espressione degli uomini e del tempo cui appartengono; questo, affettato, quasi l'autore, nell'applicar la fantasia a cercare ingegnose combinazioni di parole e di frasi, tema sempre non trovarne di abbastanza nuove, bizzarre, forzate. E costretto usar la parola propria e immediata? vuol però rialzarla e darle apparenza di nuova con un giro della frase, che stuzzichi l'attenzione, ecciti la meraviglia.

La Bibbia portò un ringiovanimento nella letteratura latina, insegnando un' inusata semplicità d'esposizione, una poesia più schietta, e a trattare i punti più elevati senza metafisiche astrazioni, ad esprimersi per immagini vive: e di là cominciarono le invenzioni simboliche, onde si arricchì il medio evo. Troppe cagioni, e non letterarie, impedirono i frutti; ma non è men vero che, mentre, per la trasfusione della lingua cristiana, sovvertivasi il latino classico, ne nasceva un nuovo che poi divenne comune a' filosofi, e durò fin nel

Cinquecento allorchè risorse il ciceroniano.

Di bonissima ora la Bibbia fu tradotta in latino (pag. 449), e forse qualche parte in latino scritta: dal che raccogliete quanta ragione abbiano i pedanti di considerare come barbara una dettatura contemporanea di Tacito (16). Il Vangelo e gli Atti apostolici, narrandoci puramente quel che rileva alla dottrina, lasciavano la curiosità su quel profluvio di notizie, che soglionsi desiderare intorno a tutte le persone insigni, venerate o dilette. Per soddisfarvi cominciarono alcuni a raccontare la vita di Cristo, della sua madre (17), degli apostoli, parte raccogliendo quel che da altri udivano, alterato come accade dalla tradizione, parte aggiungendovi di loro fantasia. Ne vennero così i vangeli apocrifi, i quali, sebbene non sieno esibiti alla fede del credente, ne resistano all'esame del critico, sono però modelli d'ingenuità, che contrastano singolarmente coll'antica lettera-

tura, massime della decadenza. Alla pietà poco avveduta fece poi intoppo la malizia, quando, dilatandosi le eresie, ogni setta volle avere un vangelo suo proprio, con avvenimenti o sentenze che servissero a' suoi errori : talchè la Chiesa dovette intervenire per sceverare i

veri dagli apocrifi.

Campo nuovo alla letteratura cristiana aprivano pure le vite di tanti martiri e de' mirabili solitari. Anche in antico si erano stese biografie, ma sempre di personaggi da storia; mentre qui l'umile virtù trovava il suo panegirico e la sua rivelazione, e l'umana natura riproducevasi nel racconto di minuti accidenti, esposti per edificazione altrui. Nessuno voglia cercarvi scene dilettevoli al bel mondo nè filosofici accorgimenti, bensì l'ingenua narrazione domestica; in cui, se la storia positiva è talvolta alterata, la storia morale rivelasi con tocchi pieni d'attrattiva e di verità. Il mondo romano, fidato nella propria eternità mentre strisciava sull'orlo dell'abisso, proseguiva i suoi vanti e le sue cure; i poeti ricantavano i loro Dei, senza: volersi accorgere che erano trafitti nel cuore; i filosofi disputavano sul crepuscolo, quando già era spiegata la pompa del giorno: frattanto il popolo, a cui quelli non ponevano mente, tesseva la storia secondo il suo stile, ora ripetendo le predicazioni dell'apostolo, ora: i tormenti del martire, or la castità della fanciulla, or le astinenze dell' eremita, con quegli abbellimenti di circostanze che sono carattere dei racconti popolari. Da ciò le tante leggende che esercitarono: la pietà de'secoli credenti e la critica dei pensanti, ma dove nessuno: potrà non riconoscere un' ammirabile semplicità, una credenza talvolta ingannata, non però ingannatrice; troppo male imitate da quelli, che dappoi ne composero per esercizio di scuola.

I primi scrittori cristiani, occupandosi della virtù più che della dottrina, pensarono ad esporre i dogmi della fede, i precetti della: morale, i riti del culto: onde la più parte delle opere loro sono catechismi, dettati col calore della convinzione. Il cristianesimo avevaposto come base d'ogni dottrina quel che di più generale v'ha nelle credenze e nella ragione umana: agl'intelletti non restava dunque: che di adoperarsi a piantare ogni scienza sopra tale inconcusso fondamento, dal che sarebbe venuto e il totale rigeneramento del sapere, e l'immenso progresso che è frutto dell'accordo. Sciaguratamente sottentrò ben presto alla fede universale l'individuale opinione; e, tra problemi impossibili a districare, logorossi tempo e fatica per fabbricar sistemi, incerti di diritto, efimeri di fatto; il carattere dell'universalità si smarrì nelle suggestioni parziali; e le speculazioni non furono più un ingrandimento dell'ordine della fede ben accertata, ma un ritorno a parziali teoriche, a scuole esclusive, ad ipotesi

gratuite.

Già prima d'Augusto le produzioni dello spirito e delle arti non si proponevano che d'eccitare i personali appetiti: al leggere i profani, diresti componessero in paesi remoti da ogni tumulto, nella Roma trionfale e confidente ne' suoi numi; tanto puerilmente cantano sull' orlo della tomba, e incensano per reminiscenza le quatriduane immortalità. Arte siffatta dritto è bene se vien presa a vile dai Padri

della Chiesa; essi che, tonando dal pergamo, argomentando nell'assemblea, od orando nella solitudine, sempre sono gli uomini del momento e della realtà, risentono e rivelano i martori d'una società che perisce; essi eroi della carità e dell'opposizione, quando nel resto non appaiono che smaccate piacenterie, o flacida rassegnazione, o pazienza addolorata. Non per questo vilipendevano i classici; e Girolamo credeasi castigato dal cielo perchè troppo ciceroniano; e sant'Agostino raccomandava che ai fanciulli si desse di buon'ora

Virgilio, acciocche non più lo dimenticassero (18).

Per assodare il vero, i Padri dovettero ribattere il falso, e mostrare l'accordo della fede colla ragione, non solo adducendo le prove storiche della rivelazione, ma costituendo un sistema di speculazioni razionali, fondate sopra di quella. Adunque, considerando filosofia e religione derivate dalla fonte stessa, dirizzaronsi a conciliarle eon un eclettismo, che differisce da quello dei Neoplatonici in quanto che, invece di strascinare le concezioni delle varie scuole ad accordarsi con altre dell'ordine medesimo, le normeggia ad uno superiore, qual è la fede. I Padri latini, quand'ebbero a combattere eresie, adottarono anch'essi il sillogizzare d'Aristotele e di Zenone; ma in generale trovarono più confacente il platonismo, che alcuno disse un'anticipazione od un preparamento del cristianesimo, salvo a scostarsene ove men retto argomentasse; tenendo costantemente la filosofia come ancella della teologia, la rivelazione come base di ogni cognizione pratica e speculativa.

Ammessa la rilevazione, restavano chiariti tutti i dubbi logici. Essa contiene la morale, cioè quanto concerne le azioni umane: essa è comunicata per mezzo della parola, dunque spiega le origini del linguaggio: essa è fatta da un essere ad esseri, dunque accerta l'esistenza molteplice: essa viene da sorgente infallibile, dunque porge il criterio della certezza. Così argomentava la Chiesa, benchè alcuni de'Padri, ligi ad abitudini di scuola, andassero a cercare dalla scienza ciò che soltanto la fede può somministrare. Dio pertanto e la sua relazione col mondo e coll'uomo sono il primario oggetto del loro spiritualismo più o meno razionale. Dio per atto di libera volontà cavò dal nulla il mondo. Alcuni poi sostenevano operata la creazione nel tempo; altri da tutta l'eternità, come l'altre qualità di Dio così quella di creatore dovendo essere eterna. Alla fatalità degli astrologi e degli stoici opponevano una providenza generale e particolare,

forse esercitata col ministero degli angeli.

Questa scienza, opposta all' egoismo filosofico, non aspira alla gloria mondana di fondare scuole, anzi professa che la dottrina non è sua; non dipartendosi mai dal senso comune del genere umano unito a Dio, cioè dall' autorità della Chiesa. La morale da que'principi dedotta non formolavano in una scienza; ma datole per fondamento la volontà di Dio, espressa dalla ragione e dalla rivelazione, e l'obbligo dell' uomo di obbedire a chi ordina o in virtù di potenza assoluta, o per dirizzare alla felicità temporale ed eterna, dettavano precetti severi e purissimi: raccomandavano specialmente la carità, ossia l'amore disinteressato del prossimo, la sincerità, la pazienza, la tem-

peranza: alcuni si spinsero fino a rigoroso ascetismo, che purgasse dal peccato e sciogliesse dalla materia per via di contemplazione e

e di penitenza.

Il complesso della dottrina, e insieme il punto più elevato della storia e della filosofia cristiana si riscontrano in Aurelio Agostino da354-430 Tagaste nella Numidia. Cresciuto fra le lusinghe d'una giovinezza voluttuosa ma colta, sul terribile problema del come coesistano un Dio buono ed il peccato accettò la vulgare soluzione de'Manichei, che supponeano un principio buono ed uno malvagio; poi non se n'accontentando, ne cercò altre perfino coll'astrologia é colla chiaroveggenza; al fine per disperato abbandonossi allo scetticismo. Fatto professore di retorica a Milano, invaghito de' classici, sì che piangeva ai lamenti di Didone, e dall' Ortensio era trascinato alla ricerca più sublime, per dotta curiosità andò ascoltar le prediche di sant' Ambrogio: ma queste suscitarongli novamente il bisogno d'acchetarsi nella verità, e si rivolse a Platone, dal quale iniziato al sentimento dell'essere spirituale e al concetto della realtà vera (19), tranquillò l'anima nella autorità e nella rivelazione, e ricevuto il battesimo da sant' Ambrogio, alleò la fede di cristiano colla ragione di filosofo, tolse a confutare gli errori cui prima aveva aderito, dibattè i problemi più spinosi della filosofia, e primo in Occidente ridusse a forma sistematica la dottrina evangelica, mostrando indispensabile alla scienza e alla ragione umana l'appoggiarsi nella divina.

Sublime ingegno benchè sfavorito dai tempi, fu il più filosofico tra i santi Padri; tutto seppe, a tutto piegò il docile intelletto; egli metafisico, egli storico, egli erudito de' costumi (20) e delle arti, sottile dialettico, oratore grave e maestoso; scrisse di musica, come dei più ardui punti teologici; descrisse la decadenza dell'imperio, come i fenomeni del pensiero; avvivò la disputa scolastica coll' eloquenza: eloquenza talora barbara e affettata, spesso nuova e semplice, sempre viva e concisa, e sostenuta dall'affetto. Ne' Solilogut ragiona seco stesso « per saper Dio e l' anima », all' arguta dialettica accoppiando fantastica sensività. Nelle Confessioni, libro per le anime che ritornano al cammin dritto, non per quelle che mai non se ne scostarono, esponendo i propri falli non celiando come Orazio e l' Ariosto, nè coll' aria provocatrice di Rousseau e dell' Alfieri, ma gemebondo e a ginocchio, egli ci mostra un' anima tutta ambizione ed amore, che nel giovanile traviamento s'inebria non si soddisfa, della celebrità s' annoia, corre ingorda dietro alla felicità e al vero, e nella turbolenta solitudine del cuore contrasta con sè stessa, e supera le barriere che oppongono una falsa sapienza, una lunga abitudine, i fomili della gioventù e della concupiscenza. La profonda naturalezza di quello scritto è cosa insolita all'antichità; come la riflessione severa e la mestizia senza disperazione, che il cristianesimo metteva nell' uomo.

Quanto alla politica, al detto di san Paolo — Non v'è potestà che non sia stabilita da Dio », Agostino aggiunge — O la ordini egli, o la permetta ». Che appartenga al sovrano il diritto di vita e di morte, era allora sì indubitato, che il cristianesimo non bastò a negarlo;

esant'Agostinodisse, il soldato che non uccide quanto il principe legitimo glielo impone, esser reo come quello che uccide senz'ordine (21); non bene ancora afferrando l'idea di un nuovo diritto pubblico, che distinguerebbe affatto la forza dal'diritto di giudicare. Assolve la tremenda necessità della guerra qualvolta si faccia per respingere l'ingiuria, vendicar il torto recato ai sudditi, opporsi ad ambiziosi invasori: ma iniqua la rendono l'ingiustizia del motivo, la violenza dei mezzi, l'abuso della vittoria, l'accanimento contro il nemico, il turbar la pace, l'ambir conquiste, il permettere violenze che si po-

trebbero impedire (22).

Agostino stesso dal tribuno Marcellino implora grazia per alcuni settari, proponendo invece della morte una prigionia « dove siano ricondotti dalla malefica operosità all' utile lavoro, dalla follia del delitto alla ragione e al pentimento »: nel che voi scorgete adombrato quel sistema penitenziario, da cui tanto spera la nostra età. Altrove proclamava essere i governi istituiti dal popolo e pel popolo; « i re nè i signori non ebbero nome dal regnare o dal signoreggiare, bensì dal reggere; regno deriva da re, e questo da regolare. Il fasto principesco vuol riguardarsi non come attributo di chi governa, ma come orgoglio di chi domina. Iddio, avendo fatto l'uomo ragionevole ad immagine sua, volle dominasse sulle creature irragionevoli, non sull'uomo; e però i primi giusti furono collocati pastori di greggie, anzichè re d'uomini; volendo Dio con ciò darci a conoscere qual cosa fosse confacevole e all'ordine delle creature e alle conseguenze de' peccati » (23).

Assunto vescovo d' Ippona, coll'eloquenza evidente e colla straordinaria emozione allettava le fantasie degli Africani, che, per udirne i prolungati ragionamenti, abbandonavano i riti superstiziosi. Poi dai trattati più eccelsi della metafisica scendeva a catechizzare i fanciulli, addolciva la condizione degli schiavi, per redimere i quali vendea sino i vasi dei tempi; ed esortava tutti all'armonia e alla

carità.

Già considerammo i santi Padri nell'azione: come filosofi e letterati voglionsi misurare ad altre stregue che le ordinarie. È vero che ai latini manca la bella armonia del genio greco, e la graziosa e castigata elocuzione; di rimpatto son più originali, più attuali; piaciono meno, penetrano meglio. Agostino e Ambrogio lasciano sentire la scuola con tante antitesi, coll'enfasi, col sottilizzare; Cipriano ha l'ampollosità meridionale; Lattanzio un'acquosa facilità; Tertulliano uno stile ferreo: ma di rimpatto la veemenza di Cipriano è sempre magnanima; Tertulliano ha una robustezza senz' esempi; Ambrogio naturalmente ameno, sempre nobile e pieno d'unzione; Agostino sublime e popolare, accoppia i pregi degli altri, e sa adoprarli a vicenda in una carriera di diversi combattimenti. In tutti poi se la lingua digrada, si rialza lo stile; al difetto di purezza suppliscono il vigore del sentimento, la ricchezza delle immagini, l'elevatezza del vedere. e massime la novità del fondo; pregio notevolissimo in una letteratura che sempre erasi applicata a tradurre o imitare. Girolamo, fra bellezze stupende, tanto nerbo, tanta immaginativa, tanta erudizione, ha le bizzarrie d'un genio sbrigliato; l'espressione sempre energica, sovente naturale, guasta con citazioni disadatte, con triviali riflessi, col non sapersi arrestare a tempo: ma come riuscire corretto se talvolta in un giorno scrivea mille righe, e in una notte compose

il trattato contro Vigilanzio?

E la fretta è il carattere di scritture dettate per occasione: dettate poi fra l'universale scadimento, fra invasioni, fra dispute iraconde, fra grossolana effeminatezza e imbelle scoraggiamento, come pretendervi la sobria e severa purezza che innamora ne' classici? Ne' loro contemporanei trovamino grammatici gelati, retorici ciancieri, cronisti digiuni, poeti da nozze e da idili, tutto ciò che può combinarsi colla depressione morale: i cristiani, filosofi e politici, destinati a meditare e fare, persuadere e governare, sovrastano per convinzione ardente ed operosa, conseguente calore e verità di linguaggio, pel continuo occuparsi degli interessi più attuali e grandiosi dell' uomo e dell' umanità, per l'elevatezza che ritraggono dall'osservare gli eventi non secondo l'impressione istantanea, ma in relazione colle verità eterne e con una vita di cui questa non è che l'ombra e la preparazione. Da tale punto d'aspetto dovean essi ravvisare ben altrimenti le grandezze e il decadimento di Roma.

Quando questa, come or ora vedremo, fu presa dai Gotí, il mondo cristiano esclamò esser vendicato il tanto sangue de' martiri; e da molti discorsi, anche di sant' Agostino, trapela una specie di contentezza per questa grande giustizia. Gli amici dell' antico culto interpretavano invece quel disastro come punizione degli Dei abbandonati, e imputavano ai Cristiani la ruina dell' impero. A costoro Agostino oppose la Città di Dio, curioso lavoro di genio e d' erudizione, tanto complesso di mezzi eppur unico di fine, e il primo monumento di filosofia della storia. Gran potenza doveva conservare il politeismo se Agostino credette d' insister tanto nel provare la superiorità di Dio sugli Dei. Assume egli di mostrare come nel paganesimo giacessero sconvolte le idee di virtù e di gloria, lo riconduce ai veri elementi suoi, il panteismo materialista e l' adorazione della carne, e cerca in esso le reali cagioni della rovina della società, po-

nendo a parellelo le due civiltà che si combattevano.

Gli abitatori delle due città di Dio e del mondo quaggiù vivono mescolati, ma quale trionferà? che fia di Roma? Invece di rispondervi direttamente, egli s' approfonda ne' misteri dell' eternità. scruta i tremendi abissi della giustizia divina e le esultanze della rimunerazione. Quante bellezze nella natura! quante meraviglie nell' industria! quante gioie nell' intelligenza! Agostino divaga nel descriverle, e — Se tanto Iddio largisce a chi ha predestinato alla morte, che farà per coloro che predestina alla vita? » Così dell'una città preconizza la caduta con una convinzione fin allora ignota alla storia, mentre canta il trionfo dell' altra, che da Abele in poi, fra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, peregrinando procede. « Quella venue fabbricata dall' amore di sè, portato fin al disprezzo di Dio; questa dall' amor di Dio, portato fin al disprezzo di Se: l'una si glorifica in sè medesima, l'altra nel Signore; l' una cerca la glo-

ria degli uomini, l'altra non vuol gloria suorchè il testimonio della coscienza; l'una cammina tronsia e pettoruta, l'altra dice a Dio, Tu sei mia gloria; nell'una i principi sono strascinati dalla passione di signoreggiare sopra i sudditi, nell'altra principi e sudditi si rendono reciproca assistenza, quelli ben governando, questi obbedendo».

Come dunque nella sua gioventù, cerca ancora le ragioni della lotta fra il bene e il male, ma pone fuor di questa un Dio immutabile, sorgente unica degli esseri tutti. Il male esiste, ma viene da una creatura, qual è il demonio: gli uomini si disputano la gloria, la ricchezza, i beni, che Dio abbandona ad essi. L'incarnazione futura del Riparatore è la ragione suprema di essere del genere umano, la lanterna nel mar della storia. Viene Cristo, ma allora l'impero si scoscende, e sono le sue ruine che ispirano il libro d'Agostino, la più grande rivelazione del maggior conflitto che la storia ricordi tra i due mondi; l'uno perduto sempre dal peccato, l'altro sempre salvato da Cristo.

Cominciata l'opera nel 411, la pubblicò in ventidue libri successivamente fino al 427; e chi non s'adombri alle incessanti antitesi(24) e allo stile brillantato, chi non s'offenda alle particolarità in cui si sminuzza nel determinare la fine delle due città, volendo applicarvi parola per parola l'Apocalisse senza che gli bastino l'immaginazione per valersi del linguaggio misterioso, e l'alta intelligenza per discernere qual idea convenga o no tradurre in immagini, ammirerà tanto ardimento di pensiero e tanta umiltà di fede, con cui affronta problemi fondamentali, il governo, temporale della Providenza, l'accordo della prescienza col libero arbitrio, gli arcani della morte e della risurrezione. Prima d'ogni altro, Agostino seppe comprendere con uno sguardo l'intera umanità da Adamo fin alla consumazione dei secoli come un uomo solo, solidariamente congiunto nel male e nei patimenti, che dalla fanciullezza alla vecchiaia, passando per tutte le età, compie la sua carriera nel tempo (25); e sotto la contingente varietà degli avvenimenti ond' è tessuta la storia dell'umana famiglia, scopre un disegno immutabile e necessario di essa Provvidenza, il quale gradatamente si compie malgrado gli ostacoli dell' ignoranza e delle passioni.

La storia fin allora era stata atea, cioè considerava la società come avente in sè stessa il proprio fine; nè i più grandi filosofi aveano potuto scorgerne il fine comune, quando le nazioni camminavano ciascuna per la sua via, distinte una dall'altra; il libero arbitrio dell'uomo, la forza, le vittorie, le sconfitte decidevano della loro fortuna. Solo il cristianesimo poteva annunziare che gli uomini sono tutti fratelli, che Cristo è centro dell'umanità, e che l'estendersi del suo regno è il fine, cui le umane cose vengono dirette anche da ciò che sembra ad esse opporre contrasto. Le persecuzioni aveano di ciò offerto una dolorosa ma incontrastabile prova, e i Padri della Chiesa acclamarono che l'attuazione del vangelo è lo scopo a cui la Providenza governa le cose di quaggiù. Sotto questa prospettiva osserva

Agostino gli avvenimenti.

Erasi proposto di rispondere al paganesimo politico dell' Occiden-

te, ma poi si allargò dal suo soggetto, e invece d' una semplice confutazione, diede al mondo un' esposizione si può dire compiuta delle dottrine cristiane. A trattare quel primo assunto egli indusse Paolo Orosio spagnuolo, il quale fecesi a mostrare come, fin da' primordi, gravissime sciagure flagellarono senza tregua l' uman genere; la storia è una ripetizione continua del fallo d' Adamo, una serie di rivolte contro Dio e di conseguenti punizioni, talchè nulla di straordinario erano quelle d' allora, per quanto desolatrici: donde inferisce che la vita è un cammino d' espiazione, per cui l' uomo, traverso un' acerba preparazione, si conduce alla vera felicità, la quale anche in terra può prelibarsi da chi impari dalla religione ad accettar i travagli come si deve.

Allorche, occupata l'Africa dai Vandali, non i Gentili soltanto rinfacciavano al cristianesimo i disastri dell'impero, ma i Cristiani medesimi lagnavansi di non mietere che sventure dalle virtù e dai patimenti, Salviano, « eloquente prete di Marsiglia », scrisse Del governo di Dio, dove, mostrato quanto a torto si giudichi spesso del bene e del male, investiga nella storia la manifestazione della divina giustizia, e non potersi a ragione mover lamento, dacchè così universale vedeasi la corruttela dentro e fuori della Chiesa: anzi con ricche descrizioni e con patetici tocchi istituendo confronto, ne'Barbari devastatori dell'impero indica virtù non mai conosciute o dimenticate in questo, a segno che non siá da maravigliare se essi prevalgano. Palesava in somma di comprendere ciò che nessuno de'suot contemporanei, cioè che la caduta dell'impero darebbe origine a nuova civiltà, costituita sopra il cristianesimo.

(1) Commentario al cap. 11 dell'epistola ai Galati.

<sup>(2)</sup> Quicumque ad Urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium judicum, a quibus copia est danda veniundi, ejusmodi litteras proferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut primo statim profiteantur introitu, quibus polissimum studiis operam navare proponant; tertio. ut hospilia eorum sollicite censualium norit officium,quo ei rei impertiant curum, quam se adseruerint expetisse. Idem immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes (quas proximas putamus esse criminibus) aestiment fugiendas, neve spectacula frequentius adeant, aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin eliam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in Urbe se gesserit quemadmodum liberalium dignitas poscat, publice verberibus adfectus, statimque navigio superpositus, adjiciatur Urbe, domumque redeat. His sane qui sedulam operam professionibus navant, usque ad vigesimum aelatis suae annum Romae licet commorari. Post id vero tempus, qui neglexit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam

impurius ad patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuate commoneat, ut per singulos menses, qui, vel unde veniant, quive sint, pro ratione temporis ad Africam vel ad caeteras provincias remittendi brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adjuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur; quo, meritis singulorum, institutionibusque compertis, utrum quaeque nobis sint necessaria judicemus. Dat. III. Id. Mart. Triv. Valentiniano et Valente III. A. Coss.

(3) Ne siamo accertati dal carme d' Ausonio in onore d' un grammati-

co di Bordeaux:

Quod jus pontificum, quae foedem, stemma quod olim
Ante Numam fuerat sacrificis Curibus,
Quod Castor cunctis de regibus ambiguis, quod
Conjugis e libris ediderat Rhodope;
Quod jus pontificum, veterum quae scita Quiritum,
Quae consulta patrum, quid Draca, quidve Solon
Sanxerit, et Locris dederat quae jura Zaleucus,
Sub Jove quae Minos, quid Themis ante Jovem,
Nota tibi.
De Profess., cap. 22.

(4) Ai primi, ventiquattro razioni giornaliere, agli altri metà soltanto. L'uso di fissare gli stipendi per razioni era generale, e il fisco le ricomprava secondo un prezzo determinato. L'assegno suddetto è per le scuole municipali: nelle imperiali di Treveri i retori hanno trenta profende,

venti un grammatico latino, dodici un greco.

(5) Basti a mostrarne l'importanza il titolo de' capitoli: 1. *praefuti*o: 11. cur genio, et quomodo sacrificetur; 111. genius quid sit, et unde dicatur; sv. variae opiniones veterum philosophorum de generatione; v. de semine hominis, et quibus e partibus exeat; vi. quid primum in infante formetur, et quomodo alatur in utero, etc.; vn. de temporibus quibus partus solent esse ad nascendum maturi, deque numero septenario; viii. rationes Chaldaeorum de tempore partus; item de zodiaco et de conspectibus; ix. opinio Pythagorae de conformatione partus: x. de musica, ejusque regulis; x1. ratio Pythagorae de conformatione partus confirmata; x11. de laudibus musicae, ejusque virtute; item de spalio coeli, terraeque ambitu, siderumque distantia; xiii. distinctiones aetatum hominis secundum opiniones multorum, deque annis climatericis; xiv. de diversorum hominum clarorum tempore mortis; xv. de tempore et de aevo ; xv1. seculum quid sit ex diversorum definitione; xvII. Romanorum saeculum quale sit; xvIII. de ludorum saecularium institutione eorumque celebratione usque ad imp. Septimium et M. Aurelium Antoninum; xix. de anno mayno secundum diversorum opiniones, ilem de diversis aliis annis, de olympiadibus, de lustris et agonibus capitolinis; xx. de annis vertentibus diversarum nationum; xx1. de anno vertente Romanorum, deque illius varia correctione, de mensibus el diebus intercalariis, de diebus singulorum mensium, de annis julianis; xxII. de historico temporis intervallo, deque adelo et mystica, de annis Augustorum et aegyptiacis; xxııı. de mensibus naturalibus et civilibus, et nominum rationibus; xxiv. de diebus, et varia dierum apud diversas nationes observatione; item de solariis et horariis; xxv. de dierum romanorum diversis partibus, deque eorum propriis nominibus.

(6) Cosi conchiude: Haec ut miles quondam et graecus, a principatu Caesaris Nervae exorsus, adusque Valentis interitum, pro virium esplicavi mensura, numquam, ut arbitror, sciens silentio ausus corrum pere vel mendacio. Scribant reliqua potiores aetate, doctrinisque florentes. Quos id, si libuerit, aggressures, procudere linguas ad majores moneo stylos. Aveva in idea l'impero di Teodosio Magno.

(7) Per Valentiniano quando s'associó Valente all'impero, intona: Si qua in te cognatas caelitum potestates hujusmodi esset aequatio, paribus cum sole luminibus globus sororis arderet; nec radiis fratris obnoxia, precarium raperet luna fulgorem; iisdem curriculis utrumque sidus emergeret, pari exortu diem germana renovaret, per easdem caeli lineas laberetur, nec menstruo pigra discursu aut in senescendo varias mulctaret effigies, aut in renascendo parvas pateretur aetates. Ecce formam beneficii tui astra nesciunt aemulari: illis nihil est in mundana luce consimile, vobis tolum est in orbe commune.

Pel ponte costruito sul Reno dall' imperatore stesso: Eat nunc carminis auctor inlustris, et pro clade popularium Xantum fingat iratum, armalas cadaveribus undas scriptor decorus educat; nescivit flumina posse frenari. Tantumne valuit rivus iliacus, ut in auxilium Vulcani flamma peterelur? Profundus didicit, quid parvus evaserit? Defensio ipsa caelestium tuo operi non meretur aequari. Flavium in-

cendisse vindicla est, calcusse victoria.

(8) Per l'eleganza della forma scegliamo questo:

#### ARA PYTHIA.

VIDES UT ARA STEM DICATA PYTEIO PABRE POLITA VATIS ARTE MUSICA SIC PULCHRA SACRATISSIMA GENS PHOEBO DECENS HIS APTA TEMPLIS QUI LITANT VATUM CHORI TOT COMPTASERTISET CANOEN & FLORIBUS HELICONII LOCANDA LUCIS CARMINUM

> NOR CAUTE DURA ME POLIVIT ARTIPEX EXCISA NON SUM RUPE MONTIS ALBIDI LUNA E NITENTE NEC PARI DE VERTICE . NON CÆSA DURO NEC COACTA SPICULO ARCTARE PRIMOS EMINENTES ANGULOS ET MOX SECUNDOS PROPAGARE LATIUS .. EOSQUE CAUTE SINGULOS SUBDUCERE GRADU MINUTO PER RECURVAS LIMEAS NORMATA UBIQUE SIC DEINDE REGULA UT ORA QUADRE SIT RIGERTE LIMITE VEL INDE AD IMUM FUSA RURSUM LINEA TENDATUR ABTE LATION PER ORDINEM

ME METRA PANGUNT DE CAMOENARUM MODIS MUTATO NUMQUAM NUMERO DUNTAXAT PEDUM QUÆ DOCTA SERVAT DUN PRÆCEPTIS REGULA ELEMENTA CRESCUNT ET DECRESCUNT HAS PHOEBE SUPPLEX DANS METRORUM IMAGINES TEMPLIS CHORISQUE LATUS INTERSIT SACRIS.

(9) N' abbiamo già esempi ne' classici, come in Marziale : Rumpitur invidia quidam, dulcissime Juli, Quod me Roma legit; rumpitur invidia.

Blanditias fera mors Veneris persentit amando (10)Permisit solitae nec stygu tristitiae;

che può leggersi a rovescio:

Tristitiae styga nec solitae permisit amando Persentit Veneris mors fera blanditias.

E così il seguente:

Perpetuis bene sic partiri munera seclis Sidera dant patriae et patris imperium.

(11) ... Nec te jucunda fronte fefellit
Luxuries, praedulce malum, quae dedita semper
Corporis arbitriis, hebetat caligine sensus ...
Fingendaque sensibus addis

Verba, quibus magni geminatur gratia doni...

Quoties incanduit ore Confessus secreta rubor, nomenque beatum

Injussae scripsere manus! Et reliquum nitido detersit pollice somnum; Utque erat interjecta comas, turbata capillos,

Mollique assurgit stralis.

Questo mi sembra più felice del pariniano.

La similitudine del cavallo, cara a tutti i poeti da Giobbe in qua, ec-

cola in lui pure, ( De nuptits Mariae ):

Nobilis haud aliter senipes, quem primus amoris Sollicitavit odor, tumídus, qualiensque decoras Curvata cervice jubas, pharsalia rura Pervolat, et notos hinnilu flagitat amnes, Naribus accensis; mulcet faecunda magistros Spes gregis, et pulchro gaudent armenta marito.

Nello stesso epitalamio descrive l'abitazione di Venere:

Hic habitat nullo constricta Licentia nodo,
Et flecti faciles Irae, vinoque madentes
Excubiae, Lacrymaeque rudes, et gratus amantum
Pallor, et in primis titubans Audacia furtis,
Jucundique Metus, et non secura Voluptas,
Et lasciva volant levibus Perjuria pennis.
Hos inter petulans alta cervice Juventus

Excludit senium luco.

Non saprei un passo d'Ovidio da contrapporre a questo, che ricorda Tibullo.

(12) Ha un epigramma, ove, per tutti i santi cristiani, prega celiando un tal Jacopo a non censurarlo. Comincia:

Per cineres Pauli, per cani limina Petri, Ne laceres versus, dux Iacobe, meos

(13) Nel secolo xv su dissotterrato il piedistallo con un' iscrizione di non sicurissima autenticità, che dice: C. Clavdiano v. c. tribvno et notario, inter ceteras vigentes artes que gloriosissimo poetarum, licet ad memoriam sempiternam carmina ab eodem scripta sufficiant, adtamen testimonii gratia ob iudicii sui fidem dd. nn. Arcadius et Honorius felicissimi ac doctissimi imperatores, senatu petente, statuam in fobo divi traiani erigi collogarique iusseriat. Em Bipilicio udou xai mousau Omnpou Kaudiaudu Pmm xai Basiaeiç edesau.

Scaligero (Poetices lib. v, qui et Hypercriticus) chiama Claudiano maximus poeta, solo argumento ignobiliore oppressus, addit de ingenio quantum deest materiae. Felix in eo calor, cultus non invixus, temperatum judicium, dictio candida, numeri non affectati, acute dicta mul-

ta sine ambitione.

(14) Tali sarebbero l'inno di sant' Ambrogio, Deus creator omnium; e quel di Prudenzio per gl'Innocenti, Salvete, flores martyrum. Gli altri più antichi che la Chiesa ancor canti, sono il Gloria in excelsis di sant'Ilario, lo Jam maesta quiesce querela di Prudenzio, e due di Sedulio.

(15) Un poema di sant' Agostino o d'un contemporaneo contro i Donatisti d' Africa è in trocaici rimati:

Abundantia peccatorum solet fratres conturbare; Propter hoc dominus noster voluit nos praemonere, Comparans regnum caelorum reticulo misso in mare, Congreganti multos pisces omne genus hinc et inde, Quos cum traxissent ad litus, tunc caeperunt separare, Bonos in vasa miserunt, reliquos in mare.

Sant' Agostino (De tempore): El magis ex ipsa (vita) corrumpitur quam sanetur; magis occiditur quam vivificetur. (Serm. 138 De verò is Dom.) Ecce venitur et ad passionem, ecce venitur et ad sanguinis esfusionem, venitur et ad corporis incensionem. (De civ. Dei, xvi. 6) Tanquam lex aeterna in illa eorum curia superna. (xvii. 12) Insidelitas gentium cum Dei populum exsultabat atque insultabat esse captivum, quid aliud quam Christi commutationem sed scientibus nesciens exprobabat?... Illius enim spei confirmatio verbi hujus (stat) ileratio. (ix. 1) Partim erudito otio, partim necessario negotio... Uno (vitae genere) in contemplatione vel inquisitione veritatis otioso, altero in gerendis rebus humanis negotioso... Crucisixerunt salvatorem

suum, et fecerunt damnatorem suum . . .

(16) In San Marco di Venezia pretendeasi avere il testo di san Marco evangelista, scritto da lui medesimo, e che formava parte d'un codice dei quattro Vangeli conservato ad Aquileia (Vedi la nota 1a al Cap. x.v.). Quando l'imperatore Carlo IV nel 1353 passò per questa città, ottenne dal patriarca gli ultimi due quaderni di quella reliquia, che comprendono dal versetto 20° del cap. xu sino al fine; e li regalò alla metropolitana di Praga, ordinando di legarli in oro e perle, assegnandovi duemila ducati; e volle che l'arcivescovo e il clero andassero incontro alla reliquia, ed ogni pasqua fosse portata in solenne processione. Gli altri cinque quaderni, rimasti ad Aquileia, furono poi recati a Venezia per ordine del doge Tommaso Mocenigo nel 1420: ma l'umidità danneggiò talmente il manoscritto, che più non è leggibile, e si disputò perfino se fosse latino, e se su papiro o pergamena. I dubbi furono risoluti da Lorenzo della Torre, nel 11 vol. pag. 548 e seg. dell' Evangeliarium quadruplex del Bianchini (Roma 1749). Che questo brano appartenesse al manoscritto d' Aquileia rilevasi anche da ciò che in esso, dove finisce il vangelo di san Matteo, si legge, Explicit evangelium secundum Molthacum, incipit secundum Marcum; e nulla segue. Nel 1778 Giuseppe Dobrowsky, sotto il titolo di Fragmentum pragense evangelii sancti Marci, vulgo autographi, fece a Praga stampare i sedici fogli donati da Carlo IV, e apparve che non era neppure l'antica versione italica, ma quella emendata da san Girolamo.

(17) Tre lettere conosciamo, attribuite a Maria Vergine. La prima, con quella di sant' Ignazio che le diede origine, è d'antica data, non di ri-

conosciuta autenticità.

Un vescovo messinese in occasione di peste ne trasse suori un'altra, che pretese diretta da Maria a Messina, e che ancora vi ottiene gran venerazione: benchè antichissima, la critica non può accettarla, e la Congregazione dell' Indice appuntò i libri ove troppo assolutamente n'era dichiarata l'autenticità. Eccola: Maria Virgo, Joachim silia, humillima Dei ancilla, Christi Jesu crucisixi mater, ex tribu Juda, stirpe David, Messanensibus omnibus salutem, et Dei Patris omnipotentis benedictionem. Vos omnes side magna legatos ac nuncios per publicum documentum ad nos misisse constat. Filium nostrum, Dei genitum, Deum et hominem esse satemini, et in caelum post suam resur-

rectionem ascendisse, Pauli apostoli praedicatione mediante viam veritatis agnoscentes. Ob quod vos et civitatem vestram benedicimus, cujus perpetuam protectricem nos esse volumus. Anno filii nostri XLII,

111 nonas julii, luna xv11, feria quinta, ex Hierosolymis.

Fra Girolamo Savonarola riguardava per autentica la lettera di Maria ai Fiorentini, d'immemorabile antichità: ma e la Chiesa e la critica vi mettono gran dubbi, tanto più che consta solo nel 65 dopo Cristo essere Firenze stata informata della verità da Paolino e Frontino discepoli di san Pietro. Essa dice: Florentia, Deo et Domino nostro Jesu Christo filio meo, et mihi dilecta. Tene fidem, insta orationibus, roborare patientia. His enim sempiternam consequeris salutem apud Deum.

(18) Virgilium pueri legant, ut poeta magnus omniumque praeclarissimus atque optimus, teneris imbibitus annis, non facile oblivione

possit aboleri. De civ. Dei, 1. 3.

(19) — Platone (dic'egli) mi ha fatto conoscere ii vero Dio; Gesù Cri-

sto me ne ha mostrato la via ».

(20) Nella Città di Dio ha un intero capitolo sulla Sibilla Eritrea, quae inter alias Sibyllas cognoscilur de Christo evidentia multa cecinisse. E racconta che in Italia seppe che alcune ostiere vantavansi di dare ai viaggiatori certi formaggi, che li cambiavano in bestie da soma, le quali esse adopravano pe' loro servigi, poi vi restituivano la forma primitiva; e benche trasformati, conservavano la ragione. Ma, soggiunge, tali cose sono false o talmente rare, che poca fede vi si può prestare: pure s'ha da credere fermamente che Dio è onnipotente, e può far quel che vuole a castigo o a ricompensa; che i demoni sono angeli divenuti cattivi per le colpe, e che non possono se non quel che viene loro permesso da colui, i cui giudizi sono talvolta secreti, non mai ingiusti. Lib. xviii. c. 18. E merita esser letto tutto per vedere l'efficacia delle credenze comuni sopra un' elevata intelligenza, e per ispiegare le opinioni delle fatuchierie, di cui parleremo al Cap. cxiiv.

(21) De civ. Dei, 1. 29. Vedi DE MAISTRE, Du pape, IV. 4.

(22) Confutazione di Fausto Manicheo.

(23) De civ. Dei, x11. 2; xv. 1.

- (24) È curioso vedere come giustifichi, anzi lodi le antitesi, dicendo che nelle opere di Dio le apparenti contraddizioni producono bellezza, come nello stile le antitesi, « bellissimi ornamenti dell' eloquenza; e come questi contrapposti rendono più bello il parlare, così, per una eloquenza di contrapposizione non di parole ma di cose, si compone la bellezza del secolo ».
- (25) De quaest. octogintatribus, q. 58, e De civ. Dei, x. 14. Ecco prevenuti Pascal e Bossuet.

### CAPITOLO LII.

## Trasformazione delle arti belle.

Dopo l'archeologica restaurazione di Adriano le arti andarono a precipizio. Già un gusto immiserito palesa la porta de' Bòrsari a Verona, colle colonne a strie torse, e sovrapposti alle nicchie frontoni a vicenda angolari e tondi. Nelle terme di Diocleziano, il quale volle trascendere quante se n'erano fatte sin allora, stracaricaronsi le volte di ornamenti, i quali cadendo uccisero molte persone. Nel suo meraviglioso palazzo a Spalatro, l'arcata nasce dalle colonne senza cornicione; queste posano su modiglioni invece di piedistalli, e una schiera sopra l'altra senza che una linea continuata accenni una soffitainterna ; le cornici, invece di tirare orizzontalmente dall' una all'al-; tra colonna, circolano col fregio attorno di un' immensa arcata; aggiungete ornamenti, profusi senza sobrietà nè significazione nè effetto, onde la superfluità genera confusione. Le proporzioni più non si osservarono; pesanti e secche modanature, gosti e meschini protili, archi senza archivolto, colonne spirali o elittiche, e persino nel medesimo peristilio se ne posero di differente altezza. Eppure l'arte spiegava maggior libertà ed ampiezza nel gettare francamente le volte da una colonna all'altra senza bisogno di piedritto, ampliando cosìgli intercolunni, e dando snellezza e luce ai portici.

Sì rapidamente degradò la scultura, che i giganteschi modiglioni in marmo, i quali decorano il magnifico tempio della Pace, non vantaggiano sui lavori de' secoli barbari. La noia del bello si rivela nella cupidigia del singolare: le statue degli Dei staccaronsi dalle sembianze umane per ridiventare simboliche all'orientale; il Mitra, odio Sole, effigiavasi con viso di leone e piccole ali e un serpente attorcigliato alla persona e molti simboli. Anche i busti diminuiscono di rilievo, di correzione, di disegno; tutta la rappresentazione perde di carattere per modo, ch' è necessario aiutarne l'intelligenza per mezzo di scritture. Costantino, che tanto fece fabbricare nelle due città capitali, per ornare le sue terme a Roma portò di Grecia i colossi di Montecavallo, che l'epigrafe certo posteriore attribuisce a Fidia e Prassitele; ma in molto maggior numero opere trasferì da-Roma a Costantinopoli, e per erigere edifizi nuovi fu ridotto a spogliare gli anteriori, acconciandone i frammenti in maniera disgraziata, quasi non si trovassero tampoco scarpellini per copiare l'antico.

Ma qui pure avvicinavasi alla materia la scintilla dello spirito, perocchè le rivoluzioni che si fanno nell'idea, portano conseguenze intutti i fatti; e come la morale privata e pubblica e la letteratura, così

anche le arti belle doveano dal cristianesimo ricevere un mutamento radicale, e non essere distrutte ma compite. Quelle sensuali che effigiavano l'idolo o il monarca, poi identificavano l'idolo col Dio, non poteano ispirare che abominio ai primi Cristiani; ma ben tosto dall'essere mero trastullo de' fortunati, blandizie de' sensi, corredo della ricchezza, essi doveano chiamarle ad ornare le solennità d'amore e di dolore, associarsi alla nuova civiltà per esprimere l'aspirazione ad un perfezionamento, di cui continuo è il desiderio in questa vita, ma il compimento non si dà che nell'altra.

Fin dal loro nascere i Cristiani usavano alcuni simboli, esprimenti le loro credenze: sulle tombe intagliavano palme, cuori, triangoli, viti, pesci, croci, specialmente il monogramma , cioè Cristo, col nome dell'estinto. Null'altro che questi simboli tollerava l'austero Tertulliano, il quale, confondendo l'arte cogli abusi, riprovava qualsifosse effigie, sin quella del Buon Pastore: ma gli altri dottori mostraronsi più condiscendenti alla natura umana nella sua inclinazione a rappresentarsi ai sensi gli oggetti consacrati nella sua memoria

e nella sua venerazione.

Roma posa sovra un terreno vulcanico, e le lave indurate, il peperino, la pozzolana da una parte, dall'altra il più moderno travertino, sedimento del Teverone, prestarono materiali a fabbricarla. Dallo scavo di queste materie, massime presso porta Esquilina, risultarono grotte vastissime, serpeggianti sotto la gran città, e talvolta a vari piani sovrapposti. Pare che di buon' ora s' introducesse l'uso di seppellire in alcune di esse catacombe la gente vulgare, entro cellette o loculi, ricavati nelle pareti l'uno sopra l'altro a maniera di colombaio.

I Cristiani, forse condannati a lavorare in que' sotterranei, o che vi cercarono oblio e nascondigli, ne fecero il luogo di loro convegno e i dormitori (coemeteria), come con fausta parola chiamavano i sepolcreti dei fratelli saliti a Dio. Quest' opinione vulgata appoggiasi sovra esempi consimili di Napoli, di Siracusa, di Parigi: ma renderebbe perplessi intorno alle reliquie che se n' estraggono, e supporrebbe un accomunamento de' riti cristiani co' gentileschi, troppo repugnante dal primitivo zelo; laonde qualche moderno credette dimostrare vittoriosamente che le catacombe cristiane furono fatte a bella posta, e i Gentili come non poser mano a scavarle, non poterono servirsene.

Lunghi androni sotterranei, con nicchie a più ordini scavate nei fianchi, tratto tratto riescono a camere decorate di stucchi, e a cappelle destinate a celebrarvi i sacri misteri. Dopo che più non furono necessarie a celarvisi, si venerarono come teatri di quelle scene devote, ove i fedeli, commemorando i martirizzati, preparavansi ad imitarli; e i pii morendo chiedevano di dormire a lato a quei santi, per partecipare alle loro intercessioni. Furono pertanto frequentate dalla divozione fin al secolo xu, quando Pietro Mallio ne diede l'enumerazione; ma poi restò visitata soltanto quella cui s'entra per la chiesa di san Sebastiano.

Pontificando Sisto V, si tornò l'attenzione a questi antichi sepol-

creti, ed egli ne fece estrarre delle reliquie; pietà che si estese, e che fu poi regolata da Clemente VIII e da altri, acciocchè non si confondessero le ossa de'santi e i distintivi del martirio con avanzi profani. Qualche erudito ne fece oggetto di studio; e Onofrio Panvinio enumerò quarantatrè catacombe a Roma, e discorse i riti e le adunanze che vi si tenevano: Antonio Bosio le esplorò per più di trenl'anui, e senza misurare spese e fatiche ne levò i piani, disegnò le pitture, le sculture, i sarcofagi, gli altari, gli oratori, e ne tessè l'opera della Roma sotterranea, che, pubblicata postuma, fu riveduta ed ampliata da Paolo Aringhi nella Roma sotterranea novissima, di maniera che se ne diffuse la cognizione, e si eccitarono nuove ricerche. Marc' Antonio Boldetti, nelle Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri e degli antichi Cristiani di Roma, sebbene insista specialmente sull'autenticità delle reliquie e sui decreti della Chiesa in tal proposito, esibì insieme i disegni di molti oggetti scoverti nelle catacombe, e continuò lunghe indagini di conserva col Marangoni; ma quando stavano per pubblicare gli studi di tanti anni, il fuoco li distrusse, e solo pochissimo il Marangoni ne pubblicò. Per commissione di Clemente XII, il Bottari si applicò a questa ricerca con ricchissima erudizione ma poca diligenza e pochissimo sentimento dell'arte cristiana. Miglior esame vi portò il padre Marchi, in un'opera che le ultime vicende hanno sospesa, e che divenne il fondamento ad altre di forestieri (1).

Da quelle grotte, che sono pel curioso una delle meraviglie di Roma e pel devoto un santuario di pietà e di speranze, si trassero in diversi tempi avanzi d'arte, che venivano collocati nelle chiese, massime di San Martino ai Monti, Sant'Agnese, San Giovan Laterano, Ara Coeli, Santa Maria Maggiore e Santa Maria Transtevere, e che poi si

pensò raccogliere in un Museo Cristiano nel Vaticano.

Delle figure le più sono ad incavo, empito di minio, colore de' trionfanti che qui dinotava un nuovo genere di vittorie: appena arrivano ai cento in tutta Roma le opere di bassorilievo, a cencinquanta nella restante Italia, e quaranta in Francia: non mancano musaici. E rappresentano il Buon Pastore; san Pietro col gallo; l'orante, cioè un uomo o una donna, stanti, cogli occhi al cielo e le mani protese; il fossore in atto di sterrare, col riscontro spesso di una figura portante la lucerna.

Fra isimboli che si conservavano come passaggio dall'iniziazione dei culti antichi alla realtà ed alla storia, sono le sigle A  $\Omega$ ,  $\mathcal{P}_{L}$ , IH, indicanti Cristo; la colomba posata sul ramo di palma con una stellanel becco, o che beve dal calice; cervi che corrono al fonte; pesci in asciutto; un gallo che annunzia il mattino dell'eterna giornata; due mani erette al cielo, o due mani e due piedi disposti a croce; il delfino, simbolo del tragitto delle anime verso una riva ospitale; l'àncora della speranza, o un semplice ramo d'ulivo; talvolta il cuore, che i Gentili appendevano al collo de'loro fanciulli. La croce era segno usitatissimo; e dapprincipio si faceva greca, cioè a braccia eguali; nel secolo III si allungò, quando vi si appose il Crocifisso, ignoto a' primi tempi; com' era inusato il calice, da cui più tardi si fece

sporgere l'ostia, o fu posto in mano all'evangelista di Patmo col serpente. Il serpente, nota di salute ai Greci che l'attribuivano al dio della medicina, ed agli Ebrei che ricordavano quello eretto nel deserto, passò a significare lo spirito del male, e si figurò vinto a piè della Croce, poi più tardi conculcato dalla Immacolata concetta. Talora il maligno esprimevasi col corvo; ma solo nel medio evo fu introdotta la sconcia forma di mezz'uomo e mezza bestia. La forza irrazionale trovasi talora rappresentata col leone, che dappoi fu posto fuor delle chiese con un agnello o un fanciullo in gola; altre volte, indicando la forza morale, sostiene la sedia vescovile, o il cero pasquale, o colonne.

Alle allegorie si aggiungono rappresentazioni storiche, desunte dal nuovo Testamento, come le parabole del Vangelo, o dell' Apocalisse il libro dei sette suggelli, il candelabro dei sette rami, i quattro angeli dei quattro venti, i ventiquattro vecchioni, la bilancia, la dona inseguita dal dragone: non ne mancano di cavate dai Gentili o dalla tradizionale sapienza, quali sarebbero l'Orfeo, le Sibille, le Muse: e scene di vendemmia, che raffiguravano pel pio artista una vita matura, e da cui stavasi per ispremere il succhio spirituale. La morte, effigiata dai Greci in gent di graziosa mestizia colla face rovesciata, non aveva emblemi tra' primi Cristiani, e furono i Gnostici che intro-

dussero la forma dello scheletro (2).

I nomi di santo, caro, innocente, dolcissimo, allestano l'affello verso il defunto; l'in pace, frequente imitazione degli Ebrei, la fiducia religiosa che fa men tristi gli avelli; mentre negli epitafi romani l'idea d'una vita futura era mentosto credenza che augurio. I caralteri romani vi sono deformati, ineguali, filti, raccorci, misti a let-

tere greche (3).

Anlichissimo era l'uso dei doppieri accesi ai feretri; e sebbene Tertulliano riprovi lo spargervi fiori, troviamo usitato questo bel simbolo della bellezza e fragilità della vita. V'avea sepolture private, bisomi, trisomi, cioè per due, tre o più cadaveri; e alcune separate pei fanciulli vissuti men di quaranta giorni. Spesso il cadavere acconciavasi con aromi, donde quella fragranza che spesso si legge usciva dalle tombe dischiuse.

I sarcofagi s' introdussero quando alla nuova religione diedero il nome senatori e ricchi. Il primo, di cui l' età sia accertata dall' iscrizione, è di appena due anni anteriore alla morte di Costantino (4): ma forse il più antico è quello della villa Pamfili, figurante portici alla corintia, sotto cui quindici personaggi che circondano Cristo, in toga sopra sedia curule, bello del volto, e colle chiome spantite sal capo, al modo che suole ancora figurarsi. Sui sarcofagi per lo più si scolpiscono scene evangeliche, come l'adorazione dei magi o la benedizione dei fanciulii: talvolta anche della mitologia, o pagane reminiscenze, talchè non meno di Giona e Noè vi appaiono Deucalione e Giasone, e le agapì non differentemente dai banchetti profani. Imperocchè l'arte plastica greca rivaleva sulle concezioni giudaiche; e massime dopo che la Chiesa non più fu costretta a nascondersi, si palesò il contrasto fra i comandi a metà pagani de' signori, tendenti

a ridur materiale il culto, e il genio riordinatore e progressivo della Chiesa, che sostituiva la storia all'allegoria: la qual lotta impedi qui

pure la trasformazione totale, cui il cristianesimo aspirava.

Intanto era nuovo questo prendere a soggetto, non più la forza e la leggiadria nella più vistosa appariscenza, bensì la bellezza che viene dall' interno, i patimenti, l' ascetismo: e l' uomo dei dolori, la vergine madre, vecchi plebei, donne piangenti, esprimevano una religione insolita, per cui la vita era un' espiazione, e che rendeva sacre le lagrime, e nell' amore e nella speranza trovava una significazione morale alla gioia e ai tormenti: anzi, per protestare contro gli abusi del bello, alcuni effigiavano la divinità in forma umile e servile. Quando la Chiesa divenne trionfante, più non ebbe a temere diquel che a principio potea parerle un inciampo; e non che repudiare le arti, se le appropriò, purificandole come tutto il resto; e conoscendole capaci di produrre effetti morali e intellettuali qualora sentano la propria elevatezza, se le rese ferme ed eloquenti ausiliarie

nella promulgazione della divina parola.

Nella vicenda di persecuzione e di tolleranza, corsa per quattro secoli, i Cristiani fabbricarono qualche cappella in Roma stessa: A-driano, dopo udita l'apologia di Quadrato, permise si radunassero in celle che s'intitolarono Adrianee: e già avanti Costantino, più di quaranta chiese aveva la sola città. Ma sol dopo ottenuta la pace e il trionfo si potè alzare templ artisticamente, ed abbellirli di effigieed ornamenti. Papa Silvestro, avuto in dono da Costantino il palazzo di Laterano, vi fece disporre un battistero ottagono, consacrato al Battista, dal quale prese nome la chiesa vicina di San Giovanni Laterano, dove ancora il pontesice prende possesso della città e del mondo (urbis et orbis princeps). Distrutto il circo di Nerone, Costantino v'alzò una chiesa al principe degli apostoli; fabbricò quella di San Paolo fuor delle mura, e San Lorenzo e Sant' Agnese. Quest'ultima, in una valle sparsa di catacombe tra la via Salaria e la Nomentana, fu conversa poi in cappella funeraria ove Costanza figlia dell'imperatore venne deposta entro stupendo sarcofago di porfido, ornato di bacchiche allegorie. Simboli eguali appaiono nel musaico del vicino battistero rotondo.

La chiesa dedicata in Roma a santa Prisca là dove sorgeva il palazzo di questa, battezzata da san Pietro e considerata come la prima martire, arieggia alle catacombe, con un sepolcro, un altare, una cappella. Quella di San Clemente, che è anteriore a Teodosio Magno, conserva inalterata la forma rituale, cinta d' un atrio a colonne e con un pronao; dentro in tre navate, di cui la mediana ha undici metri di sfogo, quattro la destra, sei la sinistra, con anomalia non rara; ampia scala conduce alla tribuna, sotto cui si apre la confessione colle reliquie. Anche San Silvestro, Sant'Ermete, San Martino ai Monti in Roma furono elevati al di sopra di oratori sotterranei. Galla Placidia, figlia di Teodosio, volle che la chiesa de' Santi Nazario e Celso in Ravenna imitasse gl'ipogei; e vi collocò le tombe per sè, pel fratello Onorio, pel marito Costanzo e pel figlio Valentiniano III (5). A Leon Magno s'attribuisce San Pietro ne' Vincoli a Roma, e ignoria-

mo donde togliesse quelle colonne d'un dorico assai più alto del pestano.

Costantino imperatore e i primi successori suoi non abbatterono nè mutarono i tempi pagani; ma ciò si fece via via che il cristianesimo prevaleva. Uno dei primi che fossero ridotti a chiesa fu Sant'Urbano fuor porta Capena, sopra la fontana di Egeria, di cotto, con portico di quattro belle colonne. Però tempi così piccoli come i pagani mal potevano servire al popolo intero, che congregavasi a partecipare della preghiera e del sagrifizio, e ad ascoltare i dogmi della fede e i precetti della morale. Più opportune a tal uopo venivano le basiliche (pag. 289), recinti coperti, nei quali raccoglievansi i mercadanti agli affari, gli oratori a discutere, i magistrati a sentenziare. Dieci ne aveva la sola Roma, che altrove nominammo; e mentre i templ per lo più abbellivansi esternamente di numerosi colonnati, della basilica non si vedeano che mura. La sala interna formava un quadrilungo, tripartito da due serie di colonne, le quali riuscivano ad un semicerchio, alzato d'alquanti gradini, e coperto d'un emiciclo: In questo abside o tribunale sedeva il pretore, con attorno i giudici e rimpetto gli avvocati: in gabinetti attigui si tenevano gli scrivani minori, uffiziali intenti a risolvere o conciliare i piati insorti fra negozianti: alcune basiliche erano provedute di loggie in alto per comodo degli spettatori. Siffatte erano opportunissime alle riunioni dei Cristiani, non solo per la capacità, ma anche per la distribuzione, collocandosi in mezzo del tribunale l'altare, sulla cattedra del magistrato il vescovo, attorno ad esso il clero, nel resto i fedeli, e sulle loggie le vedove e le vergini devote. Dicono che la prima basilica volta ad uso cristiano fosse in Roma la Porcia, e servisse di modello alle chiese che conservarono quel nome.

· Mentre papa Liberio con un senatore romano ideava la chiesa di Santa Maria Maggiore, cadde la neve, benchè fosse agosto entrante; e su quella un angelo delineò la pianta della fabbrica. Questa leggenda attesta che s'attribuiva alle costruzioni sacre un senso superiore al capriccio dell'artista; e sembra che ogni parte fosse rituale, come già nel tempio ebraico. Allorchè fossero arbitri della scelta, i Cristiani costruivano le chiese sulle alture, lunghe due volte la larghezza, e colla cella rivolta ad oriente. Prima incontravasi l'atrio o paradiso, portico a colonne largo quanto la chiesa, e talora formante un cortile quadrilatero (6). Ivi si deponevano gli estinti, col capo verso levante, ad aspettare la resurrezione. Del sepellire in città, vietato rigorosamente dalle XII Tavole (7), più non s'aveva serupolo, come mostrano le tombe di Costantino e d'Onorio: un campo fuor della chiesa serviva ai più: alcuno impetrava di collocare i suoi cari presso i martiri, come sant' Ambrogio depose il fratello Satiro vicino a san Vittore. Solo i vescovi poteano essere sepolti nelle navate della chiesa; la famiglia imperiale sotto la sacra soglia.

naos) vicino alla porta aveano accesso i penitenti non iscomunicati, e i catecumeni che udivano il vangelo senza poter assistere al sacrifizio: La seconda (navis), ad uso degl'iniziati, n'era separata trasver-

salmente per un muro a tre porte; quella a destra per gli uomini, la sinistra per le donne, la mediana per le processioni. Nella nave di mezzo, riservata alle cerimonie religiose, avevano posto i leviti e i tre cori cantanti attorno ai tre pulpiti o amboni. Questi si faceano ottagoni o quadrati (8) con musaici e scolture; e l'uno serviva per l'orchestra, uno per l'epistola, dall'altro i diaconi leggeano il vangelo e le lettere dei vescovi. Davanti agli amboni stava la colonna del cero pasquale. La sedia del vescovó dietro all'altare occupava il centro dell'abside, che poi si chiamò presbitero, e che avea la volta dorata, e a lato i pastofori. All'estremità delle navi minori il senatorium ed il matroneum servivano pei patrizi e le dame. Al sacrario (cella, hieration), separato dal restante tempio con un arcone trionfale. si saliva per tre gradini; un velo colorato lo toglieva agli sguardi; nè ad altri che al sacerdote era dato penetrarvi. Stava sotto di esso la confessione, cripta delle ossa de' martiri, sopra cui ergevasi l'altare, unico all'unico Dio. Sopra di quello pendea la piscide. spesso in figura di colomba, entro cui conservavasi l'eucaristia; e attorno lampade di varie forme, appese al baldacchino in triangolo (ciborium) che era sorretto da quattro colonne. A questa generale distribuzione molte varietà s' introducevano.

Per edificare più prontamente, e trovandosi già le arti in decadenza, alle chiese s'adattavano colonne tolte ad edifizi diversi. e perciò di grandezza disuguali. Invece d'accorciare le troppo lunghe o rialzare con uno zoccolo le brevi, sì sbandì l'architrave, e dall' una all'altra gettaronsi archi, sorgenti immediatamente da esse; metodo già conosciuto, allora fatto generale. Nella basilica di San Paolo fuordelle mura (9) ventiquattro colonne di pavonazzetto furono portate dalla Mole Adriana, i cui elegantissimi capitelli discordavano dalle sedici aggiuntevi forse quando Teodosio ed Arcadio l'ampliarono; divideano esse la basilica in cinque navate, che con una trasversale formavano croce, e davano un vedere ben più grandioso e magnifico che i peristili esterni degli antichi: tutti gli archi impostavano sulle: colonne. In Santa Costanza le colonne sono binate, non nel senso della circonferenza, ma secondo il raggio della rotonda; quali pure in una chicsa presso Nocera de' Pagani, e in non poche posteriori. Iltempio pagano ricevea luce dalle porte o da un foro nella volta o da lampade; ne' cristiani finestre rotonde ed arcuate trasmettevano una luce, temperata da vetri a colore che rappresentavano al popolo le storie bibliche o dei santi.

Moltiplicaronsi poi le chiese a Roma, e in esse potrebbe seguirsi passo a passo l'architettura nel dechino e nel risorgimento, nessuna: età così infelice trovandosi che qualcuna non ne ergesse per munificenza o devozione de' pontefici. Anche nelle altre città se ne aprivano man mano che il cristianesimo vi era piantato, prediligendo le forme rituali nelle piante, nell'elevazione e negli ornamenti. Quando poi il culto non si limitò ad un martire solo, crebbero gli altari, il che coll'interrompere le linee alterò la semplicità del disegno; molto più quando s' introdusse la profana pompa de' mausolei.

Edifizi considerevoli son pure i battisteri. Nelle rovine della casa

di Prisca a Roma, ove credono abitasse san Pietro, mostrano un capitello incavato, nel quale è fama ch'egli battezzasse, con acqua dapprima sacra a Fauno: aggiungono ch'egli amministrasse quel sacramento in una catacomba della via Salaria, e in quella dove poi fu sepolto presso un luogo ch'ebbe nome di Fonte san Pietro. Dappoi si eressero a quest'uopo edifizi presso le acque, accanto alle chiese, alle quali talora erano congiunti per via di portici, come si vede ad Aquileja. Presso al palazzo Laterano, Costantino o san Silvestro fece il suntuoso battistero che ancora sussiste, con più ordini di magnifiche colonne di porfido o marmo, e membrature di edifizi antichi, senza unità di stile e di proporzioni : nel mezzo vaneggia il bacino, a cui si scende per alquanti scaglioni, ottagono come tutto l'edifizio, al quale precede un portico pei neofiti aspettanti; e serbasi ancora pei solenni battesimi amministrati dal papa. A tal uso furono pure ridotte in Roma le terme pubbliche di Novato, fratello delle sante Prassede e Pudenziana; il bagno del loro padre senatore Pudente; e quello di santa Cecilia, chiuso ora nella bella chiesa che da questa trae il titolo. Ottagona se ne volca per lo più la pianta; ma talora quadra, rotonda o a croce, con gallerie in alto, e una cappella coll'immagine del Battista, o di san Pietro che battezza Cornelio, o altra da ciò. Alle vasche giungeva l'acqua per doccie sotterranee, talchè il vulgo credeva si empissero miracolosamente. In quel di Sanl'Andrea, rifabbricato da Leone III, la fonte era circondata da colonne di porfido; e di mezzo ne sorgeva un'altra, portante un agnello d'argento che versava l'acqua. Talora era un vaso isolato, sorretto da colonne o da animali simbolici. Un solo battistero faceasi per diocesi, e a Pasqua e Pentecoste soltanto si compiva la cerimonia: lo perchè i battisteri dovevano essere molto capaci. Sulla forma dei primi se ne costruirono poi molti nel medio evo (10).

La decorazione e la sfragistica si esercitavano nei dittici, ove scriveansi i nomi dei santi e dei benefattori, da commemorare alla messa, ne' troni dei vescovi, negli altari e altarini, ne' candelabri, pe' re-

liquiari, nelle coperte dei libri rituali.

Coloro che non giudicheranno queste opere col sentimento, ma le scruteranno colla critica artistica, non dimentichino che era un'età di universale decadenza; e già imperante Costantino tal penuria si pativa d'artisti, che si dovettero dilapidar le fabbriche anteriori onde fornire le nuove. L'arco alzato a' suoi trionfi è tutt'insieme più maestoso che quel di Settimio Severo; ma gli ornamenti furono levati dall'arco e dal fôro di Trajano, e mal raccozzati con lavori di nuovo, scarsi di quell'arte di profilare che produce la grazia. Di questa mancano affatto le immagini del Salvatore e dei dodici Apostoli ch'egli fece porre in argento a San Giovanni Laterano, ed altre statue dell'età sua in Campidoglio, come pure le medaglie e monete : e per erigergli una statua, si pose il suo capo sovra un antico Apollo. Di quel tempo si fusero le porte di bronzo di San Paolo, perite nell'ultimo incendio, con incise figure e rabeschi contornati d'argento, ove la ricchezza mal potè velare lo scadimento dell'arte. E tanto fra il popolo scemava il culto del bello, che fu necessario vietare si demolissero mausolei, archi e colonne per capriccio o per bisogno di murare, e istituire un magistrato per difendere colla forza i pubblici

monumenti (11).

Come dapprima la Grecia aveva allattata l'arte romana, così questa si trapiantò in Grecia con Costantino, e le costruzioni da lui fino all'imperatore Giustiniano derivano affatto dalle latine, e primieramente l'ippodromo e la gran cisterna di Costantinopoli; latine leggende portano le medaglie bisantine, e perfin la lupa romana. Sol al tempo di Giustiniano e colla fabbrica di Santa Sofia appare quel che volle dirsi stile bisantino, non bene definito nè cronologicamente nè artisticamente, ma che infine potrebbe ancora dedursi da edifizi romani, e specialmente dalle terme, preferendo cioè alla sala delle basiliche la pianta rotonda e le cupole semicircolari, e tutto ornando di musaici e di pietre multicolori, e d'una ricchezza di ori, figure, rabeschi, opposta alla semplice nudità che dai Latini fu sempre preferita.

(1) Panvino, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos, et de eorumdem caemeteriis, 1574.

Maranconi, Appendix de caemcterio sanctorum Thrasonis et Saturnini, e Acta sancti Victorini, 1740.

Boldetti, Sopra i cimiteri dei santi Martiri.

Bottari, Roma sotterranea, 1737-54. Le tavole sono le stesse del Bosio.

MARCHI, Monumenti delle arti cristiane primitive della metropoli del cristianesimo. Roma 1844.

Rome souterraine, che si pubblica oggidi a Parigi.

- (2) Che però lo scheletro non fosse mai essigiato dai classici, come asseriscono molti trattatisti d'arte, è smentito da pitture e bassorilievi; nel museo Borbonico si ha una donna che sparge di siori lo scheletro del suo bambino; uno scheletro dalla cui bocca esce una farsalla, simbolo dell'anima; un altro che balla al sauto sonato da Sileno, primo cenno delle danze dei morti.
- (3) Semplicissimi sono gli epitafi: Lazarvs amicvs noster dormit martyri in pace neophitvs lit ad devm respectvs qvi vixit annos v et menses vi)i, dormit in pace alexander mortvvs non est sed vivit svper astra.

È particolare questo di Vicenza: martina cara conjux que venit de gallia per mansiones l ut commemoraret memoriam dulcissimi mariti sui bene quiescas dulcissime mi marite. (Giovanni da Schio, Le antiche iscrizioni di Vicenza, 1850).

(4) IVN, BASS. V. C. QVI VIXIT ANNIS XLII. II IN IPSA PRÆFECTVRA VBBI NEOFF-TVS IIT AD DEVM VIII KAL. SEPT. EVSERIO ET YPATIO COSS. E VEČI BOTTARI,

(5) A. F. Quast, Die altehristlichen Bauwerke von Ravenna, von v bis zum ix Jahrhundert historich. geordnet, und durch Abbildungen erklartert. Berlino 1842.

Gli edifizi di cui tratta, sono: 1. Ecclesia ursiana, cioè la cattedrale,

edificata poco dopo il 400, ora tutta rimodernata; Ecclesia Petriana, distrutta da tremuoto nell' vili secolo; San Lorenzo in Cesarea, edificata da Luscrizio cameriere d' Onorio, distrutta nel 1553; battistero della cattedrale, eretto da Neo vescovo (425-30), fabbrica delle più rimarchevoli di Ravenna; battistero della Petriana, distrutto; basilica di san Giovanni Evangelista, costruita da Galla Placidia; basilica di santa Croce, della medesima, rovinata; cappella de' santi Nazario e Celso, della medesima; San Giovanni Battista e Sant' Agata, rimodernate; Sant' Agnese, distrutta; San Pietro, ora San Francesco, cappella nel palazzo arcivescovile.

n. Epoca di Teodorico:Santa Maria in Cosmedin, già battistero ariano; San Teodoro;San Martino in caelo aureo, ossia Sant'Apollinare nuovo; palazzo di Teodorico, mausoleo del medesimo; portico della piazza maggiore.

m. Costruzioni posteriori sino alla morte di Agnello arcivescovo (566); Santa Maria Maggiore, rimodernata nel xvi secolo; San Michele in Affricisco, consacrata nel 545, or quasi distrutta; San Vitale; Sant' Apollinare in Classe, consacrata nel 549; Sant' Andrea e Santo Stefano.

rv. Ultimo periodo, sino al 900; San Severo in Classe, distrutta al principio del corrente secolo; monastero di Sant' Apollinare, e abbellimenti delle parti interne della basilica fatti nel 642-77; devastazioni posteriori di Classe, e risarcimenti sotto Leone III; poi, per le incursioni dei

Saracini, si portò in città il corpo di sant' Apollinare.

(6) Ancora si vede in Roma a San Lorenzo, a San Giorgio in Velabro, a Santa Maria Transtevere, e alquanto modificato a San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore ecc. I cortili si hanno a San Clemente, ai Quattro Santi Coronati, a San Lorenzo in Roma, a Sant' Apollinare e San Giovanni della Sagra in Classe a Ravenna, alla cattedrale di Parenzo in Istria, a Sant' Ambrogio di Milano . . . Quest' ultima basilica, San Zeno di Verona e Santa Maria di Torcello sono quelle dell' Italia superiore, che per avventura conservano maggiori elementi della basilica antica.

(7) Hominem mortuum in urbe ne sepellito, neve urito. La ragione politica di ciò era che la tomba dava la proprietà d'un luogo, e la città

non doveva essere di verun privato.

(8) A quello di Sant' Ambrogio in Milano servirono due arche funera-

rie, una sovrapposta all' altra.

(9) Bruciata il 21 luglio 1832, ed ora ricostruita. Vedi Ciampini, Synopsis de sacris aedificiis a Costantino constructis. Roma 1691.

Calcolano essersi fabbricate in Roma

| nel secolo |      | chiese          | 2  | nel secolo     | XI    | chiese         | . 7       |
|------------|------|-----------------|----|----------------|-------|----------------|-----------|
|            | 111  | )<br>N          | 5  |                | XII   | <b>5111000</b> | é         |
|            |      |                 | _  | <del></del>    |       | 49             | .0        |
|            | 14   | <b>&gt;&gt;</b> | 17 |                | XIII  | >>             | 16        |
|            | V    | D               | 8  | · <del>_</del> | XIV   | »              | 8         |
|            | VI   | *               | 12 |                | XA    | 20             | <b>30</b> |
|            | VII  | »               | 5  |                | XVI   | . >            | 95        |
|            | V111 | <b>»</b>        | 11 |                | XVII  | 20             | 62        |
|            | 1X   | <b>»</b>        | 7  |                | XVIII | »              | 7         |
|            | X    | <b>»</b>        | 1  |                |       |                |           |

(10) Il San Giovanni di Firenze, mal creduto tempio di Marte, mentre la dissonanza delle parti lo attesta eretto ne' bassi tempi; il circolare di Pisa; il San Giovanni di Parma, a sedici faccie dentro e otto fuori, cominciato il 1196 da Benedetto Antelmani, e finito verso il 1260; il dodecagono di Canosa; il San Giovanni in Fonte a Verona, ottagono, come quelli di Cremona, Volterra, Pistoia, ecc.

quelli di Cremona, Volterra, Pistoia, ecc.

(11) Centurio nitentium rerum. — Amniano Marcellino, xvi. 6. Cod. Teod., lib. ix. tit. 17; lib. xvi. tit. 49; Cod. Giust., tit. De sepulc. viol.

### CAPITOLO LIII.

# Miglioramenti e complesso della legislazione.

Man mano che le altre discipline e l'Impero decadevano, migliorava la legislazione; segno evidente che la cagione non era a cercarsene nell'incremento della civiltà romana, bensì nello spirito nuovo, infuso dal cristianesimo. Solo un secolo più tardi dell'età che narriamo quella legislazione fu raccolta e vagliata per cura dell'imperatore Giustiniano: ma a noi pare qui il luogo di torla ad esame, sì perchè le sue disposizioni capitali si riferiscono a questo tempo, sì per coglierne occasione a spingere un estremo sguardo nella vita intima del gran popolo, e comprendere meglio in qual senso deva intendersi la sua caduta.

L'antico Oriente non ebbe idea del diritto individuale, tutto rimanendo assorto dal capocasa, patriarca, autor della vita come del diritto; la personalità confondeasi nella famiglia, la famiglia nello Stato, lo Stato nel monarca; sicche all'uomo non rimaneva altra difesa che ne' costumi patriarcali e nella religione, la quale, mentre sanziona l'obbedienza, mitiga insieme l'impero. Assoluta v'è pertanto la podestà paterna; il matrimonio è un vendita combinata fra' genitori; la moglie è serva; il genitore può vendere i figliuoli, adottarne altri; il testamento, energica manifestazione della libertà individuale, è sconosciuto. È dunque il dominio dell'autorità, cioè della fatalità.

In Grecia la filosofia, cioè la libertà e la ragione, spezzano quell'unità indefinita e universale, si svincola il progresso, la religione si scevera dal governo; ma la vita pubblica rimane tuttora confusa colla privata, pubblici i giudizi, il pubblico diritto identico coll'individuale ; il matrimonio non ha luogo che fra concittadini; la potestà patria è proprietà sulla prole, e il genitore scontento ne fa protesta al magistrato, e rinvia di casa il figlio che più non può vantare alcuna ragione. E però la Grecia elevossi a tante libertà, ma puramente comunali, fossero aristocratiche o democratiche; donde moltissime varietà. Ma in verun luogo la libertà individuale acquistò pienezza all'ombra del potere principesco, siccome accadde ne'nostri Comuni: bensi restarono compite la potenza e la franchigia delle città. Se non che i cittadini di Grecia erano nobili d'origine, a differenza degl'Ita. liani, ch' erano mercanti e borghesi; l' uomo rimaneva subcrdinato, alla qualità di cittadino; lo spirito comunale faceva escludere lo straniero dal matrimonio legittimo: bensì questo fu purificato col ridurlo a monogamia, siccome la pubblica animadversione fu sostituita alla guerra privata.

Roma apparve al termine de' tempi antichi, per modo che potette riassumere quanto di meglio erasi prodotto sotto il dominio dell'autorità, ed insieme profittare di quanto introducevano dapprima la filosofia, poi il cristianesimo, cioè la libertà, la ragione, l'umanità rinata nell'amore di Dio. Missione providenziale di essa parve il costituire e perfezionare socialmente l'elemento del diritto, il lato politico e giuridico della vita umana. Lo spirito d'ordine e l'inflessibilità de' primitivi patrizi introdusse lo stretto diritto, complesso di massime e d'azioni legali, arbitrarie, che, volendo regolare con atteggiamenti materiali lo spirito dell' uomo, ancora incapace di dirigersi per ragione, lo faceano chinare all'autorità, ad arcani religiosi, a formole impreteribili, cambiate le quali son cambiati gli effetti (1); a solenni interrogazioni e risposte solenni, che non lasciane dubbio sulla volontà; la quale trovasi obbligata non dalla coscienza e dalla nozione del giusto e dell'ingiusto, ma dalla letterale espres-

Questo ferreo diritto nazionale, scritto nelle XII Tavole, diveniva insufficiente dacchè Roma accolse in grembo tanti forestieri, nelle cui controversie non potendo aver luogo le azioni legali, vi si sostituì l'imperio del magistrato. Inoltre molti de' suoi mandò a governare altre genti; l'agro sacro più non rimase privilegio dei patrizi; nuove vie s' apérsero ad acquistare ricchezza, gloria, magistrature Roma dunque avrebbe o dovuto rannicchiarsi negli angustissimi suoi principi, o sovvertirsi violentemente, se il flessibile e progressivo talento della democrazia non avesse reso diritto umano quel ch'era diritto quiritario, insinuato nel legale il sistema dell'onesto (bonum et aequum), l'arbitrio delle ordinanze annuali, e un gius de' forestieri, che la legge scritta temperasse coll'equità. E per equità intendevano la ragione naturale, cioè quel fondo di idee morali che tutti gli uomini civili possedono, che sopravvive ad ogni corruzione, e che fonda la costituzione sulla libertà, sull'eguaglianza, sui sentimenti naturali, sulle ispirazioni del buon senso.

Il diritto equo era espresso negli edilti, ove i pretori e gli edili pubblicavano le regole secondo cui giudicherebbero durante l'annuale loro magistratura (V. I, pag. 383). In essi, conformandosi ai fatti, s' insegnavano azioni od eccezioni per le quali piegare l' inflessibilità delle formole patrizie; per esempio, supporre erede chi nol sia, usucatto ciò che non è ancora, e vivo il morto o viceversa; proteggeasi la proprietà naturale in modo che si equiparasse alla quiritaria; accanto all'usocapione, riservata ai possessi italici, elevavasi la prescrizione, estesa anche ai provinciali. Al testatore è arbitrio di discredare i propri figliuoli; ma il pretore cassa quel testamento, supponendo nol potesse fare se non mentecatto (querela inofficiosi). Chi cade prigioniero del nemico perde ogni diritto, fin quello di testare; ma il pretore ne autorizza il testamento, supponendolo morto all' istante che cominciò la cattività di lui. Pel gius civile romano, negli atti giuridici malgrado l'errore, il dolo, la violenza, se il consenso fu dato, se i' atto ebbe compimento nelle solenmità e nelle parole, rimane prodotto l'effetto, creato o modificato il diritto: non così nel gius delle genti, e il pretore condanna l'iniquità, e con ingegnosi procedimenti corregge la materialità inflessibile della ragion civile. Questa non conosce altre forme d'obbligazione che i contratti o i delitti qualificati: ma l'equità pretoria inventa i quasi-contratti e quasi-delitti, coi quali fa passare nel foro esteriore

alcuni doveri, dapprima riservati alla coscienza.

S'appaiano dunque progresso e tradizione; creasi del nuovo, ma senza distruggere l'antico; mentre oggi troppo incliniamo ad abolire una istituzione perchè vecchia, i Romani la conservavano appunto perchè vecchia, modificandola; preferivano la scuola storica alla filosofica, le riforme inglesi alle rivoluzioni francesi. Perciò dapertutto s'incontra un diritto doppio e parallelo; parentela civile (agnatio) e parentela naturale (cognatio); matrimonio civile (justae nuptiae, connubium) e unione naturale (concubinatus); proprietà romana (quiritaria) e proprietà naturale (bonitaria); contratti di diritto formale (stricti juris) e contratti di baona fede. In questo modo si passava dall'iniziazione secreta de' patrizi alla pubblicità popolare, dall'autorità alla ragione, dalla generalità astratta alla personalità libera; conciliavasi la venerazione pel passato colla necessità di progressivi miglioramenti.

Dalla lotta fra i due diritti è costituita la storia interna di Roma, la sua guerra nella pace: e siccome nell'esterna il valore, così nell'interna ebbe l'importanza principale la giurisprudenza, scienza capitale fra i Romani. Abbiansi i Greci le splendide qualità dell'immaginazione, i fiori, i canti, le arti: Roma avrà il positivo dell'età matura, la grande ambizione, ed un'unica letteratura originale, quella della giurisprudenza, che potrà effettuare l'unità del mondo

antico.

Già nella società primitiva, uno de' precipui uffizi del patrono romano consisteva nel tutelare il cliente; onde le famiglie grandi voleano tutte aver un membro, valente nella giurisperizia; e poiché senza di lui non poteva il plebeo stare in giudizio, egli talvolta, colle sportule che esigeva, gravava i clienti quasi d' un tributo. E il guadagno e l' influenza induceano i patroni a tener arcane le azioni simboliche e legittime sì della giurisdizione volontaria, sì della contenziosa: avendole fatte pubbliche Gneo Flavio nel 449 di Roma (jus Flavianum), i patrizi ne inventarono di nuove; ma un secolo dopo, Sestio Elio palesò anche queste (jus Ælianum); finchè accomunate a' plebei le magistrature, Tiberio Coruncano, primo plebeo che salisse pontefice massimo, professò pubblicamente la giurisprudenza.

Allora nuova importanza ottennero i giurisperiti, fossero assessori dei magistrati, o dirigessero i privati ne' loro affari, o gli assistessero nelle controversie, rispondendo, scrivendo, cautelando (2), cioè dando consulti, redigendo formole di contratti e d'azioni, prevenendo contro le nullità. A Servio Sulpizio si fa merito d'avervi introdotto il metodo scientifico: ma Cicerone attribuisce questa lode a Quinto Scevola suo contemporaneo, che all'abilità letteraria e all'eleganza dell'esporre associò l'arte di distribuire, distinguere;

definire, interpretare (3). Vi ottennero popolarità Aulo Ofilio, Alfeno Varo, Sulpizio Rufo, Aquilio Gallo, che passava parte dell'anno in villa per iscriver opere; Aulo Cascellio, arguto ne' motti, indipendente nelle opinioni, che mai non volle comporre una formola secondo le leggi pubblicate dai triumviri, dicendo, — La vittoria non conferisce legittimo titolo al comandare »; e a chi lo consigliava a moderarsi nello sparlar di Cesare, rispose: — Due cose mi rendono

franco; l'esser vecchio, e il non avere figliuoli ».

Anche Marco Tullio con occhio filosofico osservava la legislazione, volgendo in beffa le formole dello stretto diritto, religione del passato ormai insufficiente, e sostenendo risoluto la legge naturale e l'equità. Dichiarata allora la lotta del diritto naturale col civile, questo si trovò ridotto alla difensiva; tanto più dopo che vennero gl'imperatori, i quali lo astiavano come avanzo aristocratico, e Caligola voleva abolirlo d'un colpo, Claudio ne eliminava ciò che serbasse di troppo nazionale e rigido. I giureconsulti stessi si persusero che non era possibile circoscriversi nelle formole aristocratiche; e impedita o screditata la tribuna, e spenta l'eloquenza, si volsero alla pacata discussione e alla scrupolosa indagine dei fatti; e con tempo, dottrina e impassibilità maggiore che non potessero giudici e pretori, e con metafisica più esatta, pigliarono assunto di armonizzare le teoriche o discordi o repugnanti delle varie fonti, e giungere ai semplici risultamenti della pratica.

Dall' età aristocratica del diritto si passò così alla filosofica; definita la giurisprudenza « cognizione delle cose umane e divine, scienza del giusto e dell' ingiusto, arte del buono e dell' equo », i giureconsulti videro la necessità di posare il diritto più sodamente che non nella contingenza dei casi e della volontà umana, e lo derivarono da un' eterna giustizia, innata nell' uomo, donde emanano tre regole cardinali: Vivere onesto, non offendere altrui, attribuire a cia-

scuno il suo.

E fenomeno tutto particolare ai Romani questa letteratura legale, che per purità del dire, concisione, chiarezza (4), lucido svolgimento delle intricatissime quistioni, e principalmente per l'analisi severa, rimarrà perpetua meraviglia de' savi, e vergogna di que' moderni, nei quali non sai se più incoerenti le ragioni o più barbara la dicitura. Quei giureconsulti, presentata la tesi in termini precisi, la svolgono al modo che sogliono i matematici, adoprando a vicenda l'analisi per penetrare nella natura delle cose, la grammatica per ispiegare le voci, la dialettica per acuire la rigorosa interpretazione, la sintesi per valutare l'autorità, non solo d'altri giurisprudenti e degl' imperatori, ma di filosofi, medici, fisici: invece di definizioni, pongono termini di senso certo e tecnico, tali da escludere il dubbio; invece di divisioni puramente da scuola, e di lungagne retoriche, si difilano alla effettiva applicazione; e vi arrivano con tale rapidità, che, per quanto complicatissime sieno le tesi, nessun loro consulto riempie una facciata. Questo li preservò dal guasto che nella letteratura e nella lingua recavano Seneca e i suoi; e come Galileo scriveva con limpida sobrietà fra le petulanti ampolle del Seicento, così la concisa purezza di quei giureconsulti, la semplice dignità, provenienti dal buon senso e dalla gravità, fanno mirabile contrasto coi ventosi traviamenti de' puri letterati, i quali separava-

no il linguaggio pratico dallo scritto.

Chi si ricorda l'infelicità degli etimologisti latini (V. I, pag. 126). non avrà meraviglia se in questo fatto anche i giureconsulti nè colsero nè diedero rasente (5). Di rado criticano la legge, ancor più di rado ne investigano la ragione politica ed economica, o, come oggi diremmo, lo spirito; eminentemente pratici, faceano fondamento sopra certi assiomi, dai quali deducevano le conseguenze e le applicavano a casi particolari, senza risalire ai generali principi e al diritto naturale; dialettici robusti, anzichè teorici, s'acchetavano talvolta a ragioni che fanno sorridere (6): pure vanno qualificati filosofi d'una scienza tutta pratica, e a ragione intitolavansi « sacerdoti che cercano la vera non la simulata filosofia » (7). S'appoggiarono essi sopra la scuola stoica, austera e castigata ancora, ma già diselvatichita, più tollerante e meno superstiziosa, quale ne' più recenti suoi adepti proclamava il governo della Providenza divina, la consanguineità degli uomini tutti, la potenza dell'equità naturale.

Distinsero il diritto in naturale, delle genti, e civile, secondo che traeva i suoi principi dalla natura animale dell' uomo, o dalla razionale di tutti i popoli, o dall' ordine politico di ciascuno: in pratica però intrecciarono il primo col secondo, solo separando il diritto civile e il diritto delle genti, quello applicato ai cittadini soltanto, questo a tutti. Il primo formava parte di quel che anche oggi chiamiamo diritto civile, e regolava i possessi e le prerogative di chi godeva i privilegi di cittadino romano; mentre il gius naturale riconosceva ad ogni individuo la facoltà di soddisfare i bisogni e gl'istinti comuni; il gius delle genti poneva l' uomo in relazione cogli altri uomini non appartenenti al medesimo gremio sociale.

Era dunque quest' ultimo ben altro da quel che noi chiamiamo ora diritto delle genti; sopra il quale anzi, fra tanti lavori giuridici, nessuno ne fecero i Romani, per la ragione che realmente, nel senso che noi l'intendiamo, non esisteva. Due popoli, finchè in guerra, si conoscevano unicamente per la forza: solo alle nimicizie dava qualche norma il diritto feciale, stabilendo le cause di romperle e i modi di dichiararle; venuti ad accordi, si regolavano secondo la lettera di questi. Dagli alleati generalmente si esigeva che avessero gli stessi amici e nemici del popolo romano, e che riverissero la maesta di questo (8): ma la prima condizione li privava del diritto di guerra e pace, è dava ai Romani quella di passarvi coll'esercito, di farvelo mantenere, di chiederne soldati; l'altra attribuiva a Roma la superiorità del patrono sul cliente: perciò i legati investigavano e decidevano nel paese amico, metteansi arbitri nelle querele; il senato, guardiano del diritto, pacificatore universale, dava o toglieva l'immunità, l'indipendenza; e chi resistesse a'suoi ordini, consideravano come irriverente, come un superbo da debellare.

. Ma alla natura umana come tale non aveasi riverenza; il forestie-

ro non poteva tampoco possedere, ottener giustizia, entrare in relazioni di proprietà con un cittadino romano; fosse privato o nazione, solo per mezzo d' un patrono o d' un ospite poteva aver sicurezza garantita, e stare in giudizio; finchè non venne stabilito anche me pretore peregrino, che proferiva sopra le liti tra forestieri e cittadini. E nel discutere e risolvere i litigi dei tanti stranieri accorrenti a Roma, si compararono le differenti legislazioni; e que principi che trovavansi comuni a tutte compresero essere insiti alla natura mana, e ne dedussero un diritto, proprio di tutte le nazioni civili.

Gli editti pretori essendosi estesi con successive aggiunte, sentivasi il bisogno di raccorli, ordinarli, armonizzarli. Ofilio, contemporaneo di Cicerone, pel primo gli avea radunati: ma più famosa opera prestò Salvio Giuliano (pag. 181), che scelse i migliori e più opportuni, per ordine di Adriano imperatore; il quale nel 131 fece dal senato approvare quella compilazione (Editto perpetuo), forse allorchè istituì i quattro giudirici per l'Italia. Se con ciò abbia tollo ai pretori la facoltà legislativa di modificare l'editto, non è certo (9). In questo lavoro, che servì di testo ai legisti, Giuliano non introdusse nuovi principi, pure cambiò il diritto coll'eliminarne ciò che più non confacevasi al tempo. Molti lo tolsero a commentare, incomiciando Giuliano stesso; indi Pomponio ed Ulpiano in ottantatrè libri, Paolo in ottanta, Furio Antioco in cinque, e Saturnino, e Cajo; oltre i moderni che tentarono rintegrario.

L'effetto di questa buona istituzione che fissava norme comunial governo dell'impero, incagliossi in due altre: la prima fu l'autorità concessa alle risposte dei prudenti; l'altra le costituzioni im-

periali.

Anticamente qualunque pratico di leggi rispondeva ai consulenti, senza bisogno di licenza; ma Augusto, accorgendosi quanto la loro autorità varrebbe a introdurre principi nuovi, conformi alla nuova amministrazione, prescelse taluni, le cui risposte si considerassero come date dall' imperatore stesso. Fu dunque un privilegio la dignità de' giureconsulti, i quali esponevano gli avvisi loro; se unanimi, acquistavano forza di legge; in caso di disparere, il magistrato decideva: modo opportunissimo a togliere di mezzo le discussioni di diritto, che poco s' acconciano colle monarchie. Per un rescritto di Adriano tale privilegio restava come ai giureconsulti classici, senza bisogno di particolare domanda (10).

Il cambiamento di costituzione aveva introdotto una nuova fonte di diritto. Dapprima non v' aveva che leggi e editti; pochi senato-consulti ci restano dei tempi repubblicani (11), perchè il senato, assorto dalla politica, del diritto civile abbandonava la cura ai tribuni; ma venuti gl'imperatori, su questo concentrò l'attenzione, esclusa dalla politica. Intanto la rivoluzione morale e la economica s' andavano compiendo; la nuova religione aveva insegnato un' eguaglianza ed una libertà che rinnegavano gli inveterati privilegi; l'astuta cupidigia, sottentrata all'energia ed alla politica ambizione, esigeva leggi meglio combinate per mettere barriera all'egoismo crescente. Più pon bastando pertanto la tradizione avita, gl'imperatori si tro-

vavano costretti intervenire ogni tratto, moltiplicando le costituzioni; e fu istituito che gli atti loro avessero forza di legge. Di questi alcuni introducevano veramente un nuovo diritto (mandata, edicta); altri non facevano che chiarire o applicare il già esistente (rescripta, epistolae, decreta, interlocutiones): compilati dai migliori giureconsulti, erano avuti in molta stima, massime quanto all'applicazione del diritto (12). Aggiungansi le sanzioni o formole prammatiche, rescritti imperiali pel governo delle provincie, diretti ad università o ai governatori come ordinanze speciali sull'esecutione di leggi.

Sul fine dunque dell' impero, fonti del diritto si riguardavano, per la teorica, le XII Tavole, i primitivi plebisciti, i consulti del senato, gli editti dei magistrati, le consuetudini non iscritte: ma nell'uso non cadevano se non gli scritti de' giureconsulti classici e le costi-

tuzioni imperiali.

I giureconsulti si attennero il più spesso all' ordine pratico, quello cioè dell' Editto perpetuo (13); sebbene alcuni seguissero classificazioni filosofiche, come fecero Gajo ed Ulpiano, distinguendo i diritti spettanti alle persone, alle cose, alle azioni. Quel che oggi a noi pare di tanto rilievo, la determinazione storica delle leggi, è da essi negletta, se non venga assolutamente necessaria per comprendere il diritto: più volentieri fermansi a svolgere l'origine delle opinioni

de' giureconsulti, e i principi da essi introdotti (14).

Per quanto concordi nel fondo, i giureconsulti formarono delle scuole, che poi vennero a conflitto, come succede ogniqualvolta il ragionamento si applichi a discussione. Già ai tempi d'Augusto contrastavansi Antistio Labeone e Atejo Capitone; il primo fedele agli antichi privilegi, l'altro ligio all'imperatore; questo sottomettendo l'intima essenza del diritto all'indipendente esame della ragione, desideroso dei progressivi perfezionamenti; quello attaccato al positivo, alla lettera, alle dottrine tradizionali; rappresentanti insomma della più generale divisione fra le dottrine, quella del progresso e quella della conservazione (15). I giureconsulti poi si spartirono: gli uni denominati Sabiniani in grazia di Sabino scolaro di Capitone, gli altri Proculeiani da Proculo scolaro di Labeone, che tendeva a una trattazione più filosofica e storica del diritto, e a dar regole generali all'ermeneutica giuridica. Poi nuove scuole sorsero, distinte fra sè o pel metodo, o pel punto di partenza, o pel fondo della loro discussione; quali preferendo lo stretto diritto, quali il diritto equo, quali i principi teorici, quali l'espression della legge, finchè si avcinarono nella convinzione che il gius positivo non può perfezionarsi meglio che coll'unire i metodi diversi.

l'ibri de' giureconsulti esercitarono maravigliosa essicacia sull'avvenire, perciocchè in parte chiarirono il diritto, e surono posti a contributo da Giustiniano (16), altri pervennero sino a noi, istruzione e guida, e talvolta impaccio ai giurisperiti ed ai legislatori, e per lungo tempo legge comune degli Stati moderni. Lungo sarebbe il dire di tutti quelli che acquistarono nome in sì importante scienza, la cui storia su descritta da Sesto Pomponio romano, insigne giure-

consulto, in un frammento prezioso, malgrado alquanti errori di fatto (17). Pari a lui fu Salvio Giuliano testè citato, probabilmente milanese, che viveva ancora solto Antonino Pio; sostenne le cariche più onorevoli; oltre compilare l' Editto perpetuo, scrisse novanta libri di Digesti, di cui nelle Pandette si conservarono frammenti.

Nei settant' anni fra Antonino e Alessandro Severo furono comolate le Istituzioni di Gaio in quattro libri, quelle di Fiorentino in dodici, quelle di Callistrato in tre, quelle di Paolo e quelle d' Ulpiano in due, quelle di Marciano in sedici. Tutte si smarrirono, eccetto quelle di Gajo o Cajo Tazio romano, rimaste ignote fino al 1816. cominciate sotto Autonino, finite sotto Marc' Aurelio, e formano il fondo di quelle di Giustiniano (18). Erano destinate ad insegnare il diritto, e sono l'opera che, a malgrado delle troppe lacune, più particolarmente c'informa del diritto classico, ed anche de'costumi, delle istituzioni, della società pubblica e della privata; onde la loro scoperta fu per la scienza storica del diritto romano un acquisto. qual non toccò a verun' altra parte analoga delle cognizioni nonne, improvisamente aprendo una delle migliori fonti, inesplorata fin allora.

Seguirono altri giureconsulti, finchè arrivano i più celebri, e principe fra essi Emilio Papiniano fenicio, prefetto al pretorio e presidente al consiglio privato di Settimio Severo, mandato a morte da Caracalla perchè non volle giustificarne il fratricidio. Giulio Paolo padovano e Domizio Ulpiano fenicio, assessori suoi nel consiglio di Stato, composero moltissime opere, tanto accreditate che gli estratti d'Ulpiano formano un terzo delle Pandette, un sesto quelli di Paolo; anzi può dirsi che fondo di quelle sieno i loro commenti sull' Editto perpetuo. Di settantotto opere di Paolo trovasi cenno nel Digesto; oltre i cinque libri di Receptae sententiae, che contengono tutti i principi giuridici non contestati, disposti coll'ordine dell'Editto perpetuo. A volta a volta pecca d'oscurità; mentre preciso e chiaro procede Ulpiano, quantunque molti solecismi semitici riveli-

no la sua origine.

Le opere de' giurisperiti, dotate d'autorità giuridica, formavano un' intera biblioteca; onde era da pochi l'averne copia, e da pochissimi lo studiarne gl'intendimenti: poi qualora uno dissonasse dall'altro, a quale appigliarsi? Convenne dunque gl'imperatori designassero quali preferire; e prima Costantino autorò gli scritti di Paolo, e specialmente le Receptae sententiae, abolendo le note di Ulpiano e Paolo sopra Papiniano (19); poi Valentiniano III determino quali costituzioni imperiali e quali rescritti potessero allegarsi, quali tenersi per leggi comuni, eccettuando i rescritti per negozi particolari, od estorti dai litiganti in opposizione alle leggi. Quanto al modo di valersi de'giureconsulti, attribuì vigore legislativo a Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, Modestino; ove discordassero, valeva l'opinione dei più; ove pari, quella di Papiniano; e s'egli non parlava, decidesse la prudenza del giudice. Singolare e veramente unico tribunale, in cui l'imperatore, per isgravarsi del rendere egli stesso il diritto, lo restringeva a citazioni.

Al consiglio de' classici giureconsulti, fioriti da Augusto sino a Caracalla, vanno attribuite le più savie, precise e circostanziate disposizioni intorno ai diritti reali ed alla famiglia, ed altri veri miglioramenti indotti nella legislazione; merito in parte alla natura della nuova costituzione, nella quale l'imperatore non era inceppato dai privilegi d'alcun corpo, e i cittadini, distolti dalla vita politica, ne cercavano un compenso dall'ottenere la massima indipendenza civile; in parte maggiore alle nuove dottrine che i Galilei opponevano alle superbe ed inumane delle scuole antiche. L'efficacia dello stoicismo, modificato dal cristianesimo, si sente in essi quando Fiorentino insegna che la schiavitù è un' istituzione del diritto delle genti contro natura, e che natura stabili una specie di parentela fra gli uomini; e Ulpiano, che tutti gli uomini quanto al diritto naturale sono eguali e nascono liberi(20).Ma que'giurisprudenti teneano ai pregiudizi dei tempi pagani, allorchè non eransi ancora introdotte tante alterazioni rispetto alle persone, ai legati, alle obbligazioni alle forme. alla procedura. I giudici dunque si trovavano strascinati, due secoli addietro, e incatenato il diritto alla latina pertinacia e a idee formaliste, di cui i precedenti imperatori si erano affaticati a spastojarlo.

Anche ridotta la giurisprudenza a quella meccanica applicazione, e malgrado le scuole all'uopo istituite, ogni giorno cresceva la difficoltà d'intendere gli scrittori; sempre nuove complicazioni recavano gl'incessanti rescritti degli imperatori, massime di Costantino, venuto a compiere ed attestare la nuova rivoluzione. Come doveva riuscir lungo lo studiare, imbarazzante l'applicare tante leggi, spesso abrogate e derogate! come avvilupparsi la giustizia in un labirinto, ove non era avviata da canoni prefissi! unico rimedio sentivasi il raccogliere i decreti e le sentenze ancora vigenti, disporle si-

stematicamente, formare insomma un codice.

Già temendo che Costantino, per favorire alla religione adottata. non disperdesse le leggi de' suoi antecessori, due giureconsulti aveano unito quelle pubblicatesi da Adriano a Diocleziano, formandone i codici, che degli autori trassero nome di Gregoriano ed Ermogeniano : impresa d'autorità privata, opportuna ma non legale. Teodosio il Giovane eternò la propria memoria con un divisamento degno de' cesari più illustri, quale fu la prima raccolta autentica delle costituzioni romane. Con solenne editto elesse otto personaggi di grande scienza e dignità, i quali la compilassero sulle norme ivi prefisse; radunate le leggi, si disputerebbe della loro convenienza, per formarne un codice espresso con semplicità; si tralasciassero le costituzioni degli antecessori di Costantino, registrate nei codici di Gregorio ed Ermogene, attesochè quell'imperatore, coll'abolire le formole e solennità antiche, aveva mutato faccia alla giurisprudenza, e quindi messe fuori d'uso gran parte delle istituzioni precedenti. L'opera fra tre anni fu ridotta a compimento in sedici libri, di cui i primi cinque concernono il diritto civile, gli altri il pubblico e le cose della religione; e nel 438 fu promulgata in ambi gl'imperi, acciocchè avesse preminenza sopra ogni altra legge (21).

Compilato a precipizio in tempi di scadente letteratura e fra gli

Cantù, St. degli Ital. - II, 32

sgomenti de' Barbari, il codice Teodosiano riusci deteriore; limitandosi alle leggi posteriori a Costantino, cioè fatte sol dove tacessero le aptecedenti, ne tralascia d'importanti, mentre ne inserisce alcone d'interesse affatto parziale; vane repliche, errori di data e di soscrizione, mutilazioni di leggi, irragionevole partimento disabbelliscono quel lavoro; per renderli concisi, oscuraronsi alcuni testi: talvolta le rubriche sono più particolari che il testo, talaltra affatto dissone da questo; benché l'imperatore esigesse perfetta ortodossia vi s'insinuarono leggi favorevoli all'aruspicina; del divino Ginliano è riferita la costituzione dove ai violatori de' sepolcri minaccia l'ira degli Dei Mani; il privilegio antico, che reclama la libertà del divorzio e del concubinato, attaccasi alle leggi Papia ed altre, posteriori al trionfo dell'equità. Insomma, piuttosto che un concetto creatore, vi si scorge una fatica da compilatori: eppure, a tacer la scienza legale, non v'è libro che meglio conduca alla cognizione di quel secolo, e principalmente della lotta estrema del privilegio patrizio e nazionale coll'equità universale. Perocchè, da si varie fonti emmata, la giurisprudenza romana non poteva armonizzarsi in un bell'insieme; gli elementi eterogenei, venuti a transazione faticosa dopo lotte ostinate, ancor si discernono; fino i più arditi giureconsulti si acconciano alla patria e al tempo: sol quando, caduto l'impero remano, restò dominatore il cristianesimo, che dava vinta la causa al l'equità, un più compito lavoro potè eseguirsi dall'imperatore Giustiniano.

Quest' impresa appartiene all' impero d'Oriente, e all' età in cui l'Italia era occupata dai Barbari; siochè noi ci limiteremo a dire come il dotto Triboniano e i collaboratori a ciò eletti cominciarono dal raccogliere tutte le leggi, ordini, rescritti degl' imperatori, cristiani fossero o gentili; e disponendoli secondo l'Editto perpetuo,

formarono il Codice giustinianeo, decretato il 528.

Non potendo un codice abbracciare tutti i casi e sminuzzarsi sopra ciascun accidente, occorreva di ricorrere alle opere de'giureconsulti per le spiegazioni e l'applicazione particolare. Ma poichè quella moltiplicità di responsi chiedeva lunghissimi studi, e spesso le sentenze erano irreconciliabili, si pensò estrarre da essi i più importanti teoremi di ragion civile. Duemila volumi si spogliarono a tal uopo, riducendoli in uno, ove in sette parti di cinquanta libri, sotto quattrocenventidue titoli, si trovarono classificate novemila cenventitre leggi, portanti ciascuna il nome di chi l'aveva emanata: ne i compilatori ci lasciarono ignorare quanta fatica sostenessero per aver ridotti a cencinquantamila i tre milioni di versi o, vogliam dire, sentenze de' loro autori. L'opera, pubblicata nel decembre 535, su intitolata Pandette (22), perchè abbracciava intera la giurispredenza romana, o Digesto, perchè esse leggi v'erano classate con metodo: e quantunque le decisioni di casi particolari trascendam d'assai la vera legislazione, pure questo è l'unico codice compiuto che i Romani abbiano posseduto dopo le XII Tavole.

Perdettero allora la giuridica autorità le decisioni de'prudenti che non fossero ammesse nelle Pandette; la qual cosa fece trascurar le fonti. e smarrirsi così le XII Tavole, l' Editto pretorio, il papiniano. l'ulpiano e quegli altri che tanto or verrebbero destri per chiarire assai punti oscuri nella scienza del diritto. Neppur tutte le ammesse valsero per legge; ma le decisioni ed interpretazioni si considerarono come tali e nulla più. Ai copisti fu vietato lo scriverle con abbreviazioni, ed agli interpreti il commentarle altrimenti che parola

In acconcio della gioventù, Giustiniano commise a Triboniano, Do-

roteo e Teofilo, consultando i compendi degli antichi giuristi, e principalmente quello di Gajo, componessero un corso d' Istituzioni in quattro libri: il primo che tratta delle persone. il secondo delle cose. il terzo delle azioni, il quarto delle ingiurie private, coronandoli cogli elementi criminali. Come il Digesto, e quasi al tempo stesso, ottennero forza di legge; e benchè al bello stile de' giureconsulti classici e al romano spirito di questi si mescolassero parole barbare e idee servili, di immenso prezzo riesce quell'opera vuoi per la storia.

vuoi per la intelligenza del diritto.

Ma poichè tra il fare comparvero soluzioni e pareri contraddittori, fu duopo ricorrere all'oracolo sovrano, che pronunziò cinquanta decisioni. Giustiniano le volle innestate ai luoghi convenienti nel Codice, onde nel novembre 534 ne fece una seconda edizione (Prælectio renetita), che sola a noi pervenne, in dodici libri di settecentosettansei titoli, contenente costituzioni di cinquantaquattro imperatori da Adriano in giù. Poi forse ducento nuove costituzioni portò Giustiniano, che furon dette Novelle, e che i glossatori raccolsero in gran parte, e con poche altre di successivi imperatori distribuirono in nove collezioni.

Molta confusione giuridica e morale derivò dallo sbranare lo studio della giurisprudenza in modo, che da un lato si accumulassero le opinioni dei legisti, originate talvolta da particolari circostanze dei consulenti : dall'altro le decisioni imperiali, autorevoli per l'origine: inoltre quelle prime compendiare, mutilare, disgiungere dalle antecedenti, lasciandole così oscure ed ambigue, eppure da concepimenti privati elevarle a dignità legislativa; nelle altre insinuar quelle dettate da spirito diverso, e fin ostile. Non che s' ardisse ad una legislazione nuova e originale, Giustiniano veruna fondamentale istituzione non introdusse, nè tampoco seppe ridurre d'accordo le contraddittorie che regolano le sociali e le domestiche relazioni dei Romani. Suggerite da accidentali bisogni, e spesso varie d'intento secondo il magistrato popolare o patrizio, conservatore o progressivo che le avea pronunziale, cozzano fra sè: quelle da lui promulgate contraffanno sovente alle consuetudini (23) ed al diritto antico, ch'egli non osa annichilare secondo avrebbe chiesto la mutata condizione del mondo: nè seppe sinteticamente raccogliere i frutti della sperienza pubblica e privata, in un accordo robusto che veramente meritasse nome di legge, come avviene ne' codici moderni.

Se non che a sgravio de' compilatori vuolsi rislettere ch' essi non si dirigevano a scientifico intento, ma puramente alla pratica: e in ciò ben riuscirono; e quantunque obbligati ad indagar le fonti in una letteratura straniera all' ()riente dov' essi viveano, nella scella procedettero così accorti, da rimanere anche oggi la più fedele

espressione dello spirito del diritto romano.

Sotto tale aspetto, e perchè formato sovra lavori del tempo che descriviamo, noi discorriamo qui del Corpo del diritto civile, e non sarà discaro che con esso c'indugiamo sopra di quella legislazione che tanta efficacia esercitò sulle successive, e del progredir suo man mano che abbracciava maggior numero d'uomini, finchè a tutti si estese col cristianesimo.

Tre cose son nostre, la libertà, la città, la famiglia, dice Paolo: e la testa (caput) d'un cittadino era appunto costituita da queste tre qualità, protette dal gius civile. La libertà s'acquista per nascita o per manumessione, si perde per condanna giudiziaria o per prigionia: giacchè talmente riconosciuto era il diritto della forza, che il Romano caduto prigioniero di stranieri, foss'anche un console come Regolo, perdea la qualità di cittadino e d'uomo; era riscattato da un Romano? restava servo di questo, finchè non se ne fosse ricompro. La cittadinanza acquistavasi per nascita, per naturalizzazione, per affrancazione: perdeasi per la relegazione o la deportazione, o pel naturalizzarsi in uno Stato forestiero, cioè che non avesse il diritto di cittadinanza, quantunque appartenesse all'impero.

A noi, avvezzi a vedere tutte le parti d'uno Stato sottostare alle medesime leggi, è difficile comprendere la diversità de' legami che univano a Roma i vinti e gli aggregati: ma il nuovo codice portando in fronte Nel Nome del signor nostro Gesù Cristo, il diritto veniva essenzialmente mutato da una religione che, al contrario delle dottrine uscite dai santuari d'Etruria e di Grecia, proclamava esser gli uomini eguali; non la forza, ma ragione e carità aver a dirigere il mondo; e sommo rispetto doversi a ciascuno, non perchè cittadino, ma perchè uomo. Ne conseguì che il diritto delle genti prevalesse

assalto sopra quello de' Quiriti.

Tale lotta noi seguimmo già ne' politici ordinamenti, nelle leggi sui debitori, nelle successive acquisizioni del tribunato. Anche delle relazioni fra patroni e clienti, liberi e schiavi, ingenui e liberti, cittadini e provinciali, a lungo abbiamo e ripetutamente divisato. Oui cercheremo il progredire dell'equità in quella ch'è fondamento della civile convivenza, la famiglia romana. Questa anche nell'ordine privato non era naturale, ma creazione del diritto civile, abbracciando tutte le persone discendenti per maschi da un autore comune, ovvero entrati in essa per adozione o per manucapione. La donna è moglie pel marito, è madre pei figliuoli, ma non rimane compresa nella famiglia pel solo fatto del matrimonio; vi dà dei figli, ma non è di loro famiglia. I figliuoli stessi possono esserne stranieri, mentre ne fanno parte straniere persone; attesochè fondamento non ne è, come da noi, il matrimonio, bensì la potestà. Il padre è re in casa; nella propria persona assorbe quella della moglie, dei figli, dei discendenti; giudica fin della loro vita. Ordinamento tirannico al modo orientale, vigorosissimo a conservar le case e la disciplina, restringendo i diritti domestici e di successione ad una parentela meramen-

te civile ( agnatio ).

La favola primitiva di Roma atteggiava fanciulle sabine di buona casa, rapite dai grossolani masnadieri di Romolo, i quali redimono il rapimento col rispetto, e ad istanza di esse si rappacificano coi Sabini; nel trattato si obbligano a non costringerle mai a girar la macine o preparare il pranzo, ma solo a filar lana. Per legge le donne non potevano esser tradotte al giudice degli omicidi, reputandole incapaci di tal delitto (24); duranti le feste a loro onore, gli uomini doveano cedere ad esse il passo. Malgrado questo rispetto, che le differenzia dalle orientali, pesava sopra di esse la rigidezza della potestà domestica.

I patrizi conoscono soltanto le giuste nozze, contratto d'impretèribile solennità, pel quale la matrona diviene parte della famiglia (materfamilias), e mediante la formalità della confarreazione, o una compra (coemptio), o l'usucapione, è ridotta in assoluta dipendenza dalla maestà del marito (in manum convenit), a segno che nulla possiede in proprio, può da quello esser venduta, giudicata, fin messa a morte per deliberazione presa coi parenti (25). Al contrario nel matrimonio plebeo la moglie (uxor), non che diventi schiava allo sposo, serba il godimento de'propri beni, e può fino convenir il marito in giudizio. La seconda forma prese col tempo vigore ed estensione, mentre invecchiò l'altra.

Pertanto, invece d'entrare nella famiglia del marito, le matrone rimanevano spesso in quella del padre, indipendenti da quello: vivo lui, doveano aver un assegno per le spese di casa; morto, ne ereditavano i beni, in solo usufrutto è vero, ma pure amministrandoli a voglia, senza dipendere dal marito. Ne derivava alla donna un'aria d'eguaglianza e talora di superiorità; il marito, per ottenerne prestiti, dovea farle delle concessioni (26), od essa armavasi dei titoli di creditrice. I comici, non meno del censore Catone, schernivano cotesta indipendenza, causata dalla dote: eppure essa avviava la

donna all'emancipazione.

Al tempo di Teodosio e Valentiniano trovansi le donazioni avanti nozze, ma come istituzione già consueta. Furono introdotte quale un compenso della dote, e stipulavansi prima, atteso che le donazioni tra marito e moglie erano nulle. Tale donativo rimaneva immune dall'azione de' creditori, e se il marito fosse insolvibile, la donna aveva un'azione personale ed anche reale per farselo attribuire. La sorte di lei e de' figli era dunque assicurata dalla dote e dal dono antenuziale. Cessando il matrimonio, il marito ripigliava su questi la pienezza de' diritti, come anche per colpe della moglie determinate dalla legge. In caso di sopravivenza, ella avea diritto ad una porzione. Così via via s'accostava la donna a quella libertà, che poi ottenne piena col cristianesimo, e che la sottrasse all'assoluta potestà maritale, facendola consorte, non serva, dandole l'uguaglianza legittima, conservandole la padronanza ne' suoi beni, ed obbligando il marito ad una donazione per nozze, equivalente alla dote ricevuta (27).

Da principio non dovea confondersi un ordine coll'altro: dappoi per la legge Canuleja del 445 avanti Cristo, i plebei possono unirsi in matrimonio con patrizì: poi per la Papia Poppea del 9 dopo Cristo, l'ingenuo può mescolarsi al liberto: infine, al tempo di Giustiniano, il sangue senatorio potè innestarsi con quello della liberta e

della prostituta senza avvilirsi.

Anticamente la madre rimaneva esclusa dall'eredità legittima del marito, e solo, se cadesse in miseria, ne riceveva una parte (28); se il marito le lasciasse ogni aver suo, non ne toccava che un decimo; e nessun dono poteva accettarne. Ma le leggi Giulia e Papia Poppea le attribuirono un decimo dell'eredità del marito se avesse un figlio, un terzo se tre, volendo favorire in ogni modo la moltiplicazione della prole: a quest'intento, la madre potea col marito ereditare da uno straniero.

Nemmeno dai figli redava in origine la madre, nè essi da lei: ma al tempo di Claudio, essendo morti tre figlioletti, unica delizia della genitrice, l'imperatore ne fu commosso, e lei dichiarò erede universale. L'eccezione divenne regola, e l'affezione un titolo; e sotto Adriano e Marc' Aurelio, i senatoconsulti Tertilliano ed Orfiziane assegnarono alla madre una porzione legittima ed eguale alla paterna

nell' eredità de' figli, come a questi nella materna eredità.

Anche dalla perpetua tutela s'emancipò allora la madre, peroccè un senatoconsulto, imperante Claudio, proferì che l'ingenua la quale avesse tre figli, o la liberta la quale n'avesse quattro, per questo solo fatto rimarrebbero dispensate dalla tutela dell'agnato: la tutela stessa del padre fu poi ristretta alla minore età. Sopravivea, gii è vero, la tutelà atiliana, per cui una donna non poteva star in giudizio o far contratti senza un curatore (29); ma col dare a lei i diritti di tutrice venivasi a eluder quella, e mostrarne l'assurdità. In fatto dapprima si permise alla donna di sceglier essa medesima il tutore: ma divenuta questa tutela o inutile o viziosa, fosse di scella loro od imposta dalla legge (ottativa o dativa), Costantino la aboli riconoscendo alle donne diritti eguali all' uomo, e Giustiniano cassò dal suo codice tutto quanto rammentasse le antiche restrizioni, e decretò alla madre o all'avola la tutela legale di pien diritto (30). Merito ancora del cristianesimo, che nella vita attiva diede alle donne una posizione quale non aveano mai avuta sotto il patriziato romano, e che esse si erano meritata col loro zelo alle conversioni, coll' eroismo al martirio e alla carità (31).

Le seconde nozze erano state incoraggiate dai primi imperatori; ne il cristianesimo le riprovò, quantunque paressero segno di debolezza. Gl'imperatori cristiani providero che l'interesse de' figliuoli non restasse deteriorato quando il padre o la madre passavano ad

altro letto (32).

La donna, ond'essere romanamente considerata moglie, bisognava fosse di classe conveniente, ed entrasse in casa colle richieste formalità, coi riti sacri e cogli Dei penati; diversamente era concubina, non partecipe all'acqua, al fuoco, al culto interiore: matrimonio inferiore, sprovisto di solennità. solubile, eppur regolato dal diritto

naturale, e che serviva a coprire unioni libere ma non viziose di chi non voleva gli eccessivi legami del matrimonio legale, o sposava liberte; i figli consideravansi naturali, e non aveano i diritti de'legittimi verso il padre, bensì verso la madre. Gl'imperatori cristiani non osarono batter di fronte questa consuetudine (53); solo providero meglio alla legittimazione. Leone il Filosofo abolì poi il concubinato in Oriente: in Europa si protrasse fin dopo il Mille.

Esercitando il diritto suo sopra il matrimonio quale sacramento, la Chiesa vi pose ordinamenti, e tolse di guardarlo come semplice contratto d'interesse e di piacere. Meglio fu tutelata la libertà della donna nella scelta dello sposo (34), tanto più da che contro la violenza

offriva rifugio la verginità onorata e sacra.

Le nozze romane non s'intendevano giuste se non vi consentissero e i contraenti e quelli in cui potestà erano: che se padre e madre negassero il consenso senza motivi, il governatore della provincia poteva concederlo e prefiggere la dote. Perchè i riguardi non impacciassero la volontà, nessun magistrato doveva contrar parentela nella provincia che reggeva; e se vi facesse sponsali, era in arbitrio della donna lo scioglierli, uscito ch' egli fosse d' autorità. Nè il tutore potea farsi sposa o nuora la pupilla. Incestuosi guardavansi i maritaggi tra genitori e figli anche adottivi, tra fratelli e sorelle. Restavano sciolti quando il marito cadesse schiavo o prigioniero, o per cinque anni non se ne avesse contezza.

La Chiesa, volendo purificare tutte le relazioni civili, e sottoporle a norme spirituali, crebbe gl'impedimenti, e chiamò impedienti gli uni, pubblici o dirimenti gli altri (35). Dovendo i Cristiani vivere in legame di carità e in unione di credenza e di pratiche, bisognò proteggere i costumi con maggiori divieti, e insieme propagare a lontane famiglie que' vincoli di benevolenza che già esistono tra parenti: furono quindi proibiti i matrimoni tra figli di fratelli, sotto l'esorbitante pena del fuoco e la confisca de' beni; ed anche lo sposar nipoti nè cognate (36). Facevano impedimento l'adulterio e il ratto; e come nel diritto romano era d'ostacolo l'adozione, così nel diritto canonico la parentela spirituale. I santi Padri ebbero sempre come pericolosi i matrimoni con infedeli: sotto il qual nome le leggi civili intesero poi soltanto gli Ebrei, giacchè i Pagani sempre più scomparivano; più tardi furono vietate le nozze anche con eretici.

Per simboli antichi il matrimonio dovea simulare una violenza, e la sposa essere fra i pianti divelta dalle braccia materne per passare in quelle del marito. Cinque tede di pino ed una di biancospino; i capelli della ragazza divisi sulla fronte col ferro d'una lancia; le monete ch'essa dava allo sposo; l'invocato nome di Talassio; l'ungere il chiavistello della porta maritale, e varcarne la soglia a braccia d'amici per non incespicare; la focaccia di farina, sale e acqua, ed altri riti antichi, avevano perduto significazione, fin per gli eruditi. Però gli sponsali non andavano senza solennità; e il fidanzato dava alla sposa un anello, ponendoglielo sul quarto dito, che (tradizione egizia, non ancora spenta fra il vulgo) credeasi comunicare per un nervo sottilissimo col cuore. Il cristianesimo semplificò questi riti: ma

fin dai primi tempi si esigeva che gli sposi dichiarassero al vescovo l'intenzione di contrar nozze, cerimonia surrogata alle sponsalizie del diritto civile (37); e gl'imperatori resero obbligatorio tale atto. Generalmente si dava la benedizione; ma solo nell'viii o ix secolofu dall' autorità reputata necessaria a render valido il matrimonio: nel

diritto canonico non si tenne mai per indispensabile (38).

Sotto la legge Papia il matrimonio si provava per semplice presunzione, e, come ogni altro diritto, per l'uso e il possesso; nè occorreano magistrati per sancirlo, quasi il legislatore avesse sdegnato d'intervenire ad autenticar un obbligo, che ciascuna delle parti potea rescindere a talento. Nasceano dissapori in famiglia? se non fossero tolti da preghiere sporte alla dea Viriplaca, o dal pranzo che imbandivasi il 19 febbraio (charistia), si consentiva il divorzio, non altro esigendosi se non che uno dei coniugi mandasse all' altro il libello, in presenza di sette cittadini. Elevato il matrimonio a dignità di sacramento, dalle leggi fu derogata la facilità procellosa de'divorzi, e specificatene le cause. La donna poteva separarsi dal marito se omicida, avvelenatore, sacrilego, impotente, o per lunga assensa e professione monastica; in ogni altro caso ella era rimandata spogla d'ogni ricchezza ed ornamento: ma poteva far esigliare, e trarre a sè gli averi di quella che il marito introducesse nel suo talamo. La Chiesa non permise mai il divorzio nel senso civile; che se gli sposi separavansi, non poteano contrarre altri nodi (39).

Del passo medesimo si addelcì la paterna assolutezza, non derivante dal sangue, ma dalle formole delle giuste nozze, e dalla finzione civile dell'adozione e dell'arrogazione. Era essa illimitata, sin a poter esporre o diseredare i figliuoli, i quali, sebbene fossero indipendenti pel diritto civile, e votassero nella tribù e nella classe del padre, pel diritto privato restavano non soltanto soggetti, ma in proprietà del genitore, per qualunque età o grado o magistratura avessero, salvo se fossero emancipati con finta vendita. Questa faceasi dal genitore a persona terza, la quale gli dava a peso il danaro convenuto, ripetendo l'atto tre volte, giacché per altrettante la legge permetteva al padre di vendere il figlio; dopo di che il compratore lo menava ad un crocevia, e gli diceă : — Va dove t' aggrada ». Chi non avesse figli poteva adottarne o arrogarne, col che su loro acquistava diritti e doveri di padre, e tramandava ad essi il nome e i beni; mezzo di perpetuar le famiglie, che nell'aristocrazia sono il tutto.

Dalla centralità del potere imperiale discordava quella giurisdizione privata de' padri; e il contrasto che la nuova generazione convertita aveva esercitato verso la vecchia pertinace, invogliava a por limiti alla potestà patria, da carnale mutata in spirituale. Costantino Io fece; tanto che il padre rimase capo rispettato della sua discendenza, arbitro di diseredare, d'infligger correzioni moderate, di dettare al magistrato la sentenza severa che reclamasse la disciplina domestica: ma ai genitori micidiali de'propri figli fu applicata la pe-

na dell' omicidio (40).

Ai pupilli, cioè ai maschi che prima dei quattordici anni, e alle fanciulle che prima dei dodici, cioè prima della pubertà, perdessere il padre, si destinava un tutore fra' più prossimi parenti; e sin a Claudio non era questi obbligato a veruna cauzione. Fatti puberi, gli orfani non potevano disporre de' propri beni prima della maggior età, vale a dire dei venticinque anni, se non consenziente un curatore,

destinato dal prefetto della provincia.

Ogni guadagno del figliofamiglia apparteneva al padre. Se vivesse a parte e con mestiere differente, il padre gli abbandonava il peculio, in modo che potesse disporne, non però alienarlo a titolo gratuito, nè legarlo in testamento. Dopo Augusto, per equità si permise ai figliuoli di disporre di ciò che avessero guadagnato militando (peculium castrense): sotto Costantino vi si assimilarono i beni acquistati in uffizi civili ed ecclesiastici (peculium quasicastrense) o per dote: infine il padre non restò erede del figlio ab-intestato, se non in una parte legittima; de' beni della moglie non gli rimase che l'usufrutto. serbandone la proprietà ai figliuoli. Gran progresso alla indipendenza di questi e al loro valor civile in una società che fin allora gli avea tenuti soggetti. Generalizzando poi quel concetto, e depurandolo dalle viete mescolanze, Giustiniano attribui al figlio la proprietà di quanto entrava nel suo peculio avventizio (41): del che s'applaudisce egli a nome dell'umanità, e avrebbe potuto dire, a gloria del cristianesimo.

Sfasciasi dunque la famiglia legale per dar luogo al diritto umano; la gentilità cade in dimenticanza, e così il nesso e l'addizione dell'uomo libero; la mano e il manicipio non sopravivono che come finzioni, onde eludere certi rigori dell'antico diritto. Il figliofamiglia ottiene una capacità, uno stato, poi una proprietà; il gius pretorio favorisce i cognati, i parenti di sangue, e attribuisce loro sempre maggiori diritti; finchè dalle costituzioni imperiali restano cancellati gli effetti della prisca famiglia romana, che da prima politica, poi religiosa, poi di diritto civile privato, infine si riduce a naturale.

La paterna onnipotenza e la nessuna cura dell'uomo se non in quanto era cittadino, palesavasi principalmente nell'infanticidio, costumato da tutli gli antichi. Romolo ordinò di conservar in vita la fanciulla primogenita: le leggi imponevano d'uccidere il neonato deforme o infermiccio: che il padre impoverito potesse vendere i figliuoli, risulta da Paolo, e fin sotto Costantino e Teodosio Magno se ne trovano prove autentiche, e san Girolamo ci porge i gemiti di una madre, i cui tre figli erano stati venduti dal marito per pagare il fisco (42). L'abortire era una scienza, e Giustiniano dichiarava che il feto, non ancor venuto in luce, non è uomo: onde, se al padre gravasse l'educare altra prole, se la madre non volesse abbreviarsi la gioventù, se gl'indovini o la congiunzione delle stelle profetassero sinistramente, disperdevasi il concetto; o dopo nato, il padre non lo levava di terra; col che intendevasi ch' egli non lo riconosceva, ed era gettato alla via a morire, se pure nol raccogliessero certi speculatori che, storpiatili, se ne servivano per eccitare la pietà de' passeggeri, o li riducevano eunuchi o nani.

Primi i Cristiani levarono la voce a favore di quei tapini; poi li raccolsero per salvarne la vita e l'anima; Costantino decretò sussidi

a chi fosse impotente a nutrire i figliuoli: ma l'uso di gettarli era talmente radicato, che non veniva punito; solo la legge voleva ne diventasse proprietario chi li raccoglieva, passando in esso la patria potestà e il diritto di trattarli come figli o come servi. Valente e Graziano costituirono pene a chi esponesse i bambini: finalmente Giustiniano, sostenuto dalle censure ecclesiastiche, abolì questa nefandità.

Nel codice Giustinianeo è proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini avanti alla legge; abolite le orgogliose distinzioni de' tempi repubblicani, a ottenere cariche e comandi non valeva più l'esser nobile o plebeo, romano o barbaro, ma il merito o vero o supposto. Logicamente ne conseguiva il cassare l'altra più iniqua distinzione fra ingenui e schiavi; ma talmente era connaturata colla società, che lunghi secoli stentarono la civiltà e il cristianesimo prima di to-

glierla.

L'antico diritto distingueva lo stato dell'uomo in naturale e civile. Per natura ha la libertà, cioè può fare ciò che la forza e il diritto non vieta, nè tal libertà può alienare: ma civilmente ammettevasi la schiavità; e lo schiavo era diminuito del capo, cioè senza le tre cose che lo costituiscono, libertà, cittadinanza, famiglia; era cosa, non uomo. Come fosse trattato, non serve il ripeterlo (Cap. xix); ma gl'imperatori, contornati di schiavi e liberti, presero compassione per quella classe, con cui incrudelivano o straviziavano, e spesso divennero redentori degli schiavi quei ch' erano flagello dei liberi. Claudio pronunziò liberi i servi che nell' infermità fossero abbandonati dai padroni sull'isola d'Esculapio, e omicida chi li trucidasse per non mantenerli: la legge Petronia sotto Nerone impedi d'obbigarli a combattere colle ficre (43): Adriano volle alle pene capitali non fossero condannati dai padroni, ma dal giudice, e potessero portar querela ai magistrati per mali trattamenti (44); Antonino Pio costitul, che chi uccidesse il proprio schiavo fosse punito come l'uccisore dell'altrui, e i magistrati soccorressero a quelli che dai padroni fossero straziati o spinti all'impudicizia: Diocleziano permise allo schiavo di star in giudizio o per costringere il padrone a concedergli la libertà dopo pagato il riscatto, o per vendicare la morte di quello (43).

Restavano però sempre come una seconda specie d' uomini (46), e una legge di Costantino, vietandole, enumera le atrocità usitate contro gli schiavi; toglierli di vita col laccio, la croce, le armi, o trabalzarli, o iniettar loro veleno nelle vene, o strapparne a brani le carni, o arderli a lento fuoco, o perfino lasciarli imputridire vivi. Esso imperatore abolì la croce, consueto loro supplizio, e il marchie in fronte: se mandò assolto il padrone che uccidesse il servo nel correggerlo, lo dichiarò omicida se per deliberata volontà il mettesse a morte: nel dividere i coloni coi poderi, volle non si separassero i figliuoli dai genitori, dalle sorelle i fratelli, dai mariti le mogli (47). Egli stesso agevolò le manumessioni fatte in chiesa e da chierici; e tante furono, che l'Impero si trovò affollato di poveri, cui la Chiesa dovette soccorrere con ospedali e sussidi. Se ne induceva la neces-

sità di procedere lentamente: e l'avere un giorno l'efimero imperatore Giovanni abolita la schiavitù, fu un atto di que' rivoluzionari che non riflettono al domani.

Costantino lasciò sussistere gl'impedimenti frapposti da Augusto alla manumessione per testamento; pure diveniva consueta, e Giustiniano vi diede altrettanta libertà come alle manumessioni tra vivi. Egli stanziò che, chiunque cessava d'essere schiavo, acquistasse immediatamente la cittadinanza, abolendo la restrizione, di cui la legge Giunia Norbana circondava quelli fatti liberi per lettera, fra amici, o con formalità meno solenni; introdusse di liberarli nelle sacrosante chiese, giusto trovando che i ceppi dello schiavo si spezzassero a piè di quella croce, donde l'uomo era stato redento dalla servità.

A paro colle persone, venne svincolandosi la proprietà, le cui vicende sono il più significante testimonio della condizione di un popolo. Come fra i più antichi, così probabilmente fra i Greci essa era di natura religiosa: a Roma la troviamo municipale, sebbene in origine l'esser cittadino portasse forse la comunanza di riti. Da principio l'intera tribù acquistava proprietà sovra i campi da essa coltivati, dividendo come le fatiche così i frutti, e ripartendoli per famiglie o consorzi, obbligati a conservare e trasmettere la proprietà comune. A ciascun brano di privata si aggiungeva un pezzo di proprietà pubblica pei pascoli: dal che seguiva che, com'era comune la pubblica, così la privata dovesse unirsi in consorzi, e perciò rimaner solidale nei pesi pubblici.

I Comuni però non erano unioni popolari, quali oggi le intendiamo, determinate dall' unità territoriale; sibbene associazioni di alquanti consorzi. Talvolta parte di un consorzio si poneva sotto il patronato d' un senatore o d'una persona di corte, e con ciò restava esente dai carichi, ad aggravio dell' altra parte. Ciò contribuì a sminuire i possessori liberi, moltiplicando i coloni e i servi. Gl' imperatori poco a poco aveano tratto sotto l' immediata loro protezione anche le città, sol garantendone alcune franchigie. I consorzi godeano pure di privilegi imperiali, contribuendo ai pubblici aggravi; e fu come consorzio che la nuova Chiesa crebbe e divenne governo.

Fra le cose, alcune erano state appetite sovra le altre dalla semplicità guerresca dei prischi Romani, come la terra che costituiva la proprietà per eccellenza, poi le case, gli schiavi, le bestie da lavoro. Queste (dette res mancipi perchè non s'acquistavano se non colla mancipazione o con altro atto legale) conferivano la condizione civille, e perciò erano regolate colla religione e coll'autorità pubblica, non poteano acquistarsi che dal cittadino, nè alienarsi senza formole pubbliche. Le altre cose di lusso e godimento, per quanto Roma arricchisse, furono sempre tenute da meno (chiamate res nec mancipi perchè vi bastava la tradizione, senza le solennità sacramentali della mancipazione), e regolavansi col diritto naturale.

Da principio esiste un dominio solo; si possiede pel diritto de'Quiriti (dominio quiritario), o non si possiede. Solo il cittadino può avere tale dominio; solo farne oggetto le cose e il suo commerciabile; escluse dunque le persone e le terre straniere: la provincia è

proprietà del popolo, poi dell'imperatore; in essa e sopra ogni suolo che non fruisca del diritto italico, si hanno de'possessi, ma non la proprietà: sebbene poc'a poco anche quelli acquistino i mezzi di tutela e i vantaggi della proprietà legale romana. Questa non può essere attribuita con modi diversi dalle romane prescrizioni: compite le quali, diviene assoluta, che che inganno o forza vi siano intervenuti.

Dalle scuole stoiche i giureconsulti aveano dedotta la distinzione dei beni in cose materiali e no: contavansi fra le materiali quelle che possono toccarsi; le altre indicavano piuttosto diritti sulle cose stesse, fra cui i più importanti erano le servitù rustiche ed urbane, e le personali, cioè usufrutto, uso, abitazione. Alcune cose erano sacre, come i tempi; altre religiose, come i luoghi destinati a sepolture; altre sante, come le porte d'una città. Alcune erano di tutti (res universitatis), come teatri, stadi; alcune di nessuno, come i lidi del mare, i fiumi; o del primo occupante, come gli uccelli liberi, alla cui caccia unico limite era il rispetto dovuto ai fondi e alle siepi altrui.

Acquistavasi la proprietà delle cose particolari colla prescrizione, col dono, colla compra, o colle successioni: le servitù, gli schiavi e le terre poste in Italia trasmettevansi col solenne rito della mancipazione. Ma accanto al dominio quiritario s' introduce un diritto meno perfetto, un possesso secondo il diritto delle genti, non giuridico ma di fatto, e che si definisce in bonis habere, avere tra i propri beni; donde fu poi denominato dominio bonitario: gli editti pretori lo proteggeranno, la giurisprudenza ne snoderà le regole, vi si annetteran-

no gli effetti utili del dominio (48).

I Cristiani non riconoscevano per padrona di tutto la patria; i possessi non deducevano dalla ragion di Stato, ma da Dio; laonde il civile diritto cedette a quel delle genti, e invalse la proprietà naturale; e quando si compilò il Codice, furono equiparate le cose mancipi e le non mancipi (49), il diritto quiritario e il bonitario, « ludibrio di antica sottigliezza ». Adunque da principio trovammo una sola proprietà ex jure Quiritium; alla fine, ancora una proprietà sola, ma aperta a tutti, in qualunque territorio, e in arbitrio del possessore il disporne. Speciali regolamenti ebbe l'enfiteusi ecclesiastica, o precaria, per la quale un podere veniva dalle Chiese conceduto con lieve canone per un tempo determinato, allo spirar del quale tornava ad esse con aggiunta d'altri terreni e coi miglioramenti.

In prima il solo cittadino romano poteva testare (50), e in due maniere: o ne' comizi calati il patrizio dichiarava alle tribù la sua ultima volontà; o sul campo di guerra il soldato avanti ai commilitoni (in procinctu). Da poi, coi riti stessi onde trasferivasi il dominio, si facea la solenne dichiarazione dell' ultima volontà, presenti cinque testimoni e un pesatore, simulando vendere famiglia e beni ad un altro, il quale non era dunque erede ma compratore (familiæ emptor). L'editto pretorio modificò queste norme, accordando valore (possessio bonorum) a qualunque testamento portasse il suggello di sette cittadini. Sotto gl' imperatori la dichiarazione d'ultima volontà

potè farsi davanti un magistrato, e alla curia municipale, iscrivendola ne'protocolli; donde il testamento autentico. Infine Valentiniano III

introdusse il testamento olografo.

L'istituzione dell'erede, ch'era il punto essenziale, dovea farsi in termini imperativi; ma Costantino alla necessità delle formole surrogò la semplice espressione di volontà. Chi avesse figliuoli naturali o adottivi, non emancipati nè espressamente diseredati, doveva istituirli eredi. Al debitore insolubile imprimevasi nota d'infamia; laonde chi morisse in tal condizione, istituiva erede forzato uno schiavo, acciocchè la procedura fosse patita da questo, senz'aggravio della sua memoria. Perocchè gli schiavi e i figlifamiglia sottentravano necessariamente al defunto nei diritti non meno che nei pesi: poi il pretore permise di astenersi dalla successione del padre: finalmente con Giustiniano s' introdusse il benefizio dell'inventario.

In legati non poteasi disporre di là da tre quarti dell'eredità (51). I beni dell'intestato passavano agli eredi suoi e necessari, cioè ai figli legittimi o adottivi, o ai discendenti in linea mascolina: gli emancipati non v'aveano diritto per legge, ma furonvi ammessi per editto pretorio (bonorum possessio ab intestato). Dappoi non s'ebbe più riguardo all'agnazione, aristocraticamente diretta a conservar i beni nelle famiglie; e le costituzioni imperiali chiamarono alla successione legittima anche i discendenti per donna; le madri ereditarono dai figli, a preferenza degli agnati; non contandosi più il legame della potestà, ma quello del sangue. Così la natura fu ripristinata ne' suoi diritti, e il principio aristocratico soccombette all' equalità naturale. L' ordine di successione stabilito da Giustiniano secondo la parentela naturale, è affatto filosofico, e sopravisse alla barbarie e alla feudalità, per impiantarsi ne' codici odierni.

In una successione non può raccogliersi se non quel che esisteva nel patrimonio del defunto; in conseguenza non si può stipulare una promessa pel momento della morte. Questa sottigliezza de'giureconsulti romani fu tolta via da Giustiniano. Quando mancasse un successore, l'eredità ricadeva al fisco. Da poi alcune corporazioni ottennero privilegio speciale sui beni de' loro membri morti senza eredi; onde quei de'soldati devolveansi alla sua legione, quei del decurione

municipale alla curia, quei del monaco al convento.

Di quattro specie obbligazioni riconosce il diritto romano; per contratti e quasi-contratti, per delitti e quasi-delitti. Le convenzioni fra i Romani non produceano obbligazione se non in casi determinati; cioè quando vi si fosse adoperata una delle formole riconosciute dal civile diritto, come il nesso, la stipulazione; o quando l' uso vi avesse applicato un nome e un'azione speciale, come il mutuo, il comodato, il deposito, il pegno, la fideiussione, la vendita, la locazione, il mandato, la società. Que' primi quattro chiamavansi contratti reali, perchè, oltre il consenso, suppongono la tradizione fatta da chi deve a chi riceve; mentre gli altri si formano col semplice consenso. Pel diritto pretorio, a tali contratti se n'aggiunsero più altri.innominati; finchè Aristone, imperante Traiano, introdusse l'azione expræscriptis verbis, cioè che chi diede o fece una cosa in vista d'u-

ma prestazione equivalente, possa esigerla. Quindi i contratti innominati furono ridotti a quattro tipi. Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias; ma non si statuì mai che in essi il consenso delle parti bastasse per produrre obbligazione: così, per esempio, il baratto, che alcun tempo fu assimilato alla vendita, si ebbe sempre come un contratto innominato, una variante del tipo do ut des.

In generale le formole in cui s'adoprava il verbo spondere, tenevansi come di diritto civile, e non creavano obbligazioni che fra cittadini romani; fin quando l'imperatore Leone dichiarò che le stipulazioni reggevano, qualunque ne fossero i termini. Bastava dunque si facesse un dialogo fra i due contraenti: — Prometti di dare o di fare la tal cosa? — Prometto ». Gli atti e le formole portavano la necessità che gli stipulanti fossero presenti: ma uno potea farsi rappresentare dai propri schiavi. Ogni padrefamiglia teneva un libro di dare e avere (codex accepti et expensi), e il registrarvi un obbligo lo rendea valevole; sebbene non conosciamo di quali cautele abbisognasse quest'atto.

Un fatto lecito da cui risultassero obbligazioni, chiamavasi quasicontratto, come la volontaria gestione d'affari altrui. Dei delitti parleremo or ora. Quasi-delitto dicevasi un fatto che recò o poteva recar danno, senza precisa intenzione, ma per colpa; come chi sospendesse o gettasse alcun che, o scavasse una fossa con pericolo de'pas-

seggieri.

L'ipoteca potea mettersi su tutti i beni; ne conosceasi la legale, cioè non precisata da convenzione. Le ipoteche non erano pubbliche, nè il credito veniva assicurato se non dalle pene minacciate ai venditori che dissimulassero di quali carichi fosse gravato il fondo che

vendeano.

Le azioni, cioè il diritto di reclamare in giudizio il dovuto, distinguevansi, quanto all'oggetto, in personali, reali e miste, secondo che erano da persona a persona per costringerla ad adempiere un obbligo, o chiedevasi compenso o restituzione d'una cosa, o faceasi l'una cosa e l'altra, come nel domandare una divisione d'eredità. Quanto all'origine, erano o civili. autorizzate da legge, o pretorie, fondate sull'editto del pretore. Quanto al soggetto, erano di stretto diritto, di buona fede, ed arbitrarie; distinzioni fendate sul particolar modo d'amministrare la giustizia, essendo le prime due deferite al magistrato, le terze all'arbitro.

La giurisdizione rimaneva congiunta all'amministrazione in quel che dicevasi imperio: se non che alcuni magistrati inferiori non aveano tutto l'imperio. ma soltanto l'autorità giuridica. Dell'imperio ordinario non facea parte la giurisdizione criminale, che era sempre una delegazione speciale, denominata merum imperium, e portava diritto di spada; a diversità del mixtum imperium, che consi-

steva nel poter mettere alcuno in possesso di beni.

Anche dopo dismesse e diradate le azioni simboliche, la legge e la consuetudine avevano determinato le formole della processura. Negli atti giuridici da principio sopra l'intenzione predomina la forma, che è quasi la veste, l'esternazione del pensiero; e non usandosi o

poco la scrittura, bisogna far impressione sui sensi, e che l'atto della volontà istantaneo e fuggevole sia ridotto sensibile e irrevocabile. Oltre le cause generali che materializzano le istituzioni al tempo delle civiltà nascenti, e che in paesi diversissimi offrono press'a poco gli stessi fenomeni, le forme della stipulazione giovano in quanto fissano seriamente l'attenzione delle parti sopra ciò che stanno per fare; in un'espressione netta, breve, rigorosa, precisano l'obbligazione che contraesi, e fanno apparire più vigorosamente l'assenso delle parti mediante l'interrogazione e la risposta. Oggi stesso che si bada più ch'altro alla pura volontà, all'intenzione, per certi atti più importanti si conservano pratiche analoghe all'antica stipulazione, come è la formola del matrimonio, come il giuramento.

In principio questi atti s'appoggiano all'analogia, operazione tanto comune nella fanciullezza dell' individuo come delle nazioni. Da poi si arriva al simbolo, che spesso non è se non l'avanzo d'un rito perduto. Via via le istituzioni dalla materia passano nel campo dell' intelligenza; la civiltà si appiglia immediatamente allo spirito, alla volontà, all' intenzione; dall' esteriorità chiedendo soltanto ciò che è

indispensabile per rivelare e garantire il consenso.

Così andò in Roma. Quando ancora non si coniava danaro, ogni vendita faceasi a peso; donde ci son rimaste le espressioni moderne di spesa, stipendio, spendere. Anche dopo conosciute le monete, si comparve al giudizio colla bilancia e col metallo (æs et libra); e questi divennero simbolo in molti contratti, dove si trattava di tutt' altro che vendita. Ne' processi di rivendicazione si finge battaglia, come quando la guerra era il modo d'acquisto per eccellenza: poi la bacchetta rimase simbolo della lancia: e tale procedura s'accomunò a casi, dove nè tampoco trattavasi di decidere una contestazione. Sopra una zolla, sopra un tegolo recati al pretore si adempirono le formalità ch'era prescritto al magistrato di fare sugli oggetti stessi. Abolite le trenta curie, trenta littori ne rimasero simbolo, e poi bastò la seure del littore.

A passo passo tutte le azioni legali che drammatizzavano il diritto patrizio (V. I, pag. 103), si mutarono in formole che erano date dal pretore stesso in modo, che le parti non deteriorassero la propria condizione per ignoranza di esse: ma benchè la lex julia privatorun di Augusto avesse concesso ai litiganti di spiegare semplicemente davanti al magistrato l'oggetto in contestazione, pure non era unico intento de' giureconsulti e de'giudici la scoperta del vero e del diritto, e la decisione restava vincolata all'esattezza di esse formole d'azione, che doveano adoperarsi dai contendenti, prima che la causa fosse librata dal giudice; talchè uno trovavasi condannato, non perchè avesse torto, ma solo per ignoranza o fallo in quelle applicare. Un tale (racconta Gajo) portò querela per alcuni ceppi di viti tagliate (vitibus succisis): ma le XII Tavole aveano parlato soltanto di alberi, sicche la petizione fu respinta. Caduta la religione che sanciva le formole, Costanzo le abolì. come divenute un lacciuolo di sillabe alla buona fede (52), lasciando che l'attore scegliesse qual più gli piaceva.

Questo, nell' introdurre l'istanza, giurava non esser mosso da prurito di calunniare o vessare, ma da convinzione; e se perdesse, doveva per ammenda il decimo dell' oggetto contestato. Nelle cause reali ciascuna parte poteva obbligare l'avversario a deporre una somma, che andava perduta qualora soccombesse. A nessuno era negato farsi rappresentare da un procuratore, e sopra di questo cadeva la sentenza: ma ben doveano trascinarsi per le lunghe i processi, se Giustiniano « per impedire che divengano immortali », dichiarò l'intenzione che una causa non oltrepassasse la durata d'una vita

d' uomo (53).

Mentre frá noi qualsivoglia reità, dall' adulterio in fuori, provoca azione pubblica nell' interesse della società, fra i Romani il furto, la rapina, il danneggiamento, le ingiurie ed altri delitti erano privati, procedendosi contr'essi soltanto sopra istanza dell' offeso. I pubblici si distinguevano da capo in ordinari, contemplati da alcuna legge particolare con pena prestabilita, e straordinari, che erano puniti a stima del magistrato, quali la tentata infrazione del carcere, lo stellionato, il formare delle società non autorate dall' imperatore. Morte infliggevasi anche per colpe vaghe o leggeri, come abbattere un albero, tagliar una vigna, se supponeasi fatto nell'intento di sminuire il censo al fisco (54). Gravissima pena era l'esiglio, che traeva seco la morte civile, e che solevasi infliggere per adulterio, atto falso, estorsioni e simiglianti; o a persone qualificate, pei delitti per cui le inferiori si condannavano alle miniere. Perocchè le pene colpivano in grado diverso secondo il delinquente; e il libero che uccidesse la propria moglie côlta in adulterio, era relegato in un' isola; se egli fosse di condizione inferiore, subiva i lavori pubblici; anché ne casi d'incendio la persona oscura andava alle catene ed alle fiere, non la illustre; nel furto l'uom vulgare era staffilato e precipitato dalla rupe Tarpea, il ricco si redimeva col dare il quadruplo del rubato.

Non poteva il codice negligere i precetti della nuova religione intorno alla castigatezza del costume, ignota all' antichità (55). Mentre alle adultere fu ridotta la pena a due anni di solitudine penitente, i peccati contro natura castigaronsi, senza divario di persone, con una squisitezza di supplizi che a fatica può perdonarsi alla purità del motivo. Nuova cosa erano pure le comminatorie contro l' eresia: ma il volere alla religione della carità e della mansuetudine applicare i regolamenti dalla patrizia severità emanati in sostegno dell'inesorabile religione dello Stato, portò a giustificare le persecuzioni, e offrì l' autorità dell' esempio agl' imperatori germanici, quando, più tardi,

statuirono fin la morte contro i miscredenti.

Nei casi di maestà rinasce l'esorbitanza del prisco diritto. La società antica, propensa a tutto idoleggiare, avea divinizzato l'imperatore, in modo che qualunque attentato contro di esso consideravasi fatto contro la repubblica in lui personificata, e contro la divinità. Enormissimo fra i delitti era pertanto quello di Stato: ma tale qualifica colpiva anche azioni indifferenti, nè soltanto sotto principi tirannici, ma fin sotto quelli che aveano del cristianesimo adottate le esteriorità, non il liberale sentimento. La legge Giulia fa reo di fellonia

chi fonde le statue degl'imperatori od « opera alcun che di somigliante » (56): tanta latitudine nella più formidabile delle accuse! Vi volle un senatoconsulto per dichiarare che non offendeva la maestà chi disfacesse simulacri di imperatori riprovati; e rescritti di Severo ed Antonino per mandare immune chi ne vendesse di non consacra-

ti, o per caso li colpisse d'una pietra.

Una legge imperiale puniva chi mettesse in forse il giudizio del principe, o dubitasse del merito de' suoi impiegati (57): un' altra pronunziò che l'attentare contro i ministri e gli uffiziali del principe fosse misfatto, come il nuocere al principe stesso, del cui corpo son quasi membri (58): una di Valentiniano, Teodosio e Arcadio costituisce rei di maestà i monetieri falsi (59): sotto Costanzo reputavasi fellonia l'interrogare indovini sopra lo strillo d'un topo o d'una donnola, e il medicare una doglia con parole da vecchierella (60). Soffocata la rivolta di Avidio Cassio, s'introdusse di processare anche morti, per incamerarne i beni se convinti (61). E la confisca era grande stimolo ad abbondare in siffatte accuse; e v'avea gente apposta (petitorii) che le promovevano, per domandarne in compenso i beni, con un'insistenza mal frenata da ventisei leggi del codice Teodosiano (62).

Quanto di severo aveano statuito sopra tal fatto i predecessori, fu accolto da Giustiniano, tenendo fin memoria del giureconsulto Paolino che accusò di perduellione un giudice per aver deciso in senso contrario ad una legge dell'imperatore; e di Faustiniano, che, avendo giurato per la vita del principe non perdonare al suo schiavo, si credette obbligato a perpetuar la collera per non incorrere in crimenlese (63). Dimenticò invece che l'imperatore Alessandro Severo avea respinte le accuse indirette di maestà, e Tacito escluse gli schia-

vi dallo attestare in queste contro i loro padroni (64).

Dove ci si manifesta uno dei difetti principali del codice Giustinianeo, l'avere tramandato ai posteri uno spirito dissonante dall'amore e dalla benevolenza predicate dal vangelo. L' imperatore dispotico e il ligio suo ministro evitarono d'inserire le leggi sediziose della repubblica, e checchè sentisse di libertà o di privilegi, cancellati o cancellabili dalla tirannide. Di tre soli, giureconsulti dell'età repubblicana fecero menzione, e scarsa di quelli fioriti sotto i primi cesari, larga messe invece cogliendo nel tempo che una turba di forestieri portava a Roma l'omaggio di sue adulazioni : osarono perfino il nome degli antichi giureconsulti lasciar in capo a leggi loro, benchè mutilate o travolte (65), mentre non emettevasi alcuno de' passi che consolidi od esageri i monarchici arbitri; il che, oltre nuocere allora, innestò un morboso elemento atie costituzioni della nuova Europa, presumendo giustificare la tirannia al cospetto di quelli per cui son tutt' uno giustizia e legalità. Imperocchè, se lo studio rinnovato del diritto giustinianeo offri dopo il xiv secolo felicissimi concetti di ordine e d'amministrazione, pregiudicò alla posterità l'idolatrare tutto ciò che Giustiniano avea raccolto della sapienza come dell' imbecillità e ferocia de' suoi predecessori; i principi se ne armarono per menomare le franchigie introdotte dallo spirito de'conquistatori,

dalle immunità ecclesiastiche, dalla scudalità e dai Comuni; si tonò a predicare la pagana onnipotenza del monarca; e i progressi dell'imana ragione surono inceppati dalla pretensione di governar il mondo colle istituzioni di tanti secoli prima, e d'una società e d'una re-

ligione essenzialmente disserenti.

Malgrado gli errori particolari, malgrado che il Codice di Ginstiniano e il Digesto non siano giunti a noi quali erano stati compilata rimangono il più insigne monumento della sapienza antica, viepiù meraviglioso per tempi considerati d'universale decadenza. E decadenza era veramente, ma solo delle idee antiche, le quali cedevano luogo alle nuove. Il politeismo era perito; perite le favole filosofiche d'Alessandria e le legali d'Atene; perito l'alito esclusivo del patriziato, livellato pur esso nella soggezione alle leggi; perita la fierenza d'un tempo che affiggeva la giustizia a formole morte. Che altro restava se non il cristianesimo? E quanto esso giovasse a migliorarela legislazione ci apparve in tutta questa rassegna, e nelle leggi de'successori di Costantino, che attestano quanto fossero incumane le precedenti.

I tre figli di quello nel 338 ricusavano i libelli infamatori, le lelle re cieche, le accuse secrete, impedendo di procedere sopra tali de nunzie (66). Valentiniano condannò l'esposizione degl'infanti; sipendiò un medico dei poveri per ciascun quartiere di Roma; vietò agli avvocati di ricevere sportule, bastando la gloria di difendere l'innocenza; a tutti impedì lo ingiuriarsi nei dibattimenti; i commedianti, battezzati in pericolo di morte, non si potesse più obbligarlia salire sul palco, nè le figlie delle attrici a seguire la professione materna; istituì scuole, stabilì i difensori delle città, avvocati degli interessi di queste, i quali poteano recar rimostranze ai magistrati civili ed anche al trono. Graziano ai delatori bugiardi infliggeva la pena che sarebbe tocca al calunniato; revocò tutti i privilegi concessi a privati in pregiudizio del corpo cui appartengono; dispensò dall'obbedire ad ordini che i tribunali o i magistrati dicessero aver ri-

cevuto a viva voce dall' imperatore.

Teodosio Magno proibì di sollecitar i beni dei condannati per ribellione, giacche talora, a forza d'importunità, si otteneva ciò che principe giusto non era in diritto di concedere: la quale ordinansa rattenne dallo spionaggio quei tanti che si faceano delatori per cinf fare i beni dell'accusato. Mentre dapprima gli averi degli esigliatisi applicavano al tesoro, egli ordinò fossero divisi tra questo e il reo od i suoi credi, e che ai figli si lasciassero interi quelli d'un padre condannato a morte. Agli Ebrei fu proibito comprare schiavi cristiani, e ai Cristiani permesso senza misura di affrancare i loro. Dolcesza e umanità prescrisse Teodosio a quei che sogliono averne si poca, i carcerieri; i giudici visitassero frequente le prigioni, raccogliessero le lagnanze dei detenuti, ed esattamente registrassero le loro imputazioni. Vietò anche il vendere, comprare ed ammaestrare alcuna sonatrice, o invitarla a banchetti e spettacoli, e il tenere musici di professione; contro la quale specie di servi, continui erano in declamare i santi l'adri, come semenzaio di scostumatezza.

Una legge d'Onorio vietava il commercio a persone di qualità, non perchè disonorevole, ma perchè aveano agevolezza di far torti agli inferiori: un'altra permetteva a chi trovasse leoni sulle proprie terre, d'ucciderli, non però di prenderli vivi per farne mercato; preferendo ai piaceri imperiali il vantaggio de' popoli. Più ricordevole è quella che impone, i prigionieri ogni domenica sieno tratti fuori dai giudici, per sapere se ebbero ogni necessità, e mandati al bagno; se poveri, siano alimentati dal pubblico: e di questa legge raccomandava l'adempimento a' vescovi, dai quali probabilmente gli fu suggerita. Un'altra ordina ai medesimi di prender cura non sieno maltrattati gli schiavi cristiani tornanti alle case.

I due Valentiniani aveano introdotto di liberare al giorno di Pasqua i carcerati per delitti non gravi (67). Dipoi Valentiniano III proferiva che alla maestà regia convenisse dichiarare « anche il principe esser tenuto alle leggi, e che l' autorità di lui dipende dall' autorità del diritto, più che l' imperare essendo cosa magnifica il sommettere il principato alle leggi ». In conseguenza proibiva a tutti quel tanto che voleva non fosse lecito neppure a lui stesso; e notificava che, salva la riverenza dovuta alla maestà sua, non avrebbe sdegnato litigare coi privati al medesimo foro, ed esser giudicato colle leggi mede-

sime (68).

Alla rugginosa originalità romana, e ai sistemi non più confacenti colle abitudini contemporanee, Giustiniano più non doveva i riguardi cui Costantino si trovò astretto; alla lettera che ammazza sostituiva lo spirito che vivifica; dai giureconsulti classici estrasse quanto gli parve di diritto cosmopolitico, e ripudiò quel ch' era meramente romano, non esitando ad alterarne i testi per emancipar le leggi da una tutela retrospettiva. Cominciando dal nome di Cristo e dall' augusta Trinità, professava che l'autorità deriva da Dio; riconosceva la Chiesa coll'accettare la fede da questa consacrata; da tal fede dedusse quanto ha d'originale la sua compilazione, l'eguaglianza degli uomini, la giusta democrazia, la rintegrazione della persona morale, sicchè non si guardasse la Casta o la tribù o la famiglia, ma l'individuo. Forte abbastanza per trarre le conseguenze dalle premesse cristiane, si fece uom dell'avvenire, intento sempre a trovare qualche miglioramento conforme alla natura e al progresso (69); e incessantemente accostò il diritto al tipo semplice e puro del cristianesimo: teologo ancor più che giureconsulto.

Insomma la giurisprudenza, unica scienza vera e particolare del popolo romano, estese a tutta l'umanità il diritto equo e buono, e aprì la società moderna col rendere individuale e potente il diritto, formolandolo in un capolavoro della logica. Vero è che l'ingegno non produce moralità, e il difetto di quell'opera consistette appunto nella superiorità logica; ma parte sempre maggiore di spiritualità vi s'introdusse dacchè coi giuristi cooperarono i teologi a redimere il mondo dalla legale oppressione per vie differenti. Però il diritto avea già fatto sforzi per separarsi dall'elemento religioso ed aristocratico, ed assumere esistenza indipendente; lo perchè al cristianesimo costò maggior fatica il dominarlo. Ma da quell'ora trovansi a contatto e

spesso a conslitto la ragion civile colla canonica; e l'effettuare il principio eminentemente cristiano d'estendere a tutta l'umanità il diritto alla giustizia, alla simpatia, alla libertà, sarà l'opera di tutto l'avvenire: opera lenta, tergiversata, incompresa, fin maledetta, ma che si compie fra gli errori degli uomini e sotto l'occhio della Providenza.

(1) Qui cadit a formula, cadit a toto. Un esempio vivo possiamo averlo negli Inglesi, schiavi del convenuto, del gusto nazionale, de' casi precedenti, della giustizia, della virtù, della religione uffiziale; eppure questa non è imitazione del diritto romano, il quale anzi è aborrito dai loro pratici.

(2) Respondebant, scribebant, cavebant, dice Cicerone.

(3) Sic enim existimo, juris civilis magnum usum et apud Scaevolom, et apud multos fuisse: arlem in hoc uno. Quod nunquam effecisset ipsius juris scientia, nisi eam praelerea didicisset arlem, quae docerd rem universam tribuere in parles, latentem reperire definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum videre, deinde distinguere... Sed adjunxit etiam et literarum scientiam, et loquendi elegantiam. Brutus, 41; Pro Muraena, 10.14.

(4) Nihil tam proprium legis quam claritas.

(5) Familia da fons memoriae; melus da mentis trepidatio; furtus da furvus; stellionalus da stellio, tarantola; testamentum da testatio mentis.

(6) Una legge romana dice, non poter il cieco piatire, perchè non vede gli ornamenti della magistratura; Dig. lib. 1, De postul. Paolo (Sent. 1v. 9) scrive che il feto di sette mesi nasce perfetto, perchè sembra provarlo la ragione dei numeri di Pitagora.

(7) Dig. lib. 1. tit. 2. 1. 1.

(8) Eosdem, quos populus romanus, hostes et amicos habeant — Majestatem populi romani comites conservando. Cicerone, pro Baldo, 16.

(9) Eineccio (Edicti perpetui ordini et integritati suae restituti, partes duo), Bach (Historia juris romani. Lipsia 1806) e tutti sostennero il sì fino ad Hugo che sostenne il no con ragioni di polso. L' Editto perpetuo andò perduto, e i tentativi di rintegrario, fatti da G. Bauchin nel 1597, sono inseriti in Pothier, Pandectae Justinianeae, lib. 1. Meglio Wieling, Fragmenta Edicti perpetui. Francker 1733. E vedansi:

GIFANIUS, OEconomia juris.

Noodt, Commentarius ad Digesta.

DE WEYRE, De origine falisque jurisprudentiae romanae, praesertim Edictorum praetoris; ac de forma Edicti perpetui. Cella 1821.

Frank, Commentarius de edicto Praetoris. Kiliae 1830.

HAIMBERGER, Il diritto romano privato e puro (lat. e ted.) Lembers 1830.

MACKELDRY, Manuale del diritto romano (ted.) Berlino 1814.

Westenberg, Manuale di diritto romano (ted.) Ivi 1822.

La scuola storica del diritto, già ingrandita in Germania, venne difu-

sa allorchè fu coltivata dai Francesi; e i recenti lavori di Beugnot, Pardessus, Giraud, Laboulaye, Thibaut, Troplong, Laferrière, Du Caurroy ne resero comuni le conclusioni. È principalmente notevole l' Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien, del sig. Ortolan.

Parigi 1854.

(10) Tale parmi il senso più naturale del famoso passo di Pomponio, Dig. lib. 1. lit. 2. l. 1: Sussurius Sabinus in equestri ordine fuit, et publice primus respondit; posteaque hoc caepit beneficium dari a Tiberio Caesare: hoc tamen illi concessum erat. Et, ut obiter dicamus, ante tempora Augusti publice respondendi jus non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. Neque responsa utique signata dabant, sed plerumque judicibus ipsis scribebant, aut testabantur qui illos consulebant. Primus divus Augustus, ut major juris auctoritas haberetur, constituit ut exauctoritate ejus responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio caepit. Et ideo optimus princeps Hadrianus, quum ab eo viri praetorii peterent ut sibi liceret respondere, rescripsit eis, hoc non peti, sed praestari; et ideo delectari se, si qui fiduciam sui haberet, populo ad respondendum se praepararet.

Come esorbitante, credevasi falsa una tanta autorità, quando la chiarì questo passo di Gajo recentemente scoperto (Comm. 1. 7): Responsa
prudentum sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est
jura condere: quorum onnium si in unum sententiae concurrant, id
quod ita sentiunt, legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet
quam velit sententiam sequi; idque rescripto divi Hadriani signifi-

càtur.

(11) Alcuno opinò divenissero sorgenti del diritto soltanto dopo Tiberio, e da prima fossero solo proposizioni, vigenti un anno e non più. Il contrario ora è dimostrato da Hugo, Lehrbuch der Gesch. des römi-

schen Rechts bis auf Justinian.

- (12) Più di mille cinquecento se ne conservano da Augusto a Costantino. A domande rispondono colle epistolae, literae: sulla petizione fanno una subscriptio, adnotatio, che chiamasi sanctio prammatica se diretta ad una città o ad un corpo: constitutiones personales si dicono propriamente le concessioni di privilegi: decreta o interlocutiones sono decisioni di cause portate in appello all'imperatore o al suo consiglio: mandata sono gli ordini dati dall'imperatore ai governatori delle provincie: edicta gli ordini diretti al popolo.
  - (13) Tali le Receptae sententiae di Paolo.

(14) Talvolta in ciò degenerano in minuzie. come si vede nei frammenti trovati nella biblioteca Vaticana il 1823.

(15) Antistius Labeo, ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et in caeteris sapientiae partibus operam dederat, plurima innovare studuit: Atejus Capito, in his quae ei tradita erant, perseverabat. Pompo-

NIO, Dig. lib. 1. lit. 2. 1. 2.

Avendo Tiberio in un editto usato una parola non latina, qualche senatore, desideroso di far pompa di libertà ove non portava pericolo, sorse a rinfacciargliela. Capitone sostenne che, quantunque mai non si trovasse usata, si dovesse però mettere fra le latine sull'autorità di Tiberio. Un Marcello replicò che Tiberio potea dare la cittadinanza agli uomini, non alle parole. Magnanima opposizione!

(16) In capo alle Pandette si suole stampare il catalogo degli autori di cui si valse Giustiniano, cavato dal famoso manoscritto del Digesto conservato a Firenze. Da Alessandro Severo a Giustiniano tre soli giu-

reconsulti vi sono citati, Arcadio Carisio, Giulio Aquila ed Ermogene, forse autore del codice, che porta il suo nome.

(17) È inserito nel Digesto, lib. 1. tit. 2.

- (18) Fra' molti manoscritti ond' è ricca la biblioteca del Capitolo di Verona, e di cui diede il catalogo Scipione Maffei nella Verona illustrata, trovavansi alcuni fogli di pergamena, che quel dotto antiquario giudicò formar parte d'un codice o di qualche opera d'antico giureconsulto, e ne esibi il fac-simile. D'allora più non se ne parlò, fin quando Maubold nel 1816 stampò a Lipsia una Notitia fragmenti veronensis de interdictis. Niebuhr, venuto a Verona, trasse copia del frammento de praescriptionibus, e d'un altro sui diritti del fisco; esaminò vari manoscritti, e singolarmente le epistole di san Girolamo, riconosciute per palimsesto da Maffei e da Mozzotti, ma non mai dicifrato; e al modo che sotto la storia poetica di Roma leggeva la vera, scoprì sotto la scrittura quanto bastasse per convincersi che era l'opera di un giureconsulto; e applicando l'infusione di galla a un foglio, lo lesse. Nè informò Savigny, ed insieme proclamarono sui giornali la scoperta, mostrando che il frammento de praescriptionibus apparteneva agli Istituti di Gajo. L'Accademia di Berlino spedi a Verona nel 1817 i signori Göschen e Bekker, i quali, superando le gravi difficoltà che a chi vuol il bene oppongono coloro che fare nol vogliono o non sanno, giunsero a trascrivere nove decimi del libro; il resto era illeggibile. Il manoscritto componevasi di cenventisette fogli; la scrittura piu recente in maiuscole esibiva ventisei epistole di san Girolamo; la primitiva, elegantissima, gli Istituti: e fra questa e quella una terza stendevasi per un quarto del manoscritto, contenente epistole e meditazioni d'esso santo. Onde la membrana fu raschiata tre volte; eppure offre il testo più compiuto, sebbene difficile ed ostinato lavoro esigesse il leggerlo. Niebuhr e Knopp credono la scrittura anteriore al regno di Giustiniano. La prima edizione ne fu fatta a Berlino il 1820. Bluhm tornò a collazionaria col testo di Verona, e ne fece un' edizione princeps nel 1824.
  - (19) Costituzioni del 321 e 327, scoperte dal Maj nel 1821.
  - (20) Inst. lib. 1; Dig. De just. et jure, l. 1; De reg. juris, l. 33.
- (21) Il codice Teodosiano andò perduto, colpa dei compendi fattine. tra cui il principale è il Breviario d'Alarico, che ebbe vigore presso i Visigoti. Nel 1528 Giovanni Sicardo ne pubblicò un' edizione in Magonza ; ma non è se non esso Breviario, purgato dalle leggi derivate da usanze gotiche. Du Tillet aggiunse gli ultimi otto libri, non compendiati in quel Breviario. Cujacció credette dare interi il vui e vui col supplemento di Stefano Carpino. A Cujaccio stesso furono da Pitro Piteo comunicate le costituzioni del senatoconsulto Claudiano, appartenentiali libro. Glacomo Gotofredo commentò questo codice con trent' anni di lavoro, pubblicato nel 1736 in Lipsia da Antonio Marsigli e Daniele Ritter (Codex Theodosianus, cum perpetuis commentariis J. Gothofred; 6 vol. in-fol.). Il cardinale Maj in un palimsesto vaticano scoperse altri frammenti, che stampò a Roma nel 1825 coi tipi di Propaganda. L'anne seguente Amedeo Peyron nella biblioteca dell' Università di Torino trovò ben cinquanta leggi non prima conosciute, tra cui quelle ove Teodosio prescrive le norme colle quali produrre la sua legislazione (Frogmenta Codicis Theodosiani, nel tomo xxvII dei Commentari dell'Accademia di Torino). Con queste e le scoperte da Clossio su satta un'edizione nuova d'esso codice a Lipsia il 1825, per cura di C. F. Wenck. Ma nuove leggi scoprì a Torino e nell'Ambrosiana Carlo di Vesme, che ne la la più compiuta edizione.

(22) Hàu déneral, tutto contenere. La sigla ff, colla quale suol indicarsi il Digesto, probabilmente viene da un d corsivo, abbreviazione di Digesto, traversato da una linea, che dagli editori fu scambiato per un doppio f. Vedi Craner, Progr. de sigla Digestorum ff. Chilon, 1796. Spesso, nel citar le leggi, invece di L. si pone fr., perchè in fatto son piuttosto frammenti.

Già al tempo che si compilarono le Pandette, molte opere di diritto erano o perdute o scarse a Costantinopoli, poichè di Casellio vi si dice che scripta non extant, sed unus liber; di Trebazio, minus frequentatur; di Tuberone, che libri parum grati sunt, ecc. ecc. Le Pandette stesse poco mancò non andassero perdute; giacchè, se anche è una storiella quella dell'unica copia serbatasi ad Amalfi, ne prova però la rarità. Più tardi gli eruditi raggranellarono i brani de' vari autori sparsi per le Pandette, e li disposero secondo i libri dond' erano tolti; e ad alcuni passi recò non poca luce il ravvicinarli e paragonarli.

Degli scrittori di diritto antegiustinianei pochi ci arrivarono intatti, i più alterati da qualche legislatore, come tutti quelli nella raccolta giu stinianea. Queste opere di diritto sono o Libri prudentum, o Codices constitutionum, ossieno diritto antico e diritto posteriore. Fra i primi

voglionsi particolarmente mentovare:

1. I frammenti Regularum di Ulpiano; 2. Le Instituta di Gajo, di cui parlammo;

3. Le Receptae sententiae di Paolo, conservateci mutile dai Visigoti;

4. Lex Dei, sive Collatio legum mosaicarum et romanarum, raccolta fatta sul dechino dell'impero Occidentale, del pari che

5. Consultatio veteris jurisconsulti;

6. Valicana juris fragmenta.

I codici sono:

1. Frammenti del Gregoriano e dell' Ermogeniano;

2. Il Teodosiano;

3. Le Novelle degli imperatori da Teodosio a Giustiniano.

Le iscrizioni su pietra o su bronzo, contenenti testi di leggi, senatoconsulti, editti od atti, sono preziosi come testi autentici, mentre i libri
non ci danno che le copie. Furono raccolti da Spangenberg (Berlino
1830) col titolo, Antiquitalis romanae monumenta legalia, extra libros
juris romani sparsa. Egli stesso avea pubblicato a Lipsia nel 1821 una
raccolta d'atti del diritto romano, vale a dire contratti, testamenti e simili; Juris romani tabulae negotiorum solemnium, modo in aere, modo in marmore, modo in charta superstites. E gia ne' Papiri diplomatici
raccolti ed illustrati, a Roma nel 1805, il Marini avea pubblicata una collezione d'atti sopra papiro.

Delle leggi ed atti giuridici che abbiamo su bronzo, i principali sono: Senatusconsultum de Bacchanalibus del 567 di Roma, da noi ripor-

tato nel V. I, pag. 437.

Lex Thoria agraria del 645, che sta sul rovescio della tavola che

contiene la lex Servilia repetundarum del 654 circa;

Tabula Heracleensis, frammenti trovati il 1732 nell'antica Eraclea presso Taranto, di varie leggi dal 664 al 680 di Roma, o, secondo Savigny, del 709: e sta nel museo di Napoli;

Plebiscitum de Thermensibus majoribus Pisidis, forse del 690, degente nel museo Borbonico, dove pure la lex de scribis viato-

rihus:

Lex Rubria de Gallia Cisalpina, del 708 circa: fu trovata mutila a

Velleja, e deposta a Parma;

Lex regia, ossia il senatoconsulto dell' impero di Vespasiano, del-

l'825 di Roma: sta nel museo Capitolino, anch' essa mutila. Impropriamente chiamasi senato consulto: bensì tale è quello de acdificiis negotiationis causa non diruendis, dell'801 o 809, dissotterrato da Ercolano; e un altro de Asclepiade Cluzomenio, una de Triburtibus, uno in onore di Germanico.

Si han pure due rescritti di Vespasiano dell'853, trovati uno a Malaga, l'altro in Corsica; un' Epistola Domitiani, spectans ad litem inter Falerienses et Firmanos de subsecivis, trovata presso Faleria; l'Edictum Diocletiani de praetiis rerum del 303 d. C., tariffa dei prezzi e del salari, del quale un esemplare sta nel museo Britannico, un altro a Aix, l'Edictum Constantini Magni de ordine judiciorum publicorum del 514 d. C., tratto da schede della biblioteca Ambrosiana. Va anche mentovata l'orazione di Claudio imperatore in senato sut dare la cittadinanza ai Galli, la quale si conserva a Lione in due pezzi di bronzo; e Tabula Trajani alimentaria sui fondi destinati da Trajano ad un ospizio di orfani nel 108 d. C., scoperta il 1747 a Velleja. Altre riferiscono testamenti, rendite, rescritti di magistrati, atti municipali, determinazioni di confini, fra' quali vuole una menzione particolare la sentenza, resà nel 635 di Roma, sopra le differenze nate tra i Genuesi e i Genuali, e che conservasi nel palazzo municipale di Genova.

Nel secolo xvi cominciaronsi indagini storiche sopra il diritto romano, e massime i Batavi ne meritarono ottimamente. Lavori grandiosi però non apparvero che entrante il secolo passato; e primo quello di Gian Vincenzo Gravina, che nel 1701 pubblicò Origines juris civilis; poi in Germania Eineccio nel 1616, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma, che è il sunto più compito e chiaro degli studì storici fatti sin allora. Questo riguarda solo la storia interna del diritto romano; l'esterna fu dal medesimo trattata nell' Historia

juris civilis romaní ac germanici. Alla 1733,

La quale distinzione della storia esterna ed interna su prima introdotta dal Leibniz. L'esterna, ossia generale, considera solo l'andamento della legislazione d'un popolo, dando a conoscere l'origine e i progressi delle sonti del diritto, cioè de'costumi, delle leggi, de'codici, gi avvenimenti politici che v'ebbero influenza, la successione dei giureconsulti, le scuole loro, le opere e l'essicacia sulle risorme della legislazione. L'interna, o vogliasi dire le antichità del diritto, è la storia speciale de'principi del diritto medesimo, mostrando come progredirono lo stato delle persone, il reggimento domestico, la storia delle proprietà, delle istituzioni giudiziali, delle leggi penali, insomma le particolarità della legislazione d'un popolo.

(25) Dell'autorità attribuita alla consuetudine, molte testimonianze abbiamo: Pleraque in jure non legibus, sed moribus constant. Quartino, Inst., v. 3. — Sed et ea quae longa consuetudine comprobata sunl, velut tacita civium conventio, non minus quam ea quae scripta sunl jura servantur. Leg. 35 pr. Dig. tit. 1. lib. 3. — Omne jus aut consensus fecit, aut necessitas constituit, aut firmavit consuetudo. Leg. 40 ivi. — Anche Portalis, nel discorso preliminare al Codice francese, pose: Les codes des peuples se font avec le temps, mais, à proprement parler, on

ne les fait pas.

(24) Plutarco, in Romolo; Dionigi D' Alicarnasso, lib. 11.

(25) Sei stuprum commisit aliudve peccassil, maritus judex et vindex estod, deque eo cum cognatis gnoscitod. XII Tavole.

(26) Vedi tutta l' Aulularia di Plauto.

(27) Giustiniano, *Nov.* 91. (28) Lo stesso, *Nov.* 35. (29) Tutoris auctoritas necessaria est mulieribus si lege aut legitimo judicio agant, si se obligent, si civile negotium gerant. ULPIARO, Framm. tit. x1.

(30) Nov. 118, cap. 5.

(31) Sotto l'Impero figurano grandemente Giulia Domna. Soemi, Mammea, Zenobia; e al declinare di esso Pulcheria, Eudossia, Placidia, Ono-

rıa, Giustina.

(32) Sant' Ambrogio (Hexameron, lib. vi. c. 4. § 22) scrive: Natura hoc bestiis infundit, ut catulos proprios ament, et factus suos diligant. Nesciunt illa odia novercalia, nec, mutato concubitu, parentes a sobole depravantur, neque noverunt praeferre filios posterioris copulae. Nesciunt caritatis differentiam. — Vedi il Cod. Teod. De secundis nuptiis; e Pothier, Pandectae, tom. 11. p. 89.

(33) Sotto Giustiniano potea ciascuno avere la concubina: Cujuscumque aetatis concubinam haberi posse palam est, nisi minor annis duodecim sit. Dig. lib. xiv. tit. 1. l. 4. Vanno in tal senso intesi i passi di con-

cili o d'autori ecclesiastici, ove si parla della concubina.

(34) Sant' Agostino vuole che la madre abbia il maggior diritto nel maritare la figlia, se pur questa non sia maggiorenne: Puellae fortassis... apparebit et mater, cujus voluntatem in tradenda filia omnibus, ut arbitror, natura praeponit: nisi eadem puella in ea aetate fuerit, ut jure ticentiori sibi ipsa eligat quod velit. Ep. 233 ad Bepenatum.

(35) Furono ridotti in versi a questo modo:

dirimenti — Error, conditio duplex, insania mentis,

Nec non mandati vitium, puerilis et aetas,

Raptus, adulterium, caedes, cognatio, votum,

Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestus,

Si sit affinis, si clandestinus, et impos;

Haec facienda vetant connubia, facta retractant.

impedienti — Ecclesiae velitum, nec non tempus ferialum,
Atque chalechismus, sponsalia, jungite volum,
Par nisi sit cultus, nisi proclamatio terna,
Ni sacer accedal ritus, patrisque voluntas;
Haec prohibent fleri, permittunt facta teneri.

(36) Arcadio temperò cotesto rigore, assolvendo dal fuoco; poi derogò affatto la legge. Cod. Giust., lib. m. tit. 7. l. 2; tlt. 12. l. 3; lib. v. tit. 4.

i. 19.

(37) Penes nos occultae conjunctiones, idest non prius apud Ecclesiam professae, juxta maechiam et fornicationem judicari periclitan-

tur. Tertulliano, De prudentia.

(38) — La Chiesa (dice Tertulliano) prepara il matrimonio, e ne sten« de il contratto. l'oblazione delle pregbiere lo conferma, la benedizio« ne il suggella, Dio lo ratifica. Due fedeli portano lo stesso giogo; non
« sono che una carne sola, un solo spirito; pregano insieme, insieme
« digiunano, insieme sono alla chiesa, alla mensa divina, nelle traversie,
« nella pace ». Ad uxorem. — Del quale testo porge un esteso commento
il Goudefroy sulla legge in del Cod. Teod. De nuptiis. E dopo Tertulliano viveva Modestino, che del matrimonio dicde l'elegantissima definizione conjunctio maris et faeminae, consortium totius vitae, divini et
humani juris communicatio. Dig. De ritu nupt., l. 1.

(39) Repudium, quod permissum aliquando, jam prohibet ... Solus enim separabit qui et conjunxit ... In totum enim, sive per nuptias; sive vulgo, alterius viri admissio adulterium pronuntietur. Terrullia-

No, De monogamia.

(40) Cod. Glust., lib. 111. De patria potest.

- (41) Inst., Per quas personas. Gotofredo (sulla legge del Cod. Teod. de maternis bonis) avverte che ciò stabilivasi christiana disciplina parlatim patriae potestatis duritiem emolliente.
  - (42) PAOLO, Sent. v. 1. BYNCKERSHOECK, De jure occidendi liberos.
  - (43) Svetonio in' Claudio, 25; Dig. lib. xLvn1. tit. 8. 1. 2; lib. 11. tit. 2. (44) Sparziano in Hadriano, 19. — Dominorum potestatem in suo
- servos illibatam esse oportet, nec cuipiam hominum jus suum detraki, Dig. lib. 11. tit. 1. l. 6.

(45) Cod. Glust., lib. r. tit. 19. l. 1; lib. vn. tit. 13. l. 1.

(46) Floro, *Hist.* 111. **2**0.

(47) Cod. Teod., lib. 1x. tit. 12. l. 1; tit. 18. l. 40. tit. 12. l. 1; Cod. Giust,

1ib. m. tit. 38. l. 2.

(48) Opera capitale su questo punto è Savisay, Das Recht des Besilzes. Giessen 1805. Vi secero dilucidazioni e commenti WARN-KÖNIG (Andlyse du Traité de la possession par M. de Savigny. Liegi 1824, e Lhuminier (De possessione; analytica Savinianae doctrinae expositio, Parigi 1828).

(49) Tit. De usucapione, e De nudo jure Quirilium tollendo.

(50) Cicerone prova che Archia era cittadino romano perchè fece testamento.

(51) Inst. 11. 22, De lege Falcidia.

(52) Aucupatione sillabarum insidiantes. L. 11 del Cod. Giust. De formulis, dell'anno 342.

(53) Cod. Giust., lib. m. tit. 1. l. 15. (54) Cod. Teod., lib. xiv. tit. 1. l. 1.

(55) Ulpiano scrive che, se una donna fu successivamente concubina del patrono, poi del figlio di esso, e ancora del figlio di questo, non crede operi regolarmente; non puto eam recte facere. Dig. 1ib. 1. tit. 1. L.3.

(56) Aliudve quid simile admiserint. Dig., tit. Ad leg. Jul. maj.

(57) Sacrilegii instar est dubitare an dignus sit, quem elegerit imperator. Cod. De crim. sacril. La copiò re Ruggero nelle costituzioni di Napoli, tit. IV.

(58) Nam ipsi pars corporis nostri sunt. Dig., l. cit.

(59) Cod. Teod., tit. De falsa moneta.

(60) Ammiano Marcellino, xvi. 8.

(61) Cod. Giust., lib. 1x. tit. 8. 1. 6. (62) Lib. 1v. tit. 45; lib. 1x. tit. 42; lib. x. tit. 8. 9. 10.

(63) Lib. ix. tit. 8. l. 1 e 2.

- (64) Vorisco, in Alexandro Sev.; Cod. Teod., tit. Ad leg. Jul. maj.
- (65) Nomina quidem servavimus, legum autem veritatem nostra fceimus. Itaque si quid erat in illis sediliosum (multa eliam talia eran ibi reposita), hoc decisum est el definitum, et in perspicuum finem deducta est quaeque lex. Cod. Giust., lib. 1. tit. 17. l. 3.

(66) Cod. Teod., tit. De petit., e De famos. libell. — Le seguenti leggi

trovansi sparse nel codice stesso.

(67) Ivi, tit. De indulg. crim. — Il Muratori, nel riferir ciò all'anno 409, dice che tal costume durava a' suoi giorni in moltissimi luoghi della cristianità, e nominatamente a Modena.

(68) Ivi, lib. xi. tit. 30. l. 68; Cod. Giust., De leg. Digna vox.

(69) Nitimur aliquid invenire semper et naturae consequens, et quos

possit priora corrigere. Nov. 18. praef.

Il sig. Troplong, nell' Influenza del cristianesimo sopra la legislazione, conchiude: — Il diritto romano su migliore nell'età cristiana che a nelle antecedenti; e il dire contrario è paradosso o mala intelligenza:

a ma è inferiore alle legislazioni moderne, nate all'ombra del cristia-

a nesimo, e meglio penetrate del suo spirito ».

Gaudenzio Paganini nel 1658 besso Giustiniano amaramente per avere abolito le leggi d'agnazione, ed essersi mostrato favorevole alle ragioni delle donne. Sagrifizio alle idee pagane, che vorrebbe nei secoli cristiani resuscitare i pregiudizi di Catone, il privilegio contro il dirit-

Il grancancelliere L'Hopital, volendo sviare i Francesi dalla legislazione romana per tenerli alle consuetudini patrie, incaricò Francesco Holmann di scrivere l'Anti-Tribonien, ou Discours sur l'étude des lois; dove, animandosi dell'odio contro Cujaccio, flagella non solo la giustinianea, ma tutta la legislazione romana, con acutezza e ardimen-

to talvolta felice, sempre parziale.

## CAPITOLO LIV.

## Impero diviso. Onorio. Invasione di Alarico.

Ed ora ripigliamo il corso de' fatti, accostandoci alla fine del-

l'Impero.

Morta che fu Giustina sua madre, Valentiniano II abbracciò la fede cattolica, e sempre più amore e stima acquistossi colla morigerateza, l'applicazione agli affari, le domestiche virtù, la cura della giustizia. Accusato d'amar troppo i giuochi del circo e i combattimenti delle fiere, se gli interdisse; imputato d'intemperanza, spesseggiò i digiuni; saputo che in Roma una commediante allettava troppi giovani, la chiamò alla corte, e rimandolla senza vederla tampoco, per dare esempio. Grand'amore portava alle sorelle; ma litigando esse di certi possessi con un orfano, egli rimise al giudice ordinario la querela, e le persuase a recedere dalla pretensione.

Arbogasto, Franco valoroso, dei benefizi di lui abusò per sovvertire l'impero d'Occidente; a sue creature distribuì i posti importanti nelle milizie e nel governo della Gallia, sicchè Valentiniano si trovò in Vienna come prigioniero di questi occulti nemici. Citato Arbogasto, lo ricevette sul trono, intimandogli di deporre le cariche; mail Franco rispose: — L'autorità mia non dipende dal sorriso o dal cipiglio d'un monarca »; e gettò il foglio dove l'ordine era scritto. Valentiniano fu a gran pena trattenuto da un atto di violenza; ma pochi giorni dopo il trovarono strozzato nella sua tenda, e tutti indovinarono da chi. Arbogasto, non osando cingere a sè medesimo il diadema, lo conferì al retore Eugenio, suo segretario privato e mae-

stro degli uffizi, reputato per sapere é prudenza.

Commosso dall' indegna uccisione del collega e cognato, Teodosio pascolò di parole Eugenio, tanto che dai valorosi generali Stilicone e Timosio facea porre in essere e in disciplina le legioni e i Barbari federati; coi quali mosse contro il nostro Occidente. Arbogasto si restrinse a difendere i confini dell' Italia; ma Teodosio, occupata la Pannonia sino ai piedi delle alpi Giulie, scese ad affrontarlo nelle pianure d' Aquileja, e lo vinse. Arbogasto si diede la morte; Eugenio l' ebbe dall' impazienza dei soldati a' piedi di Teodosio. Sant'Ambrogio, che avea resistito inerme all' usurpatore, rifiutandone i doni e ritirandosi da Milano per non avere con esso corrispondenza, allora recò a Teodosio l' omaggio delle provincie occidentali, e ne impetrò amnistia.

Teodosio raccoglieva così novamente il mondo romano nelle proprie mani; e le sue virtù e la florida età serenavano di speranze. Poco dopo la vittoria, egli divise l'impero d'Oriente e quello d'Occi-

dente fra i due suoi figliuoli Arcadio ed Onorio, e chiamò questo secondo a ricevere le insegne in Milano. Quivi splendidi giuochi furono disposti, ai quali avendo Teodosio assistito, la sua salute già logora 17 gen. n'ebbe tale scossa, che la notte morì. Ultimo imperatore che la ges-se con fermo polso le romane cose, e guidasse gli eserciti in campo; lasciava negli amici e nei nemici alta stima di sue virtu, e una grave apprensione per la preveduta fragilità d'un regno spartito tra fanciulli.

Arcadio da Costantinopoli governava l'impero d'Oriente; Onotio da Milano reggeva Italia, Africa, Gallia, Spagna, Bretagna, Norico, Pannonia, Dalmazia, l'Illirico dimezzato. Ma Arcadio aveva appena diciott' anni, undici Onorio, nè l' un nè l'altro le qualità che si richiedono anche in quieti tempi, non che le occorrenti in tanta procella. Vero è che il padre gli aveva provveduti d'abilissimi tutori, mettendo Rufino guascone a fianço di Arcadio, Stilicone vandalo di Onorio: ma le gelosie di cotesti e de' loro successori approfondirono le divisioni, non solo di Stato, ma d'interessi fra i due imperi.

Stilicone, granmaestro della cavalleria e della fanteria, aveva accompagnato in tutte le guerre Teodosio, il quale lo spedi ambasciadore in Persia, poi gli sposò sua nipote Serena, dalla quale ebbe Eucherio, Maria e Termanzia. In ventitre anni che comandò gli eserciti, non vendette gradi, non fraudò delle paghe i soldati, nè elevò il proprio figlio o gl' immeritevoli: ma avido di piaceri e ricchezze, l'ambizione sua non era soddisfatta al vedersi dagli adulatori corteggiato più di Onorio stesso, e cantato perpetuamente dal miglior poeta d'allora, Claudiano. Traverso alle costui piacenterie ed alle calunnie della storia, queste e quelle stipendiate, è difficile avverare altro, se non il valore di lui, e l'uso fattone a pro d'un impero, che costituito militarmente, sol dalla forza doveva trarre l'ultimo suo ristoro.

Al morire di Teodosio, Stilicone aveva preteso alla tutela d'amendue gli imperatori; e se ne mostrò degno col coraggio contro i Barbari. Dovendo, come il danaro e le gioie, così le legioni dividersi fra i due imperatori, propose guidarle egli stesso in Oriente, sì per tenere in disciplina i soldati, sì per opporsi all'insurrezione dei Goti: ma Rufino ingelosito gli fece da Arcadio intimare non procedesse, se non voleva esser in conto di ribelle. Stilicone non esitò a dar volta, stre ma affidò le legioni e la sua vendetta al goto Gaina, che trucidò Rufino. Eutropio, succeduto a costui, prima copertamente insidiò a Stilicone per togliergli ora il favore del suo principe, ora la confidenza del popolo, ora anche la vita; poi dal docile senato di Costantinopoli 396 il fece decretare pubblico nemico, confiscatine i possessi in Oriente; e quando il vide movere contro Costantinopoli, sollecitò Gildone nobile mauritano a voltarsi da Onorio ad Arcadio.

Questo Gildone aveva in patrimonio mille ottocento miglia di terreno sulle coste d'Africa, che anticamente formavano cinque provincie romane; e fatto anche comandante dell' armi imperiali d'Africa, vi regnò da tiranno, con un'armata di settantamila uomini, Roma riconoscendo soltanto col tributarle il grano, del quale mantenevasi l'Italia. Le lamentanze degli oppressi giunsero però all' imperatore; 398

e Stilicone, fattolo chiarire nemico della patria, spedì Mascezelo a domarlo. Cinquemila uomini bastarono contro quell' immenso apparato; Gildone preso si uccise; i capi della sommossa furon dati da giudicare al senato, impaziente di punire coloro che aveano minacciato il popolo in ciò che più gli stava a cuore, il vitto. Dieci ami appresso non erano ancora esaurite le procedure contro i complici dell' Africano.

Leggete le odi di Orazio, ove dagli Dei è promesso a Roma che starà immobile, e detterà patti ai trionfati Medi; poi vedete il poemetto di Claudiano Della guerra gildonica; qual melanconico contrasto! Quivi Roma, misera in aspetto, recasi a' piedi di Giove « non « coll' usato volto, nè qual dettava leggi ai Britanni, o sottometteva « a' suoi fasci i tremendi Indiani; ma fievole di voce, tarda il passo, " depressa gli occhi, colle guancie scarne, le braccia smagrite, a gran " pena sul debole omero sostenendo lo squallido scudo, rivelando la « canizie di sotto all' elmo lentato, e trascinando l'asta irruginita: « Giunta finalmente al cielo, prostrossi alle ginocchia del tonante, e " ordi meste querele: — Se le mie mura, o Giove, meritarono di na-" scere con durevoli auguri, se inalterati stanno i carmi della Sibil-« la, nè disprezzi ancora la rocca Tarpea, io vengo a supplicarti, non " perchè il console trionfante calchi l' Arasse, o le nostre scuri op-« pugnino la faretrata Susa, nè perchè piantinsi l'aquile nostre sulle « arene del mar Rosso: questo un tempo mi concedevi; ora io Roma « ti chiedo il vitto, il vitto soltanto, ottimo padre; rimovi l'estrema « fame; già satollammo ogn' ira; già soffrimmo tanto, da movere « a compassione e Geti e Svevi; la Partia stessa inorridisce ai ca-« si miei ».

L'orgoglio di Stilicone passò ogni segno quando sposata ebbe sua figlia Maria all'imperatore. Ma questi compiva appena i quattordici anni; e dopo dieci altri, la sposa morì, illibata da un marito senza forza e senza passioni. il quale in ventott'anni di regno non uscì mai di fanciullo, lasciando imperare Stilicone, che forse ne fomentava l'inerzia e accarezzava l'imbecillità.

Eppure, se in alcun tempo mai, allora veramente era bisogno di principe oprante e guerresco; perocchè, non appena Teodosio chiuse gli occhi, i Goti pensarono uscire dalla forzata tranquillità, e mettere a nuovi guasti l'impero. Alarico, della principesca famiglia dei Balti, la più illustre fra' Goti dopo quella degli Amali, era stato formidabile avversario di Teodosio, poi riconciliato seco ed eletto maestro delle milizie. Morto questo, e tenendosi scarsamente rimunerato, stava di mal cuore nelle terre assegnategli; forse inizzato da Rufino, devastò la Tracia, la Macedonia, la Tessaglia; per le mal difese Termopile entrò nella Grecia, fin allora intatta da scorrerie; e distrutti tempi e città, sospesi i riti di Cerere Eleusina, dal mar Nero al golfo Adriatico gli abitanti furono uccisi o spinti in schiavitù.

Accorto più che non si aspetterebbe da Barbaro, Alarico facea spargere un oracolo, che lo diceva fatato a distrugger Roma e l'Impero. Ne lo lusingava la scissura fra le due corti, posto in mezzo alle quali, poteva profittare degli errori d'entrambe. Ed error sommo

commise Arcadio cedendogli la provincia da lui devastata e, ch'è peggio, i quattro grandi arsenali dell'Illiria. Ne conobbe l'importanza Alarico, e per quattro anni li fece lavorare non ad altro che a stromenti da guerra; sicchè, a spese e fatica delle provincie, i Barbari poterono al naturale coraggio unire questo sussidio, sovente mancato. Ne cresceva Alarico di credito e d'aderenti, i quali lo prosente clamarono re dei Visigoti, e chiesero li traesse di servitù e li menasse al trionfo.

Piantavasi in tal modo una terza potenza fra le due che divideano l'orbe romano; e il nuovo re ora all'Oriente ora all'Occidente vendeva i suoi servigi, calcolando con barbara sagacia contro di quale più gli convenisse voltar le armi. Le provincie orientali sono state corse dalle orde in ogni senso; Costantinopoli è situata in troppo mirabile robustezza; l'Asia non è accessibile a chi non abbia flotte: ma l'Italia, oh l'essa può dirsi intatta ancora, essa opulenta, essa indifesa.

Ed a quella bellezza, che formò sempre il vanto e il pericolo del nostro paese, drizzò Alarico la voglia e i passi; e valicate le alpi Giulie, consumò buon tempo attorno alle oppostegli difese e massime ad Aquileja, mentre tale sgomento diffondevasi per la penisola, che i ricchi già imbarcavano ogni avere per la Sicilia e per l'Africa. I residui Pagani all'aspetto di queste sventure esclamavano, — Ecco segni della collera dei numi abbandonati »: i Cristiani ripetevano, — Ecco la punizione dei delitti con cui Roma salì tant'alto, e di quelli pei quali ora declina »; e gli uni e gli altri cresceano il danno

reale con terrori superstiziosi.

Ad Onorio, sonnecchiante nel palazzo di Milano, le adulazioni non lasciavano pur sospettare ch'altri potesse avventurarsi contro il successore di tanti cesari; e baloccandosi nel dar beccare di propria mano a una nidiata di polli, non aveva forse tampoco udito il nome d'Alarico. Il nembo gli tolse il sonno, non gl'infuse il coraggio; e tentennando fra le paure, pensò ricovrarsi in alcuna remota parte della Gallia. Ma Stilicone, prevedendo qual terrore getterebbe la fugadel monarca, vi si oppose; pigliò l'assunto d'accozzare un esercito; e non v' avendo truppe in Italia, che pur era capo d'un impero steso sulla Gallia, la Spagna, l'Inghilterra, il Belgio, la costa d'Africa e mezza Germania, mandò alle più lontane legioni che accorressero, lasciando la mura Caledonia e le rive del Reno sguarnite, od affidate a soli Germani. Egli medesimo, non essendo di quelli per cui il patriotismo è passione accecante ed esclusiva, non badava se il soccorso venisse da Barbari o no; e imbarcatosi sul lago di Como nel cuore della vernata, giunse nella Rezia, sedò i tumulti, e arrolò quanti nemici di Roma vollero divenirne i difensori.

Onorio, assediato alla gagliarda in Asti, già era a un punto di cedere, quando, gli eserciti d'ogni parte sopravenendo, Stilicone strinse in mezzo i Goti; colto il tempo che celebravano la Pasqua, gli assalì a Pollenza nella Liguria, li ruppe, e delle spoglie loro arricchì i suoi soldati. Alarico, dopo che invano adoprò il senuo e il braccio a reggere il campo, e vide prigioni sua moglie, le nuore, i figliuoli, si

ritirò con la cavalleria, e pensava rifarsi con un colpo ardito varcando l'Apennino per isgominare la Toscana ed assalir Roma. Ma i capi dei Goti, infedeli a un re vinto, o ineducati nella costanza alla prova, minacciarono abbandonario; tanto ch' egli dovette porgere ascolto alle proposizioni fattegli d'abbandonare l'Italia, purchè gli fossero restituiti i parenti presi e una pensione. Nella ritirata avea disegno di sorprendere Verona; ma Stilicone istruttone, lo colse e sconfisse di modo, che gli fu grazia sottrarsi colla fuga. Eppure quell'instancabile, rannodate le reliquie fra i monti, mostrò ancora la fronte al nemico, che stimò fortuna il lasciarlo uscir dall'Italia, troppo convinta di non aver più barriere contro l'ingordigia de' Barbari.

Onorio solennizzo in Roma il trionfo, cui non avea contribuito. Questa, che in cent' anni vedeva appena per la terza volta un imperatore, andò lieta dei doni che fece alle chiese, della riverenza insolita che mostrò al senato, e sopratutto de' giuochi ch' esso le preparò nel circo: ma i sanguinosi speltacoli dei gladiatori erano riprovati a gran voce dai sacerdoti cristiani; il poeta Prudenzio in bei versi ne sconsigliava l'imperatore pupillo; il pio Telemaco usci a bella posta dal suo romitaggio, e discese nell'arena egli stesso per impedirli: il popolo infuriato lo trucidò, ma col sangue del martire fu scritto il trionfo dell'umanità.

L'adulazione ergeva ad Onorio un arco, ove leggeasi aver lui per sempre distrutta la nazione dei Goti: ma la prudenza dava la mentita col riparare e munire i castelli vicini a Roma e le mura di questa. Eppure nè quivi nè in Milano sentendosi sicuro, l'imperatore andò a rimpiattare la porpora in Ravenna, difesa dalla flotta, dalle paludi e dalle fortezze.

E ben era tempo di munirsi, perocchè tutto il Settentrione agitavasi e traboccava le sue piene verso l'Italia. Allettato dai trionfi e dalle prede altrui, Radagiso (Radegast), a capo d'un'accozzaglia, alcuno dice di ducentomila Vandali, Svevi, Borgognoni, mosse dal Baltico, e cresciuto per via da venturieri d'ogni nazione, si presentò sul Danubio. Come difendere le lontane provincie quando il pericolo stringeva l'Italia? Stilicone dunque richiamò di là le guarnigioni, e con nuove leve, e col promettere libertà e danaro agli schiavi che s'arrolassero, appena mise in piedi trenta o quarantamila guerrieri, cui aggiunse molti Barbari ausiliari: tanto era stata micidiale l'ultima guerra, tanto aborrito il militare.

Con uno dei tre corpi in cui erasi divisa quella moltitudine, Radagiso passò senza verun ostacolo la Pannonia, le Alpi, il Po; evitando Stilicone accampato sul Ticino, dagli Apennini scese improviso a saccheggiare l'aperto paese, distruggendo gli avanzi delle già floride città d'Etruria, assediò Firenze, e bucinavasi che il feroce avesse giurato ridurre a un mucchio di rottami la regina del mondo, e col sangue de' più illustri senatori propiziare i numi suoi. I fedeli dell'antica religione nazionale, sperando che quest' idolatro ripristinerebbe gli Dei, e sulla ruina della patria trionferebbe la loro fazione, invece di eccitare il popolo ad armarsi di coraggio, e se non altro di disperazione, esciamavano: — Ecco, tutto perisce al tempo

de' Cristiani; come resistere ad un guerriero che fa sagrifizi ogni giorno, mentre a noi sono vietati? » I Cristiani incoravano l'assediata Firenze con miracoli e rivelazioni; ed uno asserì che sant'Ambrogio eragli apparso in sogno, assicurandolo che per domani la patria sarebbe redenta (1). In fatti dinanzi a quella città l'esercito di Stilicone raggiunse il barbaro; e coll'abilità medesima onde aveva due volte vinto Alarico senz' avventurarsi all' incertezza d' una battaglia la cui perdita sarebbe stata irreparabile, circonvallò il nemico di robuste trincee, talchè di assediatore assediato sulle aride balze di Fiesole restò consunto dalla fame. Radagiso, costretto ad arrendersi, ebbe tronca la testa; e i suoi furono venduti schiavi in tanto numero, che se ne aveva una partita per una moneta d'oro; il clima poi e il vitto cangiato li sterminò. Ad altre grosse frotte acquartieratesi fra le Alpi Stilicone agevolò la ritirata; andassero pure a manomettere le provincie, tanto solo che rimanesse salva l'Italia.

Alla quale ormai riducevasi l'immenso impero d'Occidente; perocchè la Gallia era occupata da Franchi, Burgundi, Alemanni; la Bretagna, sgombra di legioni; esimeri imperatori s'ergeano a disputare il lacero manto d' Augusto, fra cui basti nominare Costanti- 407 no, che chiaritosi imperator delle Gallie, ottenne da Onorio il titolo di collega. Poi sovrastava Alarico, dalla sventura non abbattuto ma istruito; e non che i Barbari perdessero confidenza nel valore e nella prudenza di esso, a lui facevano capo quante bande scorrazzavano dal Reno all'Eusino. Stilicone cercò dunque gratificarselo per averlo fautore nel non mai deposto disegno di sottomettere l'Oriente: e Alarico, affacciatosi alle frontiere d'Italia, esibì difenderla, purchè gli fossero accordate alcune domande, e a'suoi una delle provincie occidentali restate deserte.

Nella crescente fiacchezza d'Onorio e del suo governo, Stilicone s' era industriato di tornare qualche polso al senato, e far che si recasse in mano gli affari pubblici; ma non avea trovato che retori, istrutti delle forme dell'antica repubblica e nulla più, e vogliosi di pompeggiare in parole sonanti, come al tempo che i loro padri intimavano a Pirro, — Esci dall'Italia, e poi tratteremo ». Allora dunque che Stilicone propose le domande del re goto, i senatori gridarono esser indegno della romana maestà il comprare incerta e vergognosa pace da un Barbaro: ma il generale, non badando a ciò che ricordavano i libri, ma a ciò che esigeva la vigliaccheria della corte di Ravenna, attutì l'intempestivo patriotismo imponendo consentissero ad Alarico quattromila libbre d'oro, perchè assicurasse i confini d'Italia. Lampadio senatore esclamò, — Questa non è una pace, ma patto di servitù »; e dalle conseguenze di tale franchezza nol campò che l'asilo d'una chiesa (2): ma incorati da tale protesta, i senatori si ostinano sul niego, meltendo un' opposizione affatto insolita al generale onnipotente.

Ad essi davano sostegno le legioni, indispettite dal vedersi posposte a Barbari. Onorio medesimo era stato insusurrato contro del suo tutore, come volesse tenerlo perpetuo pupillo, se non anche mutarne la corona sul capo del proprio figlio Eucherio; onde, diretto

Cantu, St. degli Ital. - II, 36

da Olimpio, pretese esercitare in fatto il dominio che teneva di puro nome, e fare mal arrivato il ministro. Si presenta dunque al campo di Pavia, composto di truppe romane ostili al Barbaro, e ad un segnale fa trucidare tutti gli amici di questo, altri illustri con essi, e saccheggiar le case. I condottieri, la cui fortuna intrecciavasi a quella di lui, ad una voce chiesero a Stilicone li menasse a sterminare questi imbelli Romani. Se gli ascoltava, l' esito avrebbe potuto giustificarlo; ma egli o fiaccamente tentennò, o generosamente preferì la propria alla pubblica ruina, sicchè i federati l'abbandonarono dispettosi; un di loro assaltò la sua tenda, e trucidò gli Unni che vi stavano di guardia; Stilicone, rifuggito agli altari in Ravenna, ne fu tratto con perfidia; e decretato a morte, la subì con dignità e

408 coraggio.

Al traditore, al parricida fu allora gridato d'ogni parte da colore stessi che dianzi incensavano il ministro guerriero; e chi s'affrettava a rivelarne gli amici, chi a nascondersi. Olimpio, orditor prime della trama contro il suo benefattore, esagerava ad Onorio il pericolo sfuggito, e l'inaspriva contro la memoria del salvatore dell'impero; Eucherio, figlio di questo, svelto alla chiesa, fu trucidato; Termanzia, succeduta alla sorella Maria (3) nel freddo talamo di 0norio, fu repudiata intatta; e la fermezza con cui gli amici di Stilicone sostennero torture e morte, lasciò che i servigi di lui rimanessero certi, incerta la colpa. Fu imputato d'intelligenza coi. Barbari, egli il solo che li seppe vincere sempre in ventitre anni che diresse gli eserciti; d'avviare al trono Eucherio, egli che il lasciò fino ai vent' anni umile tribuno dei notari; di meditare il rialzamento del paganesimo, egli che educò il figlio nella religione cristiana, e che era esoso ai Gentili per avere arso i libri Sibillini (4), e perchè sua moglie avea tolto un monile a Vesta, quelli oracolo, questa salvaguardia di Roma.

Al rompere della diga, il torrente traripò; ed Onorio stesso pareva compiacersi d'abbattere se alcun ostacolo restava, congedandoi più prodi perchè idolatri od ariani, e sostituendo uffiziali vilipesi dai nemici, esosi all'esercito. I Barbari, che servivano come ausiliari, dal vendicare Stilicone non si rattenevano se non per riguardo alle famiglie e alle ricchezze che aveano depositate nelle città forti d'Italia: or bene, Onorio ordinò che que' preziosi ostaggi fossero tutti il medesimo giorno scannati, e rapitine i beni. Tolto ogni freno all' ira e alla disperazione, trentamila federati disertarono ad Alarico, che esultò di veder la corte operare così a suo disegno; e la caduta di Stilicone riverito e paventato, le paghe interrotte, l'istigazione degli offesi lo resero ardito d'intimare all'Impero soddisfazione o guerra. Lasciossi poi mitigare: ma i Romani, interpretando la moderazione per paura, nè accettarono i patti, nè s' allestirono di 409 armi; sicchè Alarico, rotta l'amistà e la fede, si mosse, e dall'alto dell'alpi Giulie mostrò a' suoi le delizie del clima italiano, le superbe città, i soavi frutteti, le spoglie di trecento trionfi accumulate in Roma, e la facilità di rapirgliele. Aquileia, Altino, Concordia, Cremona soccombono a quel forte; nuovi federati s'aggiungono ogni

di alla sua bandiera, che sventola in faccia a Ravenna; la quale spayentata, egli costeggia l'Adriatico, poi, per la via Flaminia, di città in città senza contrasto pianta le tende sotto l'antica signora del mondo. Un eremita tenta sedarne la furia, ed Alarico risponde:—

Non posso fermarmi; Iddio mi spinge avanti ».

Più non era il tempo che, contro di Annibale e di Pirro, il popolo romano si alzava quasi una persona sola, e dall'infimo plebeo fin al consolare e al dittatore tutti correvano a vittoria o morte. L'Impero avea perduto le migliori sue provincie; le altre rimanevano sì deserte, che doveasi ripopolarle con sciami di Barbari. L'Italia specialmente, per le ragioni altrove discorse e massime per le colonie militari, andavasi disabitando fin dal tempo dei primi imperatori.

Esauste da piaceri eccessivi od infami le sorgenti della vita, i ricchi per voluttà, i poveri per necessità aborrivano dal matrimonio; sicchè Costantino grandi privilegi attribuiva a chi pur un figliuolo avesse. Non volendo svilirsi nel commercio e nell'industria, i ricchi investivano i loro capitali in terreni, che vennero a ridursi tutti nelle mani di giganteschi possessori, massime dopo che Trajano pose per condizione dell'aspirare a dignità l'avere almeno i tre quarti del patrimonio in Italia. Sparì dunque la classe vitale de'minuti proprietari, e alla popolazione agricola sottentrarono gli schiavi: ma fin questa infelice genìa minoravasi, e perchè gl'imperatori non conducevano tutti i prigionieri in Italia dacchè essa non era più riguardata come capo dell'Impero, e perchè, meglio delle robuste braccia da aratro e da marra, si cercavano molli servi, che a centinaia seguissero per via i padroni e le dame (5).

I piani dunque d'Italia, dalla maschia loro feracità erano convertiti in molli giardini e inutili parchi; il grano aspettavasi dall'Africa e dall' Egitto, sicchè qualvolta o le flotte nemiche o i tiranni o le procelle intercettassero il tragitto, Italia affamava. Diviso poi l'Impero, essa non solo cessò di ricevere i tributi del mondo, ma ebbe accomunate le tasse degli altri paesi, e divenne simile a colui, che avvezzo a scialare in casa di grandi, si trovi repente senz'appog-

gio, povero, inerte, male abituato.

Più volte qui gittò la peste, fierissima sotto a Tito, fin ad uccidere in Roma diecimila persone in un giorno; poi riportata d'Oriente dall'esercito di Lucio Vero (6); di nuovo sotto Comodo, e spesso nel secolo seguente. Tre guerre civili s'erano combattute alla gagliarda nell'Italia settentrionale al tempo dei Trenta Tiranni, tre sotto Massenzio, tre sotto i figli di Costantino, due alla morte di Graziano e di Valentiniano II: e i Barbari, facendosi beffa della barriera dell'Alpi, venivano a rapire schiavi ed armenti, lasciando un incolto deserto.

Procuravano gl'imperatori ravvivarlo o colle colonie militari, o trasferendovi gente; Aureliano distribuì prigionieri, che nel paese fra l'Etruria e l'alpi Marittime piantassero vigne da far gratitudine alla romana plebe (7); il vecchio Valentiniano spedì sul Po gli Alemanni presi al Reno (8); Graziano, Taifali ed Ostrogoti su quel di Modena, Reggio e Parma: ma fin questo inadeguato ristoro mancò

quando non all' Italia soltanto gl' imperatori mandarono i prigionieri di Germania e di Persia, e quando, cessate le esenzioni, nulla allettava i veterani forestieri a piantarsi in colonia di qua dall' Alpi. Pertanto sant' Ambrogio scrive a Faustino: — Partendo da Bologna, tu « lasci alle spalle Claterna, essa Bologna, Modena, Reggio; hai a de« stra Brescello, di fronte Piacenza, di cui non altro che il nome ri membra l'antica celebrità; a sinistra mettono compassione gl' in« colti Apennini; e considerando le borgate un tempo vivissime di popolo, ti si stringe il cuore nell' osservare i cadaveri di tante citatà mezzo diroccate, e la morte di tante contrade per sempre di strutte » (9).

La Gallia Cisalpina, più discosta dalla corruttela, avea serbato lena più a lungo; ma quando si piantarono altre corti in Ravenna e Milano, le antiche splendidezze introdussero immoralità, le largizioni ozio, le cariche brogli; e la gente, affollandosi a quelle per vivere di donativi, svogliavasi dal lavoro dei campi, dalla tediosa onestà

delle famiglie, dalla schietta rozzezza de' villaggi.

Quanto al mezzodi dell' Italia, basti dire che nel 395 una legge d'Onorio sgravò del tributo cinquecentoventottomila e quarantadue iugeri di terreno inseminato nel paese a cui l'ubertà guadagnò il nome di terra di lavoro (10). Per quei deserti erravano a baldana orde devastatrici. Già soleano molestar le vie ne' tempi antichi; ripullularono durante le guerre civili, peggio dappoi: un Balla, entrante il un secolo, con seicento masnadieri infestava l'Italia inferiore, e due anni penò Settimio Severo a sterminarlo (11). Tanto poi crebbe il male, che Valentiniano I venne nella determinazione di disarmare l'Italia come le provincie, sicchè nessuno portasse armi senza sua espressa licenza; nessuno, eccetto le persone di qualità, comparisse à cavallo nel Piceno, nella Flaminia, nell' Apulia, nella Calabria, ne' Bruzi, nella Lucania, nel Sannio, indi neppuré nelle circostanze di Roma (12): provedimento estremo, che altesta la gravezza del male, e che toglieva alla quieta popolazione il mododi schermirsi da coloro che sfidavano la legge. E perchè di pastori principalmente formavansi queste bande, Onorio decretò che, chi consegnasse figli da allevare a pastori, s'avrebbe come confesso di intelligenza co' masnadieri (13). Alla strada e al bosco molti eram spinti dall'ingorda tirannidè degli esattori fiscali, che, sotto pretesto di vecchi debiti, taglieggiavano il paese, e molestavano con e storsioni, prigionie, supplizi.

Potevano i cittadini amare una patria, che più non recava nè grandezza nè dignità ne sicurezza ne giustizia? Ristretta la pubblica vita nel gabinetto dell'imperatore, ai sapienti, agli statisti più non rimane che coltivare il diritto civile, ed esercitare la retorica ela giurisperizia nei minuti interessi privati. Proscrizioni dittatori, guerra civile e supplizi imperiali tolsero di mezzo la nobiltà antici la nuova, che non ha tradizioni a custodire, privilegi a tutelare, affollasi attorno al principe onde esercitare una parte delle costui trannidi, e godere in fretta d'una preda che fra breve sarà rapita.

Dispensati dal servizio militare per gelosia, esclusi dai dibalti-

menti pubblici per costituzione, considerando come turpe l'industria, popolo e ricchi poltriscono nell'inerzia. ovvero esalano la turbolenta energia ne' parteggiamenti del circo o nelle esorbitanze del lusso. Ciascuno si fa parte da sè medesimo, e con mercenaria avidità specula sulle pubbliche sciagure per ottenere gradi, piaceri, potenza, e, stromento dell'una e degli altri, il danaro, procacciato con spergiuri, corruzione, falsi testimoni, ladronecci. V'ha chi serba sentimento del nobile e del giusto ? geme sulle sventure, e vedendole irreparabili, abbandona la società ai ribaldi ed agli ambiziosi, e armato di disprezzo, o si ricinge di virtù austere ma senza viscere, o si stordisce fra godimentì sensuali, e con riti superstiziosi interroga un destino che teme e che non può declinare.

La classe media, più morale perchè operosa, era perduta, l'Impero riducendosi a ricchi sfondolati e a pezzenti, e tra loro l'abisso. Decurioni e senatori, a forza di eredità e di usurpamenti, succedendo ad infinite famiglie cadute serve o mendiche, aveano occupato provincie intere, e facendosi centro ciascuno d'un piccolo mondo, trascuravano tutto il resto. Se ad un de' siffatti il Goto occupasse i campi della Tracia, gliene sopravanzavano immensi nella Spagna; se il Borgognone gli ardesse il ricolto nella Gallia, continuavano a fruttargli gli oliveti della Siria. Di qui l'imprevidenza meravigliosa di gente esultante sopra il sepolcro; di qui i prepotenti abusi, giacche, qual magistrato poteva intimare obbedienza al possessore d'in-

tere provincie?

In queste la nobiltà imperiale, cui spettavano le elevate magistrature, somigliava a quella di Roma, e diffondeva lontano la corrutte-la della metropoli; la nobiltà paesana, investita degli onori municipali, foggiavasi su quegli esempi. Fatti tutti cittadini romani, crebbe il numero degli ozianti, cui il tesoro dovea nutrire, del quale così aumentavano i bisogni quanto sminuivano le entrate; e ben tosto le campagne e le città lasciaronsi vuote per andar a godere e brogliare in Roma. Quivi bisognava alimentarli; e perciò, invece del grano, distribuivansi pane e carne e vesti già fatte e danaro, tutto

a spese del restante impero.

Nelle grandi città s' annida una mescolata d'artigiani e di liberti, viventi sullo scarso traffico che lascia loro il monopolio imperiale, e col porgere alimenti al lusso e alle voluttà de' signori; del resto arrogante e vilipesa, conculcata e sommovitrice, minacciosa e tremante. Nè s'agita essa, come al tempo de' Coriolani, pei diritti propri o per gl'interessi della patria; ma per domandare pane e giuochi, per sostenere prezzolata le cabale d'eunuchi e favoriti, che in pochi anni trarricchiscono vendendo le grazie del monarca. Ignorante e conculcata, paurosa di perdere quel che non possiede, avida d'un avvenire che nè conosce nè spera, esulta non della propria libertà, ma dello strazio de' suoi antichi oppressori; gode allorchè può crescere le sofferenze, e chiedere sieno dati i Cristiani ai leoni, o gettati nel Tevere i tiranni che ieri adorava. L'unica volta che i Romani mostrarono qualche vigore, fu nel respingere la legge Papia Poppea, che reprimeva il libertinaggio.

Così non più affetto pei deboli, non più subordinazione verso i potenti, non zelo per l'ordine sociale, non dignità di carattere, non venerazione per la divinità; una dotta corruttela, sfruttata d'immaginativa e fiacca di ragione, che più non sa se non commentare k opere antiche, rimenar dispute incancrenite, simile ai vecchi che ridicono il passato quando perdettero il senso del presente. Rimescolavano questa decrepita società le dottrine teurgiche, tardo alimento a credenze illanguidite, sicchè il meraviglioso e l'incredibile divenivano ordine e realtà.

E una tal Roma si vorrebbe che noi compiangessimo? Ne' tempi nostri, se ci stomaca la corruttela de' ricchi e de' saccenti, ci volgimo alle classi operose. Queste in Roma trovavansi sistemate a mob di maestranze fin dall' antica costituzione; ma non che servire alla tutela reciproca, offrirono destro all'avidità del fisco, che esigeva di tutti insieme quel che dai singoli non avrebbe ottenuto. E talmente erano gravate, che non comprenderemmo come durassero, se ma sapessimo che gl'imperatori poteano costringer uno ad entrarvi; che entrati, non se n' usciva più; che, se uno se n' allontanasse, v'era ricondotto come disertore.

I campagnuoli, tanta e sì vital parte della moderna popolazione, erano o coloni liberi o schiavi, distinti piuttosto di nome che di fatto, e poco superiori alle bestie che ne aiutavano le fatiche. Non che ispirare a costoro sentimenti di patria, o educarne il coraggio, erantenuti inermi e ignoranti, che mai non potessero rivoltare contro dei tiranni le braccia od il pensiero: i lontani padroni gli affidavano i qualche schiavo o liberto favorito, che esercitava la superbia dispetica e crudele del servo che comanda. Al colono non restava mode legale di recare i lamenti al padrone o contro di esso; aggravato di canone sempre crescente, s' indebitava; quando l' oppressione gimgesse al, colmo, fuggiva, abbandonando casa, campi, famiglia per mettersi a servizio d' un altro, col quale ricominciare l' inevitabite vicenda, se pure il primitivo signore nol ridomandasse colle sommarie processure statuite dalla legge.

Se v'è cosa che compensi la libertà, a migliore partito si trovavano i coltivatori schiavi, cui almeno il padrone pasceva per conservare queste macchine animate. Però le fatiche e la durezza de'so vrantendenti li consumavano, e più non essendone empito il vuolo dalle cessate vittorie, bisognava comprarli dai Barbari vincitori, o fra quelli che per castigo erano privati della libertà. Insofferenti del l'oppressione in cui non erano nati, costoro erano tenuti quieti soltanto dalla sferza e dalle catene; al primo bel destro fuggivano avivere vagabondi; o intendendosi fra loro, trucidavano i padroni, e gitatisi alla foresta, viveano in armi. Non potendo dai Romani aspetta re che castigo, blandivano i Barbari, ne imparavano la favella, ne di venivano anche guide, esultando agli strazi del popolo, da' cui ceppi si erano riscossi (14); ovvero dai loro covili piombando sui coloni rimasti, ne esacerbavano le miserie. Il proprietario assalito o minacciato, se fosse qualche opulento senatore, poteva invocare la pubblica forza: il minuto possidente trovavasi esposto irreparabilmente all'attacco, vietandogli le leggi l'uso delle armi. Che gli rimaneva dunque? vendere il camperello al dovizioso vicino, o lasciarlo sodo, se pure il fisco non glielo staggisse in pagamento de' gravosi contributi; e sottrattosi all'infelicità del possedere, rifuggir a Roma.

Chi s'accostava a questa città, vedeva per tutto magnificenza, codardia e morte; campagne trascurate e parchi volutluosi; solitudine e stormi di schiavi; poi ville splendidissime, e vie eterné fiancheg-giate di monumenti, le quali fin dal Clyde e dall' Eufrate mettevano capo al Foro, pieno di storia più che non interi regni. Alle trentasette porte chiuse nella cerchia di Roma, che girava quindici miglia (pag. 288), rispondevano altrettanti suburbani, simili a città, e che prolungavansi fino al mare, ai Sabini e per entro al Lazio antico e all' Etruria. Là entro stivavasi una popolazione affluente da tutto il mondo, ridotta a un terzo dalle recenti sciagure, e dopo che con Roma, oltre Costantinopoli, gareggiavano Cartagine, Treveri, la florida Milano e la paludosa Ravenna. Là trovavi distinti Cappadoci, Sciti, Ebrei; là quella mescolata d'ogni razza e credenza, senza condizione nè patria nè nome, che è la zavorra di tutte le metropoli. La plebe più non guadagna a vendere il voto o a testimoniare il falso; non v'è più un Clodio, un Catilina che l'assoldi per tumultuare; non più re stranieri che ne comprino il favore, nè la chiamino erede di intere provincie; la pompa de' trionfanti non rinnova ogni anno le largizioni, nè agl'imperatori più cale d'averla amica e plaudente. Il mutarsi a Costantinopoli o a Milano di tante famiglie senatorie e della corte. lasciò senza pane migliaia di persone avvezze a vivere su quelle: giace dunque la moltitudine scoraggiata, come il pitocco che sciupò nell' inerzia la gioventu; Teodosio e Graziano sono costretti a reprimere l'oziosa mendicità che ingombra le vie; e dell'antica boria non si conservano che i vizi, cresciuti coll'affluirvi d'ogni genia. Sotto Teodosio si erano piantati lupanari presso certi molini, e gli uomini che v'entrassero cadevano in trabocchetti, ed erano forzati a girar le mácine, senza che più nulla se n'intendesse di fuori (15). Nel mezzo di Roma! e il delitto sarebbe rimasto occulto, se un soldato non riusciva per gran ventura a camparne.

Pure il popolo, antico padrone del mondo, non avea perduto il diritto d'essere pasciuto gratuitamente; e ogni giorno a tenuissimo prezzo distribuivasi pane a ciascun cittadino, in ducencinquantaquattro forni e ducensessantotto magazzini assegnati ne' vari quartieri: vi si univa per cinque mesi il lardo, somministrato dai maiali della Lucania, e che al tempo di Valentiniano III saliva a tre milioni seicentoventottomila libbre; tre milioni di libbre d'olio, tributo africano, distribuivansi per accendere i lumi e per ungersi nei bagni; e le vendemmie della Campania procacciavano vino a basso mercato.' Ogni sollevazione dell' Africa o della Sicilia, da cui bisognava trarre il grano, recava dunque spavento; e dopo che l'Egitto ebbe ad approvigionare Costantinopoli, si dovettero empire i granai di Roma con frumenti del Rodano, dell' Arari e dell' Iberia (16). Somme ingenti uscivano pure d'Italia per provedere tante lautezze di vestire e di mangiare, e marmi e travi per le fabbriche, e belve per gli spet-

tacoli; poi anche per assoldare i Barbari, o pagar ad essi un indecoroso tributo. La minutaglia, nudrita non per onore, ma perchè non
tumultui, senza letto nè tetto, nè scarpe in piedi o cenci in dosso,
s' affolla nei teatri e pei circhi, tronfia di nomi pomposi, lavasi in
terme degne di re, e beve, e giuoca; ode una sconfitta? ulula gemiti
disperati, che domani più non ricorda; ode una vittoria? esclama,

— Viva l'imperatore; avremo pane e giuochi ».

Perocchè al pane e ai giuochi riduceansi tutte le sue aspirazioni, e al delirio giungeva l'amore degli spettacoli. « Odono (dice Ammiano Marcellino) che da alcun luogo giungano cocchieri o cavalli! s' affollano attorno al narratore, come gli avi loro affisavano attoniti i figliuoli di Leda, nunzi della vittoria. La plebe logora la vita il giuoco, nel vino, pei chiassi e negli spettacoli; centro di loro speranza, loro tempio, loro abitazione, lor parlamento è il circo Massimo. Pei fôri, sui trivi, nelle piazze s'accalca; e chi più gode aulorità, va per le strade gridando che crolla il pubblico stato se, nel presimo conflitto, il tale auriga suo protetto non ottiene la palma. Il giorno poi de' ludi equestri, prima che il sole mostri dal ciclo la splendida faccia, v'accorrono, superando in velocità i cocchi dispesti per entrare in lizza; e molti fin la notte vegliane, temendo no soccomba la fazione lor favorita » (17). Sant'Agostino ed Orosio raccontano che i Romani, fuggiti da Alarico a Cartagine, vi duravano nei teatri quant' era lunga la giornata; nulla credevasi perduto se il circo si ricuperasse; la spada gotica non avea nociuto a Roma se i cittadini potevano rigodere i giuochi circensi (18): donde la felice frase di Salviano, — Il popolo muore e ride » (19). Tremila ballerini e altrettanti musici sollazzavano Roma; essi soli vennero eccettuati quando, in una gran penuria, si sbandirono tutti i forestieri, sino i professori d'ogn' arte liberale (20).

Gli eccessi del lusso accostavansi a quelli della miseria e della corruzione. I patrizi non sapevano che vantare una serie di avi, alle ci austere virtù potevano contrapporre soltanto un fasto, cresciuto a misura che diminuiva la civile importanza. Il nome di senato non in dicava tampoco il primo corpo della metropoli d'un impero; ma opelentissimi senatori occupavano palagi da poter dirsi quartieri, ani città, comprendendo piazze, templ, ippodromi, boschi (21). E provincie poteausi dire le loro possessioni, da cui alcuno traeva qualtromila libbre d'oro l'anno, e un terzo di questo valore in generi: la rendita cioè di quattro milioni e mezzo. Chi non avesse che mile o mille cinquecento libbre d'oro, sarebbesi appena reputato degu di sedere in quell'ordine, nè sufficiente a sostenerne i pesi e lo sir-30. Macrino, quando fu eletto imperatore, potea colle proprie radite bastare alle spese dello Stato: san Girolamo ad Eliodoro nobik cittadino d' Aquileja, poi divenuto vescovo di Altino, rinfaccia i ve sti portici, gl'ingenti spazi di case, e le villeggiature deliziose (29): Paola, la devota amica di esso santo, contava tra'suoi poderi la citi

di Nicopoli.

Di tali ricchezze facevano sciuplo in una vanità senza gusto: espiere la casa d'argenterie; moltiplicare le proprie effigie di bross

I RICCHI 541

o di marmo rivestito di foglia d'oro; sopraccaricare d'ornamenti i cocchi, di seta e porpora l'abito, che ad arte sciorinato, scopriva tuniche suntuose, ricamate a figure d'animali o a piante; e farsi precorrere da cuochi affumicati, seguire da una cinquantina di schiavi e di buffoni, poi parassiti ed eunuchi d'ogni età, pallidi e lividi. Il figliuolo d'Alipio, nelle solennità obbligate dell'anno di sua pretura, logorò un milione e ducentomila nummi d'oro, o vogliam dire zecchini, in sei o sette giorni: il figlio di Simmaco, senatore di mediocre fortuna, ne spese due milioni: quattro milioni il figlio di Massimo. Quegli Anicì e Petront ed Olibri, il cui patriotismo consisteva tutto nell'ostentare alberi genealogici, non che rifuggire dall'armi, nè tampoco comportavano fossero arrolati i loro servi; e quando l'imperatore Onorio volle con questi empire l'esercito, assordarono la curia di lamenti, ed esibirono piuttosto una somma d'oro (25): tanto alla comune sicurezza preferivano l'avere magnifica famiglia.

Sotterfuggere ogni pubblica cura o domestica fatica, l'intera giornata oziare a garruli crocchi e a bagni, uscire talvolta con apparato immenso a vedere i servi cacciar le fiere, o pel lago Lucrino navigare alle magnifiche lor ville con una salmeria di fanti, eunuchi, staffieri, tal era la loro vita. Vai per loro? alla soglia incontri le are della dea Tutela, il cui nome dia buon auspizio all'entrare (24). Il damigello non t'annunzia al padrone, se prima non si lavò da capo a piedi. Tarda uno schiavo a recare il tepido lavacro? trecento sferzate. La mano o il ginocchio soltanto concedono ai baci de' clienti, i quali vengono ancora ad offerire omaggio, o ricevere promesse e sportule: nè si lusinghi entrar loro in grazia chi non è destro nell'adulare, nel suono, nel canto, nell' avventurar patrimoni sopra un dado, nello spacciare auspizi e indovinamenti (25), senza i quali non s'intraprende opera alcuna. Dimenticati i libri, se non qualche scurrile; le biblioteche chiuse come sepolcri; in quella vece cercano organi idranlici, lire grandi quanto un carro, flauti ed altri enormi stromenti, dei quali e di voci canore solo risuonano i palazzi.

Che se alcun sintomo di vita appariva ancora fra quella turba viziosa, pusillanime, arrogante, era nella nimicizia fra Cristiani e Gentili, che, invece d'accordarsi a salute della patria, quelli attribuivano tutti i mali all' indulgenza dei Cesari verso le reliquie dell' idolatria, questi faceano voti per la fortuna dei Barbari, da cui speravano rialzati gli abbattuti delubri.

E i Barbari venivano addosso a questa città, che non avea più veduto eserciti stranieri da quando, seicentoventiquattr' anni prima, 409 Annibale sciorinò in faccia a porta Collina il cavallo di Cartagine. Colla baldanza consueta ne' decaduti, ripetevasi sorridendo, — Impossibile che un Barbaro assedii questa città gigante, al modo che Porsena l'assediò nascente! » ma ecco Alarico la circonda, e ne intercide ogni comunicazione colla campagna e col Tevere. Allora i Romani si gettarono alla disperazione, solita conseguenza; e poichè il vulgo nelle grandi sventure vuol sempre alcuno su cui versare la colpa, cominciò la solita canzone de' tradimenti: — Fu Stilicone che chiamò Alarico; Serena, vedova di lui, tiene intelligenza con questo

per vendicarlo »; e tanto schiamazzò, che spinse il senato ad uno di quegli atti di condiscendenza che attestano una debolezza colpevole; cioè condannarla a morte. Fieri e d'accordo al delitto, divisi e

pusillanimi alla difesa.

La fame ingagliardiva alla giornata, nè la pietà dei monaci e di Leta, vedova dell' imperatore Graziano, bastavano a gran pezza al bisogno; onde la gente dai cibi schifi passò ai nefandi, e moriva per kvie, dove il lezzo dei cadaveri generava malattie. Ai mali opponevansi le superstizioni, ed auguri etruschi vennero asserendo di avere, con riti loro, salvato Narni, traendo il fulmine sopra i nemici, ed esibirono fare altrettanto a Roma: Pompejano, prefetto della città, interrogò i libri pontificali sopra ciò che convenisse fare; ma alle Sibille, che alla culla di Roma ne aveano vaticinato l' eternità, non restava più voce se non per annunziarne la morte quand' era già all' agonia. Gi aruspici allora protestarono, — Il cielo non può placarsi altrimenti che con pubblici sacrifici, e col salire il senato in Campidoglio »; ma verun senatore osò assistere alla cerimonia, e i Toscani furono congedati. Falliti anche i soccorsi che si speravano mandati da Ravenna, più non restava che implorare la clemenza del re goto.

Il senatore Basilio e Giovanni tribuno dei notari furono spediti ad invocarla; ed avendo essi detto ad Alarico,—Non vedi quanta gente sia ancora in Roma? » egli rispose:—Meglio si sega il fieno dov'è più folto », e ordinò gli consegnassero quant' oro e argento rimaneva in città, pubblico o di privati, ogni suppellettile di prezzo, e tuti gli schiavi barbari.—Ma che dunque ci lasci? » chiesero i deputati; ed Alarico:— La vita ». Pure assenti una tregua, nella quale piegatosi a qualche umanità, limitò la contribuzione a cinquemila libbre d'oro, trentamila d'argento, trentamila di pepe, quattromila vesti di seta, tremila pezze di scarlatto fine, e si rendessero in libertà tutti gli schiavi barbari. Benchè fossero messi a contribuzione tutti i cittadini, non riuscivasi a pareggiare quella somma, onde si mise mano agli ornamenti dei tempi, e si fusero molte statue, fra cui quella del Valore, guajendone gli idolatri come segno che fosse perita la ro-

mana virtù.

Così soddisfatto, Alarico lentò l' assedio; e disserrate le porte, tre giorni si fece mercato di viveri ne'sobborghi, empiendo i granai pubblici e privati pel caso di nuovi disastri. Alarico tenne in rigorosa disciplina il suo esercito, sicchè non insultasse ai vinti; poi diede volta verso Toscana, dove pensava svernare. Accorsero alla sua bandiera quarantamila Barbari schiavi, anelanti alla vendetta contro gli aspri signori, intanto che il suo cognato Ataulfo gli menava un rinforzo di Goti e di Unni, sicchè a capo di centomila uomini sgomentava l' Italia. Ma perchè ripeteva di voler pace, furono spediti tre senatori espressi da Roma alla corte di Ravenna a sollecitare il cambio degli ostaggi e un trattato, per cui fondamento Alarico poneva d' essere eletto generale degli eserciti d' Occidente con annua provigione di danaro e di grano, e il possesso della Dalmazia, del Norico, della Venezia, che lo facevano arbitro del Danubio e dell'Italia. Olimpio, ministro d' Onorio, negò darvi orecchio; anzi dietro ai messi. spedì a

Roma un corpo di seimila Dalmati: dal cui minaccioso aspetto irritati, i Barbari li tolsero in mezzo e trucidarono. Poco dopo Olimpio perdè la grazia dell'imperatore, e dovette andarsene esule; ricuperò poi l'autorità, la riperdette, e mozzegli le orecchie, finì la vita sotto le verghe.

Onorio non potendo far senza d'un padrone, assunse a quel grado Giovio, prefetto del pretorio: agli eretici e a Pagani furono riaperti i comandi e le magistrature: Gennerido, barbaro di nazione, idolatro di fede, rimesso generale della Dalmazia, della Pannonia, del Norico e della Rezia, disciplinò le truppe, le incoraggiò, ricompensando talvolta del suo per supplire alla grettezza della corte; e trasse a sè diecimila ausiliari Unni, abbondevolmente provisti di viveri e d'armenti, talché assicurò la frontiera illivica. La corte, non che secondare questi sforzi, armeggiava solo in intrighi disonorevoli e rischiosi. Istigate dal prefetto Giovio, le guardie a tumulto chiesero la testa di due generali e dei due primi eunuchi: quelli furono decollati, questi ricoverarono a Milano. Il brigante eunuco Eusebio e il crudele Allobico rimescolarono la reggia, finchè avversatisi per reciproca gelosia, il primo fu a bastonate ucciso sotto gli occhi dell'imperatore; l'altro s'accordò con Costantino imperator delle Gallie onde abbattere Onorio, e sotto veste di guerreggiare i Goti, il fece calare sino al Po. Ma la trama fu scoperta, e Onorio non osando (così sentivasi da poco ) punire giuridicamente Allobico, dispose una cavalcata, e in mezzo a quella pompa lo fece assassinare; indi scavalcato egli stesso, a ginocchi ringraziò Dio d'averlo libero da un traditore.

Alarico avea, per mezzo di papa Innocenzo I, spedito nuove proposte di pace, e Giovio cominciava a praticarla, quando Onorio, incaparbito dalle istigazioni de' cortigiani, gli mandò disponesse del tesoro, ma non prostituisse ad un Barbaro le onoranze militari di Roma. La lettera, mostrata ad Alarico, lo irritò, ed inveendo contro l'imbecille imperatore, ruppe ogni accordo: d'altra parte la corte obbligò i primari uffiziali a giurare sul sacro capo del loro monarca, che in nessun tempo, a nessun patto farebbero accordi col nemico dell'Impero, anzi menerebbero implacabile guerra. Tanta baldanza infondevano le paludi di Ravenna; tanta ne sogliono ostentare coloro che o son lontani dal danno, o vogliono mascherar la paura.

Ma il dissimulare il pericolo non lo rimove, e già tutto l'Impero andava a balìa de' Barbari, e Roma vide di nuovo calare alla sua volta l'irresistibile Alarico. Costui, moderato ancora nell'ira e nella prosperità, non si stancò di spedire vescovi all'imperatore acciocchè campasse la città e l'Italia dall'ultimo sterminio: ma vistesi ripudiare tutte le condizioni, occupò il porto d'Ostia, e intimò a Roma di arrendersi a discrezione, o distruggerebbe d'un colpo i magazzini da cui ne dipendeva la sussistenza. Alle grida del popolo, cedette il senato, e per ordine d'Alarico accettò imperatore Flavio Attalo, prefetto della città. Costui dichiara generale degli eserciti di Occidente il suo creatore, assume Ataulfo per conte de' domestici, cioè della guardia del corpo; distribuite le cariche civili e militari

tra suoi fidati, convoca il senato, e dichiara voler rintegrare la maestà romana, e stendere l'impero sull'Egitto e sull'Oriente usurpatigli. Stolidi millanti in chi era ludibrio de' Barbari: tuttavia furono mandate truppe a racconciare il freno all'Africa; Milano e il resto d'Italia acclamarono a pien popolo il nuovo augusto, che cercossi favore col sostenere i Pagani, e ripermetterne le assemblee; e fra le armi gotiche accampato presso Ravenna, ricusò la proposta d'Onnorio di dividere le provincie occidentali, dicendo: — Se egli depone all'istante la porpora, gli concederò pacifico esiglio in qualche isola remota».

Anche Giovio ministro e Valente generale di Onorio si unirono ad Attalo; di che tale sgomento concepì il figlio di Teodosio, che in ogni amico, in ogni servo paventava un traditore, e teneva legni sull'ancora per tragittarsi nelle terre del nipote. Ma quattromila veterani speditigli dall' Oriente tolsero a difendere Ravenna: le scarse truppe da Attalo spedite in Africa furono messe a pezzi dal conte Eracliano, che coll'impedire l'asportazione del grano affamò Roma, sicchè ne sollevò la plebe: poi Alarico prese in sospetto il proprio creato perchè talora mostrava condiscendere al senato più che ai Goti; e toltegli le insegne imperiali, le spedì qual pegno di pace ad Onorio.

Ma dalla pace sconsigliavano l'imperatore i baldanzosi ministri e 21 ago. qualche fortunata sortita; laonde Alarico comparve sotto le mura di Roma, anelando alle spoglie ed alla vendetta; e dopo lungo assedio, per tradimento di schiavi v' entrò, passando sotto gli archi che, sette anni prima, erano stati eretti a celebrare il totale sterminio di sua nazione ; e la città degli augusti, dopo avere per mille centosessantatre anni predato il mondo, rimase preda al furore lungamente represso. Alarico ordinò si risparmiasse il sangue, e non si violassero le chiese degli apostoli Pietro e Paolo, sicchè la religione diventava unica salvaguardia a coloro che l'aveano perseguitata. Un Goto, entrato nell'abitazione d'una vergine matura, le chiese l'oro; ed essa il condusse ad un armadio, gli mostrò una ricchezza di vasi preziosi, e — lo non riterrò ciò che non posso difendere; ma vi vo-« glio avvișato, che queste suppellettili sono sacre a san Pietro, e se « le toccate, il sacrilegio resterà sulla vostra coscienza ». Il Barbaro non ardì porvi la mano, e ne comunicò avviso ad Alarico, il quale ingiunse si tornassero intatte alla chiesa del maggiore apostolo. Spettacolo singolare, una processione di fieri Goti, mossa in ordine dal Quirinale, tra una schiera d'armati, alternando grida guerresche con devote salmodie, portò quei vasi al Vaticano; Cristo trionfava dove fallivano l'armi terrene; e tante vite salvate negli asili della religione attestarono la civile potenza di questa, e il sorgere di tempi nuovi dallo sfasciume degli antichi.

Fuori di là, il furore barbarico esercitò le licenze solite in città presa d'assalto; e dei tanti rimastivi fin allora schiavi, il lungo rancore si satollò nel sangue. Il sacco si stese dagli insigni capi d'arte fino agli addobbi privati; ori, gemme, tavole d'avorio, tripodi d'argento andarono confusi coi tappetì e colle vesti seriche sul lungo

traino di carri che seguiva l'esercito goto; egregie statue furono gittate; stupendi vasi barbaramente divisi dall'ascia ignorante; con acerbe torture scoperti i tesori; alcuni palagi caddero preda delle fiamme; molti uomini uccisi, assai più ridotti servi, se non li riscattasse o la pietà congiunta o la religiosa carità; alquante vergini e matrone scamparono vergogna con volontaria morte (26); una bella dama assalita da un giovane goto, resistette finch' egli, tocco da

quella virtù, la condusse incolume al marito (27).

Il sesto giorno i Goti lasciarono la città, e rigurgitanti di prede scesero per la via Appia all' Italia meridionale, spogliando e vincendo un paese che offriva quanto può allettar un conquistatore, nulla di quanto può frenarlo. Il campo de' Goti era pieno di cittadini e matrone d'illustri case, che ora schiavi e ludibrio della fortuna, mesceano il vino dei non più loro campi ai rozzi Settentrionali, i quali, assisi fra i platani e gli eterni laureti delle ville di Cicerone e di Lucullo, godevano le delizie del cielo italiano, e da quelle balzavano ad altre battaglie, a stragi nuove. Molti italiani rifuggivano in terre più remote, alcuni nelle isole o in Africa, alcuni in Egitto, a Costantinopoli, a Betlemme, soccorrendo ai miserabili chi avea potuto sottrarre gli averi alla devastazione. Le ricchezze delle chiese si conversero in nutrire poveri e riscattar prigioni; Proba, altra amica di Girolamo, perdute nel sacco della città le sfondolate sue dovizie, approdò in Africa, e il frutto degli ampi possedimenti che vi tenea distribuì ai fuggiaschi.

Alarico, giunto allo Stretto, gettò gli occhi sulla Sicilia che meditava occupare per farsene scala all' Africa: ma una procella che disperse il primo imbarco, svogliò i Goti da un elemento per essi inusato; poi ne li distolse affatto la morte di Alarico. Per dare sepol- 412 tura all'eroe fu deviato il Busentino che lambisce le mura di Cosenza; scavata nel letto una fossa, e depostevelo con opulente spoglie, si diede novamente il corso alla fiumana, uccisi gli schiavi che eransi in quell'opera travagliati, perchè nessuno sapesse il luogo dove riposava il terrore di Roma, nè il suo riposo fosse turbato da

postume vendette (28).

Allora i Goti raccolsero i voti sopra Ataulfo, cognato dell' estinto. Secondando Alarico, avea costui meditato di rinnovare faccia al mondo, e colle macerie del romano ergere un impero gotico: ma dalla esperienza chiarito che la forza demolisce non editica, che a compor re uno Stato voglionsi leggi ed ordinamenti di cui non erano capaci i nazionali suoi, si propose di meritar gratitudine col rifondere lena all' Impero cadente (29). Sospesi dunque i colpi, offrì pace ed amicizia alla corte imperiale: e questa, nulla ostando il dissennato giuramento, ebbe di grazia l'accettarla, e diede impresa ai nuovi federati d'osteggiare i tiranni sorti di là dell' Alpi. Ataulfo menò i suoi fuor dell' Italia che per quattro anni avevano corsa e devastata; ma come alleati non meno che come nemici mandavano a sperpero le contrade, ora col pretesto di ribellioni, ora per l'indisciplina di gente che, stanziando nell' Impero, n'aveva contratto i vizi, non la pulizia.

Sul cuore di Ataulfo aveva acquistato dominio Galla Placidia, figliuola di Teodosio, che cresciuta nella porpora, s' invogliò d' intromettersi alle politiche vicende, mentre le abbandonavano gl'infingarditi fratelli. Stava in Roma quando Alarico vi pose assedio la prima volta; e leggera o crudele, assentì alla morte di sua cugina Serena. Presa dai Goti, fu trattata con umanità e riguardi, forse per la protezione di Ataulfo che tolse ad amarla. Quand'egli ne chiese la mano, i ministri d'Oriente disconsigliavano superbamente l'ineguale parentela; ma la gradi Placidia, e le nozze furono stipulate prima che i Goti valicassero le Alpi, indi solennemente celebrate a Narbona. Messa da imperatrice, Placidia sedette su splendido soglio, e più basso a lato di lei Ataulfo vestito alla romana, che alla sposa per dono nuziale offri le spoglie dell' Impero. Cinquanta garzoni, fior di bellezza, in abiti di seta, portavano ciascuno due vassoi, colmi l'uno di monete d'oro, l'altro di gemme: dirigeva il coro degli epitalami Attalo, che, perduto il trono, non isdegnava seguire da cortigiano i gotici re.

Perdonate le colpe de' passati scompigli, si ristaurò alquanto la capitale, portandovi abbondanza dall'Africa; e la gente tornava con tal ressa, che in un sol giorno n'arrivarono quattordici migliaia (30). Ma come lusingarsi di durevole ristoro in tanta enormità di mali ed imminenza di pericoli? I rimedì stessi attestavano l'acerbità delle piaghe d'Italia, giacchè la Campania, la Toscana, il Piceno, il Sannio, la Puglia, la Calabria, l'Abruzzo, la Lucania, provincie le più manomesse, dovettero tenersi assolte dal tributo, eccetto un quinto per mantenere le pubbliche poste; le terre vacanti concedevansi a

vicini o a stranieri, scarche di tasse.

Nuovi guai le vennero quando il conte Eracliano, rompendo la fede serbata nelle più urgenti necessità, ribellò l' Africa, e impedì i viveri alla nostra penisola: anzi con copiosissimo armamento (31) sorto nel Tevere, si diresse sopra Roma; ma scontrato dagli imperiali n' andò rotto, e fuggendo in Africa, fu còlto e decapitato. Della quale vittoria doveasi il merito all' illirio Costanzo, succeduto ad Allobico nel governare Onorio; bello e robusto come piace alla moltitudine, cortese ne' modi, sentito ne' motteggi; di valore poi e di capacità tale, che, mentre diresse le cose, non solo l'Italia rimase franca da invasioni, ma alcune provincie vennero ricuperate. Nelle Gallie vinse l'imperatore Costantino, che, sebbene avesse creduto render sacra la propria vita coll' ordinarsi prete, fu mandato in Italia ed ucciso. Anche Attalo, abbandonato da Ataulfo, fu condotto ad Onorio, il quale l'espose agli scherni della sua capitale, poi gli fece amputar due dita, ed esigliare a Lipari.

Così Onorio, imbelle di corpo e di senno, in cinque anni trionfava di sette competitori. Ma quando doveva mostrarsi meglio riconoscente ad Ataulfo, l'inasprì col pretendere gli restituisse Placidia. Ataulfo da quel punto cessò di far causa coll'Impero; e Costanzo che aspirava alla mano di Placidia e al trono, assicuratesi le spalle mediante la pace coi Barbari ch'eransi tragittati sulla sinistra del Reno, incalzò robustamente i Goti. Ataulfo allora gittossi di là dei

Pirenei; ma presto fu assassinato da Sigerico in Barcellona; il qua- 415 le, succedutogli nel comando, ne scannò i sei figliuoli, e fra una turma di schiave vulgari costrinse l'imperiale Placidia a camminare per dodici miglia dinanzi al cavallo di colui che l'avea vedovata. Ma, dopo sette giorni di dominio, anch' egli fu ucciso, e surrogatogli Vallia, il quale, avversissimo ai Romani, corse la Spagna fin al mare, e con Costanzo si accordò di restituire Placidia, combattere in nome d'Onorio i Barbari di Spagna, e dare ostaggi, ricevendo in cambio seicentomila moggia di grano e un paese ove collocar sua

Delle vittorie di lui menò trionfo Onorio in Campidoglio; indi a Vallia assegnò l'Aquitania e per sede Tolosa; ai Burgundi consenti la Germania Prima, donde poco a poco si stesero sul bel paese cui lasciarono il nome di Borgogna. I Franchi, combattuto i nemici di Roma, gl'imitarono saccheggiando, e via via si dilagarono su tutta la Germania Seconda. L'isola Britannica, rimasta sguarnita allorchè l'usurpatore Costantino condusse le sue truppe sul continente, prego ed ottenne da Onorio di potersi difendere colle proprie forze: altrettanto fecero gli Armorici nel litorale della Gallia fra la Senna e la Loira : e così pezzo a pezzo scomponeasi il colosso romano.

In Italia Costanzo sollecitava il compimento de' suoi voti non d'amore, ma d'ambizione, chiedendo la mano di Placidia, la quale sinalmente, per espresso comando d'Onorio, lo sposò, ed ottenne per 421 sè e pel marito il titolo d'augusti. Quando però le immagini loro furono recate alla corte di Costantinopoli, Teodosio il Giovane sdegnò accettarle, e immineva aperta guerra, allorchè fra l'allestirla Co-2 7bre stanzo morì. Al cadere di costui, che per undici anni aveva sorretto l'esilità d'Onorio, rannodaronsi gl'intrighi di corte; e Placidia, cara al fratello a segno da dare appiglio alla malignità, gli fu dagli invidiosi messa in odio, e dopo tumulti e baruffe la costrinse a cercare co' suoi figli ricovero alla corte Orientale. Poco sopravisse Ono-45 ago. rio, che, in regno abbastanza lungo, mai non aveva operato se non per impulso di chi lo avvicinava. A sbottoneggiare la sua voluttuosa negligenza, il popolo inventò che, avendo udito Roma essere stata presa dai nemici, se ne desolò, fin quando non seppe che trattavasi dell' antica metropoli del mondo, non d'una gallina sua favorita, che con quel nome egli chiamava (32).

Imperando Onorio, si può dire dato l'ultimo crollo al paganesimo. Arcadio comandò d'abbattere i tempt in città e in campagna, e coi materiali riparare i ponti, le vie maestre, gli acquedotti e le mura di Costantinopoli, tolto qualunque privilegio ai ministri degl'idoli, vietato ogni culto superstizioso sotto gravi pene (33). Onorio parimenti comminava la morte a chi sagrificasse a' falsi Dei, aboliva le rendite dei tempi, e destinava questi a pubblico uso, ponendo gli uffiziali che tollerassero i sagrifizi, e commettendo ai vescovi d'impedirli (34). Molti tempi andarono pertanto in ruina, alcuni furono vôlti al cúlto migliore, e i loro beni passarono ad arricchire la

Chiesa.

(1) Paolino, nella Vita di sant' Ambrogio. Anche Orosio ed altri autori ascrivono la vittoria su Radagiso a miracolo; e a Firenze e nel Mugello si alzarono allora chiese a santa Reparata.

(2) Zosino, lib. v.

(3) Nel 1554 fu trovato sul Vaticano il costei cadavere, con molti ogetti preziosi; ne' soli abiti aveva trentasei libbre d' oro.

(4) Fa pietà l'orrore che Rutilio Numaziano mostra per quell'enorme

colpa, ch' egli trova peggiore di quella di Nerone:

Omnia tartarei cessent tormenta Neronis,
Consumat stygias tristior umbra faces.
Hic immortalem, mortalem percutit ille;
Hic mundi matrem perdidit, ille suam.
Itinerarium, 11.

(5) Ammano Marcel lino, lib. xiv. Secondo Dureau de la Malle, l'Egitto aveva appena un milione d'abitanti; un milione e ducentomila la Sicilia; dieci milioni la Gallia; qualcosa meno l'Italia; la Grecia, deserta.

(6) Nella descrizione di quella peste trovansi molti sintomi simili al vaiuolo, che molti credono abbia preceduto la invasione degli Arabi.

(7) Vopisco, 48.

(8) Ammiano Marcellino, xviii. 5; xxxi. 9.

(9) Epist. 39.

(10) Cod. Teod., lib. x1. tit. 28. l. 2.

(11) Dione, lib. Lxxv. E desolazione e briganti sono dunque di buona pezza anteriori al dominio dei papi, cui se ne ascrive la colpa.

(12) Cod. Teod., lib. xy. tit. 47. l. 1; lib. 1x. tit. 30. l. 3. 5.

(13) Ivi, lib. 1x. tit. 34.

(14) Sidonio Apollinare, Ep. v. 5. Di Scronato egli dice: Exultans Gothis, insultansque Romanis, leges theodosianas calcans, theodoricinasque praeponens... Barbaris provincias propinans. Ep. vii. 7.

(15) Socrate, *Storia eccl.*, v. 8.

(16) Claudiano, in Eutropium, 1. 401.

(17) Lib. xxvın.

(18) Agostino, De civ. Dei, 1. 32; Orosio, 1. 6.

(19) De Providentia.

(20) San Girolamo (adversus Rufinum, lib. 11); ricorda Filistone, Lentulo, Marullo, altri autori di commedie biologiche ed etologiche drammove si riproduceano le abitudini della vita domestica, e che percio sa rebbero preziosi a conoscere.

(21) Tutto ciò raccogliamo da un curiosissimo frammento di Olimpiodoro, conservatori da Fozio. Il quale Olimpiodoro compose un verso

che in latino suona:

Est urbs una domus; mille urbes continet una urbs.

Anche Rutilio Numaziano (Itinerarium, 111) canta:

Quid loquar inclusas inter laquearia sylvas Vernula quae vario carmine ludit avis?

(22) Epist. 14.

(23) Simnaco, lib. viii. ep. 65.

- (24) Ipsa Roma orbis domina, in singulis insulis domibusque, Tute-lae simulacrum cereis venerans ac lucernis, quam ad tuitionem aedium isto appellant nomine, ut tam intrantes quam exeuntes domos suas, inoliti semper commoveantur erroris. San Girolamo, Comm. in Isaia.
- (25) Ammiano Marcellino, XIV. 6. XXVIII. 2. Plena sunt conventicula nostra hominibus, qui tempora rerum agendarum a mathematicis accipiunt. Jam vero, ne aliquid inchoetur aut aedificiorum aut hujusmodi quorumlibet operum diebus quos aegyptiacos vocant, saepe etiam nos movere non dubitant. Sant' Agostino, Expos. epist. ad Galatas, cap. IV.

(26) Sant' Agostino non approva il fatto, De civ. Dei, n. 17.

(27) SOZOMENE, 1x. 10.

(28) Giornandes, De rebus goticis, cap. xxx.

(29) Lo disse egli stesso ad un Narbonese, il quale lo riferì a san Girolamo in un suo pellegrinaggio a Terrasanta, presente Orosio, che ce lo tramandò, lib. VII. 43.

(30) Olimpiodoro, presso Fozio.

(31) Orosio dice tremila ducento legni; Marcellino settecento.

(32) Procopio, De bello yotico.

- (33) È la legge che uffizialmente riconobbe il culto cristiano come unico dominante, xvi kalendas decembris 408. Cod. Teod., lib. xvi. tit. 10. 1. 29.
  - (34) Ivi, lib. xvi. tit. 10. 1. 13. 14. 15. 16.

## CAPITOLO LV.

## Valentiniano III. — Gli Unni.

A separare più sempre i due imperi, Onorio avea decretato che in Occidente non valessero le leggi emananti da Costantinopoli. Quivi le cose volgeano non meno improspere che in Italia, anzi la monarchia, non frenata da veruna memoria d'antichi privilegi, operava a maggior baldanza; nè la splendidissima pompa bastava a coprire l'inettitudine del fanciullo Arcadio, che, al pari d'Onorio, metteva la testa in grembo a favoriti, i quali a vicenda acquistavates no ed abusavano il potere. Quando egli mori dopo tredici anni di regno, Onorio fece qualche movimento ver la tutela del nipote Teodosio II, ma presto lasciolla cascare in mano di favoriti, poi della sorella Pulcheria, che votatasi alla verginità e a pie pratiche, si mostrava però degna di governare mezzo l'Impero, più che non lo zio ed il fratello. Questo fu da lei proveduto di buoni maestri, ma cresceva inetto; eppure intanto la Persia rinnovava gli attacchi contra l'Impero, e strappavagli l'Armenia.

Morto Onorio, Teodosio si aggiunse anche il titolo d'imperatore 123 d'Occidente, e mandò a debellare Giovanni segretario dell'estinto, che n'aveva usurpato il diadema, e che, resistito invano in Ravenna, ebbe tronca la destra; poi condotto a strapazzo sopra un asino, fu decapitato nel circo d'Aquileia. Teodosio trovossi allora padrone di tutto l'Impero; ma, fosse moderazione o negligenza, cesse l'Occidente al nipote Placido Valentiniano, figlio di Costanzo e di Placidia. Aveva questi appena sei anni, gli diedero sposa Licinia Eudossia figlia di Teodosio, e fu commesso alla tutela della madre, che per venti anni lo governò, con molle educazione sviandolo da occupazioni virili; mentr'essa nè sapeva reggere il freno, nè commet-

terlo a buone mani.

Ultimo puntello degl' imperì sfasciantisi sono i guerrieri, e Placidia trovò due eccellenti generali in Ezio e Bonifazio. Il primo, nato nella Mesia inferiore da un'Italiana sposata a uno Scita, messosi giovanissimo alle armi, aveva praticato coi Barbari qual soldato e quale ostaggio. Bonifazio erasi non meno segnalato nei governi che nei campi; riuscito a liberare l'Africa, ne fu posto governatore, e per giustizia e probità si rese caro e rispettato. L'accordo di questi due campioni avrebbe potuto rinvigorire alquanto l'Impero, ma gli die il tracollo la loro nimistà. Nel passato tumulto Bonifazio avea serbato fede a Valentiniano, mentre Ezio aiutò all' usurpatore con sessantamila Unni. Fallita l'impresa, Ezio è accarezzato per paura, e

ringrandisce nel favore dell' imperatrice; e macchinando di elevare sè stesso sulle ruine di Bonifazio, susurra a Placidia, — Bisogna richiamarlo dall' Africa »; intanto segretamente avvisa Bonifazio, — Bada che l'obbedire ti costerebbe la testa ». Bonifazio gli dà ascolto, e, invece di deporre il comando, avventasi alle armi; e da Placidia dichiarato ribelle, manda a Genserico re de' Vandali, eccitandolo ad acquistare stabili possedimenti in Africa.

Genserico, uomo di meschina statura, azzoppato nel cader da cavallo, ma riflessivo, sprezzatore del lusso, lento al parlare, facile all'ira, cupido del possedere e di mischiar litigi (1), aveva condotto i suoi ad occupare la Spagna; donde allora, sopra vascelli offerti da Bonifazio che l'invitava e dagli Spagnuoli che bramavano liberarse- 429 ne, tragittò in Africa cinquantamila uomini, ai quali s'aggiunsero

malcontenti e Mori vagabondi.

Sant' Agostino, vescovo d' Ippona, pose in opera l'autorità di prelato e d'amico per distogliere Bonifazio dall' insensata vendetta; ma quando altri amici scopersero le fraudolente lettere di Ezio, Bonifazio pentito venne ad affidare la sua testa a Placidia, e Cartagine e le guarnigioni romane rientrarono nel dovere. Ma il colpo era dato, e per quante somme il ravveduto offrisse a Genserico acciò sgombrasse l'Africa, questi rimase non più come ausiliario, ma come padrone e devastatore; e sgominato Bonifazio, che combatteva col valore d'un pentito, scorse liberamente la campagna; sperperò le sette provincie, che chiamavansi granaio di Roma e del genere umano, mandando a strazio senza distinzione d'età o di grado, svellendo le vigne e gli ulivi, e se il terrore non esagerò, scannando i prigionieri davanti alle città assediate acciocchè il lezzo ne ammorbasse l'aria.

Sconsitti interamente i Romani, Bonifazio per disperato fuggi dalla contrada sopra la quale avea tratto tante sventure, e giunto a Ravenna, ebbe da Placidia oneste accoglienze e il grado di patrizio e di generale degli eserciti romani. Questi onori parvero un oltraggio ad Ezio, a cui l'essere scoperto perfido non avea scemato la confidenza; onde accorse con uno stuolo di Barbari; e a tal segno era scaduta ogni autorità imperiale, che assalì armata mano Bonifazio. .Questi prevalse, ma d'una ferita spirò poco dappoi, perdonando ad 432 Ezio, e consigliando alla ricca sua moglie di sposarlo. Ezio, rassicurato di perdono, torna; e l'imperatrice, baciando la mano che non poteva recidere, il solleva a patrizio. Fatti inesplicabili nella scarsità ed inesattezza de' cronisti d'allora. Nè con Ezio si deve parlare del patriotismo antico: libertà considerava l'affrancare i suoi padroni dagli stranieri, e sè medesimo da chiunque l'impacciasse; combatteva per quell'onor militare, che oggi pure manda migliaia di soldati a profondere la vita e farsi eroi per una causa che non esaminarono, che forse ignorano.

Genserico, domata la risorta Cartagine, i migliori terreni da Tri- 439 poli a Tanger distribuì fra' suoi, riducendo a servi i prischi possessori. Nessun' altra invasione riusciva di tanto pregiudizio all' Italia, avvegnachè i senatori vi perdevano i lauti patrimoni ivi collocati, il

fisco l'immensa eredità di Gildone, la plebe le distribuzioni del grano e dell'olio che di là si traevano. Stava dunque sul cuore agl'imperatori di ricuperarla, ma Genserico, scaltro quanto prode, intoppò ogni lor passo; e posta in essere un'armata navale da ricordare i migliori tempi di Cartagine, invase anche la Sicilia, occupò Palermo, sbarcò più volte sulle coste della Lucania. Quand'ecco nuovo

flagello scaricarsi sull'Impero, gli Unni.

E impossibile confonderli, come gli storici d'un secolo fa (?), coi Mongoli e Tartari; e meglio si assegnano alla stirpe finnica, cioè a quella da cui derivano gli odierni Ungheresi. I nostri, sgomentati dall'apparire di gente estranie alla razza indo-germanica, non trovando immagini adeguate al loro terrore, ricorsero alle favole, e dissero che re Filimero avendo trovato fra' suoi Goti alcune maliarde, le cacciò in paese deserto, lontan lontano dal campo suo: quivi le imbatterono spiriti maligni, e mescolatisi con esse, generarono gli Unni, orridi e piccoli, nè somiglianti ad uomini se non perchè favellano (3). Ammiano Marcellino li descrive di ferocia senza pari ; nati appena, solcavasi loro il viso con un ferro rovente, aeciocchè non mettessero barba; piccoli e tarchiati della persona, con vigorose membra, grosse teste, spalle tozze, tanto da scambiarli per bestie ritte sulle zampe, o per le grossolane cariatidi che sorreggono i palchi; portano alta la fronte, cavalcano a meraviglia, e maneggiano maestrevolmente arco e freccie.

La caccia era loro abitudine; ed inseguendo una cerva bianca, afcuni traversarono la palude Meotide, onde vennero a conoscere il paese degli Sciti; e giudicando che per guisa soprannaturale fosse loro indicata quella via, indussero i compatrioti a invadere le contrade scoperte. Così fecero; e parte vinsero i popoli che scontravano, parte li fugarono col terrore degli orridi aspetti e d'una ferocia mai più sperimentata. Condotti dal re Balamiro, sottomisero gli Acatsiri e gli Alani, coi quali saltarono sulle contrade degli Ostrogoti, e li dispersero e sottomisero. I Visigoti chiesero ricovero sulle terre dell'Impero, abbandonando agli Unni il paese a settentrione del Danubio, ove da un secolo e mezzo stanziavano, e che allora divenne centro d'un nuovo Stato che dovea durare settantasette anni.

Balamiro, inanimito dal suo successo, devastò le provincie romane, e molte città distrusse, finchè non venne acquietato col promettergli l'annuo tributo di diciannove libbre d'oro (20,000 lire). Uldino che gli succedette nel comando, fu assassinato; i Romani dovettero con più larghi donativi sviare le minaccie di Caratone; e d'allora gli Unni si mescolarono volta a volta nelle vicende dell'Impero. Varcato il Danubio, misero a sacco la Tracia e minacciarono Cotantinopoli; se non che la peste li sterminò. Roila riceveva da Teodosio il Giovane l'annuo tributo di trecencinquanta libbre d'oro
(570,000 lire) per tenersi tranquillo; forse con Ezio menò perfide
pratiche; ma appena ebbe conchiuso nuovi accordi con Valentinialas no III, morì, lasciando il principato al nipote Attila.

Deforme figura, carnagione olivigna, testa grossa, capelli brizzolati, piccoli occhi affossati, naso simo, pochi peli al mento, corporaATTILA 553

tura tozza e nerboruta, fiero il portamento e la guardatura, come d'uomo che si sente vigoria superiore a quanti lo circondano, tale ci è descritto Attila. Sua vita era la guerra, pure sapea frenarsi: severo nel pretendere giustizia, considerava per tale la propria volontà; pure ai supplichevoli mostravasi esorabile, propizio a chi in fede ricevesse. Nè soltanto nella forza fidando, fece spargere di quelle ubbie che allettano la plebe. Una vitella tra il pascolare si ferisce un piede; e il pastore meravigliato cerca fra l'erbe, e vede sporgere la punta di una spada, ch'egli trae fuori e reca ad Attila; il quale mostra accettarla come un dono del dio della guerra, e un segno della dominazione universale. — La stella cade (diceva), la eterra trema, io sono il martello del mendo, e più non cresce erba dove il mio cavallo ha posto piede ». Avendolo un eremita chiamato flagello di Dio, adottò questo titolo come un augurio, e convinse le genti che lo meritava.

Da principio sgomenta Teodosio il Giovane, che, al prezzo di settecento libbre d'oro all'anno, compra una pace vergognosa, oltre concedergli libero mercato in riva al Danubio, e restituirgli quantisudditi suoi erano rifuggiti nelle provincie imperiali: avuti i quali, e tra essi alcuni giovani di regia stirpe, Attila li fa crocifiggere. Al- 441 lora osteggia i Barbari di varia nazione, stanziati od erranti nel centro dell' Europa: Gepidi, Ostrogoti. Svevi, Alani, Quadi, Marcomanni si piegano o sono ridotti all'obbedienza di lui, che stende dai Franchi agli Scandinavi il dominio, il terrore per tutto il mondo: una folla di re lo corteggia, settecentomila guerrieri aspettano dal suo cenno qual paese abbiagli designato la vendetta di Dio. Ed egli, dal barbaro volgendosi al mondo incivilito, assale la Persia, ma respinto, ascolta al vandalo Genserico, e si avventa sull'impero romano; e distesi i suoi Barbari in una terribile linea di cinquencento miglia dall' Eusino all' Adriatico, manda dire a Valentiniano e Teodosio. — Preparatemi un palazzo ».

Tre segnalate vittorie lo recano fino ai sobborghi di Cestantinopoli. Devastate settanta città, ridotto in servitù chi campava dal
ferro, pretese che Teodosio cessasse d'intitolarsi signore della contrada che si estende dal Danubio fino a Naisso e alla Nava in Tracia; poi qualora volesse premiare qualche suo benemerito, lo spediva alla corte di Costantinopoli ad insultar l'imperatore nel suo
palazzo, col pretesto di chiedere l'adempimento de' patti, ma in
realtà per farsi impinguare di doni dallo sbigottito augusto.

Sazio di vittorie e di sangue, Attila ricoveravasi a riposo, non in alcuna città. ma nel proprio accampamento fra il Danubio, il Teiss ed i Carpazt, in quei campi d' Austerlitz, che divennero poi famosi per la più segnalata vittoria de' tempi moderni. Colà i vincitori del mondo e le loro donne compiacevansi attestare i loro trionfi coll' oro e le gemme onde fregiavano la persona fin alle scarpe, le spade, le bardature, e col vasellame d'oro e d'argento cesellato onde caricavano le mense. Attila solo, che sembra gigante perchè montato su tante ruine, e innanzi al quale tremava ognuno dal Baltico all' Atlante e al Tigri, ostentava non portare altro ornamento che d'armi;

a tavola usava coppe e taglieri di legno, nè mangiava che carne é pane. Ivi accolse le umili e pompose ambasciate degli imperatori romani, ai quali a prezzo concedette di sopravivere ancora alquanto.

Poco dipoi Teodosio II, cascando di cavallo, morì di cinquant'anlugoni, dopo quarantatre d'un regno disonestato dall'avvilimento dell'impero, illustrato dal Codice ch'egli fece pubblicare: Pulcheria ottenne anche in titolo il comando sull'Oriente, che di fatto già e sercitava; e per la prima volta una donna stette in proprio nome à capo dell'impero romano. Non un marito essa volendo ma un collega, fermò sua scelta sopra Marciano senatore sessagenario, il quale alla scuola dell'armi e della sventura aveva appreso virtù ignote ai cesari, ch'erano stati cullati nella porpora.

Quanto importasse il conservar la pace egli lo sentiva, ma non a prezzo di viltà; onde ad Attila, che mandava arrogantemente a chiedere il tributo, rispose: — Oro ho per gli amici, pei nemici ferro». Ultima voce romana. Attila si risolve alla guerra, e move dai fondo dei pascoli pannoni esitando, — Mi drizzerò all'oriente o all'occidente? cancellerò dal mondo Costantinopoli o Roma? » Una serie

d'accidenti il determinò ver questa.

Ezio, dopo ch' ebbe costretto Placidia a rimetterlo in grande stato, e sacrificare i nemici alla sua vendetta, baldanzeggiava di potere e di fasto, mentre l' imperatore vero marciva in un vile riposo, assicuratogli dalla valentia di questo capitano. Il quale veramente ritardò d' alquanti anni l' ultimo crollo dell' Impero; frenò i Vandan con trattati, mantenne l' autorità imperiale nella Gallia e nella Spagna; e strinse federazione coi Franchi e cogli Svevi. Non aveva mi interrotto le relazioni cogli Unni d' Attila, nel cui campo pose ade ducare il proprio figlio Carpilione: la sua intromessa manteneva pace fra l'imperatore e quel formidabile, al costo però di frequenti umiliazioni; anzi ebbe Unni ed Alani agli stipendi allorchè volt cambattere i Burgundi e Visigoti, già accasati nelle Gallie. Ma come Genserico mandò invitare gli Unni, Attila si difilò sopra le Gallie, deve lo chiamava anche l'alleanza dei Franchi, che colà avevano preso stanza dal Reno fin alla Somma.

Se occorrevagli un'ombra di diritto, gliel'offerse Onoria, sorella di Valentiniano III, che relegata per aver amato il ciambellano Engenio, spedì un eunuco ad Attila, esibendogli l'anello e le ragioni ch'essa poteva offrirgli come moglie. L'Unno mandò a chiedere formalmente la mano d'Onoria, come già sua fidanzata, e con lei metzo l'Impero. — Le donne romane non hanno diritto alla successione », gli fu risposto: e la principessa venne maritata di nome ad un uomo oscuro, indi chiusa in perpetuo carcere. Attila allora adunt un nuvolo di popoli germani e di vassalli od alleati, stermina moltato città della Gallia, ed assedia Orleans.

Ezio, non illuso nè alle insidiose proferte d'Attila, nè agli intrighi d'una parzialità che alla corte italiana favoriva la pace per timida apprensione della guerra, fatto eroe per volontà, come sempre en stato per coraggio, avea raccolto le maggiori truppe che potesse, e massime gli aiuti dei Visigoti e de' costoro alleati, congiuntisi per

respingere questi nuovi invasori d'un terreno, dov'essi cominciavano a gustare la dolcezza di stabili domicili. Un generale romano, purchè riuscisse ad unire un esercito, poteva fare gran fondamento sulla superiorità che la tattica gli dava sopra di gente ragunaticcia, ricca soltanto di personale valore. Lo sentì Attila, il quale, ingombrato più che soccorso dalla moltitudine raccozzata, conobbe la titubanza, e levatosi d'attorno ad Orleans, e ripassata la Senna, attese il nemico nelle pianure Catalauniche sulla Marna, opportune ai volteggiamenti della cavalleria.

Ivi dunque s'accampava tutto il mondo asiatico, romano e germanico; quelli cui sfuggiva, e quelli che afferravano il dominio della nuova Europa.Con Roma schieravansi Visigoti, Leti, Armorici, Galli, Breuni, Sassomi, Borgognoni. Sarmati, Alani, Franchi, Ripuari; con Attila altri Franchi ed altri Borgognoni, Boî, Eruli, Turingi, Gepidi, Ostrogoti: fratelli separati da lunga stagione, qui si rincontravano per trucidarsi. Nella battaglia con poc'arte e assai furore travagliata, cencinquantamila cadaveri copersero le rive della Marna, ma ai Romani restò il vanto : e fu l'ultima gran vittoria che si riportasse in nome degli antichi signori del mondo. Attila si ritirò dietro la trincea de' suoi carri, e la notte cantava battendo le armi, a guisa di leone che rugge nella caverna dove l'hanno ridotto i cacciatori. Preparatosi alla difesa, accatastò le selle e le gualdrappe de'suoi cavalli, disposto a bruciarvisi vivo perchè nessuno potesse vantare d'aver preso od ucciso il sire di tante vittorie. Ivi aspetta un attacco; ma al silenzio della campagna s' accorge che il nemico s' era ritirato per arte di Ezio, ed anch'egli rivarca il Reno, e costeggiando il Danubio torna in Pannonia.

A primavera s'accinge a nuova invasione, e chiesta ancora la ma- 452 no di Onoria col patrimonio suo, e ancora disdetto, si mette in marcia, valica le Alpi, e invade la pianura che l'Isonzo, il Tagliamento, la Livenza, la Piave, il Musone, la Brenta, l'Adige, il Sile avevano formata presso ai lenti loro sbocchi in mare. Era stata popolata dai Veneti Paflagoni (4), i quali colla caccia e la pesca viveano in quelle lagune, che offrivano breve tragitto fra Aquileja e Ravenna: vestiti alla greca con tuniche a maniche, larghi calzoni, il pileo in capo, e molto curandosi dei cavalli (5). Il paese che con nome generico chiamavasi le Venezie, fioriva per le città di Concordia, Opitergio, Patavio. Altino ridente di ville quanto il lido di Baja (6), e principalmente Aquileja.

A questa pose assedio Attila colle macchine fabbricategli da' disertori, e col dispendio di vite incalcolate. Gl' Italiani nel difenderla mostrarono che l'antico valore non mancava in essi del tutto, qualora o non li disgustasse la dotta oppressione, o non gl'impedisse la gelosia degli imperatori. Dopo tre mesi di vani attacchi, Attila per disperato levava già il campo, quando nel girare vede una cicogna che s'appresta a fuggire co' pulcini suoi da una torre dove aveva posto nido. — La città sta per cadere, se l'abbandonano fin animali così fidi » egli dice; e con tale augurio ravvivato lo stanco coraggio de'suoi, li mena con superstiziosa foga all'assalto. S'apre la breccia,

351

ed Aquileja ruina per più non risorgere. Altino, Concordia, Palavio vanno a strazio uguale; e gli abitanti sbigottiti, dal continente cercano rifugio tra le isolette della laguna, primo nocciolo della città e della repubblica che dovea conservare il libero imperio più a lungo che Roma.

Internatosi allora fra terra, Attila mandò a pari guasto Vicenza, Verona, Bergamo: Pavia e Milano si ricomprarono dal fuoco col cedere tulte le richezze e colla pronta sommessione. Attila, entrando nella reggia a Milano, e visto una pittura dove gl' imperatori erano rappresentati sul trono in atto di calpestar re barbari, sorrise, e vi fece istoriare i cesari versanti sacca d'oro a' piedi di lui vincitore.

Tutta Italia, alle incalzanti notizie di replicati disastri, giaceva scarsa di consiglio, sprovista di esercito, decimata d'abitanti. Ezio solo tenevasi in piedi: ma gli alleati che lo avevano soccorso di là dall' Alpi quando a quella dell' Impero andava congiunta la propria loro salvezza, allora vedeano con indifferenza dirigersi quella furia sopra l'Italia, come l'agricoltore quando il nembo, minaccioso a'suoi campi, si sfoga sopra gli altrui. Anche l'impero Orientale non seppe che promettere soccorsi; talchè a quel generale non restava che bezzicare di fianco l'esercito d'Attila. Valentiniano stesso non ben s'affidava nel suo generale, e tenendosi poco sicuro nel nascondiglio di Ravenna, era fuggito a Roma; poi vedendo anche questa abbandonata di soccorso e imperfetta di mura, meditava uscire d'Italia.

Nell'universale scoraggiamento, Leone papa ed Avieno romano consolare presero il partito di condursi supplichevoli al Flagello di Dio, e in nome della religione e delle antiche memorie implorare la salvezza di Roma. Lo scontrarono vicino a Peschiera, e accolti con rispetto, il pregarono a dar sosta, promettendogli immense somme

qual dote d'Onoria.

Le leggende, che non poco s'esercitarono intorno a questo gran frangente, ricordano diverse battaglie avvenute sotto le mura di Roma, si fiere che tutti i soldati perirono, eccetto i comandanti; ed anché esalate le anime, i cadaveri continuavano a pugnare tre giorni e tre notti come vivi (8). Altri dissero che i santi Pietro e Paolo comparissero dal cielo, proteggendo la città dove riposano le loro ceneri, e minacciando Attila, il quale atterrito indietreggiò; miracolo perpetuato in colori da Rafaello, in marmo dall' Algardi.

Anche senza miracolo, può credersi che il rispetto all' antica metropoli del mondo gentile e alla nuova del cristianesimo rattenesse i Barbari: recente era l'esempio d'Alarieo, di cui restarono spezzati i trionfi e la vita appena ebbe violato la gran città; i seguaci d'Attila, impetuosi negli attacchi, non reggevano alle lunghe prove degli assedi; erano decimati dalle malattie, con cui tante volte Italia puni i suoi invasori; infine, quale allettamento potevano avere i palagi per Attila, avvézzo a considerar libertà l'aria aperta, e prigione le

case? Agognava prede? gli venivano offerte senza fatica.

Ripiego dunque verso la sua città di legno; e tra via, alle tante mogli che l'aveano fatto padre d'innumerevole prole, aggiunse la giovinetta Ildegonda: ma nella gioia o nell'abuso delle nozze fu sorpreso dalla morte. Il cadavere di lui venne esposto in mezzo alla campagna fra due lunghe file di tende di seta; i suoi Unni si mozzarono i capelli, sfregiaronsi il volto, e gli offersero esequie di sangue umano. Chiuso in tre casse, una d'oro, una d'argento, una di ferro, nottetempo lo sepellirono colle spoglie più scelte de'nemici e coi cadaveri degli schiavi che aveano scavata la fossa, intorno alla quale i nobili Unni menarono dissoluti e intemperanti banchetti funerali. I molti figli di lui se ne disputarono gli ampi possessi; ma questi già erano perduti al lentar della mano che unica valeva a tenerli congiunti.

La costui corsa non recò all' Italia soltanto i passeggeri disastri d'un' irruzione. Il paese veneto era la linea di congiunzione fra l'impero Orientale, e l'Occidentale: i Barbari vi si erano affollati rompendola a volta a volta, ma senza stabilità, finchè la dominazione astuta quanto violenta d'Attila non ebbe dissipato ogni prestigio della superiorità romana. Distrutta Aquileja, la piazza d'arme più rilevante e la piazza di commercio più considerevole nell'alta Italia, questa si trovò aperta a chiunque venisse; e da quel punto la Venezio risperse etapate dell'Armene.

zia rimase staccata dall' Impero.

(1) Giornandes, De rebus goticis, cap. 33.

(2) Siccome De Guignes, Histoire des Huns, des Turcs et des Mongols, 1756-58. Lo contraddissero Ghebard nella *Storia d'Ungheria*, 1. 187, poi Klaproth, Remusat, e omai tutti gli Orientalisti. Bensi Remusat e Saint-Martin riconobbero i Geti e gli Asi negli Yue-ti e Osi, rammentati negli annali dei Cinesi come biondi. In una relazione dei regni buddici. troviamo verso il 500 gli Yue-ti in guerra coi popoli sulle rive dell' Indo, per disputare la tazza d'oro di Budda. Le ragioni etimologiche hanno scarso valore, allorche sieno isolate. In fatti Bergmann (nel Nomadische Streifereien unter den Kalmuken. Riga 1804, vol. 1. p. 129) trova la radice del nome di Muntsak padre di Attila nel mongolo mu cattivo e tzak tempo; Attila è da lui mutato in Elzel, che significa qual cosa di maestoso. Egualmente, o con meno stiracchiatura, si spiegano col parlare ungherese: Attila è atzel acciaio; Muntsag, ment lseg fertilità. Altri potrebbe dedurre il nome d'Attila dalla radice atta, utti, aetti, che in molte lingue asiatiche suona giudice, capo, re; donde Attalo re marcomanno, Attalo di Pergamo, Attalo mauro, Atea scita, Atalarico, E-ticone, ecc. V'è chi riscontra i nomi di Bleda, Balamir, Munzuk nei nomi slavi di Blad o Vlad, Bolemir, Muzok.

(3) A questa descrizione di Giornandes si conforma quella di Sidonio Apollinare, vescovo di Clermont nel 472, il quale canta nel carme 11, vs.

245:

Gens animis membrisque minax; ita vullibus ipsis Infantum suus horror inest. Consurgit in arctum Massa rotunda caput; geminis sub fronte cavernis Visus adest, oculis absculibus; acta cerebri In cameram viv ad refugos lux pervenil orbes;
Non tamen el clausos, nam fornice non spatioso
Magna vident spalia, et majoris luminis usum
Perspicua in puteis compensat puncta profundis.
Tum, ne per malas excrescat fistula duplex,
Obtundit teneras circumdata fuscia nares,
Ut galeis cedant. Sic propter praelia natos
Maternus deformat amor, quia tensa genarum
Non interjecto fit latior area maso.
Cactera pars est putchra viris. Stant pectora vasta,
Insignes humeri, subcincta sub ilibus alvus.
Forma quidem pediti media est, procera sed extat
Si cernas equites, sic longi saepe putantur
Si sèdeant.

(4) Così chiamati non dai Vendi, ma da èu in muti.

(5) STRABORE, lib. XI.

(6) Emula Bajanis Allini litora villis. MARZIALE.

(7) Una tradizione, che correva già ai tempi di Ottone da Frisinga, la fondata Udine da Attila. Egli aveva altro in vista che di fondar città; ma forse su quell'altura, così singolare nel piano, si ritirò una parte della popolazione carnica del Friuli, e se ne formò quell'abitato, che però non trovasi nominato se non nel 983 quando Ottone II donò al patriarca Rodualdo castellum Utinis.

(8) Frammenti di Damascio nella Biblioteca di Fozio, pag. 1039.

## CAPITOLO LVI.

## Sulla caduta dell'Impero romano.

L'Imperó potè dunque inneggiare a Giove e Cristo perchè trovavasi un' altra volta salvato: ma il cancro ne rodeva gli organi vitali; e dismessa l'obbedienza, indisciplinati gli eserciti, esausto l'erario, un sentimento universale di stanchezza e di paura stringeva gli animi, e facea guardare con isgomento il compirsi del xu secolo di Roma, che, secondo i computi de' sacerdoti etruschi, reputavasi fatale alla durata di essa.

Educati da fanciulli ad ammirare Roma gigante, in una letteratura: tutta piena della grandezza di lei, e sopra storie che, isolando la gloría dal diritto, la idolatrano, ne esagerano le virtù, ne giustificano le colpe, infondono idee false ed inumane della libertà, della gloria, del diritto di conquista; condotti poi a meditare quella legislazione, non solo ammirata ma seguita ancora in gran parte dopo tanti progressi della ragione e della pratica; circondati da mirabili avanzi di quella civiltà, e considerando come vanto patrio la magnificenza e i trionfi di coloro che godiamo chiamare nostri avi; qual meraviglia se con fatica deponiamo giudizi ricevuti senza discussione, e convertiti in sentimenti? se ci riesce ingrato chi ci strappa quelle illusioni, ed alle magnifiche frasi surroga i nudi fatti, allo splendore la giustizia,

alla gloria l'umanità?

Sulla caduta maestà latina faccia elegie chi, avvinto alle reminiscenze di scuola, giudica col patriotismo di Tallio e di Catone. Un insigne scrittore inglese, stomacato di vedere il convento d'Ara-cœli sorgere a fianco al Campidoglio, e cantici di frati sonare là dove un tempo decretavasi lo sterminio d'intere nazioni, fra sardonico ed epigrammatico dipinse il declinare di Roma dal punto che fu inaugurata la nuova fede. Ma chi si affezioni agli oppressi, ai vinti, al popolo, sarà a stupire se giudichi diverso da chi ammira la violenza, il trionfo, gli eroi ? sarà a stupire se, chi della Via sacra e del Campidoglio si occupa meno che della Suburra e delle catacombe, non preconizza tanto la Roma d'Augusto quanto medita sul suo deperimento? V' ha spettacolo più istruttivo che quello d' una società che si sfascia mentre un'altra si forma? e quando mai la storia offrì maggiore opportunità di considerarla?

Ed un occhio umano e filosofico dovrà riconoscere che quella catastrofe, di lunga mano preparata, ritardata forse da accidenti che parvero spingerla, tolse via una barriera ai progressi dell'umanità. D'altra parte l'agonia di dieci secoli dell'impero d'Oriente basterebbe a convincerci del come si sarebbe miseramente trascinata la

sopravivenza dell' Occidentale.

Per imputare della caduta di questo le sole invasioni dei Barbari, bisognerebbe dimenticare come esse cominciassero fin dal tempo di Mario e di Cesare, e che cinque secoli urtarono l'Impero senza scassinarlo, fintantochè le corrosioni interne non ebbero reso irreparabile un crollo, di cui la grande migrazione fu occasione e nulla più.

Le società moderne, anche traverso a quell' inumano avanzo che dicesi ragione di Stato, si fondano sull' amore; e più s'inciviliscono, più procurano la pace, ed estendono l'eguaglianza a maggior numero d' uomini, e infine a tutti. Le antiche in quella vece, non riconoscendo la fratellanza originaria nè la solidarietà del genere umano, si nutrivano d' odio, di guerra, dell' escludere ogni altra gente dal piccol numero de' privilegiati; libere nell' interno, tiranne e nemiche di chiunque non appartenesse alla loro aggregazione; il patriotismo era meno amor de'suoi che odio de'non suoi; il che fu espresso nel proverbio romano — L' uomo è un lupo per l' uomo » (1). Di qui la necessità di tenersi sempre in armi per difendersi o per offendere; di qui la cura de' legislatori civili e religiosi nel conservare costumi e istituzioni che la loro tenevano distinta da ogn'altra gente.

Però conquiste, alleanze, federazioni dilatavano questa società, col che scemavansi i nemici, e s'allargava sopra maggior numero quella giustizia naturale, che è diritto, ma che guardavasi come privilegio. L'incivilimento e l'umanità ne vantaggiavano, ma ne rimanevano sconficcate le società parziali; il patriotismo, svigorito coll'allargarlo, riducevasi incapace di resistere ad altro popolo che ne conser-

vasse la primitiva inesorabilità.

Greci, Pelasgi, Etruschi, gli altri popoli circumabitanti al Mediterraneo viveano in questo secondo stadio, allorchè Roma li colse e domò, Roma patriotica e guerriera per eccellenza. All' impeto suo, all' inflessibilità di que'patrizi, che ostacolo poteva opporre l' Europa? Le nazioni di questa si trovavano presso a poco al medesimo livello di civiltà; date all' agricoltura, divise in popoletti secondo i territori, tra loro frequenti in guerre, la cui minutezza impediva sino i vantaggi, soliti derivare da queste feconde malattie dell' umanità; non aveano una metropoli che primeggiasse; gelose dell'indipendenza, non s' univano se non a tempo per momentanei interessi o per calcoli d' equilibrio politico. Ma anche dove scarseggiavano i raffinamenti sociali, possedevasi la libertà; e mentre nei grandi imperi asiatici l' individuo andava perduto o sacrificato nelle convenienze dello Stato o nella volontà d' un arbitro, qui la suddivisione produceva quelle lotte, in cui l' uomo svolge ed esercita le proprie forze.

Ne profitta Roma, miscuglio anch' essa di genti diverse; e fra le popolazioni italiote costretta a sostenersi colle armi, introduce quel sistema che da tutte doveva distinguerla, l'assimilare graduatamente al suo Comune i vinti, mediante la potenza del diritto. Quest'assimilazione fu iniziata dai re: la cacciata de' Tarquini la sospese, ed assodò l'oligarchia, nella quale la plebe soffriya orribile pressura; ma

non che fiaccarsi alla tirannide, si agitava, e chiedeva pane e diritti. Come acquietarla? occupandola in incessanti guerre, donde i patrizi traevano infallibile vantaggio, perocchè vincendo arricchivansi, vinti trovavano d'aver decimato e punito i loro tiranneggiati. Delle perdite Roma si rifaceva coll' assorbire il fiore de' paesi soggiogati: mirabile costituzione mercè della quale divenne padrona non istantanea del mendo.

Sottoposta la penisola, Roma si vide a petto Cartagine; poi la Grecia e l'Asia, civiltà antiche; poi la Gallia, la Spagna, la Germania, civiltà esordienti: nella resistenza divenuta gigante, nella vittoria irresistibile, sulla meschina bilancia dell'altrui politica getta la sua spada; dà mano al debole, per opprimere con questo il forte, indi l'uno

e l'altro soggiogare.

Guai ai vinti! I trattati portavano in capo la parola di pace, come testè vedevamo quelle di libertà e fratellanza; ma realmente erano patti d'un superiore ad inferiori, sottomettendo non solo i vinti ma gli alleati a più o men diretta dipendenza. Il feroce diritto patrizio considera nemici i popoli indifferenti, e di buona presa la roba e gli uomini di chi non sia alleato; con lunga arte cancella i caratteri nazionali; ovunque tocchi, abbatte le vetuste grandezze e l'industria di lunghi secoli; l'opulenta Corinto, Cartagine regina dei mari, Rodi sposa del sole, cadono immolate alla gelosa conquistatrice; perdono fiore le mercantili città dell'Egeo, muoiono le splendide della Grecia; il commercio, anima del popolo attorno ai mari interni, è strozzato fra gli abbracci della padrona.

Ad alcuni paesi vinti d'Italia e di Grecia lasciava essa qualche ombra di libertà; ma delle popolazioni di Spagna, delle Gallie, della restante Europa fa quello sterminio che crede necessario alla sua sicurezza; e sui cadaveri piantò colonie talmente efficaci, che giunsero fino a mutarne il linguaggio. Delle provincie conquistate dividevasi il bottino fra i soldati, il terreno fra i cittadini, che così diventavano barriera contro i nemici, ed estendendo fra i vinti il timore di Roma e il rispetto per le istituzioni sue, preparavano nuovi trionfi. Salvo i pochi che in alcuni paesi ottenevano in tutto o in parte il civile o il politico privilegio di Romani o di Latini, gli altri restavano esposti alle calunnie de' giudizi, alle estorsioni de'legulei, alla tirannide de' nobili, alla rapina de' proconsoli, sicchè il metter pace era un ridurre a deserto (2).

Tutto ciò importava quella necessità che più ripugna alle libere istituzioni, un grosso esercito. Le lontane conquiste obbligarono a prolungare i comandi, sicchè i generali si abituarono a potere ogni lor voglia fra le provincie schiave; gli eserciti, devoti ai capitani che gli aveano guidati alla vittoria, li seguivano anche contro la patria; e con essi Mario e Silla si fecero sanguinari tiranni, con essi Cesare abbattè l'aristocrazia, Augusto la repubblica.

Ma non abbandoniamoci a quella sentimentalità, che nelle guerre vede soltanto capitali sperperati e sangue effuso. Non che speciale crudeltà fosse quella di Roma, vedemmo anzi lodarla di moderazione: che se tal lode veniva dal concetto che gli antichi si formavano della conquista, è certo che essa sottometteva e inciviliva; fra società fondate sull'odio, sospendea la permanente ostilità che ne pareva condizione necessaria; toglieva la libertà, ma dava un governo e i vantaggi della civiltà e dell'ordine; imponeva il patriotismo e la dignità romana; un secolo dopo la conquista, la fiera Spagna era trasformata, con grandi strade, acquedotti, terme, teatri, circhi, tempi, crescente popolazione, e viva industria, e coltura tale che mandava a Roma i maestri d'Augusto, d'Ovidio, di Nerone, i poeti Lucano e Marziale, i filosofi Seneca. gli storici Mela e Floro, l'agronomo Columella; nella Gallia si spianano strade, si aboliscono con lunghi sforzi i sagrifizi umani, grandeggiano scuole d'eloquenza; l'Africa sale ad una floridezza, qual mai non ebbe o prima o poi; in Egitto è portato il lino, nella Gallia l'ulivo, la vigna sul Danubio e sul Reno, ove sorsero città, che fin ad oggi sono le meglio fiorenti (3).

E fu Roma la prima che le conquistate nazioni pensasse a governare. Il diritto pubblico stabilito dalla vittoria la rendea padrona, ma la civiltà diffusa mediante le colonie facea che assimilasse il mondo, divenisse centro d'incivilimento, e perpetuasse i risultamenti dell'invasione armata; sicchè non la violenza solo, ma l'autorità e la coltura congiungeva a Roma il mondo, la cui immensa varietà era diretta da spirito d'ordine, di regola, di stabilità. Anzi, al vederla fatta meta di tutti i desideri. Roma somiglia un centro che attira, anzichè un vortice che ingoia; e che non essa ingoii il mondo, ma

il mondo costringa lei a riceverlo nel suo grembo.

Questi miglioramenti eransi cominciati sotto la Repubblica: ma li perturbava la violenza, divenuta universale quando tanti anelavano a far propria la cosa pubblica colle ricchezze, coll'eloquenza, colle ·vittorie, cogli assassini, cogli abusi di quella libertà, che è la parola più frantesa, giacchè valse perfino a scagionare i patiboli di Robespierre e i pugnali di nostri contemporanei. Il mondo n'era scagliato in preda alla forza brutale, quando gl'imperatori poterono sospenderne la caduta; e come la legge internazionale della repubblica era stata la guerra, così dell'Impero divenne la pace. La costituzione andò alterata, non tanto perchè il dittatore de'nobili o il tribuno della plebe avesse assunto il titolo imperiale, quanto pel cessare delle conquiste, ch' erano state l'alimento di Roma. La politica dell'accomunare di dentro l'eguaglianza cittadina, fuori i diritti dell'umanità, prese allora tutta l'ampiezza, avviando ad una grande unità, nella quale per conseguenza cessava la distinzione di nazioni, tulti potendo dar voti, tutti aspirare alle cariche, purchè aggregati all' estesissima cittadinanza.

La innovazione dell' Impero bisogna conchiudere fosse necessaria poichè durò sì a lungo, nè verun tentativo serio fu mai fatto di ripristinare l'antica Repubblica. Ma da una parte venne operata colla forza, in aspetto di usurpazione militare, che imponeva un governo soldatesco senza freni civili; dall'altra le irruzioni allora cresciute de' Barbari costrinsero a continuar le guerre, non più di conquista ma di difesa. Sono i due modi per cui si consolida il despotismo.

Ma sebbene il sistema fosse fondato sulla violenza, già ne veniva indizio di quella spontanea associazione de' popoli, costituita sulla pace e sulla libertà, alla quale tende il mondo; intanto le idee si ampliavano, estendeansi la coltura e i miglioramenti materiali, ed il

concetto d' una grande unità.

Di ciò s' avvidero già gli antichi, laonde, col nome di orbe, di universo, di genere umano intesero il popolo e l' impero romano; e al decadere di questo, Claudiano glorificava Roma perchè sola ricevette nel suo grembo anche i vinti, e tutti abbracciò nel nome di cittadino, e, merito di lei, anche lo straniero godeva le pacifiche consuetudini come nella propria patria, atteso che tutti sono una sola gente (4).

Ma perchè siavi unità, è necessario l'accordo degl' interessi, la simpatia de'popoli. Qui invece Roma trovavasi fra due civiltà, la greca e la barbara, essenzialmente diverse, e che divenivano germe di una divisione, la quale si pronunziò col distacco dei due Imperi. L'unità, cioè l'eguaglianza, non era possibile in società costituite sulla separazione, sulla disparità; nè dagli antichi era concepita se non come monarchia universale, cioè il sagrifizio di tutti i vinti al vantaggio del vincitore.

In fatti, dopo che la Repubblica avea cancellate le nazionalità, annichilò anche gl' individui, valutando il cittadino solo in quanto giovava allo Stato, e scompagnando per tal modo l'interesse personale dal comune. Togli quei pochi che speravano dignità o impieghi, tutti gli altri non conosceano lo Stato se non per le oppressioni o le im-

poste.

In Roma repubblicana la patria era una religione; scopo supremo delle azioni pubbliche e private l'ingrandirla; per essa sprezzati l'oro, la vita, la pietà, la virtù; non accettata la pace che dopo la vittoria; e creati quegli eroi che formano l'ammirazione di chiun-

que osservi la grandezza indipendentemente dall' umanità.

Quel vitale sistema di Roma d'aggregarsi i vinti fu guasto dagli imperatori esagerandolo; e per togliere ogni ostacolo ai propri arbitri e impinguare il tesoro, estesero a sempre maggior numero di sudditi la cittadinanza, rintuzzando così il sentimento esclusivo dell'amor di patria. A misura che questa dilatavasi, quello s'indeboliva, e la pena dell'esiglio, terribile al Romano quando lo spingeva soltanto a Fidene o ad Ardea, parve sì mite ai tempi di Cesare, che

convenne aggiungervi la confisca dei beni.

In un piccolo Stato libero, ove il diritto di suffragio dipende dalla proprietà, si comprende come tutti i privilegi e i poteri si devano concentrare nella città. Ragionevolmente dunque Roma tenne un governo di municipio, ove patrizi, popolo e cavalieri, senato, consoli e tribuni si bilanciavano per modo, che una mano vigorosa poteva dirigerli in un bello ordinamento civile. Siffatto ella il mantenne anche ampliandosi, onde perdeva le proporzioni allorchè la città era estesa quanto il mondo. Altre Rome ottennero la forma della madre, ma della prisca non rimaneva che il fantasma; nè coll'aprirla a tutta Italia, poi all'Impero tutto, si produsse un vero ordine di cittadini,

una nobiltà imperiale, che desse assicurazioni di libertà al popolo.

di durata al governo, d'efficacia all'amministrazione.

Se Cesare, passaggio fra l'antichità conquistatrice e le età moderne civilizzatrici, e vero fondatore dell'autocrazia, avesse potuto effettuare i grandiosi suoi divisamenti, ridurre ad unità l'Impero mediante la rappresentanza, accomunare la cittadinanza alle provincie. abolire il patriziato originario coll'accogliere nel senato il meglio di ogni gente, poteva uscirne un governo bilanciato, che le forze diverse convergesse ad uno scopo, e quella mescolanza di Latini, Italici, nuovi Latini, municipi, coloni, provinciali, fondesse in un grand' insieme per la franchigia della nazione e l'incivilimento del mondo. Ma al piccolo ingegno e al piccolo cuore d' Augusto mancò la capacità o la generosità d'istituire un freno a sè stesso e alla rea volontà de' successivi imperanti. Questi, all'ombra de' regolamenti con cui ·la Repubblica patrizia proteggeva i magistrati, poterono legalmente ciò che vollero, identificando in sè il popolo, armandosi dell'autorità tribunizia; e per logica legalità, al cieco amore di patria rimase sostituita la cieca obbedienza al despoto di essa. Tutto dipendeva dai capricci d'un solo, e questo dai capricci dell'esercito; laonde la monarchia arrotando la conquista, regolò l'ammirazione del mondo, ma riuscì tempestosa poco meno della repubblica.

Sotto le forme d'una grande unità, internamente nulla era fuso; razze, lingue, credenze, istituzioni, intenti, tutto rimaneva differente; un popolo ignorava l'altro; le comunicazioni non aperte che fra le capitali, cioè fra le varie stanze di cittadini di Roma; del resto avversione reciproca fra soggiogati e vincitori; le compresse nazionalità rialzavansi a tratti; le provincie, non che crescessero forza a Roma, la indebolivano reputandola nemica, e consideravano come propria libertà il perdersi della loro tiranna; sicchè quell'antagoni-

smo, nulla avendo di legale, sconvolgeva lo Stato.

I comizî del popolo erano più possibili quando gente da tutto l'orbe potea prendervi parte? Perchè il senato avrebbe potuto frapporre qualche barriera, tutti gl'imperatori, buoni o malvagi, fiacchi o risoluti, accordaronsi nel decimarlo e avvilirlo. E ne restò sbrigliata la tirannide; tanto più che l'esecutivo non era, come nei moderni, separato dal potere legislativo; i principi faceano da giudici, pronunziavano in casi particolari, ed applicavano le pene da loro stessi

decretate.

I buoni imperatori si temperavano nell'esercitare quest' illimitato e legale rigore: i malvagi ne facevano stromento a passioni, e coll'infame genia delle spie spargevano tra il popolo la pessima delle corruzioni, quella che ti fa sospettare un nemico in ogni fratello. Ma a quei mostri che si succedettero sul trono d'Augusto, udimmo mai rinfacciare che trascendessero la legge? Nulla avea questa che restringesse i loro arbitri; della religione erano essi i pontefici sommi; la moralità era una controversia di scuola, sottomessa alla ferrea parola della legge, per la quale chiamavasi diritto ciò ch' era comandato (jus jussum). Se l'eventualità della nascita, o il capriccio dell'esercito, o la venalità d'un'assemblea assidono un mostro sul

trono del mondo, costui diffonderà tanto più la propria corruzione, quanto più in alto è collocato. Se poi la scarsa fazione de' buoni vi innalzi principi d' invidiabile virtù, questi allevieranno i mali di chi sta loro più vicino, ma dovranno assecondare anch' essi le materiali inclinazioni che ormai allo spirito tolgono ogni popolo; giacchè le abitudini d'un potere sfrenato si connaturarono a segno, da non lasciar discernere la giustizia, nè sentire l'umanità; e tutte le classi, disarmoniche e scoraggiate, sospingonsi a vicenda nell' irreparabile abisso.

Questo principe è proclamato superiore alla legge, eppure, come un balocco da fanciulli, è sollevato e abbattuto da frequenti rivoluzioni: non rivoluzioni, ove fra il sangue proceda la società, come la nave nelle tempeste; ma congiure di corte o d'esercito, che non fruttano nè franchigie nè esperienza, che uccidendo il tiranno asso-

dano la tirannia.

Da qui, come da tutte le rivoluzioni, la prevalenza della forza armata. Costretti a tenersi in guardia men tosto contro nemici esterni che contro i sudditi, gl' imperatori crebbero la potenza de' pretoriani, e questi usurparono la facoltà di eleggerli e mescersi del governo civile, finchè Comodo strappò le ultime apparenze di franchigia rimaste al popolo e al senato, col porre accanto al trono il prefetto del pretorio. Insuperbiti dal sentirsi necessari, i pretoriani occupavano i beni altrui senza tampoco mascherare colle formole l'usurpazione; svilirono il senato coll'aggregarvi ogni feccia, purchè pagasse; vendettero i decreti; crearono venticinque consoli in un anno; che più? posero all'asta l'Impero.

Quel che i pretoriani in città, pretesero farlo gli eserciti fuori, conferendo il diadema a quel qualunque, cui fossero disposti a sostenere. Dopo Massimino cominciano le gare fra il senato e l'esercito per l'elezione; e poichè il secondo preponderava, sceglieva gl'imperatori da nazioni differenti; Roma, invece di dar il padrone agli stranieri, lo ricevette da essi; e quale patriotismo poteva attendersi fra capi forestieri e sudditi avviliti? Poi ciascun esercito pretendendo l'eguale diritto, ne vennero doppie e triplici elezioni, sostenute da guerre civili, tra cui si logoravano le armi che sarebbero state necessarie contro i Barbari, e lasciavansi sguarnite le frontiere quando

più era mestieri guardarle.

Nei censessant' anni descritti dalla Storia Augusta, settanta persone portarono il titolo imperiale; e, dove conferivasi a quel modo, manca ogni criterio per distinguere il legittimo dall' usurpatore, se non sia l'esito. Efimeri monarchi potevano attenersi ad una politica uniforme? Ogni nuovo venuto vi mescolava alcun che di personale, compiacevasi operare a rovescio del predecessore; nessuno proponevasi un gran disegno, nè aveva il tempo d'effettuarlo.

La divisione dell'Impero fatta da Diocleziano agevolava un pronto riparo agli invasori, e terminò le sommosse dei soldati: ma ne venne sterminato aumento alle spese delle corti, non più semplici come al tempo d'Augusto, ma emule della vanità persiana; alle forze mancò l'accordo, e massime l'Italia nostra ne patì, cessando d'essere il capo ed il cuore di quel corpo gigantesco.

Canti, St. degli Ital. - II. 36

Costantino conobbe la necessità d'una monarchia regolare, comunque irrefrenata, e di separar il potere che dirige da quello che
eseguisce; ma non ebbe arte o volontà di fondere i diversi elementi.
Poneva un termine all'anarchia militare, facendo prevalere l'ordine civile; fiaccò la guardia pretoriana; ai capi de' soldati non assegnò che gl'infimi gradi della nuova gerarchia; quattro prefetti del
pretorio e quattro eserciti si tennero l'un l'altro in rispetto; i soldati si cernirono solo fra proletari, e perchè non disertassero, marchiavansi a fuoco sul braccio o sulla gamba. Restavano da ciò prevenute le turbolenze e le insurrezioni, ma fiaccata la robustezza militare allora appunto quando il bisogno ne cresceva; e disperse le
legioni che difendevano i passi, lasciavansi a sbaraglio le provincie.

I successori suoi abbandonaronsi alla corruttela d'una corte asiatica, e i palazzi dov' essi ricoverarono la minacciata maestà. divennero officine d'intrighi, d'iniqui giudizi, di basse turpitudini, surrogate ai macelli dei primi cesari. Fra cortigiani ed eunuchi, gl'imperatori non contraevano che avidità di godimenti, non gustavano che la beatitudine del far nulla; negligendo di vedere le cose coi propri occhi, sulla guerra e l'amministrazione, sui lamenti e i bisogni dei popoli acquetavansi alle relazioni di un confidente scaltro, brigante o venale. Che la traslazione della sede fosse opportuna alla durata dell'Impero, l'attestano i dieci secoli che Costantinopoli sopravisse: ma fra le due metropoli entrò gelosia; Roma indispettivasi di vedere diviso il suo diadema, e le ricchezze e gli ornamenti suoi passar ad abbellire la figlia rivale; Costantinopoli recavasi a sdegno che Roma pretendesse ancora il primato: sul Tevere ricoveravansi le reliquie del paganesimo in grembo all'aristocrazia; sul Bosforo versavasi sangue per le dispute cristiane: dei reciproci pericoli parevano esultare, anzi talvolta l'una dirigeva sopra l'altra i nemici o per rancore o per salvare sè stessa.

Vedemmo i Romani, sempre mal pratici in fatto di finanze, dapprima cercare la prosperità col tener basse le fortune, poi non veder la ricchezza che nel cumulo di metalli preziosi; e dopechè col cessar le conquiste cessò l'affluenza di questi, nessun modo si conobbe d'agevolare i cambi, e provaronsi tutte le angustie della mancanza di numerario. Neppure troviamo che in quegli estremi si ricorresse ai prestiti forzati e ai viglietti di banco, come erasi usato ai tempi d'Annibale; e l'arte riducevasi a smungere i sudditi col divisare un raffinato concatenamento di vessazioni. Man mano che l'Impero declina, cessano gli eventuali ristori che la sua potenza recava; e sempre più bisognoso d'uomini e di danaro, maggiormente domanda ai sudditi quanto meno si occupa del loro benessere; anzi, per soddisfare alle sue necessità, incatena le persone ed i possessi. Oui v' avea servi affissi ai padroni, là coloni affissi alla gleba, artigiani affissi alla manifattura, decurioni affissi al municipio colla persona, le sostanze, i figliuoli, l'eredità, l'amore (5).

L'artigiano non paga le tasse? le dovrà la maestranza cui egli spetta. Ai sudditi le imposte riescono esorbitanti? ebbene, paghino per essi i decurioni. Abbandonano i terreni? ebbene, siano obbligati gli altri possessori a comperarli. I decurioni, aborriti perchè tiranni, aborrenti perchè tiranneggiati, sottraggonsi a quella carica? ebbene, vi si obblighino a forza; la assumano i bastardi, gli Ebrei, i sacerdoti indegni, i soldati fuggiaschi, i debitori insolvibili. Pertanto i municipi non erano che un sistema di più vasta e più immediata oppressura; le corporazioni d'arti equivaleano ad una galera; il titolo di cittadino romano, dianzi stimato e compro a gran valuta, era fug-

gito come un supplizio, era ripudiato quasi infame (6).

Ne' mali più gravi i rimedi stessi aggravano; perfin la giustizia diviene un' occasione di danni. L' accomunamento della cittadinanza, reclamato dall' equità e dalla politica, non fece che spopolare l' Italia, traendone a Roma tutti i ricchi e gli scioperati: questo gentame seguì a Costantinopoli il pane e i piaceri, lasciando l' Italia vuota, deserti i suoi campi, le città senza patrimonio, senza capi. Allora la patria nostra perdette le esenzioni, fin là godute come terra sovrana; restò gravata dalle tasse comuni, appunto quando cessavano d' affluirle quelle di tutto il mondo; la migrazione dei ricchi e le rapaci correrie dei Barbari desolavano d' abitanti le sue città, di frutti le campagne, che, da giardini dei grandi com' erano prima, si conversero in letto di fiumi, in asilo di belve e di ladroni.

Della difesa dello Stato come prendersi cura se non v'erano attaccati altrimenti che pel sanguinoso legame del tributo? Quei Greci, quei Galli che avevano profuso milioni di vite per la propria indipendenza contro Roma, veruna resistenza opposero agl'invasori. Il modo d'esazione dei Barbari, semplice per quanto arbitrario, men rincresceva che non il lento sanguisugio di un governo, che non pareva essersi raffinato se non a danno de'sudditi: le migliaia di schiavi sospiravano l'ora di mirare umiliati i burbanzosi padroni, e lanciar loro in viso i ceppi che aveano sin allora portati: i coloni, sottoposti all'enorme capitazione e ad opprimenti servigi di corpo, offrivansi a chiunque promettesse un sollievo, od almeno una mutazione di mali: il cittadino si divincolava in quella inestricabile rete di tirannia che avviluppava tutti, dall'imperatore sino all'infimo schiavo.

Tra siffatti come suscitare il patriotismo? e tolto questo, qual movente rimaneva nelle antiche società? La legislazione? la filosofia? la religione? La prima fu il vero vanto degli ultimi secoli dell'Impero, consolidando ed appurando la famiglia e la proprietà, sicchè il furore de' tiranni violava quegli ordinamenti, ma non li cambiava: e questo rispetto alle leggi valse a prolungare l'esistenza di Roma, il cui decadimento venne lentissimo perchè il sistema era buono, nè facilmente si cancellava la grandezza del nome suo.

Ma se, vedendo imperatori dispotici, moltitudine adulante, menzogna perpetua nelle apparenze e nel linguaggio, le anime nobili s'indignavano, non sorgeano però ad alto scopo, limitandosi a ribramare il passato; sicchè non mirando a un avvenire, ne seguiva sterilità d'intelligenza e di cuore. Una religione fondata sopra la credenza d'un Dio solo, se anche travii, può revocarsi a' suoi principi, avendo un punto saldo da cui prender le mosse. La latina, seuza base una e solida, senz' intima moralità, contraddicente alla ragione e ai bisogni spirituali di quel tempo, non poteva restaurarsi scounessa che fosse. Inutili dunque gli sforzi di Augusto per rintegrarla come elemento d'ordine. Tentarono gli Antonini rinsanichirla innestandovi la filosofia stoica, e ne sorsero benefici regnanti e vigorosi magistrati: ma quella scuola, oltre gl'intimi difetti, non potea mai divenir popolare, come dev'essere una religione. Tanto peggio riuscirono i tentativi di ringiovanirla colle dottrine neoplatoniche, coi riti teurgi-

ci, colle iniziazioni mitriache.

Rimedi organici portava il cristianesimo, destinato a compier l'opera di Roma, cioè unificare il mondo nel diritto, ricevere tutti nella gran città, reggere coll'imperio i popoli senza abolirne l'indipendenza e l'autonomia, e non solo i popoli tra l'Eufrate e il Danubio, ma fin di là da mari, di cui neppure l'esistenza conoscevano gl'imperatori: dentro, virtù cittadine e private rifiorivano; un clero che la legge romana esimeva dai tributi oppressivi e dalle odiose cariche curiali, mentre la legge cristiana gli toglieva d'imbrutalire nell'ozio e ne' bagordi. Ma i monaci nel deserto e i sacerdoti nelle città, non che tutelare l'antico, invocavano il giovane mondo. Perocchè il dire che una società si discioglie, significa che un'altra cova nel suo seno, il cui fermentare scompone gli elementi dell'anteriore acciocchè entrino in nuove combinazioni. Insinuarsi nell'Impero la nuova dottrina non poteva se non iscomponendo l'ordine, di cui l'apparenza durava.

Lo previdero fin dall' origine i giureconsulti e gl'imperatori, laon-de bandirono guerra a questi sudditi riottosi; e i Cristiani, ridotti a considerare per nemico un governo che in guise spietate voleva inceppare la più libera delle cose, la coscienza, se ne scevera vano stringendosi fra sè; disobbedivano ed erano puniti per colpe che non si giudicavano disonoranti, sicchè la disciplina andava a fasci, mentre fiaccavasi il sentimento morale; ne' magistrati onesti lottavano la coscienza e la legalità; entro le stesse mura, nella casa stessa, uno trovavasi nemico dell'altro, e lentavasi ogni legame di società e di fa-

miglia.

d'essere un dovere, per non provocare i tiranni aveva dapprima offerto il collo tacendo e perdonando: invigorito poi ne' tormenti e nelle maschie voluttà dell'astinenza e della solitudine, alza la voce di mezzo al fragore dell'armi; da credenza personale e interiore si è mutato in istituzione, con governo e rendite, rappresentanza ed assemblee, talchè può svincolarsi dagl'impacci della società civile. L'unità, scopo della politica romana, perì allorchè questa a doppio interesse si dirizzò, alla patria cioè ed al cristianesimo; e la società che finiva non avendo più l'autorità, la nuova non avendo ancora la potenza, venne ad accelerarsi lo sfacelo.

Ogni nuova rivoluzione religiosa noceva allo Stato; poiche, o Costantino alzasse il làbaro, o Giuliano riaprisse i tempi, o Gioviano tornasse alla croce, sottraevansi all'Impero le braccia o il senno di alcuni, che faceansi coscienza di coadiuvare a chi adorava altrimenti,

o non v'erano sofferti dall'intolleranza: le istituzioni introdotte e quelle abolite dal cristianesimo traevano il crollo di altre, su cui la vecchia società era sistemata: ai municipi non restò più che miseria quando Costantino applicò i loro possessi alle chiese: dalla milizia e dalle magistrature molti forti e pensatori si stornavano per darsi all'eremo o al sacerdozio, e ad aggravio de'laici ricadevano le esenzioni concedute al clero.

Nella teologia antica il perire degli Dei facea perire la nazione: sicchè Roma dovea cadere perchè caduti i suoi numi, finir l'Impero perchè era finita quella teologia. La nuova avrebbe potuto rivolgersi tutta a riformare i costumi mediante i precetti morali e le leggi civili: ma ne fu sviata per l'inciampo delle eresie. Perocchè, se la morale era la conseguenza, la premessa era il dogma; e quella senza di questo sarebbe soccombuta nell'urto della barbarie, non potendo dalla sola filosofia cominciarsi una civiltà duratura. Bisognò dunque chiarire, precisare, metter in sodo il dogma: ma che la morale e l'attuamento di essa nelle leggi non fossero neglette, il palesano la motivazione delle migliori costituzioni imperiali, tutti gli scritti dei santi Padri, e quella folla di sacerdoti e di monaci che coll'esempio e colla parola proclamavano la virtù, pur lamentando che tanto restasse annebbiata dalle antiche abitudini,

Efficacia pubblica scemò alla religione l'essere la società civile rimasta ancor pagana di fondo, d'istituti, di leggi, di costumi, qual era sorta e cresciuta. Essa possedeva tutte le istituzioni opportune al progresso delle idee e all'ammiglioramento degli intelletti; mentre la religione nuova ne mancava, e tutto dovea dedurre dalla propria volontà, dalle credenze, dall'impero di queste sugli animi, dal

bisogno che aveano di propagarsi e d' occupare il mondo.

L'esito del conslitto non restò a lungo dubbioso, e la società antica fu trafitta nel cuore: ma siccome certi paladini del medio evo si favoleggiò che persistessero a combattere tre giorni dopo morti, così quella si reggea per la propria mole, e pagana nelle midolle anche dopo fatta cristiana nell'esteriore, prolungò una vita affatto artifiziale; posto il dogma della Trinità e della Redenzione in fronte alle leggi, pure l'Impero progrediva in un ordine diverso, se non anche opposto al vangelo. Nè il cristianesimo proponevasi d'abbatterlo, suo scopo essendo il migliorare gli uomini acciocchè s'immegliasse la società, non già il correggere quelli per mezzo di questa, come fin allora avevano i savi praticato. Non fa dunque cessar di colpo le intime ostilità, la schiavitù, la passiva obbedienza; con quali forze l'avrebbe potuto? non determina le relazioni di coscienza fra re e popoli, perchė nazioni cristiane non v'aveva ancora, ma soltanto individui; al governo siedono imperatori, che sono capi degli eserciti e dello Stato, pontefici e Dei, con un senato disposto a tutto confermare, un esercito a tutto eseguire: ma la Chiesa intuona che gl'imperatori dipendono anch' essi da un Dio, il quale a suo grado li solleva ed abbatte; che la rigidezza parziale ed esclusiva della legge romana deve piegarsi alla comprensibilità cristiana, cioè alla moradità e alla giustizia, uniformi per tutti; i cesari non sono sbalzati dal

trono, ma dall'altare e dalla sedia pontifizia; e accanto alla società peritura ne viene alzata per modello una nuova, diversa all'intutto, fondata sull'eguaglianza degli uomini, con una gerarchia elettiva, dove non nobiltà, non privilegi ereditari, dove gli onori, la considerazione, il potere si piantano sull'unica base legittima, il merito.

Frattanto i ministri della parola consigliavano a garantirsi dalla corruzione col ridursi nella solitudine, nella preghiera, nel celibato: del che i Pagani li rimproverano, quasi tendessero a rompere ogni legame, fin quelli della famiglia, e il cristianesimo fosse incompatibile con qualunque civile assestamento. Sant' Agostino, che vedeva qual partito potrebbero i nemici della religione trarre da principi. dei quali soltanto l'esagerazione era pericolosa, assumeva a dimostrare che il vangelo non proibisce nè di portar le armi, nè di sostenere le cariche pubbliche, ma aspira a formare magistrati integri e soldati docili alla disciplina; e — Quelli che pretendono la dottrina di « Cristo contraria alla repubblica, ci diano un esercito composto di « soldati quali essa dottrina li vuole; ci diano magistrati provinciali, « mariti, spose, genitori, figli, padroni, schiavi, re, giudici, debitori, « esattori, quali la legge di Cristo comanda che sieno; e allora ve-« dremo chi oserà dire che essa è nemica della repubblica: nè si « esiterà a riconoscere che la salvezza dello Stato sarebbe meglio « assicurata qualora si ascoltasse alle nostre esortazioni ».

Tal era il vero spirito del cristianesimo; ma non tutti i dottori cristiani lo comprendevano si bene come Agostino, e la divergenza d'opinioni dava appiglio ai rimbrotti dei Pagani. Ad ogni modo, società cristiana non poteva dirsi fintanto che i depositari della nuova dottrina non fossero riusciti ad impadronirsi dell'uomo dalle fasce, eliminare le idee dell'ordine antico, divenute seconda natura, ed istillar quelle del nuovo, insieme coi precetti ricevuti sulle ginocchia

della madre.

Benchè dunque sembrassero riconciliate la società civile e la religiosa; sussisteva la contraddizione d'origine e d'essenza, e comprendeasi che non bastava mutare le costituzioni romane, ma voleasi per tutt'altra via dirigere il governo, se si volesse lo scampo non dell'Impero ma della società. La nuova fede non era, come il Palladio e gli Ancili, discesa dal cielo pel Romano soltanto; ma nella giustizia e carità sua abbracciando il genere umano, sostituiva l'amore universale all'angusto patriotismo antico: d'altra parte non vedeansi già i Barbari combattere nelle file di Roma, e governare, e talora anche sedere sul trono? Lontani adunque dal compiangere la rovina d'una società esclusiva, l'invasione dei Goti consideravano come un estendersi dei diritti umani, un necessario risanguamento (7); e le macerazioni di Roma come un giusto giudizio delle sanguinose sue iniquità.

Non rinvigorirono dunque il patriotico egoismo e l'odio contro tutte le nazioni; anzi parevano esultare ai mali della città terrena, i quali tornavano a glorificazione della città celeste. Di ciò movevano loro acerba accusa i Gentili, e ne restavano più sempre lentati i vincoli sociali, e indotto quello spirito di diffidenza e persecuzione, che

è effetto e diviene causa della scomessione sociale. Qualora poi il pericolo stringesse, ambe le parti esagerando, gli uni ponevano ogni fiducia ne martiri e nei miracoli, gli altri nelle viete osservanze; invece di cercar le cause presenti dei mali ed i rimedì, i Gentili ripeteano.—Ecco come si vendicano quei numi abbandonati, sotto i quali era giganteggiata la romana fortuna »; i Cristiani sulla nuova Babele intonavano le minaccie de' profeti contro l'antica, e ne'disastri scorgevano l'avviso o la punizione di Dio, il trionfo della verità, la legge della Providenza. Nel più sublime de' loro carmi essi leggevano le maledizioni contro di Roma: « Uno dei sette angeli venne, e disse « al veggente di Patmo: — Ti mostrerò la condanna della gran me-« retrice, che siede sopra le grandi acque. E lo trasportò nel deser-« to, e vide una donna seduta sopra una bestia color di porpora, « piena di nomi di bestemmia, con sette teste e dieci corna : ed era « vestita di porpora e di grana, fregiata d'oro, di gemme e di perle, « teneva in mano un vaso d'oro, e sulla fronte portava scritto Mi-« stero. E l'angelo gli disse: — Perchè stupisci? io ti dirò il miste-« ro della donna e della bestia che la porta, e che ha sette teste e « dieci corna. Le sette teste sono i sette colli sopra cui ella è posta: « le acque che tu vedi, sono i popoli, le genti, le favelle : la donna è « la gran città, che regna sopra i re della terra. Tutte le nazioni fu-« rono sedotte da' suoi prestigi; i mercadanti della terra si arricchi-« rono degli eccessi del suo lusso; essa si elevò nell' orgoglio suo e « tuffossi nelle delizie, dicendo in suo cuore, Io son regina, e mat « non cadrò in lutto; e divenne una Babilonia madre delle forni-« cazioni e d'ogni abominio, e inebriò i re della terra col vino della « sua prostituzione, e nella stessa coppa fece bevere tutti i popoli « del mondo. Dai quali comperò preziosita, ed essi esclamarono: « Qual città fu mai pari a questa? Ma guai a lei che s'ubriacò del « sangue de'santi, del sangue dei martiri di Gesù. Imercadanti della " terra gemeranno e piangeranno sopra di essa, perchè non fia più « chi compri le loro merci, le merci d'argento e d'oro, di pietre, di « perle, di bisso, di porpora, di seta, di grana, d'ogni sorta legni o-« dorosi, e mobili d'avorio, e gemme preziose, e rame e ferro e mar-" mo, e cinamomo ed incenso, vino, olio, fior di farina, biada, bestie « da carico, agnelli, cayalli, carri, schiavi ed anime d'uomini. In un « giorno le verrà lutto e morte, fame e incendio, perchè forte è il « Signore che la giudicherà » (8).

Che vediamo dunque a Roma negli ultimi suoi tempi? sul trono un fasto imbelle e snervante; usurpatori che si disputano le provincie senza saperle difendere; confische e procedure moltiplicate dai sospetti; le pubbliche cose in mano di schiavi, di stranieri, d'eunuchi; cortigiani che rinterzano intrighi; vescovi in lite e scisma tra sè; provincie quali perdute, quali in tentenno; gli eserciti composti di barbari soldati, comandati da barbari generali; decurioni per forza; magistrati che procurano, come nei naufragi, raccogliere qualche brano di potere e di ricchezza; molti ribellatisi alle leggi, che fanno guerra alle vie e ai campi; una plebe ignorante, scostumata, inerme, che oppressa da sciagure, pretende dall' avvenire ciò che

questo non le potrebbe dare, e con odio sovente ingiusto trabalza quelli che con inconsiderato entusiasmo elevò; finchè, caduta nella prostrazione d'animo che consegue alla servitù ed alla diuturnità dei mali, guarda impassibile lo sfasciarsi d'un ordine di cose che nè teme nè ama, e, per sottrarsi ai mali incalzanti, desidera fin i disastri gravi ma passeggeri della guerra. Pertanto l'impronta degli ultimi anni dell'Impero è la vigliaccheria; è una personalità inerte, a cui le irruenti sventure non istrappano che querele, e del passato non ritiene se non un residuo di idee pagane, che rende necessaria la distruzione di quel cadavere, la cui putrefazione avrebbe appestato la terra.

A distruggerlo venivano i Barbari. La Germania era divisa fra cento popolazioni, da nessun legame od interesse congiunte nell'impresa; e non appena le aquile latine aveano fitto in una l'artiglio, una nuova sottentrava con integre forze e diverso metodo di guerra; sicchè per quattro secoli, da Basilea sino alle foci del Reno e del Danubio, durarono aperte ostilità o pace armata, nè le guerre profittavano ad altro che a respingere l'assalto. Ma ormai che valeano le barriere poste dalla natura o dall'uomo, quando d'ogni dove i nemici irrompevano, o per naturale desiderio d'avventure e pericoli, o per avidità di preda, o per vendetta, o per impulso d'altri

Barbari, o per sollecitazione d'alcun ambizioso?

Que' Germani venivano tutt'animo e spiriti guerreschi, colle virtà domestiche, e coi vizi della forza. Capi eletti per merito e nel fiore dell' età servivano di raffaccio agli accidianti augusti; le assemblee generali sotto cielo aperto, agl'intrighi de'gabinetti romani; eli eserciti ignudi e baldanzosi, alle truppe comprate e insofferenti della disciplina; i Germani robustamente sistemati nelle loro tribù, ai Romani svigoriti dallo spegnersi del patriotismo; il governo semplice e spicciativo di quelli, ad uno di fiscali e legulei, al quale, come al vampiro, non rimaneva fiato se non per suggere il sangue. La brutalità barbarica era meno obbrobriosa che non l'affigata dissolutezza de' Romani che aveano abusato di tutte le dottrine, di tutti i godimenti: que' caratteri vigorosi sapeano obbedire, sapeano sacrificarsi, possedevano istintivamente quel sentimento d'onore che l'antichità classica non conobbe, e di cui il cristianesimo dovea poi valersi per formare la coscienza pubblica, e costituire l'obbedienza ragionevole. I Germani agognavano acquistare una patria : i Romani non curavano difendere la propria. Fra i primi le donne stimolavano al valore ed alle imprese: le nostre svogliavano dalle pubbliche cure, talvolta ancora tradivano, come dicesi che la moglie di Stilicone invitasse Alarico, Onoria conducesse Attila, Genserico Eudossia. Quelli erano animati da religione sanguinaria, che assegnava il paradiso in premio delle stragi: questi divisi tra una voluttuosa che sfasciavasi, e una nuova che, avendo il suo regno in altro mondo che questo, insegnava ad offrire la guancia sinistra a chi la destra avea percosso.

Il popolo di Marte come potea ritardar la sua caduta altrimenti, che col rinfrescare l'elemento suo primo, la forza. Tanto si vide al-

l'armi e sollevati dal valore: ma i più, giunti alla porpora, deponevano l'usbergo, o ignari d'ogni altro studio fuor della guerra, mandavano a precipizio l'amministrazione. Nell'esercito cernito per forza, la disciplina, nerbo di Roma, pervertivasi; si voleva ragionare l'obbedienza: era bisogno di trasportare le legioni su remoto confine? ricusavano, pronte a salutare augusto il primo che promettesse riposo e donativi; lagnavansi del peso delle armadure, e prima la corazza, poi il caschetto vellero deporre; preferivano il comodo dei cavalli alla fermezza della fanteria; cessarono di fortificare ogni volta gli accampamenti, sicchè esposti senza difesa, più non poterono

confidare che ne' turpi passi della fuga.

Che se ancora il desiderio di passare dalla classe degli oppressi in quella degli oppressori faceva ad alcuni desiderare la condizione di soldato, in cui potessero saccomannare le provincie, esigere lauti donativi dagli imperatori, deporli e crearli a talento, cambiossi il caso dopo Diocleziano e Costantino, quando una regolata gerarchia ridusse l'esercito alla vera sua natura di macchina. Allora il fasto della corte attribuiva i titoli della milizia a chi avesse, non meritato in opera d'arme, ma prestato servigi al principe; sicchè trovossi più comodo intrigare in palazzo che combattere sul campo: ogni gloria era riservata all' imperatore; dal talento di questo gli onori e le dignità. Nulla dunque allettava alla pericolosa e non necessaria carriera dell'armi; e tanto meno dacché, forse per impedire le frequenti sedizioni, Gallieno escluse i senatori dal capitanare eserciti. Allora i patrizi infingardirono, e fuggendo dall'Italia, s'andavano a rimpiattare nella Macedonia, nella Dalmazia, nella Tracia, per sottrarsi alle dignità e alla milizia che recava gravissimo peso e scarsi onori. Il popolo minuto rifuggiva dal servizio a segno, che per sottrarsene molti si amputavano il pollice (9).

Quando Italia fu invasa, non si trovò chi ostasse: Stilicone offri due monete d'oro a qualunque schiavo s'arrolasse, mentre un tempo costoro venivano accettati appena in pericoli stringentissimi: città folte di popolo e munite resistettero solo qualche istante a bande di scorridori, ignarì dell'arte degli assedi, e incapaci di perseverare ad un' impresa. Inetti a resistere coll'armi, i figli di quel Camillo che volea la patria salvata col ferro non coll'oro, chetano i nemici a danaro, prima palliato col nome di soldo, poi preteso apertamente siccome tributo. L'Impero ne restava smunto, e costretto a gravare più sempre i sudditi, mentre i nemici se ne rifacevano, per tornare più vigorosi a nuove pretensioni, perduto il rispetto che ispira una nazione domabile sol dopo lunga resistenza. Che se quel soldo fosse tardato o disdetto, i Barbari venivano a ripeterlo colle armi, più bal-

danzosi quando più i provinciali divezzavansi da queste.

Fu dunque forza rimettersi affatto a braccia straniere: riempiute le schiere di così fatti, anche il comando se ne affidò a Barbari, che per tal via ascesero alle supreme magistrature. Grandi capitani ne trasse Roma, non mossi però da carità di patria, o da quel sentimento che è padre del vero coraggio, bensì da cupidigia di tesori e

di gradi, o da ambiziose gelosie: Rufino sommoveva i Vandali e i Goti per contrariare Stilicone; questo lasciavasi fuggir di mano i Goti perchè non si cessasse d'aver bisogno di lui; Ezio non esterminava Attila per impedire gl'incrementi di Torrismondo. Gl'imperatori non poteano riporre piena fiducia in eroi prezzolati: i cortigiani invidiavano ed aborrivano cotesta genìa, potente solo per le spade: la vanità latina si teneva oltraggiata dalla superiorità di quelli che continuava a chiamar barbari: e Stilicone, Ezio, Romano, Nigidio cadevano sotto al pugnale di maligni eunuchi o d'emuli imbelli.

Eppure a svecchiare l'Impero, o almeno a difenderlo da nuove invasioni, unico partito sarebbe stato il fondere i Romani coi Goti, gente da gran pezzo abituata agli ordini de' Romani, tra cui o presso cui viveva, non isnervata dai vizt della civiltà, e capace di riceverne i vantaggi, come ne fanno prova i regni dove si piantò. Ma da una parte vi si oppose l'antipatia nazionale, inasprita dai disaccordi religiosi; dall'altra la sleale politica credeva sottigliezza d'accorgimento il seminare zizzania fra i popoli assalitori; e col violare i patti e con turpi tradimenti gl'irritava, e toglieva la possibilità d'onorevoli accordi.

Disgustati, essi rivoltavansi contro quelli che dianzi aveano difesi; tornando d'aver servito nelle legioni, rivelavano le ricchezze e le delizie de' paesi romani, e la facilità di conquistarli; e ricomparivano più baldanzosi e più forti. Al crescere del pericolo scemavano i mezzi di ripararvi; ogni provincia che i Barbari invadono, cessano le contribuzioni di generi e d'uomini all'Impero; si ritirano dalle frontiere le guarnigioni e i magistrati, abbandonando le antiche conquiste agli assalitori ed a sè stesse. Allora si scioglie il solo legame che unisce a Roma i vari municipi; e tutti si smembrano senza un pensiero al bene del corpo, al quale erano appiccicati, non congiunti. Solo in governi federativi, o dove le libertà provinciali sono profondamente radicate ne'costumi, le nazioni possono sussistere anche con un governo debole, e fin senza governo: qui invece erasi voluto ridurre ogni cosa al centro, e sfasciavasi l'intero corpo quand'era minacciato il capo.

Qualche imperatore s' avvisò di riscuotere il patriotismo coll' avventurare, fra quello scompiglio, alcun elemento di libertà; il diritto di tener armi, levato dall' ombroso Augusto, fu restituito ai sudditi (10); Graziano esortò le provincie a formar assemblee, ove discutere sopra oggetti di pubblico interesse, non impedite o ritardate da verun magistrato (11); Onorio suggerì perfino una specie di governo federativo che raccogliesse quei divisi, ma niuna provincia o città ne approfittò (12): tanto al sentimento affatto locale di quelle società riusciva incomprensibile e repugnante il sentimento dell' unione. Pertanto ciascuno, uomini e corpi. restringendosi in sè stessi, non rimase chi difendesse l' Impero: i Barbari lo sovvertirono a loro voglia, finchè risolsero d'abolirlo.

(1) Lupus est homo homini, non homo, quem qualis sit non novit. Plauto, Asinaria, 11. 4.

(2) Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant. Tacito.

(3) Il nostro Gravina è uno de' primi che riconosca il merito delle conquiste romane. Aristotele pose, e Cicerone sostenne che la natura dà alla ragione l'imperio sopra la barbarie, e l'interesse de' popoli rozzi esige sieno sottomessi a dominazione intelligente. Ora la dominazione di Roma (dice il Gravina, Origo juris civilis, 1. 16) fu la sola giusta perchè in vertice rationis humanae; non considerava come nemici che i nemici dell'umanità; non toglieva ai vinti che la facoltà di fare il male; imponeva servitù a quei soli che preferivano un' esistenza selvaggia al vivere sociale; mentre a' Greci e ad attri popoli civili permettea di vivere secondo le leggi loro; proponeasi per iscopo di propagare la civiltà, e realizzare l'associazione universale.

Haec est quae in gremium victos, quae sola recepit,
Humanumque genus communi nomine fovit,
Matris non dominae ritu, civemque vocavit
Quem domuit, nexuque pio longinqua redemit.
Hujus pacificis debemus moribus omnes
Quod, velut patriis regionibus, utitur hospes...
Ouod cuncti gens una sumus.

CLAUDIANO, Cons. Stiliconis, 11. 150.

Anche Plinio maggiore conobbe l'efficacia civilizzatrice dell'unità romana e della lingua: Omnium terrarum alumna eadem et parens, numine Deûm electa, quae sparsa congregaret imperia, ritusque molliret, et tot populorum discordes ferasque linguas sermonis commercio contraheret, colloquia et humanitatem homini daret, breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret. 111. 6.

cunctarum gentium in toto orbe patria fieret. 111. 6.
(5) Filia curialis, si genitalis soli amore neglecto, in alia voluerit nubere civitate, quartam mox omnium facultatum suarum ordini con-

ferat, a quo se alienari desiderat. Nov. Major., IV.

· (4)

(6) Vedi il nostro Cap. xLvII. — Il decadimento personale dell' Impero non potrebbe più al vivo ritrarsi di quel che fa Salviano, De gubernatione Dei, v. 5. 8: Inter haec vastantur pauperes, viduae gemunt, orphani proculcantur, in tantum ut multi eorum, et non obscuris natalibus editi, et liberaliter instituti, ad hostes fugiant, ne persecutionis publicae afflictione moriantur; quaerentes scilicet apud Barbaros romanam humunitatem, quia apud Romanos barbaram inhumanitatem ferre non possunt. Et quamvis ab his, ad quos confugiunt, discrepent ritu, discrepent lingua, ipso etiam, ut ita dicam, corporum atque induviarum barbaricarum foetore dissentiant, malunt tamen in Barbaris pati cultum dissimilem, quam in Romanis injustitiam saevientem. Itaque passim vel ad Gothos, vel ad Bagaudas, vel ad alios ubique dominantes Barbaros migrant, et commigrasse non poenitet. Malunt enim sub specie captivitatis vivere liberi, quam sub specie libertatis esse captivi. Ilaque nomen civium romanorum, aliquando non solum magno aestimatum. sed magno emptum nunc ultro repudiatur ac fugitur, nec vile tantum, sed etiam abominabile pene habetur. Ecquod esse majus testimonium romanae iniquitatis potest, quam quod plerique et honesti, et nobiles,

et quibus romanus status summo et splendori esse debuit et honori, ad hoc tamen romanae iniquitatis crudelitate compulsi sunt, ut nolint esse romani? E poco avanti: Ubi, aut in quibus sunt, nisi in Romanis tantum, haec mala? Quorum injustitia tanta, nisi nostra? Franci enim hoc scelus nesciunt; Hunni ab his sceleribus immunes sunt; nihil horum est apud Vandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut haec inter Gothos Barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque unum illic Romanorum omnium votum est, ne unquam eos necesse sit in jus transire Romanorum. Una et consentiens illic romanae plebis oratio, ut liceat eis vitam, quam agunt, agere cum Barbaris. Et miramur, si non vincantur a nostris partibus Gothi, cum malint apud eos esse quam apud nos Romani. Itaque non solum transfugere ab eis ad nos fratres nostri omnino nolunt, sed, ut ad eos confugiant, nos relinquunt.

(7) Gli scrittori ecclesiastici mostrano ben altri sentimenti verso gli

Unni d'Attila e i Vandali di Genserico.

(8) Apocalissi, cap. xvii.

(9) Ammiano Marcellino, *Hist.* xv.

(10) Singulos universosque nostro monemus edicto, ut, romani roboris confidentia, ex animo quo debent propria defensare cum suis abversus hostes, si vis exegerit, salva disciplina publica, servataque ingenuitatis modestia, quibus potuerint urmis, nostrasque provincias ac fortunas proprias, fideli conspiratione et juncto umbine tueantur. Costituz. di Valentiniano III del 430.

(11) Sive integra dioecesis in commune consuluerit, sive singulae inter se voluerint provinciae convenire, nullius judicis potestate tractus utilitati eorum congruus differatur; neve provinciae rector, con praesidens vicariae potestati, aut ipsa etiam praefectura decretum ae-

slimet requirendum. Costituz, del 382.

(12) Costituz. del 418.

#### CAPITOLO LVII.

### Ultimi imperatori.

Gl'imperatori stessi, inetti a sostenerlo, davano il crollo all' impero. Valentiniano III, trionfante senz' aver combattuto, si scapestrò dopo la morte di Placidia; e preso in odio ed in sospetto Ezio, sal- 450 vatore dell'Impero, ad istigazione de'suoi eunuchi gl'immerse in cuore quella spada che mai non avea saputa impugnare contro dei Barbari. Con pari viltà furono assassinati gli amici del patrizio: al quale, come all' uomo che soccombe, furono attribuiti ambiziosi disegni, accordi coi nemici, macchinate rivolte. Vili che applaudissero all'imperiale assassino non mancarono; ma un Romano osò dirgli: — Tu facesti come chi colla sinistra si amputasse la destra ».

A scorno della virtuosa moglie Eudossia. Valentiniano lasciviva fin sopra le dame principali. La moglie di Petronio Massimo, ricco senatore di casa Anicia, gli resistette; ma un giorno al giuoco l'imperatore vinse a costui l'anello, e di questo si valse per mandar a chiamare la casta donna in nome del marito, e se ne sbramò. Massimo propose tergere l'oltraggio nel sangue, e due fedeli di Ezio, improvidamente accolti fra le guardie imperiali, gli prestarono il braccio per scannare Valentiniano. Massimo non durò fatica a erigersi46 mar. imperatore ; ma quest' atto fu il termine delle prosperità e delle virtù, di cui egli era stato fin allora un modello. Quanto non dovette egli sospirare la privata onorevole tranquillità allor che si trovò a capo d'un impero, che uom del mondo più non era capace di rinfiorire! Coll'amico Fulgenzio, al cadere di giornate tempestose e di notti insonni, esclamava: — Fortunato Damocle, il cui regno cominciò e finì nel pranzo istesso! »

Volle puntellarsi sul trono coll'impalmare a suo figlio Palladia, primogenita dell' ucciso imperatore; ed egli stesso, mortagli la virtuosa donna, menò a forza la vedova di Valentiniano. Costei, per vendicare sè ed il marito, si dirizzò al terribile Genserico, che, con robusto armamento di Vandali e Alani, dall' Africa sbarcò alla foce del Tevere. Massimo rimase ad aspettarlo con una freddezza che non era coraggio; ma dal popolo fu tolto a sassi, e gettato nel Tevere.

Tre giorni dopo, Genserico era alle porte di Roma, la quale, sapendo assassinare, non difendersi, limitavasi a piangere ed orare. La religione di nuovo la coprì col suo manto; e Leone papa che l'avea schermita da Attila, uscì col clero in processione, e coll' autorità di uomo venerato e colla santità del ministero indusse Genserico a risparmiare le stragi e il fuoco; del resto tutto fu abbandonato ad un

12 gi**z.** 

saccheggio di quattordici giorni. Al tempio di Giove in Campidoglio su tolto sin il tetto di bronzo dorato, salvandone però le statne dei numi e degli eroi. In quello della Pace aveva Tito deposti gli arredi del culto giudaico, la tavola e il settemplice candelabro d'ore; e questi pure furono rapiti. Ne le chiese cristiane restarono immuni; e le ricchezze singgite ad Alarico vennero accumulate sulle navi africane, che parevano vendicare Cartagine. Eudossia medesima, avantatasi incontro all'invocato liberatore, si vide strappar di dosso le gioic, e con due figlinole su imbarcata fra migliaia di schiavi, scelli per bellezza o vigoria. Prospero vento portò a Cartagine le prede e le persone, alle quali alcun ristoro diede il vescovo Deograzia, ricoverandole nelle chiese, soccorrendole cogli ori di queste, e coi conforti che la carità sola conosce. Il poeta Paolino, allora vescovo di Nola, converti in questo pio uso tutte le ricchezze ecclesiastiche; e mili più restandogli, per riscattare il figliuolo d'una vedova, diede schiavo sė stesso (1).

Anche da altre parti i Barbari irrompevano, e le provincie scotevano il giogo di Roma. Franchi ed Alemanni procedettero fino alla Senna; alle coste portavano assalto i Sassoni; i Goti aspiravano a durevoli conquiste. A frenare costoro, Massimo aveva destinato Plavio Avito, nobile d' Alvergna, che in sua giovinezza attese alle lettere e al diritto, combatte a fianco di Ezio, meritò d' essere prefetto al pretorio della Gallia; poi dal ritiro villereccio presso Clermont chiamato generale della fanteria e cavalleria, non si ricusò al bisogno della patria, tenne in rispetto i Barbari, ed egli medesimo andò a trattare con Teodorico II re dei Visigoti. Costui, udita la morte di Massimo, esibì assistere Avito per succedergli; e Roma e l'Italia nol 10 lug. poterono ricusare, solo pregandolo a por sua sede nell'antica capi-

tale del mondo.

La virtù di Avito non resistette alle blandizie d'un grado, cui, perduta la potenza, restavano le seducenti vanità; e molti mariti inimicò. Lo scontento non tardò a prorompere; e il senato, che nella debolezza degli augusti aveva ricuperato alcuna autorità, pose in campo il suo diritto d'eleggere l'imperatore. A nulla però sarebbe riuscito se non v'avesse dato appoggio il conte Ricimero, uno de' principali comandanti dei Barbari ausiliari in Italia. Distrutte sessanta galee vandale nelle acque della Corsica, era costui stato salutato liberatore d'Italia: del quale trionfo imbaldanzito, intimò ad Avito di deporre la porpora. Questo cercò sicurezza col farsi ungere vescovo

di Piacenza; ma quivi pure perseguito dalla vendetta del senato.

mentre fuggiva verso la natale Alvergna, morì o fu ucciso.

Alcun tempo vacò l'impero, poi fu conferito a Giulio Valerio Masso. gioriano, degno di migliori tempi. In voce di coraggioso, liberale e accorto, sotto Ezio militò con tanta gloria, da eccitarne la gelosia; degradato per ciò, fu riassunto alla morte di quello, e Ricimero divenuto patrizio d'Italia lo costituì generale della cavalleria e della fanteria; e poi ch'ebbe in quel grado respinto gli Alemanni che erano proceduti fino a Bellinzona di qua dall'alpi Lepontine, lo collocò sopra un trono, di cui disponeva a suo talento. Dell'elezione

Magioriano fece saputo il senato e l'esercito (2): — A sostenere il « colmo del principato, non per volontà mia m'accostai, ma per os-« sequio della pubblica devozione, onde non vivere a me solo, o ri-« cusando non parer ingrato alla repubblica per cui nacqui. Or fa-« vorite al principe da voi creato, e partecipate con noi alla cura « degli affari, acciocche l' impero, datomi per vostra istanza, cresca « per le concordi attenzioni. La giustizia varrà al tempo nostro, e la « virtù potrà prosperare sotto la tutela dell' innocenza. Nessuno te-« merà gli spionaggi, che già da privati noi detestammo, e che ora « specialmente condanniamo: delle calunnie abbia paura soltanto « chi le porti. Col padre e patrizio nostro Ricimero, vigilantissimo « delle cose militari, avremo cura di serbare il mondo romano, che .« in comune assicurammo da esterni nemici e da domestica discor-« dia. Spero che della elezione nostra voi serbate tal memoria, quale « io, consorte una volta dei vostri pericoli, mi riprometto senza « manco dall' amor vostro; e se il Cielo m' assista, mi sforzerò, con « autorità di principe e riverenza di collega, che non abbia a spia-« cervi il giudizio che di me recaste ».

Il linguaggio costituzionale de' primi anni dell' Impero, disusato da tanto tempo, suona ancora in quest' editto, e per l'ultima volta.

Nelle poche sue leggi Magioriano mostrava i sentimenti generosi e generosamente espressi d'un padre di popolo infelice, che ai mali di questo soccorre ove può, se non altro li compatisce. Le fortune dei provinciali, « attrite dalla varia e molteplice esazione di tributi, e dagli straordinari pesi fiscali », sollevò alquanto depennando i vecchi crediti del fisco; e toltala alle commissioni straordinarie (3), tornò ai provinciali la giurisdizione sulle tasse. I senati minori, cioè i corpi municipali, « viscere delle città e nervi delle repubbliche », erano tanto sviliti dall' ingiustizia de' magistrati e dalla insaziabilità degli esattori (4), che i cittadini se ne sottraevano coll'esigliarsi lontano od ascondersi. Magioriano gli esorta a tornare, alleggerendone i pesi; e scioltili dall'esser garanti del tributo nel loro distretto, esige da essi soltanto un esatto conto del ricevuto e dei debitori morosi. Ai difensori della città restituisce la tutelare potenza, confortando ad eleggere a quel grado persone incorrotte, capaci e coraggiose di sostenere il povero e combattere il prepotente, ed informar l'imperatore de'soprusi col suo nome ammantati. Provvide anche agli antichi edifizi, o per negligenza crollanti, o che abbatteansi onde avere materiali a nuove fabbriche. All'adultero, confisca de' beni ed esiglio; se tornasse in Italia, poteva esser ucciso impunemente. Nessuna si consacrasse a Dio prima dei quarant' anni : le vedove minori di queste età si rimaritassero, o perdessero metà dei beni. Annullati i matrimoni disuguali. Di quel che vi si scorge d'eccessiva minutezza, di sproporzionato rigore e di rimembranze pagane, lo scusi la buona intenzione.

Sconsitto Genserico che era sbarcato in Italia, Magioriano meditava ricuperare l'Africa; ma non potendo restituire il coraggio e la disciplina nelle legioni, assoldò Barbari, e a capo loro passate le Alpi 458 nel cuor dell' inverno, vinse Teodorico II visigoto, e lo accettò in al-

leanza; intanto che negli arsenali di Miseno e di Ravenna faceva allestire navigli, sicché prontamente ebbe raccolte a Cartagena trecento grosse galee e adeguato numero di sottili. Ma Genserico ridusse a deserto la Mauritania, e sorpresa la flotta mal guardata nel porto, vi fisse il fuoco. Magioriano si trovò allora ridotto ad accettare una tregua, durante la quale accelerò nuovi preparativi: ma gli scontenti prodotti dalle sue riforme toccarono il colmo per la pre-

sente disgrazia, e il sollevato campo l'uccise a Voghera.

Ricimero allora ingiunse al senato d'eleggere Vibio o Libio Severo, oscuro lucano: poi appena gli riuscì incomodo, il tolse di mezzo, e per venti mesi governò, non assumendo verun titolo, ma facendo tesoro, armi, alleanze in proprio nome. Protestavano contro la sua dittatura Marcellino ed Egidio. Il primo, letterato e fedele all' antica religione, era stato caro ad Ezio, perseguito da Valentiniano, da Magioriano messo a governar la Sicilia e l'esercito ivi disposto contro i Vandali; dappoi, occupata la provincia della Dalmazia, s' intitolò patrizio dell'Occidente, e andando in corso per l' Adriatico, infestava le coste d'Italia e d'Africa. Egidio, maestro della milizia nella Gallia, si chiari nemico agli uccisori di Magioriano, e conforte esercito si rese formidabile: presso Orleans sconfisse gl'imperiali e minacciò l'Italia: nè forse Ricimero seppe disfarsene altrimenti che col veleno.

Anche Beorgor re degli Alani era sceso in Italia, ma sotto Bergamo toccò una sconfitta si piena, che dopo d'allora più non trovasi mentovata quella gente. Genserico, non fiaccato dalla grave età, usciva ogni primavera con grossa flotta dal porto di Cartagine, e se il piloto gli chiedesse ove drizzar la prora, rispondeva: — Ove soffiano i venti, che ci porteranno al lido cui la divina giustizia voglia punire ». Quando bagna il Mediterraneo fu infestato da' costui ladroni, i quali, non avidi di gloria ma di bottino, sfuggivano d'affrontare eserciti in campagna, o assaltar fortezze; e sui loro cavalli battuto il litorale e rapitone il bello e il buono, si rimbarcavano. Ricimero, sproveduto di forze navali, dovette lasciare che gl' Italiani ricorres-

-sero alla mediazione dell'imperatore di Costantinopoli.

Questi spedi ambasciatori a Marcellino, che pago di vedersi con tal atto riconosciuto sovrano della Dalmazia, promise restar quieto. Genserico al contrario alzava le pretensioni, e pretendeva che suo cognato Olibrio fosse elevato augusto: ma in vece sua, dopo diutur-42 apr.na vacanza, fu gridato Procopio Antemio, galata di nazione, uno dei più illustri privati dell'impero Orientale, e genero dell'imperatore Marciano. Mosso da Costantinopoli con molti conti e con piccolo esercito, entrò in Roma trionfalmente; e senato, popolo, federati approvarono la scelta. Ricimero, che nella vacanza avea continuato da padrone, volle gli sposasse una sua figlia, e splendidissime celebraronsi le nozze. Antemio, lasciando Costantinopoli, avea ceduto la sua casa per farne un bagno pubblico, una chiesa, un ospizio pei vecchi : pure in Roma tollerò sì gli avanzi del paganesimo, sì gli eretici, e nel fôro Trajano rinnovò l'antica cerimonia del manomettere i servi colla guanciata, « pronto ( diceva il suo panegirista ) a sciogliere gli antichi schiavi e farne di nuovi » (5).

Leone imperatore d'Oriente adoprò allora le sue forze e centrentamila libbre d'oro per isbrattare da' Vandali il Mediterraneo; il patrizio Marcellino, colle sue navi avvezze a corseggiare, li snidò di Sardegna; Basilisco, fratello dell' imperatrice d'Oriente, comandava la flotta di mille centredici navi, e più di centomila fra soldati e ciurma: ma Genserico trovò ancor modo di gettar le fiamme nella flotta, sicchè i due Imperì videro andar col fumo un armamento che gli avea spossati. Basilisco, con appena mezze le navi, fuggì a Costantinopoli; Marcellino si ritrasse in Sicilia, dove cadde assassinato; e Genserico tornò despoto del mare, aggiunta anche la Sicilia al suo dominio, mentre l'Impero perdeva tutte le provincie d'oltr' Alpe.

Ricimero, non trovando Antemio abbastanza ligio, si ritirò da Roma a Milano, e intendendosela coi Barbari minacciava guerra civile, se Epifanio vescovo di Pavia non fosse riuscito a conciliare l'imperatore di nome con quello di fatto. Ma il barbaro patrizio covava l'astio; e raccolto un grosso di Borgognoni e di Svevi, negò di più obbedire all'impero greco e all'eletto di quello, e proclamò Anicio Olibrio. Questo senatore, della più illustre famiglia romana, avendo sposata Placidia, ultima figlia di Valentiniano III, vantava ragioni altrono; e come cognato di Genserico, aveva l'appoggio di questo: lasciati gli ozî di Costantinopoli, dove era fuggito da Roma dopo il saccheggio di Genserico, sbarcò in Italia, e fu portato da Ricimero verso l'antica metropoli. Il senato e parte del popolo stavano per-Antemio, e sostenuti da un esercito goto o gallo, tre mesi resistettero: ma una forte fazione repugnava a quell' imperatore, greco d'origine e poco zelante della fede; talchè Ricimero prevalse, fece tru- 14 lug. cidar l'imperatore suo suocero, e col saccheggio satollò le milizie.

Poche settimane dopo Ricimero stesso moriva, cessando di sovvertire l'Impero, e lasciando l' esercito al nipote Gundibaldo principe de' Borgognoni. Olibrio anch' esso non sopravisse che sette mesi; e l' imperiale corona fu usurpata da un Flavio Glicerio, non sap-473 piamo quale; poi da Leone imperatore di Costantinopoli data a Giu-474 lio Nepote, successo allo zio Marcellino nella sovranità della Dalmazia. Condottosi in Italia, e quivi agevolmente mutato in vescovo il competitore Glicerico; riconfortò di qualche speranza l'Impero cadente. Ma da lontano Eurico re dei, Visigoti lo costrinse a cedergli l'Alvergna; da vicino i Barbari federati, insorti sotto Oreste, mar-1475 ciarono da Roma a Ravenna. Fuggì al loro avvicinarsi Giulio, e abdi-28 ago. candosi d' un trono che fa meraviglia come ancora trovasse aspiran-iti, visse nel suo principato della Dalmazia, ove quattro anni appresso fu assassinato da due cortigiani di Glicerio.

Oreste, figlio di Tatullo, avea servito da segretario ad Attila e da suo ambasciadore a Costantinopoli. Morto il terribile padrone, ricusò obbedire ai figli di esso nè ai Visigoti; e raccozzato uno sciame dei Barbari che seguivano il Flagello di Dio, massime Eruli, Scirri, Alani, Turcilingi e Rugi, li menò al soldo di Roma col nome consueto di federati. Gl' imperatori per paura e necessità lo contentarono di regali e di gradi, fin a intitolarlo patrizio e generale. Infido aiuto, poi-

Cantù, St. degli Ital. - II, 37

chè acquistata autorità su quella sua banda, come uomo sicuro che egli era e loro compatrioto e vivente al modo stesso, gl'indusse a scuotere l'obbedienza, e gridar imperatore suo figlio Romolo Augu-

sto, vezzeggiato in Momillo Augustolo.

Quelle ciurme raccogliticcie, recandosi a vile un imperatore ch'era loro creato, pretendevano facesse ogni loro talento, aumentasse paghe e doni; anzi, invidiando i Barbari che aveano già acquistato ferme stanze nella Gallia, nella Spagna, in Africa, domandarono аяch'essi un terzo delle terre italiane. Oreste negò contentarli della domanda; ma essi trovarono chi gliela esaudì. Collega di Oreste nell'ambasceria d'Attila a Costantinopoli era stato un Edecone, il cui figlio Odoacre, senz' altro retaggio che il proprio valore, l'adoprò alla rapina e a servire chi il pagasse, pensando farsi buona parte fra le tempeste d'allora. Errò qualche tempo nel Norico; poi calato net bel paese, e udito i federati mormorare pel rifiuto d'Oreste, — lo v'accorderò quanto bramate, purchè a me vogliate sottomettervi ». 476 Accorsero a gara sotto le bandiere di esso, che senza contrasto giunse fino all' Adda; preso Oreste in Pavia, lo mandò a morte; avuta compassione o disprezzo dell'imbelle Augustolo, sol notevole per giovanile bellezza, gli assegnò seimila monete d'oro l'anno : e Luculliano, villa sul delizioso promontorio di Miseno, fabbricata da Ma-

rio, abbellita da Lucullo con tutte le arti di Grecia, poi gradita cam-

pagna degl' imperatori, indi nelle invasioni mutata in fortezza, diveniva asilo dell' ultimo successore d' Ottaviano.

A che serviva omai questa dispendiosa dignità d'imperatore? Adunque, sotto dettatura del Barbaro, il senato scrisse all'imperatore Zenone a Costantinopoli: — Non intendiamo continuare più oltre la «successione imperiale in Italia; basta la maestà d'un solo monarca «a difendere l'Oriente e l'Occidente; sia dunque Costantinopoli sede «dell'impero universale; a tutelare la repubblica romana rimarrà «Odoacre, cui ti preghiamo concedere il titolo di patrizio e l'ammi-«nistrazione della diocesi italica ». Zenone esitò alquanto, poi consentì; e nel giovane figlio d'Oreste, in cui per bizzarro caso si univano i nomi del primo re e del primo imperatore romano, terminò l'impero d'Occidente, 476 anni dopo Cristo, 1229 dopo la fondazione della città, 507 dopo che la battaglia d'Azio vi stabilì il dominio d'un solo. Roma aveano governata in prima sette re, poi qualtrocentottantatrè coppie di consoli, infine settantatrè imperatori.

E qui si chiude la storia di Roma: storia la più importante del mondo, non solo per noi, che viviamo sul suolo stesso, e che possiamo ed affacciarla a chi ci chiama nazione molle, e tenercene obbligati ad esser grandi noi pure, sebbene in modo diverso; ma anche per le lezioni, di cui l'incremento, la grandezza, il dechino di essa sono fecondi a chi guarda l'uomo, e ammira la potenza di lui, meno nelle violenze della forza, che nelle lente conquiste del diritto. Poi quella storia si mescola a tutte le posteriori, giacchè gli Stati successivi d'Europa sono romano-germanici, e molti fatti trovano in quella o la spiegazione o l'esempio. E noi credenti e speranti che l'uman genere progredisca imparando e migliorando, noi severi scru-

tatori delle virtù romane, noi proclameremo come una delle più belle glorie italiane l'immensa efficacia che Roma esercitò agli avanza-

menti di quello.

Dalla rupe Tarpea i Romani guardavansi come una gente privilegiata che non si conosce alcun nodo morale colle altre, tutte barbare, predestinate al ferro de'guerrieri e all' ingordigia de'proconsoli,
i quali, tra un parco di schiavi, in una miniera di danari qual è il
mondo straniero, procedono come il dio Marte lor progenitore, intimando — Guai ai vinti ». Un popolo che non intendeva la proprietà,
non la libertà; che disciplinato soltanto per la guerra anche nella
pace, lottava onde compartirsi la preda; che il patriotismo riponeva
non tanto nell' amar la propria, quanto nell' odiare le altre nazioni;
che gloria facevasi dello sterminio; che unico mezzo di sussistenza
considerava la dilapidazione, la rapina, la schiavitù, parve ad alcuni
null'altro che abbominevole, mentre altri ne deducevano falsi concetti di gloria, e il vanto delle guerre ambiziose e de' colpi robusti,
e la giustificazione dell' esito.

Ma colla smania o piuttosto la necessità delle conquiste, i Romani arrestavano l'indefinito suddividersi dei popoli, introducevano qualche ordine nel caos delle genti antiche; per modo che quelle che prima non si conosceano che per urtarsi e distruggersi, si trovassero strette nell'unità della forza prepotente, poi della legge e dell'am-

ministrazione.

In tutta la società antica non si erano vedute fin allora che comunità di pochi, o accidentale aggregazione di molte comunità, dominate da una sola, e pronte a sconnettersi: Roma sola faticò all'opera eminentemente italiana di unire; ed organizzatrice anche al tempo di sua decadenza, colla spada ravvicina elementi disparati; per conservarli introduce unità di governo, principi d'equità, nozioni di diritto; vuole assimilarsi il mondo, impresa mai più tentata, e formare una patria, una città; allo sfrazionamento de' Comuni sostituisce l'idea di nazione; agl' individui surroga un popolo, un popolo re; spezza mille barriere, frapposte alle genti; innesta civiltà dissomigliantissime, sicche l'una all'altra profitti. In quell'espansione il Britanno del pari e l'Etiope si trovarono concittadini; si estesero la lingua, l'arte, la legislazione romana; anzi ne' paesi sottoposti quasi dall' altra civiltà non ci fu tramandata memoria che della romana; e i Balbi di Napoli, i Viri e i Plini di Como, i Nepoti e i Catulli di Verona, i Severi di Trieste, i Fabi di Brescia, i Sergi di Pola sono romani; come sono inglesi tutti i nomi segnalati nell'Unione ame-

Ma fondere non poteva Roma, essa medesima mancando di quell' unità, superiore alle contingenze umane, nella quale soltanto possono i popoli affratellarsi, e costituire una dinastia di nazione, non più regnante per la forza ma per l'intelligenza. La necessità di questo grande eguagliamento non era predetta dalle Sibille, non l'avvisavano filosofi nè statisti, irritavansi anzi coi Cristiani che la predicavano; sicchè Roma moriva persuasa della propria immortale sovranità; moriva per la forza, essa che di forza era vissuta.

Moriva, ma dopo che, venendo ultima degli antichi popoli, seppe , profittare dell'esperienza di tutti, sistemarla col senso legale, sublimarla col cristianesimo; moriva, ma un immenso retaggio lasciando all'avvenire. La sua supremazia assicurò il primato dell'Europa sul resto del mondo, giacchè, in qualunque parte essa arrivò, stabili città donde s' irradiava l' incivilimento, e che dapprima fissarono al terreno l'onda dei Barbari, più tardi coi vescovi e coi Comuni poterono frangere la tirannide feudale. I reggimenti municipali, dall' impero istituiti o regolati, restarono, almeno ne' paesi non occupati dai Longobardi; e sebbene si restringessero a semplice amministrazione, misti ad elementi settentrionali, e vivificati dalle ecclesia. stiche immunità produssero i Comuni del medio evo e la più gloriosa età dell' Italia. Già era non solo nata, ma svolta la più parte delle idee destinate a vivere nella società nuova; il primato pontefizio, la solitaria operosità de' monaci, il rinnovamento dell' arte, la lingua vulgare, perfino la scolastica, perfino la filosofia della storia con sant' Agostino. La letteratura latina, per quanto di fioritura breve, più di qualsiasi ebbe durata ed estensione, perocchè si collocò accanto ad ogni altra nazionale, educando i nuovi popoli europei, che tutti ne desunsero qual più qual meno il carattere: l'Omero de'mezzi tempi facevasi guidare da Virgilio traverso al miracoloso viaggio. col quale esordiva al volo delle letterature moderne.

Quell'idioma, universale alla Chiesa universale, depositaria privilegiata della civiltà e del sapere, viepiù veniva opportuno nell'ignoranza e nelle scarse comunicazioni d'allora; e modificando i prischi dialetti, generò le nuove favelle, che sono un latino corrotto, rigenerato da spirito analitico e flessibile; più logiche se meno mae-

stose, più limpide se meno poetiche.

Le leggi di Roma, perchè dirette al mondo intero, aveano meno dell'arbitrario e del particolare; e in canoni generali dominano i costumi e le credenze tutte; tutti i fatti sociali, tutte le differenze riconducono ad unità di principi. In conseguenza si adattano anche all'avvenire, e mantenute in prima e modificate nella Chiesa, poi introdotte nelle scuole e nella società secolare a dar norma agli atti, alle transazioni, ai contratti, offrirono grandiosi modelli d'ordine e di equità; la legislazione moderna s'aftisse al diritto romano come al suo principio, spesso come a suo testo; man mano che si scioglie dai vincoli feudali, la proprietà torna a regolarsi alla romana; il nostro ordinamento amministrativo è istituzione romana acconciata a governi temperati: sebbene sia vero che talvolta quegli istituti divennero ceppi a coloro che non sanno ammirare senza voler imitare.

Il concetto di un potere centrale che tutto mova e governi, fu trasmesso da Roma, parte coll'amministrazione sopravissuta, parte nelle ricordanze: i popoli barbari l'ammiravano pur senza forza o sapienza bastante a raggiungerlo; e di esso fu merito se un impero cristiano rivisse sotto Carlo Magno, se alle sfrantumate giurisdizioni feudali riuscirono legisti popolani ad opporre la liberale perchè tutrice preponderanza d'un'autorità suprema.

Così Roma, perduto lo scettro della forza, afferrerà quello del pensiero; dopochè per cinque secoli fu centro dell' unità materiale e della forza politica, lo diverrà della forza spirituale e dell' unità intelligente; papi e imperatori aspireranno alla primazia per memoria di Roma, mentre il servo invocherà nell' emancipazione d'essere dichiarato cittadino romano, sicchè quella città per nuova via tornerà a mettersi a capo dell' incivilimento, in una grande unificazione, che non abolisca le nazionalità particolari, le provincie, i Comuni, ma dia vita alla nazione cristiana, la quale sarà la più civile; e fondata sul dogma dell' eguaglianza delle anime, cioè sull' unità d'origine, di redenzione, di fine, più non retrocederà, e nella quale la potenza che regola i corpi non potrà nulla sugli spiriti. Stupendi frutti della romana sapienza, dacchè fu fecondata dal cristianesimo, che cancellando le idee ingiuriose a Dio, cancella pur quelle ingiuriose all'uomo.

(1) Atto non raro nei primi Cristiani. Nell' *Epist.* i di san Clemente *leggiamo:* — Molti de' nostri conoscemmo, i quali volontariamente si po-« sero in ceppi per redimere altrui; molti, che si assoggettarono alla « schiavitù per pascere gli altri coi prezzo della venduta liberta ».

(2) Nov: 111, in calce al Cod. Teod.

(3) Erano per lo più ottenute da favorili, che ne abusavano per traricchire colle più sottili arti. Una ci è nota dalle leggi. Essendosi peggiorata la moneta, pretendeano non ri cevere che oro, portante il conio di Faustina e degli Antonini: il che raddoppiava l'aggravio, giacche chi non ne avesse, dovea venire a gravose composizioni.

(4) Nov. 1v, in calce al Cod. Teod.

(5) Sidonio, Paneg.

# **INDICE**

## DEL VOLUME SECONDO.

### LIBRO IV.

| CAP.       | XXX. Augusto. Sistema imperiale pag.                             | 5           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| α          | XXXI. Il secolo d'oro della letteratura latina                   | 31          |
| α          | XXXII. Tiberio                                                   | 81          |
| α          | XXXIII. Un imperatore pazzo, uno imbecille, uno artista. »       | 89          |
| «          | XXXIV. Prosperità materiale é depravazioné morale. Lo stoi-      |             |
|            | cismo                                                            | 105         |
| a          | XXXV. La Redenzione                                              | 144         |
| "          |                                                                  | 158         |
| ((         |                                                                  |             |
| « <b>)</b> |                                                                  | 176         |
| «          | XXXIX. Gli Antonini ,                                            | 187         |
| α          | XXXIX. Gli Antonini                                              | 200         |
| ((         | XLI. Coltura dei Romani. Età d'argento della loro lette-         |             |
|            | ratura                                                           | 219         |
| α          | ratura                                                           | 273         |
| æ          |                                                                  | 509         |
| n          | XLIV. I Trenta Tiranni. Diocleziano. Imperatori colleghi. Co-    |             |
|            | stituzione mutata                                                | <b>322</b>  |
| «          | stituzione mutata                                                | 348         |
|            | APPENDICE VII.                                                   |             |
|            | Favole intorno a Virgilio                                        | 359         |
|            |                                                                  |             |
|            | LIBRO V.                                                         |             |
| CAP.       | XLVI. Il Cristianesimo perseguitato, combattente, vinci-         |             |
|            | tore                                                             | <b>369</b>  |
| "          | XLVII. Traslazione della sede imperiale a Costantinopoli. Co-    | 394         |
| "          | XLVIII, Figli di Costantino. Sistemazione ecclesiastica, L'Aria- | <b>00 T</b> |
|            | nismo.                                                           | LIR         |
| 40         | nismo                                                            | 416<br>499  |
| «          | nismo                                                            | 416<br>428  |

| 388  | INDICE                                                        |     |
|------|---------------------------------------------------------------|-----|
| CAP. | LI. La collura pagana digrada, e si amplia la cristiana. pag. | 462 |
| α    | LII. Trasformazione delle arti belle                          | 485 |
| a    | LIII. Miglioramenti e complesso della legislazione »          | 495 |
| a    | LIV. Impero diviso. Onorio. Invasione di Alarico »            |     |
| ď    | LV. Valentiniano III. — Gli Unni                              |     |
| a    | LVI. Sulla caduta dell'Impero romano                          |     |
| «    | LVII. Ultimi imperatori                                       |     |

FINE DEL VOLUME SECONDO.



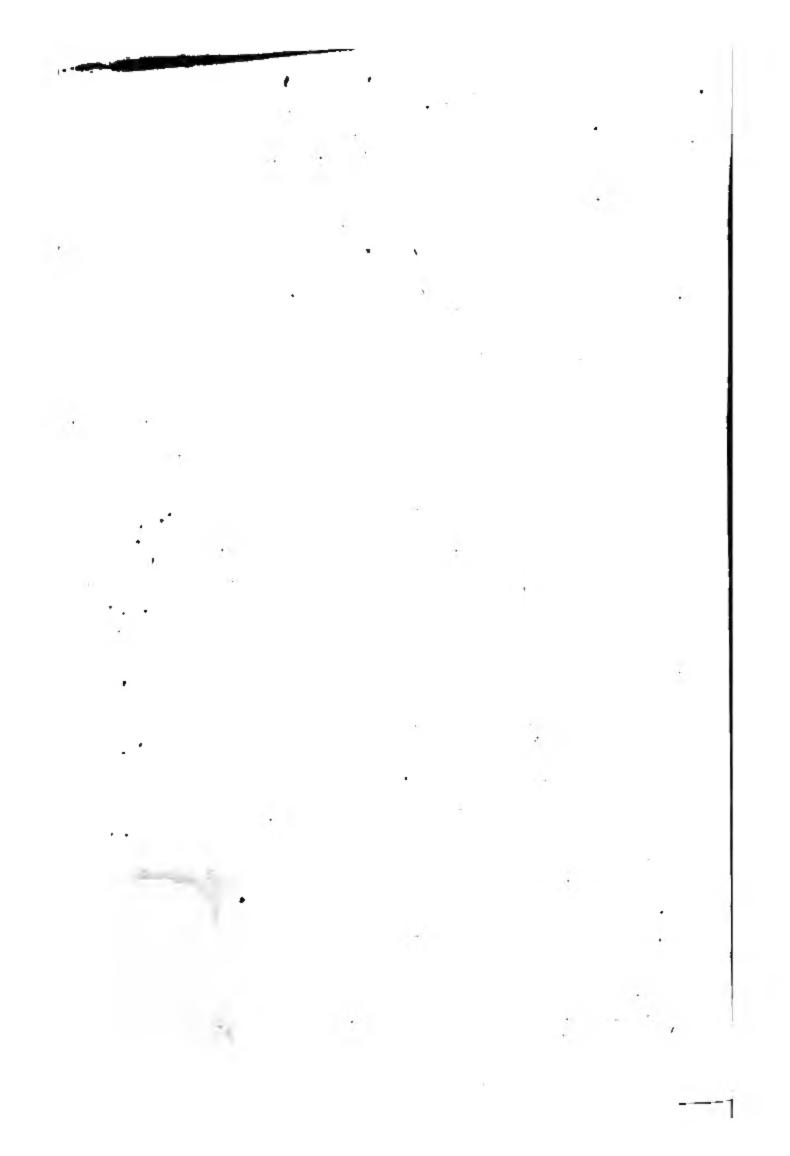



| DATE DUE |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305

